# *image* not available





# COMMEDIA

DI

## DANTE ALLIGHIERI







## DANTE ALLIGHIERI

ESEAUTTO

sopra Glotto, Nello Florentino e Pietro Lombardo

DEC MERCE OF STREET

FARUFFIRI FEDERICO

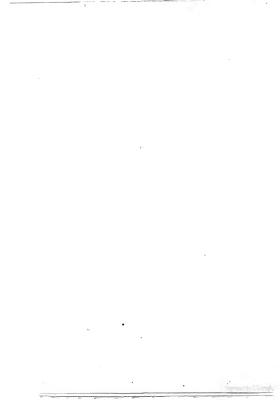

## **COMMEDIA**

n

# DANTE ALLIGHIERI

CON RAGIONAMENTI E NOTE

NICCOLÒ TOMMASÉO

#### MILANO

FRANCESCO PAGNONI, TIPOGRAFO EDITORE

1865

## PROEMIO.

Molto fu scritto intorno al secolo e al poema di Dante, molte nuove bellezze nel suo canto scoperte, molte preziose notizie ad illustrarlo raccolte; onde pare che nulla o poco rimanga a sapere più oltre di lui, del suo libro, dell'età nella quale egli visse. Ma cosiffatta è la natura delle cose grandi, che di quanta più luce si rischiarano intorno, più nuove appariscono, e niù arcane; laddove i niccoli oggetti, le tenebre e il dubbio giovano a rinvolgerli di maestà. Più studiasi l'anima di Dante, e più varia riesce l' armonia degli elementi che ne costituiscono la grandezza: più studiasi quel secolo. irradiato da tanta luce di storia, di tradizioni, di poesia; e cresce il desiderio di penetrarvi più addentro, di riguardarlo da' lati men luminosi, che non sono i meno importanti, di cercare le cagioni d' effetti così singolari, e gli effetti di sì memorande cagioni. Quando l'erudizione e la scienza hanno investigato, meditato; allora sorgono, quasi rampolli appiè del vero, altri dubbi. Non è del nostro intendimento penetrare quanto ha di più

recondito la natura d'uomo c di secolo con lécondiz um non saranno qui forse inutili alcuni ceuni si nidicare con quale disposizione converga leggrere i libri di Dante. Nè le dichiarazioni storiche, ne di libra di Dante. Nè le dichiarazioni storiche, ne di libra di Carte de la consecuenta del consecue

Chi è egli dunque l'autore che, poscissi accanto al soglio della giustizia sapientissima, sentenzia buoni e rei, gli uni esalta e bestifica, gli atria taggrava di tormento e d'infamia? Chi è egli il guerirro scienziato, l'anante teologo, il magistrato poeta, il giudice delle nazioni e dei re? Perchè tante contradizioni nella sua natura, nelle opere sue tanti toni diversi? Ora giusto come spirito più che umano, ora implacabile quasi demone, or tenero come anante? A conoscere quest'uomo tutti gl'indizii son preziosi: dispersi, aecrescono le contradizioni; raecolti, le vengono conciliando,

Leggiamogli parte del sno segreto nel volto, Miriamo quella fronte alta, pronta a contrarsi alla meditazione, a aggrottarsi allo sdegno; quelle guance alquanto incavate, quel mento sporgente, che dicono vigore e accensibilità: dall'aria altera della fisonomia non so che di posato, di raccolto, e (in profilo rignardandola) di malinconico e di pictoso. Non un pensiero solo, nn affetto, da quel volto traspare: que' lineamenti che , leggermente considerati, o infedelmente ritratti, non spirano ehe la ferocia e la rabhia; la gravità, la sicurezza, il dolore, li modellauo a espressione più varia e più profonda. Tu vi leggi un animo ardente, ma signore del proprio pensiero, ma rinohiuso in sè tanto da non lasciar prorompere invano scintilla del fuoco ehe lo divora; ma disposto a sentire in mezzo all' ira e all' orgoglio i più miti e nobili affetti; accessibile alla compassione che ama, al dolore ch'esalta l'anima, e la rende migliore. Oguuno avrà eonoseiuto fisonomie somiglianti a questa di Dante, e, nouché impresse de segni del rancore, informate a indulgenza e a pictà. Tale era l'amante di Beatrice negli anni più belli, quando il dolore di un affetto solitario e le cure della repubblica sole gli agitavano il cuore: nè, prima delle umiliazioni che avvelenarono lo scorato suo esilio, si svolse in lui quello sdegno feroce che poi pullulò sì robusto. E quando io riguardo attentamente que lineamenti che mi si offrivano alterati dall'ira, riconosco in essi il cantore di Francesca, di Matilde, di Beatrice, tanto chiaramente

quanto il nemico di Filippo e di Bonifazio. Questa quasi commistione di dne contrarii elementi, la sensibilità dell'ira e la sensibilità dell'amore, è come il fondo della natura di lui; le sono due corde dalle quali esce, or alterna e or unita, la notente armonia.

E l'attitudine che domina in quell'aspetto, che dà rilievo a tutte le qualità dell'uomo e del poeta, si è la fermezza; quella fermezza che, accoppiata all'amore, gl'ispirava nella grave età nn lungo inno trionfale di gloria alla giovanetta del suo euore, perduta negli anni più spensierati; quella fermezza che, accoppiata alla giustizia, lo costituiva gindice de'nemici e degli amici; che, accoppiata al dolore, gli faceva sotto alle mutate opinioni tenere nel fondo dell'anima i sensi stessi; che, accoppiata all' orgoglio, lo rispingeva dalle mura desiderate della terra natale, la qual egli sdegnava racquistare a prezzo di viltà; quella fermezza che, accoppiata all' amore di patria e di vendetta, non gli permise porre mai giù la speranza, lo spinse di provincia in provincia, di corte in corte; e, rihuttatone, ve lo ricondusse non tanto per mendicarne un ricetto, quanto per arrotare la più possente delle armi, la parola armoniosa, che doveva echeggiare per tanta via di spazii e di tempi; quella fermezza che diede forme giganti all'edifizio della sua imaginazione, e tutte le parti sin dal primo ne predispose, e le architettò fortemente; e avventò rigido, intero, diritto, come saetta, quel verso variissimo, e nell'apparente negligenza sem-

pre ponderato e sieuro.

Da questa dote un'altra gliene veniva,
ch'è l'essenza dell'uomo onesto, così come

del grande poeta; la sincerità: e gliela leggi scolpita nel viso, e ne'suoi scritti la trovi, o sia ch' esalti sè stesso, o sia che i proprii difetti confessi; o ragioni freddo de' suoi, e caldo degli estranci; o taccia di coloro che gli sarebbe giovato lodare, e parli altamente di quelli de' quali il pur bisbigliare in segreto era risico. Per dare a conoscere l'animo suo senza sotterfugi, egli trasceglic un sogpetto dove abbiano luogo accomodato fatti coetanei , ne crea sè medesimo attore, rigetta la lingua dei dotti, come impotente a sfogare tutto quant'egli sentiva; e là dove più fervono gli sdegni, quivi egli alza più chiara la voce, le parole più schiette quivi fa risuonare; ansioso di trasfondere sè negli spiriti tutti. Certamente non temeva che il suo segreto si divulgasse. l'uomo che addita le bestie fiesolane, e la p..... sciolta trescante co're, e l'Italia non donna di provincie ma bordello, e la cloaca di sangue e di puzzo, e la rogna delle umane viltà. Queste voci esalate dall'ira, accanto all'espressioni di un amore gentilissimo, d'nn alto sdegno, d'una religione severa e composta, dimostrano che la sua propria grandezza appunto gli rendeva intollerabile l'ipocrisia. Egli si confessa superbo, lascivo, traviato dall' alto sentiero della virtù: e gli par cosa vile sopprimere nulla de' proprii sentimenti dalla cui mistione era quasi conflato il suo genio. Lui felice, se i tempi men duri avessero temperato il suo sentire in tranquilla armonia con le cose di fuori, tanto che il dolore e l'orgoglio, innaspriti, non fossero diventati rabbia divoratrice. snperba febbre d'immortale vendetta! Lui felice, s'egli avesse potuto mostrare sò stesso, e nulla manifestare che puro non fosse! Ma poichò le vicende del secolo, e quella debolezza che viene dalla non regolata forza, gliel tolse; apprezziamo almeno la sua animosa sincerità; e compiangiamolo.

Un'osservazione ancora innanzi di partirci dall' imagine del poeta. Chi punto conosce la schiatta toscana vivente, ne ravvisa in Daute (altri già l'osservò), quasi il generale modello: quella fronte, quel profilo, quel mento, a ogni rivolger d'occhi rincontransi in tutta Toscana; e nelle terre venete altresì, che portano una delle più antiche e più gentili schiatte d'Italia. Lo direste nato a rappresentare così la sua nazione, come l'intero suo secolo. Quella forza mista di soavità che distingue il genio toscano dall'attico, e lo rende men vivido, ma più fermo; nell'Allighieri chi non la riconosce eminente. come in una di quelle creature in cui la natura si compiace di raccogliere e congegnare i disparati suoi doni?

Or dalla vita saa quali consegenza possam nid edutre a meglio consecure II somo? Nato di padre già dalle civili discordie caccito in eillo, e' comincia nelle domestiche tradizioni a succiare sia dai primi ami II rae il dolore; al sentimento degli odli fraterni congionegai la salutare esperienza della seventura, e la seventura in parte rattempera quanto è in quelli discordinante sederaggio; la seventura macerta d'amore e di mansacuttura. Calcin con considera della seventura macerta d'amore e di mansacuttura. Si possi da quale finaligia e'na-secses, e s' avrà lu mano una chiave, a dir coa, del suo conce.

Disposto dalla natura e dalla fortuna all'amore, egli ama nella puerizia: e l'affetto gl'insegna la forza di taccre. di soffrire, di perfizionare eè stesso; gl'insegna più nimine i più noati fa i terrenti dolori. La guerra di quest'amore ideale coi doveri di padre di famiglia, e con altre passioni, non turpi (lo vo' sperarle) ma meno gentili, è una di quelle contrationi che la sua natura ci spiega: dall'un lato, ingegno che ha di hisogno del grande; cuore ardente dall'aftor, al quale una passione più prossima, più irrequieta, appare come necessità prepotente.

Educato nelle massime e nelle pratiche di religione severa e profondamente sentita. l'umana corruzione lo indusse a discerncre la religione dai ministri di lei; a onorare quella, e questi giudicare severo; a congiungere coll' umiltà di credente devoto l'irriverenza d'incredulo audace. Gli uomini, che per solito non amano le distinzioni, e si compiacciono, per fuggire fatica, di guardare le cose da un lato solo; si trovano impacciati a giudicar quest'ingegni a' quali apparisce così netto il limite che separa il vero dal falso; imparziali, talvolta almeno, nella stessa parzialità, e nell'ardore della passione presenti a sè stessi. lo non dico che Dante nell'ira non abhia varcato mai quel tenuissimo limite: dico che in mente sì retta non solo non s' hanno a chiamare contradizione ma logica necessità questi due elementi contrarii; riverenza alla religione, e dispetto di chi ne prostituisce l'amabile dignità.

E pare che la Fortuna (quella ch'egli imaginava ministra degli splendori mondani, e regnatrice beala nel volgere della sua spera) abbia voluto per tanti casì agritare la sua vita, e quasi per tanti stadii d'educazione condurre, e in contrarie posture atteggiare, quell'anima, acciocchè riuscisse più intero il suo svolgimento. Egli, insieme con le gioie e le inquietudini dell'amore, nso a provare i conforti e ad escreitare i rigidi uffizi della vera amicizia, vedersi a un tratto trasportato in una regione d'odio e di rancore, e quivi per forza di sempre sopravvegnenti sventure confitto e compresso! Prima non timido guerriero, poi cittadino autorevole, poscia in tempi difficili magistrato infelice, quindi esule e nemico impotente: l'onore e il dispregio, l'agiatezza e la povertà, gli affetti di famiglia e di patria, la vita meditativa e l'attiva, il vizio e la virtù: tutto egli ha sentito in sè stesso. E le lettere e le arti, e le divine scienze e le umane, e quelle che la materia riguardano e quelle che lo spirito, e l'antichità lontana e il mondo vivente, e la propria e le straniere provincie, e i vicini popoli e i remoti, e gli orrori della selvaggia e l'amenità della coltivata natura, e i principeschi e i popolari costumi, e i tirannici stati e gli anarchici e i liberi, egli ha visitati, dipiuti, com'uomo che serba nella contemplazione la sicurezza e l'agilità della vita operante, con un' esclamazione, con un'imagine, con nn cenno, Onde si potrebbe affermare che quella mirahile varietà che corre tra-il suo Paradiso e l'Inferno, indichi la varietà delle sue pronrie esperienze, e la guerra d'opposti princinii che commoveva il suo secolo.

cipii che commoveva il suo secono.

Nessuua maravigiia funque se l'odio in
quel canto sicde allato all' amore; se gli
uomini stessi, per opposte qualità, sono
qui rammentati con lode, altrove segnati
d' infamia; se il sentimento della pietà
viene a spargere una stilla di refrigerio
sulle fiamme dell'ira, un po' di dolecza.

sul fiele del crudele disprezzo. Nessuna maraviglia se il ghibellino Federico, l'uomo sì degno d'onore, è rammeutato come precursore dell'Inquisizione, cacciato tra gli atei; se la cara buona paterna imagine del vecchio che gl' insegnò come l' uomo s' eterna, è da lui rincontrata sotto le fiamme punitrici di Sodoma; se Bonifazio, ch' egli tauto acremente accusa, emniamente vessato dal coronato suo complice, gli trae di hocca acceuti di compassione sinceramente addolorata, accenti che onorano non tanto la poesia e l'animo sno, quanto l'umana natura, la qual vi si mostra capace d'equità tanto degua del cielo.

E' non cessa però d'esser uomo: l'equità sua a quando a quando traluce magnanima; ma poi le ire la offuscano, e il provocato dolore la irrita. Ardente nelle lodi, ardentissimo ne'vituperii; ora vantatore della propria grandezza, ora dimesso, e conoscente (al modo che i vili non la conoscono) la fiacchezza propria; nemico d'ogui simulazione, ma non padrone di sè tanto da non adoperare la forza della mente nel dare alla passione stessa aspetto d'austera virtù; prouto insomma a mostrarsi altrui nou pur quale egli è, ma quale si crede d'essere; e in ciò non mai inganuatore, ma talvolta ingannato egli stesso. E ben disse che al suo poema avevano posto mano e cielo e terra; perchè in esso s'alterna quaut' ha la parola ispirata di più austero, e la virtù di più candido, e l'amore unauo di più profondo, e l'ira di più meditato, e di più amaro il disprezzo, e l'amicizia di più cordiale, e la riverenza di più modesto, e i hassi affetti di più difficile a indovinare a chi non li abbia sperimentati, e i nobili di

più generoso, Semplice e forte, ardente e grave, conciso e abbondante, imaginoso ed esatto, severo ed umano, tragico e comico, dotto e poeta, Fiorentino e Italiano, simbolo delle contradizioni che rendono gloriosa e infelice questa nazione e l'umana natura. Chi cerca in esso non altro che il poeta, non saprà degnamente apprezzarlo, giungerà forse a deriderlo; chi lo considera come un infelice mal conosciuto dal suo secolo, e che anela darsi a conoscere mostrandosi intero, facendo pompa dell' ira sua come della scienza, sdegnando e nei conectti e nei sentimenti e nello stile e nel linguaggio le raffinatezze dell'arte; quegli saprà doppiamente ammirarlo nelle bellezze, degnamente scusarlo nei difetti, indovinare gl' inteudimenti ch'egli ama talvolta nascondere sotto il velo dei versi strani.

I destini di Firenze erano, a quel tempo sì collegati ai destini della nazione iutera, e l'Italia, allora più che mai, aveva tal parte nelle ambizioni e ne' timori e nei raggiri di tutti i potentati europei, che Dante non poteva cantare della gran Villa, senza stendere la sua voce al di là del mare e de' monti. Quella missione che ai dì nostri è affidata ai negoziati politici o alla libera voce de'giornali, o a gravi trattati scientifici, Dante, l'esule e quasi mendico cittadino, esercitava, nnico tra gli nomini di stato d'allora, nnico tra i poeti di tutti i secoli, in mezzo all'intera nazione; la esercitava in quei canti, che i rozzi artigiani ripetevano nelle officine, che i grandi temevano e ambivano; che poi suonavano interpretati dalle cattedre, nelle chiese; che trasvolarono i secoli, ed ora risuonano sino in quel mondo ch'egli diceva senza gente, eternando, coi dolori

e coi rancori d'nn uomo, le glorie e le sventure d' un popolo. Nella mente di Dante, le miserie e le vergogne della discordia che agitava Firenze non erano che nn anello di quella grande catena che si avvolgeva intorno al bel corpo d' Italia. Egli piange sul suo nido natio, ma dopo avere esecrato i tiranni di cui le terre d'Italia erano tutte piene, Gli Svevi da Federico a Corradino, gli Angioini da Carlo a Roberto, gli Aragonesi da Pictro a Federico, i Tedeschi da Alberto ad Arrigo, i Francesi da Carlo Magno a quel di Valois, e i Re di Spagna, di Navarra, di Portogallo, d' Inghilterra , di Scozia, d'Ungheria, di Boemia, di Norvegia, di Cipro, passano tutti a rassegna, o lodati con parole miste d'esortazione, di rampogna, o maledetti con la potenza che dà l' ira, l' ingegno, il dolore. Non provincia in Italia, non città ragguardevole quasi ch' egli non tocchi nel volo della concitata passione, dond' egli non tragga un idolo di speranza o di vendetta. Gli uomini di tre secoli gli passano dinnanzi quasi, panrosi di essere marchiati d'infamia; ed egli, come il sno Minosse, conoscitor de' peccati segna a ciascuno il suo grado in quell' inferno il cui modello la vendetta gli stampa rovente nell' anima.

Dal vero gli venne il suggello del genio. Quel vasto diesgno dei tre mondi è ordinato alle civili intenzioni dell' suile. Le fosse ardenti e ghiacciate, i cerchi della solitaria montagna, le sfero armonizzanti di luce, sono il paese posto a aggiungere alle figure storiche più evidento rilievo. E le pitture stesse della matura corporea, le stesse visioni del mondo della fede, in tanto nel poema di Dante son vive, in quanto vi soorre per entro, quasi sangue, la storica verità. Gli altri poeti, ai fatti che cantano, cercano una similitudine nel mondo de' corpi: Dante agli oggetti del mondo corporeo cerca un'illustrazione ne'fatti della storia; e il suo tremore alla vista dei diavoli è paragonato al sospetto di que' che uscivano patteggiati di Caprona, e le figure dei giganti alle torri di Montereggione, e le tombe degli eresiarchi a quelle d'Arli e di Pola, e la scesa infernale alle rovine del Trentino, e la selva dei suicidi agli sterpi tra Cecina e Corneto, e gli argini del ruscello fumante a que' de' Fiamminghi e de' Padovani, e le cappe degl' ipocriti alle cappe degli eretici arsi, e le piaghe de' falsarii al marciume di Valdichiana, e il ghiaccio de' traditori al Dannhio in Austerich, e l'atteggiamento della frode al giacersi del bevero là tra' lurchi. Le storiche allusioni ora prorompono dalla poesia dantesca come incendio dilatato, ora come guizzare di lampo; ora scendono quasi fiume pieno, ora serpeggiano quasi per vie sotterrance. Gli è nn cenno talvolta, che significa una serie di fatti, di passioni; gli è talvolta un simbolo, che la rabbia assume per trasparir più potente dal velo della profezia e del mistero.

Quind'i la difficoltà di penetrare certi intendimenti di Dante; difficoltà che gli antichi comentatori confessano o col tacere, o col poco dire, o col contredira; Inuttii dichiarazioni grammaticali, e ingiurio a' precedenti comentatori, e dubhi accumulati a dubbi, e allegorie a allegorie; tali i più de' comenti. Ma quello che più deve recar maraviglia, è l'abbattersi in nomini ai quali lo studio di Dante fi professione prediletta, e quasi unico vanto, e trovarii non curanti de fatti più importantiche commettono la possia dantesca alla storia. Eccovi un autore di fama raccontare che i l'uelfi sjutati in: eccovi il Perticari creare Giauciotto signore di Rimnii, e chiamar degno amico di Dante I nomo che cent'anui innanzi amò la so-rella di Ezezino heaficata da Dante.

Non accade fermaria a confutare l'idea strana del Foscolo, della missione apostolica che Dante riceveva lassà in l'aradiao per riformare la Chisea; egli che, gridando con ira passionata l'enormità degli abusi, professava ad un tempo La ricerenza delle somme chiavi; e affermava l'impero di Roma essere stato stabilito da Dio

Non aceade fermarsi a confutare quelle ragioni di mera probabilità con le quali reglio, il Foscolo, s'ingegna di dimostrare che Dante non diede faori in vita sua del poema altro che i canti meno storici e meno inacondi; poichè non solumente le tradizioni a ciò contradicono, ma i fatti, e l'indole del poeta, e le sue speranze, e i suoti fini, e la natura del tempi. Ma

dal bene studiare le allusioni storiche del poeta viene dedotta questa conseguenza, che uomo di tale ingegno, di tale esperienza, e tanto desideroso di dimostrare in piena luce parte almeno di certe verità. oltre al dover essere onorato como poeta, dev'essere interrogato come narratore e pittore di grandi memorie; e siccome le altrui autorità servono a rischiarare i suoi versi, così devono i versi di lui servire a confermare e conciliare le autorità degli storici antichi. In questo aspetto non è stata forse ben riguardata finora l'opera dell'Allighieri, e nessnna poesia: e pure la storia da simili comparazioni trarrebbe inaspettata e amenità e moralità ed evideuza.

Speriamo che la nostra letteratura, incominciando a considerare in Dante il cantore della retitindine e della religione, l'amico della patria e del vero, il poeta storico, apprenderà, non più ad ceheggiare la durezza de'versi, o ad affettare l'ardimento di certi modi, o a ricopiare in nube le forme fantastiche della visione da lui seolpira, ma ad emilarme la storica fedeltà, la libertà coraggiosa; e conoscerà finalimente, essere inefficace o peggio che intille ogni poesia che non venga dall'anima.

### IL SECOLO DI DANTE.

Per le terre d'Italia che ricettarano na pendago, corre la gloria à lostire le ne restigia; interreça i mammenti, le storie, le tradicioni per poter diere Qui intelle Daule Allighieri, Quest filiale de vegi lingulelo con in feren Bierre del suo rerro, lo adora. Mediglicimo le ristampa, i comencia, lo vivia, i riterati; sampre namo pramediano que ationi, sempre namo bellezes dividiano. Lo cisso i desti e gel storici, lo stadiano come mastere de los de de i persotrori e gli scienzia distano come mastere de les de de le prostori e gli scienzia di seguinto a pressioni e qui scienzia de seguinto a pressioni e pressi

Notabile che nessun secolo, dopo il decimoquarto, tale onorana rendesso al nome di lui, quale il nostro. Dallo querimonie amorose, dall'argute gondiezze, e dalle areadiche semplicità sollevarsi a così nobile esempio, pare a me lieto augurio di sorti migliori.

Ho detto che primo a degnamente onorar l' Allighieri In il secolo nel quale egli crebbe. Chi non sa del Boccaccio, che cinquant' anni dopo la morte di lui ne comenta in una chiesa di Firenze il poema, e co'propri rincalza i rimproveri di Dante innanzi a' cittadini che non temono d' ascoltarlo; il Boccaccio che la Commedia manda al Petrarca, trascritta di aua propria mano, dono e consiglio? Chi non legge con gioia nel gnelfo Villani le achiette parole: « Questo Dante fu onorevole antico cittalino di Firenzo.... fu grande letterato quasi in ogni scienza.... fn sommo poeta e filosofo? » E perchè la nazione, a que' tempi non isfiorata della sua giovano vita, aentiva l'alito della poesia, però di poetiche formo vestiva la lode: e narrava d'un sogno rivelatore ch'ebbo la madre incinta di lui. E un sno discepolo raccontava poi come «l'ottavo mese dal di della morte del suo maestro, una notte Jacopo figliuolo di Dante avesse, nel sonno, veduto il padre, vestito di candidissimi vestimenti, o d' una luce non usata risplendente nel viso, veniro a lui per mostrargli, dietro una atuoja al muro confitta in una finestretta da nessuno giammai più veduta, » i tredici canti, cercati indarno, del compiuto poema. Questa è lode invidiabile d'un poeta, quando un secolo imbevuto di poesia lo comprende e l'ammira. Ed era non solò puetico, ma veramente poeta quel secolo; al par di Dante, nutrita di franchi sdegni o di

srhietti amori; infaticabile, coraggioso, addolorato, cre-

de constitute de viscoli i qual centinque le serie de de constitute de l'inscriato de l'amo can baser l'indice quante l'inscriatori l'inscriat

In quell'anno nasce all'Italia un ordine nuovo di cose: la cansa che a Danto doveva, trentasei anni poi, costar tanto doloro o tant' ira, fin dall'anno ch' egli nacque era vinta. I gnattrocento Goelfi fiorentini cho, armati di splendide armi, capitanati da Gnidoguerra, accorrono in aiuto di Carlo, portano un peso non leggero aulla atraniera bilancia che pesa lo sorti d'Italia. Trentamila erociati scendevano per la Savoja, e trovavano alleati il Monferrato, i Torriani, il principe estense, i cittadini di Mantova; trovarano contraria Piacenza, Cremona, Pavia, Brescia, la bellicosa Brescia dal furor loro saottata, non presa. Un tradimento, se a Dante crediamo, dava ad esaj il passo del Po, un tradimento il passo del Garigliano; e fin d'allora eran peste d'Italia quello perfidie cho si largo luogo doverano tenere nell' inferno della ana ira. La famo dell'oro, tante volte da lui maledetta, anche qui cospirava alla vittoria di Carlo, E la fasiono ghibellina mori nel fabbraio del seguento anno aul campo ovo cadde Manfredi. E. al. par della ana, fu lungo tempo ignorata la morte di lei; e le speranze di Dante stavano già fin d'allora sepolte sotto quel mucchio di sassi che la pietà do soldati pose, unico monumento al ro sventurato. Tanto erano antichi i mali d' Italia, e tanto simili a ambascia le italiane speranze, che

la speranas stenes di Banto poterano in gran parte reputarsa inotano memorici cond'è che i suoi desiderii son tinii di crascisso dispetta, e i noic canalici di trisofto somigliano a lamento d'ecequie; è tunta parte del suo Parabiso è un distranabo diclore; i di sucrito atesso de poma è il metro della traste degia. Ni, as così pieno di memorie non fosse, tanto poetico in alia sarrebe l' affecto; perche tatta dalla memorie agorga la possita; e con le imagnia del passasto compongonai, dill'amiano che sopra, gi'idoli dell'arrenia.

Incomunic dumpus all'India un tempo nonco. Con la vitteria d'Ocudia, il de spude da tagio contentrano già stocchi da ferrire di pusta, il sotto della forci. Con la vitteria più senza che rata, più sottich che forci. Con la vitteria più senza che rata, più sottich che forci. Con la vitteria condomano da Danice, la contesso Bestrice, più mulefia del marsin, perta senzi ci consagio d'ettoria merci delle vesti depasti e delle saporese donne di Francia. Con la lationi targi al vincittore qualsuque eggi via, più bogiarde circultaria, di principatori cir, la chesi refere in richino condizioni, più polissari cir, la chesi refere in indune continuazioni, più polissari cir, la chesi refere in indune contrare deve della regione di consistenti di protesti.

Intanto che Carlo nel regno di Napoli trionfava, le condizioni di tatte quasi le italiane città venivano più o meno apertamente canciando, Reggio, di ghibellina fatta guelfa, ricere i Modenesi co'Guelfi toscani; s Filippo Torriano anccede Napoleone; la Marca è conquiata d'un cardinale; Brescia scuote il giogo di Pelavicino tiranno, si dà a' Torriani, va incontro a Napoleone e a' fratelli con rami d'ulivo: un Torriano è morto da' Ghibellini milanesi in Vercelli, e il sangue ano vendicato con la morte di cinquanta o figli o congiunti de'fnorusciti necisori; e Napoleone grida: il sangue di questi innocenti cadrà sul mio capo, e sul capo de' figli miei. I Legati del Papa mettono in Lombardia più discordia che poce: i Gnelfi cacciano i Ghibellini di Parma; Ghibellini e Guelfi ai riconciliano in Firenze, e atringono matrimonii. Pisa umiliata, per trenta mila lire si libera dall'interdetto: i Veneti pigliano tutta la flotta genovese, e Genova un' altra auil' atto ne cres: i Ghibellini di Modena son difesi da Tedeschi, da Toscani e da Bolognesi; combattuti da Bolognesi, Toscani, Tedeschi. Vittoric insomma alternate a sconfitte, più vergognose talvolta delle sconfitte; brevi concordie, brevi trionfi, lunghi gusi, tensci odii, propositi perseveranti, fortissime volontà; esuberante la vita, in estrinseci atti afogate e dilatantizi le potenze dell'anima: passioni non fiacche, virtù non bugiarde, misfatti non timidi. Robusti i corni, ardenti le fantasie, svariate le usanze, giovane e maschio il linguaggio. La donna or conculcata come creatura men che umana, or venerata com'angelo, ora partecipante della virile fierezza, comunicante all'nomo le doti che la fanno divina. Vicenda a vicenda succedere com'onda a onda; la sventura alternata alla gioia, come a brevi di lunghe notti; il governo de pochi e il governo de troppi confondersi insieme. Alti fatti di guerra, esempi degni dell'ammirazione de' aecoli, chinai nel cerchio d'anguste città; grande talvolta, nella piccolezza de' mezzi, l'intenzione e lo acopo; parole e opere che pajono formole d' un principio ideale, La religione sovente abusata, ma non al che i benefizii non ne vincano i danni: igundi i vizii, ma non senza pudore; efferate le crudeltà, ma non senas rimorso; memorabili le aventure, ma non senza compenso di rassegnazione o di aperanze o di gloria. Le plebi occupate alle nuovo arti, al traffico, al conquisto de civili diritti; i nobili operosi apesso al bene, spessissimo al male, ma pure operosi; e dalle inquietudini dell'animo e dalle fatiche del corpo fugata l'iperzia, peste degli Stati, la noia, inferno degli animi. La religione non divisa dalla morale, nè la scienza dalla vita, nè la parola dall' opera: il sapere composto a forte unità. Le dottrine de' secoli passati abbellite di povità o per l'ignoranza delle moltitudini, o pe' nuovi usi in cui si venivano, applicate, innovando. Novità ad ogni tratto nelle costituzioni, ne' costumi, ne' viaggi, nelle arti-Tale era il secolo in cui vide la luce Durante Aldighieri. A lui fu grande maestra la pratica appunto de' civili

negozii. Niuns legazione (dice il Boccaccio) si ascoltava, a niuna si rispondeva, niuna legge si riformava. niuna pace si faceva, niuna guerra s'imprendeva..., s'egli in ciò non desse prima la sua sentenza. » E quale dalla vita attiva provenga temperamento equabile alle umane facoltà, sempre intese a soverchiar l'una l'aktra; quanta rettitudine di giudiaii, agilità di concetti, sicureaza di modi, parsimonia d'artifiali, autorità, compostezza; i letterati moderni sel sanno, che, per volere o per fortuna lontani dalla esperienza delle pubbliche cose, svampano in fiamma fumosa il calor dell'affetto; i fantasmi dell'imaginazione scambiano con la viva realtà, or troppo meno or troppo più bella che ai lor occhi non pajs: e parlano a) che gli uomini involti nella pratica delle faccende, quelle loro artifiziose declamazioni disdeenano, le moltitudini quell'affaticato linguaggio comprendono appena. Molto dunque dové l'Allighieri all'essere visanto cittadino non inerte di repubblica sua: dove forse la somma delle ane lodi, quella franca e virile severità, che già comincia nel Petrarca ad ammorbidirsi in gentilezzo letterate, e nel Boccaccio è sepolta sotto le molli cleganze.

Ne gi studi date civil faccones, a el queste le oudere de designation accomenda de los apparenta delle adei, race consensa de los apparenta sono curi (deci. Il Rocaccio.) ya caldo sa fredio, na irsono curi (deci. Il Rocaccio.) ya caldo sa fredio, na irgine de diguin, so dena afrec corporale diagnes: « di egil melesimo parta de langia studi can greade mener egil melesimo parta de langia studi can greade mener egil melesimo parta de langia studi can greade mener camunata, e della parta, de l'angia studi can greade andi railer. Perchès, selvene ce giornal listanzi sia in mode la discontanta camunata can parta la considera e del visuperevoli couri, e a baldino con dispetto gio enempi del visuperevoli couri, e a baldino con dispetto gio enempi pra tattiva giane al part s'annone pastigna di battere pra tattiva giane a part s'annone pastigna di battere pra tattiva giane a part s'annone pastigna di battere le hasphissime vie che alla vera loda conductora. Le facilità molte oggli procervito a melle opper della via famona altria parcere mirabilmente agevole della supienza l'acquiate; al cho il piacere è da constru creditto premio e corona al piacree. Le vermantes jene di dellatti incantralià sono le lottiche dell'osono che intende a consocrere a didendere il vero, un fatiche per sono, o richierguou tempo e intensione d'animo o di monto, o vita modestato autiente della terra juriente del mondo.

4 Se, inimicato (dice il Boccaccio di Dante) da tanti e siffatti avversarii, egli, per forza d'inpegno e di persoveranza, riusci chiaro qual noi voggiamo; cho si può spe-

rare ch' caso fosse divensio svendo direttatal sipitatori 7. No. Con annes uvveniti l'Aliquieri surche note me annes uvveniti l'Aliquieri surche note me annes que conservativa de la conservativa del conservativa del suscenti del siscentità del siscentità del siscentità del siscentità della siscentità del productiva surchi, quell'erichera del ri- ventta della siscentità del siscentità della siscentità della siscentità del siscentità del siscentità della siscenti

#### VITA DI DANTE.

Necepo in Fernam en 1265, nort nel 1221 in Bram. Gi Milipiri. A dipiri. A Milipiri. A dipiri Bilatri cise della città, severam l'origine da Beanz electro sillatti in della città severami l'origine da Beanz electro sillatti in del casto del Sergeri, in viti il a Verana l'irratest in l'incentanti non so che dell'antico Petta. Famigia profit, a pergotio mostro del Denta, il Latisi; e 107 Godf constatà a Campbilino sell' anno verdicimposimo dell' et l'origine della vitto forteneste, a percol la girina e utilizza gioria, ma mara pinis, della vittoria. Questà è cass importante al tradestria della vittoria della constanti principari si della vittoria. Questà è cass importante al ministerio già sirtili e opiosimo dell'amon, e) questa, entre di principari della constanti principari con dell'artico della città città della contratta pirtini giori e di dell'al della sidele casa vita.

Sull' età di nov' anni, il di primo di maggio, di solonne a Firenze, vide la figlinola di Folco Portinari, fancinila di tt' anni circa, o l' amò. Della gioventù spese gran parte in istudi severi sui Padri della Chiesa, Aristotile e la sua scuola, i filosofi morali, e i poeti di Roma. Ne le aciesate naturali neglesse. Nella lettura di un libro anovo si profondava tanto da non s'accorgere di moltitudine che schiamagzasse in gran folta. I poeti provenzali e francesi e italiani conoscera; n da ogni cosa traeva occasione e materia a far più ricco il concetto e il dire snoi. Dal ventesimo al ventesimo sesto anno d'età (non smettendo il pensiero delle cose civili, e tatta l' Italia co' suoi desiderii abbracciando) meditò versi di schietto amore che lo angosciava con dolce forza, o vinceva quell'affetto delle mendane vanità che, morta Beatrice, lo tenne. Dal 1287 ell'era moglie a Simone de' Bardi; ma che nè prima nè poi egli avesse da lei altro che ispirazioni pare, i suoi versi purissimi e la Commedia, il cui concetto dobbiamo a Beatrice, l' attestano.

Nel giugno del 1930 ella manore, e lo liscia pervosso di tanto dolore, che per lungo spazio di tempo parre come tra dissemato e silvatico. E pensò forse dilera e renderis frate: extro, allora o psi, "a sersise ai terriari di S. Francesco d'Assisi, Santo da lini con il affettuos veneriori del segmentantato; o con quell'abito indosso volle, a quanto sa narra, morire.

Dopo north Bestriee, scrues in Fib. Noves, sella quale gib premette opera maggiore in onore dell' Angelo sto. Fin d'alter à "avera collocata sell' alto de' chell, e fattalt come simbeto della morale viriti; ma le sevature soprarvenate con gi anni lo coolissers o appris simbolo della viriti civite cirindio, la qual mai dalla morale non fu nel suo previere disposition. Fir le varage dell' dois spelent modesta e siprarizie dell' ingegno suo la finama quieta d'a more.

Consigliato da parenti e da amici, nel 1292 prese mo glie Gemus Donati della possento famiglia di Corso, il barone superlio, di li a poco avverso al poeta, Tal parentado gli parve onorevole, fin dopo accesi gli ndii; nuova ragione a credere declamazione rettorica quell'unico testimonio del Boccaccio, che Gemma gli fosse discara. Confessa egli medesimo, lei, nell' esilio del marito, aver le possessioni sue proprie non senza fatica difese dalla rabbia cittadina, e con quello sè e i figliuoli piccoli sostentati. Dante non ne fa motto, perchè parlare di cose domestifice a lui pareva atto di debole vanità. E nepume de figli fa cenno: non li amò forse? Ma troppo è vero ch' altre donne ezli amò nell' esilio : una fanciulla di Lucca, makanya Pietra dedi Serovieni di Padova, e vogliono ch' altre. Ma siccome la morte recente della Portinari appena lo salvò da un amore novello, e il matrimonio segnito due anni pei non ispense l'imagine nobilitatrice de' suoi primi pensorri; così possum credere che le affezioni, pure forse, le quali alleviarono, variando, i suoi tanti dolori, non gli cancellassero dal cuore il nome di Gemma. Nè gli odii politici potevano a lei nuocere nel pensiero di Dante, cho così tenero parla di Forese il fratello, e di Piccarda la sorella, di Corso: di lui che i nemici

omorb sovente di lode si piena.

Per otto maio none la repubblica l'ebbe tutto. Le
anore cositiuzioni popolari, stringendolo, per arer parte
nel regginento, ad aggregaria una delle arti, e's eccle
force ponso frattempo cominci di suo poema in ingua
latina, che sunoce hen presto, aputo da necessità direafondere più schiutto in anime mobie il delore e lo ridguo
dell' minima sua. E a oquoto tempo ai recibino morrat di
dell' minima sua. E a oquoto tempo ai recibino morrat di

varie ambasciate sue in Siena, in Perugia, in Ferrara, in Genova, in Roma, in Napoli, in Francia, se credismo al Filelfo; taluna delle quali assai rilevante, e le più con esito buono. La più notabile, e acutamente notata da Cesare Ballio, fu quella del novantanove in nome della Taglia quelfa ai Comuni toscani che a tale società appartenevano, perchè renissero a nominare un capitano novello di detta Taglia. Nel governo popolano era dunque un altro governo gnelfo niù pretto; e Dante, poco tempo innanzi l'esilio sao, ci ebbe porte. Era di sucata Taclia Pistoja: nella quale città, sorta discordia tra i Cancellieri Bianchi e i Neri, Pirenze, per chetare la cosa, li chiamò a sè. Quindi i Gnelfi di Firenze divisi in Neri e Bianchi; e de' Bianchi, a' quali a' accostarono i Ghibellini, capo Vieri de' Cerchi, nomo rozzo delle cose civili; de' Neri, Curso Donati, uomo di spiriti ambiziosi ed ardenti. Papa Bonifazio VIII teneva da' Neri. Si venne al sangue. Nel giugno del mille trecento Dante è creato de' sei priori; i Bianchi e i Neri rivengono alle presc, incitati più che placati dalla mediazione del cardinal d' Acquasporta: i priori, per non si mostrare di parte, mandano a confino alcuni tra i capi de' Neri e alcuni Bianchi, tra i quali era Guido Cavatcanti amico di Dante, genero di Farinsta, ediato da Corso. I Bianchi furon più presto richiamati de' Neri, ma dopo finito il priorato di Dante. Nel dicembre s'azzuffan da capo: a poi nel cennaio del trecentuno. I Neri ( più torbidi, a quanto pare, de' Bianchi) congiurano per chiamar lo straniero come paciere: scoperti, sono mandati a confino. Corso va a Boma, brigando perché venisse paciere il Valesio, nemico di que d'Aragona, accetto al Papa, Dante è dalla repubblica inviato ambasciatore con altri; fatto già Guelfo de' Bianchi, non Ghibellino cioè, ma prossimo a quelti. Allora disse quells parola altera, ma che ben distingue l'uomo e la deholezza di parte sua: S' io vo, chi resta? S' jo resto, chi va?

Carlo Valesio scende in Italia; i Bianchi di nuovo mandano Dante ambasciatore a Bonifazio: ma guesti aveva già nominato il Francese Senzaterra, pacier di Toscana; credendo forse men guai di que' che successero. E che ligio in tutto non fosse Bonifazio alla Francia, la sua morte ce'l mostra. I due ambascistori, compagni al Poeta, ritornano; egli rimane a Roma, intanto che il primo di novembre del 1301 Carlo metteva piede nella tradita città. Addt cinone. Corso ritorna, e la guerra civile seco: saccheggiate, arse le case de' Bianchi; una legge dona al podestà licenza di chiamare a sindacato i fatti de' priori, anco assenti. La qual legge, direttamente nemica al Poeta, pesò su lui, quando, accusato di baratteria, all'avvenimento di Carlo fu ben tre volte in quattro mesi condannato con altri a grave multa; e, se non pagava, guasti e confiscati i beni, e due anni frattanto in esilio per il ben della pace; e nell'ultima condunna, s'e' torna, bruciato. Che culunniosa foase l'accusa di baratteria, superfluo accennarlo: nessuno de' suoi nemici la osò sostenere. Il Papa mandò di nuovo naciere il cardinale d' Acquasparta: ma, i Neri

negando raccomunare gli uffizi, la città fu da esso inter-

deta. Da Roma gimio a Siena, rise ppe Daste meglio le neore vicende, e delli casa ma rato, di regli trera sonoreroli ni vicendi e, e delli casa ma rato, di regli trera sonoreroli ni del dei trera gima li miglio il surro. Ellor consuprao nelli edito il padre di Francesco Petrarca, nato edito pia le di sono pagno elle della piata, e al fenirei e dana politico diasverentaria. Degli altri consupera chele addersi, e fone troppo Terro della di sono della rise della della piete. Petre il deletti tore errora toti immediatoli della piete. Ma Dante in meteo ad ensi finane quais solitario; politico con interesa della della piete, della disconsidario di consultato di ma sua lobele pietatio, difficialmente appli, intermetera di una sua lobele pietatio, difficialmente applia rice i le sattoche calcanta dell' Dalia.

Searciai dals gestlé Siene, sorrett de alemá igner de qualche étal, i forencial crearence ne hero moro respinence, of qualch etal, i forencial crearence ne hero moro respinence, of qualche ren Danie, accountes su Ghallesia, estetue e afracto atrasia elemanto de la comparta del comparta de la comparta del comparta de la comparta del comparta del

A Bonifazio succede Benedetto XI, che a pacificare Firenze manda il cardinale di Prato. Questi ebbe con Dante e coi padre del Petrarra, come principali dei fuorusciti, un colloquio. Ma perchè la mediazione fin mal gradita da' Neri, altri tamulti nella città, anovi esibli.

Mel 1301 to trovinue in Toccana de dodici consigieri di parte san, anchiciante la genera; terricona sottoscritico il 1400 none tra forenzacia che guerratistorno agli Ubbalini il 1400 none tra forenzacia che guerratistorno agli Ubbalini rificianzio di danni noll' impresa che siva por finari contre il Castello di Nonte Accassivo. Ele cecco il Bancoli rificiario (in parte de prodescrio i trattali di Papa mediatora precursiti in Rossa), dissusiaciane il Posta, dopo represe indiagio su finanzio, estartu di novo sello conteste chi parte in parte di sono di continui, per sono si programa di presenta di continui, per sono si programa di prese il Posta, adeguato a socritici si control delle cesti.

Nell'agonto del 1300 gii era in Padora, e e i chiamava Pietre o figinioni maggiore; che l'accompappo doscia in Itareana: poco dopo, era in Lunigiana presso i Malaspina, che lo elegona arbitro d'una lite domestica: poco prima o poco dopo, ne a l'ammo restigia nel Canentino. Che in questo tempo e' chiedosse, con la lettera: Papolo min, che l'accio in fatto, ri cincrare in patria, non no segrere ad a fermara: e parmi che, vivo di Donati, tale aperanza doresses parzegli surveso.

Su questo tempo pose mano al Conrito, dore intendeva comentaro quattordici sue canzoni, a far mostra di stienza, e a presentare Bestrice come simbolo della purissima sapienza. Qui il simbolo ammazza la poesia: le citazioni soffocano la scienza stessa: e poche, mapotenti, incontransi le parelei sipirate da quella virtà di fede amorosa e di corraggioso delore che lo fece poeta.

Circa il medesimo tempo mise pur mano al Trattato del Volume Eleguio, nel quale, dono filosofato al suo modo intorno all'origine e alla natura dell'umano linguaggio, e' discende alla lingua d'Italia o alla insufficienza letteraria de'suoi dialetti: trattato il cui scopo è men filologico cho civile, e mira a temperare il accurchio rigoglio del municipio, che fu la debolezza insieme e la forza della stirpe italiana. Perchè s'abbia, dic'egli, lingua letteraria degna, vuolsi una norma di perfezione alla quale attemperaria: e poiché le favelle d'Italia son tutte dell'altezza di tal norma minori, conviene da tutte scegliere le forme più evidenti, più nobili, e quelle che a più favelle ad un tempo siano comuni. Le cose che Dante con intendimento politico dicera dell'Italia antica, affine di congiungerne le forze sporte, taluni intesero torcerle all'Italia presente per sempre più le sue forze dividere. Ma a dimostrare quant'e' s'inganamo, basti avvertire che la Commedia da costoro additata come modello del dire illustre, è, nell'integnone di Dante, dell'umile: e illustri al contrario le canzoni sue, scritte ch' egli pon aveva per anco lasciato Firenze. Ma qui non è luoco a discutare di ciò.

Quadra stress il Prota tameni, quando riprita, già secontail treni (siq qui di Carsito e il Papper Elimpierimanero incompinis), impossibili cosa accertate. Ne ereoria al Biocaccio, il hore surra che i primi estet cani del porsus (baser pure biata), ilimentesta in Francis, etera acquitare. Nos a cano riprocadosa porte stili, che sono la vita della vita. L'arrac-gii cominciaio imanui e l'allo della vita. L'arrac-gii cominciaio imanui il disegno. Ma certo a latrica the shi primi canii (rimavitta o moli le reportinio dell'attre pome armo gil con esistenzia matematica minerata (f). Delu defi marrii con esistenzia mineratica minerata (f). Delu defi marrii chitti, e- pre-i signorii sid.

Noore speranze, duramente deliuse. Nel 1407 un escrito condotto del cardinale degli Orsini annale i Neri; è respinto, il Poeta ba in Louiginus capitalità dai bosoit marchesi di Malatpina, discendenti di quel Francipuse di quali si vuolo che anco pi Alighieri reservo oragine. Pei valica F Aligi, e redo la Francia, e negli studi teologici si profondo. Forse di la trapasa lin Ingliniferza.

Ad Alberto imperatore, ucciso, succedera Eorico VII, che nel segoente anno si appresta al viaggio d'Italia. Allora le speranze di Bante gli dettano quella rabbiosa lettere cottro Firenze, a pintonio contro la parte che quiri tereva da la forcia. Reli la impro-l'i rei d'Enère, ci la chima co' più abbonamenti soni: marchia grante in via d'apra, e nono la trassersi i parte le prate d'al-fotto più mile ch' egi poi proteri manuedata dal dolor-improtence challa suno led resto, faccion, modicire nono, marra il bens d'Italia a modo asse ch' tempi, e fendera a riccondiziatione sincere con qualche condimento di strapi e d'al-fotti, falla fere: ma taliania parecchi arrebbero, nolli condigione son, atto di l'ecciò.

Il Poeta, vedute che l'ebbe (forse in Lombardia), e stato forse un poco a Forli, se n'andò ad aspettarlo in Toscana, Dopo resistenze molte, superate a stento, l'imperatore è finalmente sotto le purra di Firenze, il nerbo de' Guelfi: la quale aveva richiamatı taluni de'fuorusciti, eccettone Dante con quattrocento e più altri. Ma il prolungato assedio fa l'imperatore spregevole, Dante, a quanto sappiamo, nel campo non era; fosse diffidenza dell'esito, o piuttosto podore d'Italiano. Ma levato l'assedio, dopo un vano armeggiare altro poco, Eorico nell'agosto del 1313 muore. Ne Dante cesso d'onorarlo com' pnico salvatore d'Italia. Tunto errano coloro che la sua dottrina politica fanno pura di pregindizii e di passione, Egli che il essere nato de nobili se ne teneva, che voleva gli ordini civiti distinti, e poche mani regger la somma delle cose: eeli che con Aristotile pensava, altri uomini essere nati a governare, altri a ubbidire, non era in tutto precursore de'liberi d' oggidh,

Stetle per poro a l'avenna presso Guido da Polenta padre di Bernardino, che avera in Campaldino combatteta con Dante, e di Francesca da Rimini. Nel 1314 gil at-Lucra, inonamorato di giovane donna, accoltori o almeno softerio da Ugencione signare di Pia, cho l'avera caccisto d'Arcazo. Da questo redi sa Uguccione poteni essere di Vettro caltate di Tiafa.

Poten Baste and 1215 (datir nude and diciotate), persolute sam malte a proventational in client con our cree all manor, risever la parise: risidal visi partic cele lettere memeranta, Onde in menic irritati rismoveree lo condume. Se risugg poi perso Care della Scala, che in and premo i racticed segmentarie can poi perso Care della Scala, che in and control della co

cussità: super ser ri funditaris epertas. Diamerò de l'Frisi presso a platierar Torrisno, guello; a Gubbio, presso Bosone, suo comentatore poi, e già esselsanti egli, gilisellino; a Ruvona, sempre colì animo più scoresto, e più alto di penierro. Poco avanti i morte, dicele fine al pocona. Girca il 1308 gii era forse morta la mortie, e prima o poi, dire ficilioni de sei.

<sup>(</sup>i) Vegrad P XI e il XXIX dell' inferso e il ZAARI, che ris, motore al primo e al XXVIII del Purgatorio; ma segori seguitamente in comite et denza del II cell' inferso col XXXIII del Parallia.

E forse dopo compiuto il poema, cominciò quella storia di parte guelfa e ghibellina, che accenna d Filelfo; e continno, n. cominciato, fini d Trattato della Monarchia, dove a'ingegna di porre i limiti tra il sacerdorio e l'impero; di dimostrare come d diritto dell'imperatore è divino, e come spetta a lui da lontano vigilare sopra le sorti de'popoli, senz' offesa de' nazionali poteri e delle franchicio municipali, Applicando alle cose del reggimento quel che sant' Agostino pensò de' religiosi fini ai quali era serbata la romana grandezza, e'voleva conciliare l'unità politica con le civili libertà, gli opposti vantaggi di parte guelfa e di parte ghibellina. Le voglie dei Ghibellini d'allora non erano ne tanto atrane ne tanto dotte. Lui morto, quel libro fu invocato da Lodovico d Bavaro, al quale era indirizzato, e che nel ano ghibellinesimo violava i diritti della aede con le ambizioni della corte; onde il libro fu arso per cenno d'un cardinale, e per poco con sparse al vento le ceneri del Poeta. Alcune proposizioni poi di quello, dannate dal Concilio di Trento

Salf ultimo, che il nome di Bustic era affettanomente veneratio da moli, collosi, signer di Ravram, nipote di Francesca di Rimini, e gorfo, gli offerne la lances, preferigia non a Bologiana megli la spereza mi fonta del son batteriano. Intrano. Nel 1781, ternato di mi milanciani con precision sersi a loverani, Fanco di sua et chiquantezimonessa, con mira delere del conditi. e col catolici norre mania sono: Spitcado e cenquie, e conte risoli. Gi silimi irchici canti fareleggia il Borceccio sosperii come mania sono: Spitcado le cenquie, e conte risoli. Gi silimi irchici canti fareleggia il Borceccio sosperii come delle contenti de

care Statisticate depict and an adoptive the side.

The approximation of the statistic devices a statistic depocate and present and transfer a district Association designs, man non-season association, season selection, and sociation and statistic devices and sociation and statistic devices and sociation and statistic devices and statistic devices and obtained association and statistical confession of this register. Statistical confession of this register, statistical confession of this register. Statistical confession of the statistic devices of this register. Statistical confession of the statistic devices of the statistic

Poi la repubblica di Firenze invid Giovanni Boccacio Bremena, portundo fornic ricapunta d'ora, alla figliuola Beatrior, monaca io S. Stefano dell' Ulivo; non in soccorea, na quais in offerta d'espiratone. Due del figliuoli, ritornati a Verena, fermarono dianora quivi. E Pietre vi lascid discendenan. E al Boccacio e altri slopo dichiarono ia Commedia melle chicee di Firenze, cho i proprii lissimi ricerenta ascoltava.

Non è qui bisogno discorrere del poema e della ana tessitara e de l'fini. I personoggi mitologici in esso acconosa anon a lui parte di atoria: Anteo. Mirra, Achille, Ulissee, Capanéo, Sinone, Rifoo, Diomede. Della storia antica hai Adamo, Raab. Davide. Ezechiede, Catone, Curione, Trajano, Costantino, Giustiniano, Maometto. De 'più recenti, nell' Inferno, Nicolò III e Celestino V papi, Catalano e Loteringo e Guido di Montefeltro, frati, Brunetto Latini, Rusticucci, Aldobrandi, Guidoguerra, Ciampolo, Bertrando del Bornio, Alberti, Bocca degli Abati, Ugolino, cittadini più o men rinomati, con altri quatterdici o quindici oscuri. Di donne atoriche, l'Inferno ha sola Francesca. trattata con amorosa pietà: il Purcatorio, Pia e Sania, e come simbolo, Matilde, Ivi sono due papi, Martino V pappone, e Adrisao V avido d'oro; un abste degli Scaligeri, accidioso: molti aignori e re. Ugo Caneto. Manfredi. Nino, Malaspina, nno de Santafiore; cittadini notabili, meno che nell'Inferoo: Del Cassero, Guido del Duca, Ranieri da Calboli, Marco Veneziano, Ma molti i cari al poeta: Casella, Belacqua, Buonconto, Oderici, Forese, Buonaggiunta e Guido Gninicelli , porti d' Italia , Arnaldo di Provenza. Il Paradiao ha tre donne, Piccarda, Coatanza, Conceza; di moderni al Poeta non hai che Romeo, il pellegrino; Carlo Martello, il figliuol di Carlo II di Puglia, che fu re d'Ungheria, e fin dal 1289 aveva in Firenze veduto Dante e postogli affetto; e il trisavolo Cacciaguida.

Le digressioni di tritri e di scienza non mancato, melleffereno solta, mel-forigio edito, città di Mantre, forse l'Inferiono solta, mel-forigio edito, città di Mantre, forse per rendere unere a Virginio: con come quella del ripoman accondo del Popultorio, en memorio di Statio, un del posi i Batto fileri. Na rela seconda Canalezi i tocchi del posi i Batto fileri. Na rela seconda Canalezi i tocchi reratione celle manche del limi na 2 a punpa di impegno di side. Na quello che nel diciotessimo del Perpulsario e di side. Na quello che nel diciotessimo del Perpulsario con celle del memo celle Berloria del Perpulsario vino, del memio della Bederatione, delle lacoltà innate, della aspena di Salomone, del pindio innerezzi, della pred-visionione, della salota cetterna del Papua, della virsi consignite, del percento di Almon, parte ne esenziale del

Il Bettinelli, transc poche terzine, il resto avrebbe battato via; l' Allieri, trascritto ogni cosa. I più ai fermarono nell'Inferno; e non videro come le bellezze della seconda Cantica fossero più pure e più nnove, della terza meno cootinue ma più intense, e, dopo la Bibbia, le più alte cose che ai aiano cantate mai. Gli ammiratori lo calconiarono: chi fa di lui un altro Maometto, chi un libero Muratore, chi na empio, chi un deputato francese de' meno regi. Il Ginguené volle la visione tutta quanta d'invenzione sua: e pochi, se questo fosse, l'avrebbero intesa, nessono sentita. Il Monti lo Ioda del dire le cose per perifrasi, ch'è lode direttamente opposta di quella che gli dava a miclior diritto d Roussean: il Perticari lo fa dispregiatore della aus lingua materna; gl'interpreti gli danno del loro mille astazie ingegnosetto, di quelle che son l'unica anppellettile de' mediocri. Ma Dante le tradizioni religiose, popolari , 'scientifiche del ano tempo ha con riverenza raccolte; ogni suo concetto informò del presente e del passato; mai rinnegò l'alta fede dei padri moi: fin laddove egli fulmina i preti indegni, all'autorità che lor viene

dall'alo, s'inchina. Le circonlocumion fugore, e ra quasi sempre per la via piu speditar e attesta egli atessa, chi suni la rimia lo trasse a dire altro da quel ch'e' vulera: e poue per norma dell'arte, che sempre la veste portica der coprice un'idea vera e vira. Dello ana liagua materia: sersono dell'alte dell'altissia aversia.

nulla immutò; ma traccèse. E fu porta grande, perchè seppe con vincoli possenti congiungere natura ed arte, meditazione e dottrina, il sentimento suo e l'italiano, il culto del bello e del retto, gli affetti recenenti, e l'amore serveno dell'altissima verità.

P x=p Goods

## AMORE DI DANTE.

Il Boccaccio nelle prose ci dava la parte prosaica dell'amore, intantoché la parte poetica ne dava nelle rime il Petrarca, Nel secolo decimosesto l'amore, salvo quel di Gaspara Stampa, o altri che non lo verseggiarono nè prosarono ma lo sentirono, e in prosa e in rima era prostico del pari: prosa i sonetti e prosa i aospiri del cardinalo Bembo o de' molti commilitoni di lui. Nel decimonono pare che dalla melma dell'amere prosaico cominci a apicciare una vena di poesia, la quale per suo canale presceglie alla canzene il dramma e il romanzo. Ma in fatto d'amore la poesia più vera è la prosa che le donne innamorate fanno quando dicono di vero. Non pario della atampata: ma se tutti i pensieri e i dolori e gli inni dell'amore femmineo si potessero in un volume raccogliere, quello sarrebbo de più poetici libri e più gravi d'arcani. Ora nei, lasciando le donne innamorate del secole decimonono e la proza loro, verreme alle rime amorose di Dante.

Ongo lo adegnoso semo la tabla supusa conquerger di sontità, parri memo membile a chi posso che nu' feri singuiri è accoptanto le qualità, apparentemente contra caterna di sonti di caterna di caterna di caterna di caterna di misma di protesta di caterna di caterna di caterna di misma di caterna di caterna di sonti caterna di caterna di caterna di caterna di si mosti cocci profinolossi misma si conquerità sino pire si mosti cocci profinolossi misma caterna di l'accordi del pietto, paran della pietta, betta sino al gli pietto del pietto, paran della pietta, betta sino al gli salti usuasi assert comprendo. Pero man esta: che uza alti usuasi assert comprendo. Pero man esta: che uza del tra pietto pietto di pietto di pietto pietto di pietto pietto di pietto piett

> Negli occhi porta la mia donna amore, Perche si fa gratili cio ch'eta mira... Pugge dimazi n iei ruperbia ed ira. Aistatemi, donne, n farle onore.

Quanto apirito lirico in questa invocazione allo donne, cho ad onorar Beatrice lo ajutino, come se tanta gratilezza potesse da aele le donne essere sentita e onorata degnamente! Più fina lode alla bellezza dell'anima femminde non ha forse la poessa italiana di questa: Oguj delevaza, ogul penatero umile Name and core a chi portar la sente; Ond' è inadato chi prima la vide. Qual ch' ella par, quand' en poro servide Non si può diere ad traer a menie; Si è anno miracolo e acciolit.

E questi aono versi antichi di cinquecento aesaanta e più anni, e sono più chiari che i versi di tanti chiarissimi nocti viventi.

Sounce nelle Bine di Dater ricorre la parola unital ; e Bestrice ai chiama di unitali verilar, e dicesi che unitali pranteri assesso sin chia nente, e che ogni con si fa untili granteri assesso sin chia nente, e che ogni con si fa untili gazili cosa l'unitali losse, e quando la naperbi villazza: conocerca quanto piori a far uniti i pensieri l'aspetto d'una pura beliezza. Un questa tanta mulei Forescitani è ben più utilimi cosa della Francesa unitarante oltera, olteranente uniti, chi i canonico Petrarea cantara.

Domanderete in quali ore e in che luoghi amasse più Dante onorare ne' versi la donna sua; so nel sorriso della solitaria natura, o nel frastuono della città popolosa; se passeggiando dal Gardingo, o fuor della cerchia antica, o aslendo l'altura di Trespiano, o scendendo ne'Inoghi dov'ora villeggia più d'uno tra' moderni Fiorentini a tutt'altro pensuado che a versi. A cotesto nua aola cosa io posso rispondere, che la bella canzone la qual comincia: Donne, che arete intelletto d'amore, fu imaginata da lui passendo per un cammino lungo il quale sen giro un rico chiaro scolto. Allora gli venne colontà di dire; e la sua lingua parió, quasi per sé stessa massa, quel primo verso che ho detto, ed egli to ripore nella mente cen gron letizio; ando poi, ritornato alla città, pensande alquenti di, scrisse la intera canzone. Non so se quel verso, cadato nella mente a lui passeggiante lungo le acque d'un chiaro ruscello a voi naia niù dolce. E veramente non è forso cosa tra lo visibili che più acave parli all'anima, e più scave la ispiri, d'una pura acqua corrente. Quell'umore che fugge, rende imagine lieta insieme e malinconica degli umani piaceri. quella vita diffusa in ogni minuta stilla, rafligura la vita d'un'anima che in sè non ristagni, ma corra al hene como

per delle pendio; qual'i abbonitura moderta pere gradioalimento ai pensieri dell'outno, cod come ai fiori del campo; pere che riaferechi, con l'orbe del margine, l'imaginazione appossita; quel placido moranerio per che scompagni di intri l'armonistra pertita; quello specchio fedete, sempre offerto sile bellezze del ciste a della terra, pur che dispogna l'anima ad Pereta farisi specchio casa stessa di quante bellezze interno diffinadono la terra ed il cisto.

Egli parla in quella canzone alle denne e alle denzelle amerate, Chê non è cons do parlame altrui, e per lufogar la mente (pecchò nella mente non meno che nel cuorre è il suo fuoco) ragiona. Or quali imagini sceglie il poeta alla lole? Pa che un Angelo parti a Dio d'una maraviglia che si vede nel mondo:

> Lo cieto, che son ha altre difette Che d'aver lei, al suo Signor la chiede; E classuo Santa ne grida morceir.

Iddio risponde: Aspettate alquanto, si che gli nomini la possano ancors contemplare, e coloro che vanno sil Inferno, raccontino:

l' sidi la speranza de' Brasi.

Quindi venendo a narrare lo lodi di questa desiderata daeli Angeli, dice due versi che toccano il sublime:

> g quel soffrirse di starie a vedere, Diverne sobil core, o si motria.

E dopo aver detto che la sua vista umilia l'uomo al da fargli dimenticare ogni offesa, le attribuisce virtà santificatrice dell'anims, e afferms:

Che non poò mal finir chi le ha parlute.

Ecco in queste due stanae i germi dello Saevo Commecia. Già di Bestrice, ancer viva, Dante usiva partare già Angeli in ciclo, e nell'Inferno i dannati; già le imagini degli eterni destini dell' nomo s'erano nella sua mente congiunte al nome d' una giovanetta toscano; e già diserva:

Per esemple di tel beltà ai pesva.

Non solo bellissima, ma l'esempio ell'era della bellezza vera: qual maraviglis che il Poeta la convertisse in forma ideale non solo di cornorea ma di spirituale bellezas?

Alle donno sovente l'assiero nomo amaza rivolpesi, e a loro confidere i suoi segreti dotori. Vodembo schiero di donno tomare da un compianto, e ndendole prafure del dolor di Beatrice per la morte del padre, si dà a pianpere, e interroga in un sonetio quelle donne pictose, ed esse in un altro rispondono:

> Elle ha nel vivo le picta si scorta, Che qual l'aveve voluta mirare, Saria, dinnazzi a lei, coduta morta.

Voi risponderete con senile severità, che ne uomini ne

donne cascano morti per così poco; e io non voglio rispondere alla vostra sculle servetti. diris solo che un giurzace di venticinque anni, il quale tanto altamente idoleggia l'amore, era nato per aerivere a trenatcinque altra cona che versi amorosi. Tar l'estasi dell'amante e la visione del politico, tra le teologiche aspirazioni a Bostrice visibile e i teologici innia a Bustrice simbolo di sapienza.

eivile, voi acorgerete potente armonia. E siccome, al dir di lui, la luce di sua saluto nelle altre donne si diffondeva, così nel proprio amore comprendeva egli quante erano belle donne, tutte ponendolo sotto a quella bellezza regina. E rincontra un giorno l'amata di Guido Caralcanti, il primo amiro di Dante; e'l nome auo era Giovanna; ma, forse per la bellezza, la chiamavano Primavers. Dietro le veniva la mirabile Beatrice. Altora parve che Amore gli parlasse nel cuore per dirgli: quella gentil donna non per altro ha nome Primavera, se non perchè dovera un giorno precedere Beatrice. E qui faptasticando sui nomi di Giovanna e di Primavora, e'rinviene che ambedue significano la medesima cosa: porchè Giovanni Battista precesse a Gesti, come Giovanna a Beatrice; e cita il vancelo dell' altro Giovanni; e in certa gnisa assomiglia la donna sua si Redentore del mondo. Se amore cosifiatio non finiva in un dramma sacro, io non so qual miglior esito avesse pototo sortire.

Ma le cose dal poeta cantate son eglino simboli o realtà? Il esnonico Biscioni crede Bestrice nè figlipola del nobile Fiorentino, ne douce vera; ma la sepienza in largo significato presa; il saluto di Beatrice essere la capacità della scienza; le donne che Beatrice accompagnano, acienze sach' esse. Il Biscioni non nega però che la Bico sia stata in eneste mande, e deteta, com' ecli gravemente dice, di riguarderoli prerogatire. Ma un altro canonico, forte sach'egli in filologia, il canonico Dionisi, nega che Beatrice sis cosa fantastica, condanna il Filelfo, condanna il Biscioni. E voi pure, o signori, darete ragione, io spero, al esnonico Dionisi, e conoscerete in Beatrico la figlia di quel Portinari che Dupte chisma buono in alto grado, al quale Firenze deve la fondazione del suo spedale di Santa Maria Nuova; per merito del qual gentile atto e pio, è da credere cho il Cirlo abbia dato alla sua Bice vivere splendelamente ne libri di Danto. E questo pensiero, sappiatelo, non è mio, ma i'ne reco l'onore all'illestre autore del discorso su Michelancelo Buonarroti. Del resto, che per esultar Bestrice e per riferire a lei i grandi effetti di sapienga nel cuor suo dall'amore promossi, Daote in questa femmina viva e vera simbolezgiasse talvolta or l'umana sapienza, or la sapienas delle cose celesti, ell'è cosa certa.

A celare l'amoir suo vero, Donte ai fines manute fallra genali duona; e durb în finzione alpunti anut e nezi; e, per pii far cardeale altrui, feri (dic eși) per lei certe es-ette per rima. La donna alla quale c'fingera amore, do-tete partirai di Ferrante, el edgi, per non tradirei asperto, acrisas versi di simulato dobre: tanto curava che il suo treva affetto non ai socorisas. Or rerebb civil Bistepo di

pulsers non era, « égil lingers al marer altra donna: ma fore modelori figuristo de mo officarler si na con instrana rigularizació d'ante discher les reconstruires de la maria de servicia del galant de la quelle city, from a latera di fiastaina, che tempos, manifestambolo, spogian il namor di quel vicia desde che lo fia surremaior: en favor usa di quelle tante prassiche regioni cite di ficile insigharer, che indovinare difficate, che si memoritoro tra l'occide di poete si a difficate, che si memoritoro tra l'occide del poete si con la considerazione del propositione del poete si positione del propositione del poete si consegnitario del consegnitario del propositione del che-

Partitati di Firenze la donno di cri a robo all'amor mon, mattra inverse di qualmo a reciglie il Potte i perche queste dimotrazioni d'amore diazno che direa allo gente. Bostirice a non dividuo e giu megli alsolto, l'igalilora che fat a Missimi inclia mia camera, la dovre i postera lamera ratio escara cienza di monte camera, la dovre i postera lamera in denno anche correctio, o decodor, donore, quista il fano dell'artico, con empregatione bismosti, principale dell'artico, con empregatione bismost, l'apriparte, faniscono in sonore un audior encresso le di derime; un audio escara dell'artico dell'artico dell'artico dell'artico mandato escara del descripcio dell'artico processo del dell'artico.

Dopo tale vicenda, e' potè mettersi tranquillamente a pensare se amore sia o no bount cosa. Questo pensirene rea logicamente divisio in quattro; o pli deltà il sonetto: Tatti ti meti pensire purba d'amare, dove il primo verso di più hello di totti: e più singolare si è l' decimo che dice: E' resrrei dire, e nou so ch' io mi dica; verso che, possassi i tresti anni, Dante non averbbe force pensato, passassi i presi mai, Dante no averbbe force pensato.

E coss soutas già da Lecamiro Arctino II elitera del general camicalizato in versa litiri del Malgineri: ni alla prina mosa sempre la terta del volo corrisponde: o di revisame della maggia l'astrueria de concercit in visita di redana della maggia l'astrueria dei concercit in visiche mai: si che poà bere alfernaria col Giogenzi che, mandi acco dal giorità di la imanziata. La formación, lasieraria e collocario primo posta del nos secolo la reda della concercita della concercita della concercita con la formación della concercita del concercita del del Concercit, es cuo fosorre la Storie di Bino Compagia del Giornario Villani, e le lettera di Gartina da Seco.

Un giorno persona amica lo conduce dov' erano molto vagho donne; e la visto della sua lo turba in fiero modo; appra questo o' scrivo un sonetto, ore dipinge Amore

> Che fiere tra miel spirit paurosi; E quale nuclée, e qual carria di fiore, Si ch'el solo rimane a veder val.

Più nobile e più civide questa imagine d'Amore prepotente guerriero, che non del molle e alato e bendate fanciullo, di quel che il Chisherer dipique Vipertus, Serpentello, Dragoncello: diminutivi cloquenti, perchè dimoatrano come l'amore italiano si veniste, coll'impiccolire depi attri afletti, ogni di più ristringendo. Or che è egli a' giorni sonti l'amore? È egli rotalité o rettile? Passi cuito o gercitari piètai o name? Non ani force viuli tant'ale, no mai straich con bassa come a' giorni nostri l'amore. On pura positio, on sariem neutri ora ma pensiero, o re una calcolo; or sairo, o refango; or sositée e tentac, o presante o rotalise; geolosvitus a chi più ne vergognuo dell' nation maletza, ariefo di opere s'il giorni. allegre di metta giorni, ma papo di se delle cose, conssectudo di non carere più fine sufficiente a sè desse, non di inclinari simusata qui alteri deli veita, delta parie, di di inclinari simusata qui alteri deli veita, delta parie, di l'amore della retti della veita, della parie, di

Ma finalmente si fin noto a mobil il segreto del Poeta pechi lo deride, e chi lo compiange. Morer il parlee finaltrice nel 1280 si di trentano di dicembre (nel 1285 areva fondato la special finevatino); e eggi canta il dolori lei. Inferma egli atesso, e delirando imagina che Bestrico sis morta, e cantal'i amboscia di quel delirira. Altre avventure del suo amore oon narra, se non l'ultimo, la morte dell'inscriba non.

Di quali corrispondenze lo confortasa ella, non dice; o dopo, avere ourrato chi ella rise di hui, oon prende la cura di pur notare se Beatrice si penti di quel rise: taoto sincera e al poco timida dello selverno (che all'asime piccolo è gastigo insopportabile) era la adegnosa anima del Boats.

Il Boccaccio fa lei maritata a on Simone de' Bardi ; il quale fa nel 1300 condonato da Dante priore, come agitatore di civili discordie. E a voi dorrà veramente che la sua beatitudino fosse atata sposa a no Simone, Ma il Pelli, lo apietatamento prosaico Pelli, nota il testamento del padre, rogato a' di 10 gennajo 1287, dove lascia cinquaota fiorini Bici filia sua et uzori Domini Simonis de Bardie, Il perchè nella Vita Nuoro l'abbia egli taciuto, pon è difficil cosa a vedere. A ouesto schietto romanzo della Vita Nuoro Dante non intese affichro tutti quanti i segreti dell'amor soo, ma solo esporre l'occasione e l'argomento dell'amoroso aue rime. Nè comeoto poteva farsi più gentile di questo, che pare la atoria de' giovanili moti di quell'anima, e dello svolgersi che faceva l'ingegno ai raggi di un candido e fervente affetto. Però l'amore qui si considera come cosa seria, come parte d'edocazione, come professione, per dir cost, come scienza. Qui si la la storia interiore di un nomo a cui pochi somigliano degli uomini presenti; e la storia amorosa di un tempo al quale il presente quasi nulla somiglia. E negli annali della passione, nella pittura di quant ha più delicato e ineffabilo l'anima umana, risiede la più profooda bellezza e la vera efficacia del romanzo. A questo pregio molti difetti perdonansi; senza questo gli altri pregi languiscono. E di quello scritto potrebbe Dante dire quel cho d'otto anni della sua vita diceva d Bousseau: « In questo spazio poche avventure avrè a raccontare, perchè la mia vita fu

tates emplico quest'era sourre, cit il de miderantia serve speption d'hisopor finishe imper formarci. In questo previous tempo l'edectrisses, che lin illura fu sparse e li titul d'examination de la compartica de la compartica de la titula de la compartica de la compartica de la compartica de la compartica della procediora inni ritu. Porter egli me con el compartica della compar

Date, per ceres, con ha voltas reclaris lutte intere per postet and contemplare dalls sin le financiare della vision con del motione en passate and contemplare dalls sin le financiare della vision con di financiare della vision del per contemplare della vision del per contemplare della vision del per contemplare qui della della visioni del per contemplare qui della diplorier contente, proceed della visioni della visioni della visioni della modelsima con la perigliare del cutternala ferce galin modelsima con la perigliare della visioni della v

Moriva Beatrice nell' età d'anni ventiquattro, nell'anno 1200, venticinouesimo della vita di Dante: moriva lasciandogli in rutaggio un affetto immortale, un tesoro di memorie senza rimorsi, un'imagine che doveva di luce serena irradiare i versi di lui, e coo la sua gentilezza accrescere potenza a quel gagliardo intelletto. Ob venne pure opportuna alla gloria d' entrambi, e forse alla loro innoccuza, la morie! Tempo era che Daoie ad altro che ad amorose contemplazioni indirizzasse l'iogegno, e per altro apprendesse a palpitare che per bellezza di donna. La patria lo ebiamava, la patria, e la religione, e il diritto, e la natura, e quanti mai possono amori eapire in ruor d'oomo. Se Beatrice viveva, noi non avremmo ne la Commedia quale abbiamo ora, në la Vita Nuora stessa; avremmo un precursor del Petrarca, un Petrarca più guerriero, più utuno. Occupato dall'amore, non avrebbe forse Dante ambito lo eure della discorde repubblica, non forse sofferta la dignità dell'esitio; bella non sarebbe del nome o dell'esempio suo la sventura. Di grandi arcani è ministra la morte! Ella è che insegna ai felici il dolore, ai prepotenti la paura, agli scellerati d'rimorso, ai pii la speranza: ell'è che santifica ebi va, e nobilità eti resta; e fa, più della viva persona, o terribile o amabile on oome. La morte è il gran pernio così degli umani destini come delle umane virtù: la morte è il germe che si misconde e poi sorge da terra; la morte è il fiore che allega in frutto; la morte è l' Angelo dell' Omnipotente; la morte è il quotisliano miracolo della erezzione. Adorate la morte,

Tempo era che l'anima di Dante, dopo avere dall'amore di donna, quasi da notturna rugiada, bevuta freachezza, s'aprisse rigogliosa al vivo sole del vero. Già trouvo sdoiciuste saranno a voi porse alcune di quelle sue parole amorose, e troppo devota quella maraviglia, e troppo teologico quel dolore. Io credo al Borcaccio, il quale attesta che egli «di questo libretto, composto nel ventesimo sesto anno, negli anni più santuri si vergognasse molto. » Non già che si vergognasse di quella schietta eleganza e di anelle imaginazioni leggiadre, ma del neso dato a cose cui non iscusa l'estasi dell'amore. Altri cita in contrario la mengione che della Vita Nuora si fa pel Conrito, dovo le cose in mel volumetto esposte conferma. Ma il Conrito stesso fu scristo poro innanzi o poco dopo il quarantesimo anno; e poteva ben Dante nell'ultimo età vergognarsi di certe sottirliezze peripatetiche ben più che platoniche. E già l'amore stesso giovanile era si alte in lui, che noggiuri eose chiedeva di quelle. « Apparve, die egli, apparve a me una mirabile visione, nella quale jo vidi cose cho mi fecero proporre di non dir più di quella benedetta insino a tanto rli io non potessi più degnamente trattare di lei; e di venire a ciò, studio quanto posso, siccom'ella sa veramente. »

Il Grosita Venturi crede che Bostrice l'amasse, ci del asciama circittima tente sample, ci the i parossissi del asacor di Dante e le sue languidezar, e coa scuplicità ma finicietta condiciet: \* la di questi loro deltri ino one mi intendo. » Sompre renerable una creatura umano che pingar, per qualquaque espisso e il pingare e tale era l'indele di quell'aziana, tale la natura di quel secola, che le gioie strase percederano qualità di dobrer.

Ma intanto che Dante nianceva d'amore. l'Italia niannera di rancure e di rabbia: e l' anno che l' amorsuo cominciò, il 1275, fu, con meno degli altri, auno di sventure all'Italia. Nel mese appunto di macgio, quando lo spirito della vita prese a tremare ne polsi di Dante fasciallo, e un Dio più forte a signoreggiarlo, in quel mese la maledetta discordia signoreggiava tuta delle più fiorenti tra le città italiane, Bologna; e i guelfi Geremei s' azzullavano co' ghibellini Lambertazzi ; e più giorni darava la strage, l'incendio più giorni. Accorrono, de Gu-lli, Parma, Cremuna, e Modena e Reggio, e giungono sino al Beno; ma, dalla nuova concordia della città fatto inutile il soccorso, ritornano. Breve e intida concordia: perchè nuova rabbia li azzuffa, e a sostegno de Geremci accorrono di nuovo da Parma, ila Reggio, da Ferrara, da Modena, da Fireuze: onde la parte de Lambertazzi sono forzati lasciare la natria in numero di cuindiei mila, e a portar l'ira e l'onta nella vicina Faenza. Quivi correva poscia a assaltarli il popolo di Bologna, ma invano: bene acaceiava da Imola i Ghibellini, e la muniva di gaelfo presidio. Vicenda orribile di vittorie e sconfitte, dove il vanto del valoro era infamato dalla atultezza

en tre. In quel mese atesso che fu primo all'amore di Dante, in Modena la fazione de' Rangoni e de' Boschetti caccia i Grassoni; e i fuorusciti assaltano la città, e rompon l'esercito de' vincitori. In quel mese Astigiani, Pavesi, e Guglielmo di Monferrato, il rammentato da Dante, guaatano le torri d'Alessandria, immemori della grande concordia che creò quella città, che tanta gloria iruttò all' ftalia, e tanta vergogna allo straniero nemico. Tommaso marchese di Saluzzo abbandona l' alleunza di Carlo: il Piemonte ai sottrue quasi tutto al dominio di Carlo; e i marchesi di Fossano, spossessati dell'avito castello, vanno in Puglia a mendicar pane e onta dal tristo Angioino. Il quale, tolto a' Genovesi il castello d'Aiaccio, ode bruciati da loro in Sicilia i anoi legni; ode aaccheggiata l' isola di Gozzo; li vede, gli alteri cittadini della feroce repubblica, venir sotto Napoli a gridargli improperii o a sommergere nel mare le reali bandiere. Vincitori per tatto fuorché a Mentone, dove infelicemente s'azzaffano col siniscalco

In questo mese atesao dell'amore di Dante, Gregorio X convocava aplendido concilio a Lione, di cinquecento

vescori e più che mille prelati; o Michele Palesilga riterrata, per para di Crocini e e di Cris, alla Ciasta i a l'activa della considerata di considerata di considerata di considerata di conferenza sono a che diritti stili imporre di lusia, negondo i all'asso, rei di colligia. Ma i e e di caliglia mandora terceroni del mossolulita i Parsi, intantoche Nepoleono Territano, peri solulita i Parsi, intantoche Nepoleono Territano, peri considerata di considerata di considerata di considerata di artici il domini di Missa, e si era estetti Vierrita, che erre e a tacte di cuitti condidicia deciden. Col ci un arre era a tacte di cuitti coldi chi deciden. Col ci un arre era a tacte di cuitti coldi colori con arreturgi di finito d'un respo sul qualer Assiria e Spipara deversasi interi cossi di considera.

Nell'anno appanto di cui ragionismo, Tomanso conde d'Aquiso e Bonaventara di Baporose, che soli valerazo nn grande Cancilio, due glorie immortali della scienza italiana, ingegni non meno alti di Dante, altanente da Dante celebrati, movirano: l'uno cinquantacinque giorni prima, l'altro actinatacinque giorni dopo ch' eggi apprencises i primi fermi i el prime ligrime dell'amore.

## ANCORA DELL' AMORE DI DANTE,

Ouanto d'intellettoale fosse nell'amore di Dante, totti i luoghi dove di lei parla vel dicono: e ac prova ne volete hen chiara, vedete là dov'egli narra la morte di lei, seguita il di nono d'ottohre; e, a questo proposito, ai mette a racionare del numero nove, numero a Beatrice amico, perché i cieli son nove, e tutti nella reperazione di lei avevano di concordia operato; perchè tre via tre fa nove: e il tre non è altro che Padre, Figlinolo e Spirito Santo. · Beatrico duoque era on nove, cioè un miracolo, la cui radice è aolamente la mirabile Trinità. » In tali arzigogoli il cuore non ha, per vero, gran parte: e ben dice il Poeta stesso, che dalla mente a lui moveva talvolta l'ispirazione dell'amore; e sello anirito dell'amata donna già storta e'non vedera che on nobile intelletto. Questo giova notare; perchè oessuoa letteratura, io credo, può mostrare un amore ili ai nuova maniera, di tanto caldi sentimenti e di tanto astroni concutti

E nessan letteratura poli mostraria altro dove a tanta secretti di "inagini sia conjunita tanta metitisi e tanta ombra di morte. L'amor di quest'usmo è simile a conbita preniente de si tiene continuo dinanni sigli occis in vitat d'on tecchio igrando. Ogni pensiere, all'aspetto di le, non si dilegno, ma mosere; si tino tramatrizer, senso il lei non il dilegno, ma mosere; si tino tramatrizer, senso il lei vita Degli cocli ch' humo di lei morte espita. «E por ferbeità del grant interez Le pietre par che gridia. Nella presenta con interez per petre par che gridia. Vitato presenta della contra contra contra con-

Ma quello che mapilo «l' egui altra costa fi ricussorere ordinante il cattore della potte metta, e meli significanicia il uno affetto un predictio dell' Indirena, è la Intainia 
ricus il un affetto un predictio dell' Indirena, è la Intainia 
una cattore della ricusso della città della ricussi annota 
una cattore deven la barratinio, per l' crisbena e l'affetto 
una cattore deven la ligitari ce di quali più liver solto; per 
ure di procisi nonvo, il quale piunge a conferma d'inamoneratifi q'i coltitatione o di risonorditamento individuale 
sociale. Indire a il diamentale i suno dalla possi unavtanta della coltitatione o di risonorditamento individuale 
con circle. Indire a il diamentale i suno dalla possi unav
Charre eli Estello strono, del ciù divannia il narratione a

Charre eli Estello strono, del ciù divannia il narratione a

per per pormo per 

per per pormo per 

per per per pormo sinori. que l'arma pooma 

le con percho parte, e pormo indiani, e a gran pooma 

le con per 

per per per per per 

per per per 

per per per 

per per 

per per 

per per 

per per 

per per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

per 

pe

desco, e i frammenti d'Ossian, e la Commedia dantesca, e lo ballate contenenti le tradizioni volgari, e i canti popolari della Grecia o que'della Serbia, son prova.

Veder como piema di morte fono l'anome in quell'aminar como di seprete più scappros pi piura e più liche deri mai l'imagine d' una imanarceolide belezza. Forta, ben die la Bibbi, como la morte, e l'amore que mensa souso lo venti più che Dante. Rancer, morte (immortalità arrent uella su mancia no situale preservici di al, cretriter di movo universo. A quessi tre sonsi noi dobbismo le tre centirle. Quanto li pensirio adi sunore a compative contine. Quanto li pensirio adi sunore a compativa contine. Constituti la pensirio adi sunore a compadietti innocettità, e la morte ai fo orribile, e il sunore divenza più aberreccio chia morte.

Che malinconico, perchè male ricambiato, fosse nell'Allighieri l'affetto, io nol vorrei dire. Schiava nel Trionfo d'Amore pone il Petrarca Beatrice coo Daote, e Selvancia eso Cino: di che si scandalizza il Castelvetro; e il Tassori coo la solita aveltezza risponde: « Quanto al dire che Beatrice e Selvaggia non riconoscessero gli amanti e porti loro, altro testimonio che quello di loro stessi non ne abbiamo; tanto degno di fede, quanto merita l'insaziabilità degli attaoti, che sempre iograte e crudeli chiamano le donne loro.» Ma non è affatto vero, ben nota uno atorico de danteschi amori, che Dante, insaziabile sempre, chiamasse Beatrice incrata e crudele. E sebben dica nelle auc Rime: Con lei non state, che non s' d'Amore; narra porcaltrove e l'arridere delle labbra e l'arridere degli occhi di lei: narra come Beatrice al vederlo ai facesse d'una risto pirtons e d'un color polhdo; e fa dire a lei stessa che Amore le ha fatto sentir de'suoi dardi. Nè sì tenace sarebbe durato nel Poeta l'affetto, se da qualche apparente lusinga almeno e' non fosse stato allettato o illuso. Dante, non bello, alla bellezza era non solamente amico, ma accetto, piucchè a poeta teologo non dovesse parere desiderabile. Nella Vito Nuoro vediamo una schiera di donne so-pirar de' suoi mali, una donna gentile piangere di compassione al suo letto, due donne chiedergli de suoi versi; voliamo a loi dall'amore noo so a'io dica rasserenato o contristato l'esilio. Ma quanto a Beatrice, rade e mal certe, e dal puder della donne ce dilla timidezza assasa di bit temperate, gli remirano quelle giosi, onde crescera e nistennità e parria il desiderio, che morera restito di revio quani riligioso, o come sull'ali della fede perato. Se a lui recidiano, questo culto tenezia a lesi dovuto di quanti ia conoccessera: e quanto quasara per ria, le persono correvano per redere lei, e dicerso mostili, posibipassata era: « Questa non è ferminia, anzi uno delli bellistimi Angrili del Cieto. •

La morta donna egli colloca nel cied dell' usultal dev'à Morté; o prepa i Sirce della certeia, egli juscico che la sua snima se ne possa gire a vedere la gleria della sua donna. Pedigione la lui nile della porte d'una bella canonn che gli sindirazza a di mente, a di donne gendil. Que sta anta speranza nell'amort 'un' estiata, queste forna fede nella certiponenta nel monde visible coll linisirà bide, e della terra col ciclo, aggiunge all' amore altezza o

E da questa altezza o parsimonia di concetti o di stilo io non ao se voi vorrete dedurre meco, la lirica dantesca essere della petrarcheses e più virile e più schietta e più ispirats e più varia: non so se vorrete dar piens ragione al Tasso laddove dice: « Io ho Dante e l'Ariosto nel numero di coloro che si lasciano cadere le brache, a Ma se il Tasso se le fosse lasciate talvolta al modesimo modo cadere, si sarebbe, cred'io, mostrato e meglio nomo e meglio gentiluomo. Il Muratori pone le Rime di Dante accanto alla Comniedia, e non erra; e quelle dove si ricoposce il cantor de'tre mondi, pajono degne di più attento amore, che finora noo abbiano dai critici venerandi impetrato. A farno pregiar la bellezza, quel semplice quasi romanzo della Vita Nuova conferisce assai, perchè mostra l'occasiono che ne dettò parecchie, e ne svolge il primo germe, e il concetto insieme ne svela, e la ispirazione del poeta a filosofiche considerazioni assorretta. Nella Vita Nuova abbiamo varianti, nella Vita Nuova abbiamo frammenti. Abbiam la canzone da lui cominciata quando pareva cho l'amore gli si facesse psi lieto, e interrotta per morte dell'amata donna, Intuona erli un inno di cioia; ed ecco la morte a troncarglielo: tant'era fatalo alla sua vita il dolore.

L'anno in cui questa donna moriva, en di grandi futi ripieco edi grandi sventure, per le qual i ventura montranabo i destini della sfortamata Italia e del uso afertunato Poeta. I popoli dall'un luto abussanti della liberta, mano mano condotti o dall'uniprobrana propria o dagli al-trui avvolgimenti a presceptiver volontaria, como rimechio, la triannice ji i trans nidel'al rimo indimensativa sudoci infrattonamente sudoci o infrattonamente puniti. Scorrerò heromente o i colpevoli successi fore, o le colpe vontareta de fepololi.

Guglicimo, marchese di Monferrato, incorreva nel Novarese e in quel di Milano e in quel di Piacenza. Senoschè in Alessandris, da precipitata sommossa de' cittadini sopraffatto, egli è preso e chiuso in gabbia di ferro; quiti frome per hen diciassette mesi; quivi lo cogice, preceduta certo da rimorri della vergogna, e forse dal postimento, la motte Perchi la galabia di servor nei modicero la sente, e le soggio di Sant Diem prepento a pirodici reggio-cito del proprio di reggio di soggio di soggio

Il giovano figliuolo di Gaglielmo faggiva intanto in Provenza s invocare il soccorso straniero; antica e sempre fanesta speranza degli italiani signori. Intanto i Beccaria s'impadronivano della pavese libertà; e un Visconti si faccya per cinque anni espitano, cioè signore, di Vercelli; e Obizzo da Este, signore di Modena e di Ferrara. dai discordanti cittadini di Reggio, in ciò solo concordi. era eletto signore: e signore perpetuo di Piacenza sorgeva fra i tumulti civici Alberto Scotto: e signore di Pisa per tre anni il conte Gnido da Mootefeltro, il dannato da Dantes onde il Papa scomunica e gli eleggenti e l'oletto. E intanto che questo Nicolò IV fulminava la città toscana al dominio suo non socretta ner aver voluto mbbidire a quella volpe astutissima, egli, il Papa, ubliidiva ai Colonna, o i Colonna di molti favori privilegiava, e un di loro, su cocchio trionfalo condotto per le vie di Roma, era onorato col titolo imperiale di Cesare : ondo dai Romani, alla satira da gran tempo nsi, fu dipioto il Papa rinchiuso in una colonca, con sola fuori la testa mitrata e due colonno dinnanzi. Un Coloona frattanto era marchese d'Ancona, un Colonna conte della Romagna; e ambedne a loro posta le cose romagnuole volgevano, s' immischiavano ne' negozii di Cesena, di Rimini, d'Imola, di Forfi; mandavano un Malatesta s confino; nè la cosa aveva tormine se i Bavennati, levati s ramore, non imprigionavano questo franco negoziatore di negozii non snoi. Malatesta tornava signore di Rimini; i Manfredi non perdevano il dominio di Faenza se non per dar luogo a Mainardo o al Polentano, Giscomo di Sicilia mandava indorno Giovanni da Procida al Papa per offrire le suo forze alla nuova creciata, nerchè il Papa obbediva al cenno straniero; invano Cario Martello, il lodato da Dante, figliuolo al ro di Napoli o nipote al re d'Ungheria, la corona ungarica s'aspettava, Per raccogliere multe cose in una, i forti, dalle reciproche ambizioni fiaccati, tramundo rovina agli altri, la preparavano a sè; i piccoli tirsani della discordia de'popoli e delle brighe de priucipi approfittavano per farsi graedi. Le libertà frattanto d'Italia perivano.

Invano Milanesi, Cremaschi, Bresciani, Cremonesi. Comaschi a danno del Monferrino invasore s'univano: poscia Astigiani, Milanesi, Piacentini, Cremonesi, Bresciani o Genovesi: invano al soldo del fiberi popoli accorrera un coale di Savoja coa caralieri, coa halestrieri, con Insti. Berei erano le coacordio, fugaci della cancordia, gli diti, instancabili le irv., i l'autti dell'iri immertali. Piaccasa gli a'uma coatro Paria, Georra coatro Piazi, fira le usara di limitiri riase e sango: ji inalosi gli Aliboisi ovi Nordili a fera battaglia: e Bologna accorre per dare vitteria si Mordili, e per all'esquare a terra ogia bellico guarminento della città. La pace gravida di muore aventure, feconda di servità muore la guerra. La causa dei popoli incusti ogni giorno più in basso, ogni giorno più in sito la cuusa degli astuti oppressori. Tale era nel 1200 l'Italia. E già la sventure della patria a più forti pressieri chiamavano e a più manchi affetti l'infelica Allighieri.

## LE RIME.

L'amore di patria, l'amore di donna, l'amor degli sindi, l'amore della religione in cui nacque, riempievano non alternamento ma tutti insieme l'anima dell' Allighieri: non lasciavano in essa quel vano ch'è più tormentoso dell'acuto dolore. Danto credeva nella gloria della sua terra, credeva nel vero e nella potenza propria a comprenderlo e a renderlo, nella donna credeva, credeva in Dio. Seuza fede non è nè amore nè sapienza nè patria: la fede in ogni cosa grande e bella fece lui grande e lo ajutò a rappresentar la bellezza. Cittalino, c'non era posseduto dall' amore come da furia indomita, nè occupato come da puerile trastullo: cittadino, e' volgeva gli studi ad utile intento, e aguzzava l'inzegno com' arme che deve un giorno servire a difesa: cittadino, le verità religiose e' non faceva nemiche alie civili utilità, o la divina legge ponera fondamento all' umana. Amante, l'affetto a una donna devoto e' diffondeva, senza avvedersene quasi, ad ogni uomo, ad ogni cosa non indegna d'affetto; agnante, fin gli studi più severi allegrava d'impeti animosi e d'imagini liete : amante, la religione riguardava sovente come fonte d'amore, non come fomite d' odio. Religioso, nobilitava con quegli alti pensieri i civili diritti, gli studi, gli affetti, o di questi sovente temperava l'eccesso. Scienziato, faceva razionale l'osseguio della pietà, faceva contemplante l'amore, e le patrie cose ringrandiva con le antiche memorie, e moltiplicava a sè le ragioni e i modi d'essere leal cittadino.

Le quatre doit incomma, ai giovarano anatiche contraria vicincia, e ciccume di quattre gran parti, a en forman l'imagine dell'onomo intero. A noi moderni le quattre core apparience so appariane con principaria contraria. Il contraria della partica con apparience so appariane quattre core appariane o partica principaria della patria; ci la impatienti abri della patria; ci la impatienti abro sunte di createre dei sordere e di sortere. Gii stati di famos duri e freddi; impostenti all' operare, regoglioni del debido. Li escreta di patria de posse passono, matriti poi doic dei di benordenta, più di parde vana che si modifisti porte della della della patria della della contraria dell

con de apai affent e curi oficio con subilità coma de processio al pla grava con la colopso di tatano, che tutti assono, e di l'in non vol'qui maneren. Le quattre fore in Date adminero con vincisi possenti congulazioteria in Date adminero con vincisi possenti congulaziote del distinuo, d'amanto, el letterino, ci d'estituno. Ci di mai ci contesti a di loca azi debede al distinci; a tati più difficii che mo chiedi in natura del cone aranone più difficii che mo chiedi in natura del cone aranone delle primero del consistenti del cone al beste che produzione, a la fatta delle di bisco che, produzione, si la festile e possibio e ameri. Si l'ameri alamen non camponido in tento il manore di fontine, quanto la males e la positi del para cosa bella, un consistenti del cone del cone di possibili con con componibio in tento il manore del cone con camponibio in tento il manore del cone con componibio si tento il manore della cone con componibio si tento il manore del cone con componibio si tento il manore della cone della cone con con componibio si tento il manore della cone della cone con con conseguino si con con la contra con con della cone d

D'opis-bletta er Date insumerie ceitore. Au que pieron en quel extra en que ai compier l'amon (espetsa lutena era fatta defic citalinés di via terras, io mi sedera in parte nella quale, réconducioni di els, ols desparsa man-prò sopra crete tavelette. E mentr lo il disegnare, mois process, e revilla myor me comini sili quali a comeraira di fare convo. E ripundrivane quello rite is facera; e consolic cha mi fa deve poli, e el rema sili pi adiquando consoli cha mi fa deve poli, el errora sili pi adiquando anti chi ma era eccerprais. Quando la risil, mi terral, e abbatto troe, distra l'altri en teste limezo, e periol pendando troe, distra l'altri en teste limezo, e periol pendando troe, distra l'altri en teste limezo, e periol pendando troe, distra l'altri en teste limezo, e periol pendando troe, distra della resultatione.

Questo esere cotto da nomini depai d'onore nell' siudi disegueru un appoie del pensera a ma domar, rammenta la narrazione di quell' dire Fiercettico bizzarra, meta la narrazione di quell' dire Fiercettico bizzarra, la nellatizza a per gli imprei, horrenta Colini. La qui la nellatizza a per gli imprei, horrenta Colini. La qui la nella casa del periodi per quello di capedo di Michiangolo, e quanto alla casa di Agustino Chigi sonne, nella qui la casa di Agustino Chigi sonne, nella qui la casa erano molto pere belistizza di pittura, di mono del reccedimissimo Balletto d'Urilino. Aversano notto horri quanto trolcetto del governi miri pira the andemono ad unquero e deltro bili casa di promi miri pira the andemono ad unquero e deltro bili casa del provindi miri pira the andemono ad unquero e deltro bili casa del provindi miri pira frem do bella i, parti della provindi que quel mono bella i, partiri del providi del providi del providi della predi mol bella i, partiri del providi del providi della provid

LIX

accostandosi un giorno s me, guardando li miei disegni, mi domando a'io era pittore o scultore: sllorquando io dissi ch'io ero orefice, ella disse che troppo bene disegnavo per orefice. E fattosi, portare da una sua cameriera un giglio di bellissimi diamanti legati in oro, mostrandomezh, rolse che io gli stimassi. Appresso mi domandò se mi bastava l'animo di legargli bene: io dissi che molto volontieri. E alla presenza di lei ne feci un pochetto di disegno: e tanto meglio io lo feci quanto io pigliava piacere di trattenermi con quella bellissima e piacevolissima gentildonna. Finito il disegno, sopraggiunse nn' sltra bellissima donna romans, la quale domando alla Porzia quel ch'ells quivi faceva. La quele, sorridendo, disse: Io mi piglio piscere di veder disegnare questo giovane dabbene, il quale è buono e bello. Io, venuto in un poco di baldanza, pure mescolato un poco d'onesta vergogna, divenni rosso, o dissi: Quale io mi sia, sempre, Madonna, sarò paratissimo s serviryi. La gentildonne, ench'ella errossita alquanto, disse; Ben sai ch' io voglio che tu mi serva, E. portomi il giglio, disse che me lo portassi; e di più mi diede venti sendi d'oro che avea nella tasca. La gentildonna romana disse: S'io fossi in quel giovane, volontieri me ne anderei con Dio. Madonna Porzia aggiunse, che le virtò rare volte stanno co vizii ; e che, se tal cosa io facessi. ingannerci quel bell'aspetto, ch' io dimostravo, d' nomo dabbene. E voltasi, presa per mano la gentil donno, con piacevolissimo riso mi disse: Addio, Benvenuto.»

Io non so quale scena di romanzo possa parere più leggiadra di questa. Non è dato all'imitazione produrre si cari e placidi affetti. L'affetto con quelle schiette parole manifestato da bella dama al povero artista, un affetto a cui non sai se la stima sia cagione o pretesto, cui non sai se la modestis di lui tarpasse le ale o l'imaginazione le distendesse, sarebbe cosa degna che un poeta lo tratti, se un poeta vero osasse credere di poterio pur toccare senza privario di vita. Ma dal cittadino severo all'orefice disegnante nella casa de Chigi noi riconosciamo già distanza immensa. Ne donna a' tempi di Dante svrebbe con simili parole accarezzata la baldanza d'un uomo; nè l'arte era ancora per sola sè professione così grave da occupare tutti i pensieri della vita, da shbellirae lo noie, da palliarne i dolori; ne un affetto concepito da Dante sarebbe, siccome questo, ito a finire in un esrtoccio di monete, non buono ad altro che a far morire d'invidia Lucagnolo. Più nobili, più raccolti, più forti orsno nel trecento gli affetti. Në l'amore, në l'arte, në cosa alcuna al mondo occupava l'anima intera dell'nomo: l'anima umana era capace ancora. Ms a chi più delle gioie ardenti e severe piacciono i luccicanti affetti e gai, pensi a madonna Chigi, la quale, prendendo per mano la bella amica sua, con aorriso si volge, e dico: Addio, Benvenuto: e troverà ancora in questo saluto innocente tanto di poesis quanto molti

altri amori insieme uniti non danno.

Or lasciando Benvenoto, e tornando all' Allighieri; delle
rime amorose attribuitegli, parecebie è cosa chiara veniro

da altro ingegno; e lo dice la povertà del concetto, lo stile prolisso, la tingus incepnata dalla schievità delle rima, tortura perpetua e supplizio giusto ai deboli ingegni. Proprietà dello stile di Dante è l'ansterità dello spirituale concetto, che d'imagini corporee si vola. Stolto poela reputava egli chi sotto il fiore poetico nessun germe fruttifero sapesse nascondere. Non però che l'utilità o la verità reputass'egli unica bellezza dello nobili rimo; ms il forte albero e ordinatamente ramoso voleva vestito di fronde gaie o mobili o armoniose. Il concetto pertanto o lo stile son fids norma a distinguere dalle falsamento appostegli lo rime vere di Dante: non già che tra quei medesimi che non si possono togliore ad esso, non v'abbia alcun costrutto perplesso, alcun verso cadente, qualch' imagine pallida, qualche concetto freddo: ms, dopo breve allentare si rialzano le forti sle al volo usato, e prendono più gran tratto di ciolo. E buon pe'anoi versi amorosi che presto gliene morisse l'oggetto, che nuovi dolori l'han salvo dal rifriggere e ribollire e riscalducciaro i concetti medesimi sempre : diserazia della poesia petrar-

Un' altra delle proprietà che la dantesca distinguono da altre molte, si è quel potente congiungimento del concetto severo col caldo affetto o con l'imagine viva. Le quali tre lodi, congiunte, danno il grando poeta. E quando Orsaio diceys che d nome di poeta s'addice ad nomo cho abbia incerno e mente divina e bocca da risnonare alte cose, aveva pinttosto abbozzata che discenata l'impeine del poeta. Mente divina al pensare, divina al vestire d'appropriste imagini le cose pensate, anai cost costituita cho lo cuse pensate, come germo in fiori, per sè medesime si svolgmo o si vengano figurando in imagini; ingeguo atto a contemperare insieme il raziocinio anstero e la libera fantasia: animo ardente di affetti veri e moderati, o nella moderazione più forti: ecco d vero poeta. L'affetto senza pensiero si ripiega sopra sè stesso; fiamma senza materis che l'alimenti, o lambe la terra o si spegne: il pensiero senza l'affetto è freddo, arido, schisvo del dubbio, ammiaerito nel giro di forme anguste: il pensiero senza imagine non parla alle moltitudini, non è recato nell'umano binguaggio, rimane infecondo, L' imagine insomma senza pensiero è fantasms, senza affetto è cadavere : il pensiero senza imagine è nebhia informe, senza sffetto è pallida nube: l'affetto senza imagine non fa lunga via ne varia, senza pensiero non conosce la via.

and position, of our of imaginar abbondous, pin of viatry materies, principle of bands how offi imaginare, comes to produce the produce of the produce of the prosent facebol, pin a materia pieras facestas, amo insustry our poco. Outerrate in cite variati mod pie operatura in an apsacre e sentir of amore. Amore ferince bra gli spiril suoi, quale accebé, qual cecia. Al veder le sua domas, qui pensitro pli unore. Amore l'assels, e la vita quali l'abbandous; e pli campa sodomente uno epision, che riman vito perché più rajona di lei. Quand'ella va per ria, sunore pacta un pelo ni convintation qual per mesiro para pata une polo ni convintation qual per mesiro para ghiscria o perisce; de'snoi occhi escono spiriti infiammati d'amore, cho feriscono oegli ocebi di chi la guarda, o passano si che ciascano ritrova il cnore. Altra volta parlano d'amore i pensieri snoi totti; altra volta gli si sveglia nel cuore uno spirito amoroso che dormiva; dalle labbra di lei move uno spirito amoroso che dice all'anima, sospira: o gli spiriti snoi parlano ed escono chismando lei; il pensiero gliela reca nella mente; i sospiri vaono via sconsolati cercando lei morta; e in loro si raccoglie un suono di pietà che chiams la morte. Ella à nella sua mente; o Amore che nells mente la sente, si sveglia nel cuore, o dice si sospiri: Andetene: ed essi vanno con voce che mena le lagrime agli occhi. E on pensier gentile che paria di lei, viene a dimorare seco, o fa consentire il criore; e l'anima interroga il cuoro, ed esso risponde; e ne' pensieri o ne' sospiri è scritto il nomo di Madonna, e molte parole della sua morte; o un sospiro gli esce dal cuore e passa i cieli pieni dello splendore di lei, e lo ridice al cuore, che appena intende quell'alto linguaggio. E così, pensieri, sospiri, spiriti, forze iotellettusli, morali, vitali, son vestite di forme leggisdre, e poco partecipanti della tesaco materia

Ben volcenne i posi dell' Italia rimosvellata, che gi nitri diri dilipicario sono ci secre oggiori di spienza inibolica, non di vera o razimul possi; ma superaziolismo tolica, posi di vera o razimul possi; ma superaziolismo il presidenti di superazioni di respecta di consultata apritti rimosimi, dovo la personilizzazione non forse del cinciono, dore tinciono linguano superazione potenza ficializza, di presidenti superazione potenza come l'affer libertà tutte, la i run vanizga e i suoi risti; princhelo monificario di polente, o Garante caparina e l'Berra che sciegle l'appreno dai coppi della materia ma e l'Berra che sciegle l'appreno dai coppi della materia risidenti politi maggiori monifi, di come la recognitali.

In siffatta poesia, l'Amore è il signore de cuori gentili, ma tale che, s pensaro l'essenza ana, mette orrore: o pure egli è allegro, o tiene i cuori nelle mani, e tra le braccia vaghe donne dormenti, e sale al cielo. E or lamenta sopra l'imagine morta di bella donna; ora veste de pellegrino, quasi signore caduto dal regno, e viene s froote bassa per via, e spariace nell'atto che si comunica all'amante e s'incaras in esso; e or vs con rimo amorose, quasi compagno orrevole, e le presenta alla leggiadra donna; e ora è l'essenza del cor gentile, come la rsgione è l'essenza dell'anima razionale; or vaga donna lo porta negli occhi, or egli precede allegro il veoire di lei; ora cinge gli occhi dell'amanto di corson di martiri, ora tramortisce egli stesso nell'snima inuamorata. Dalle Intelligenze celesti , dai sentimenti tutti, dallo poesie stesse, fatte persone, traggonsi idoli nuovi che popolano il pensiero: ereature lievi che appariscono e si dileggano, e sott'altro colore ritornano; o con la stessa brevità dell'apparizione e coll'agitarsi frequente ravvivano e tengon desti gli aguardi, In questi sottdi e quasi sfumati disegni si riconosce di

quada in quando la mano che devera architecture i bela per frenga, e conspir i porti del cerco manto, e calveire i neriona, e conspir i per frenga de l'accessi per seguine a la remonie a plante i tativolta con al pura i traspurenza gli armoniesi aplendori del parsalion. No eramente e l'Itabia ha potre che con più forni frenza persona i finanzia moberre. Di rarson tenye di porsi appeara la finanzia moberre. Di rarson tenye di porsi del provenza i per si possi i bondata mele stitutivotio, fina ne' momenti dell' rar, chi delle crecleura subinistra, indirectata della Berta i rarchitesa, come in germe forestera, indirectata della Berta i rarchitesa, come in germe forestera, indirectata della Berta i rarchitesa, come in germe forestera, indirectata della Berta i rarchitesa.

E veramente, se la varietà, se la novità delle cose vedute, operate e sofferte è potente a levare a nuovi e varii concetti l'ingegno; non poteva non essere di poesia pieno quel secolo, di al varii svvenimenti distinto. All'Italia tutte allora le genti d'Europa o le note porti del mondo portarono tributo di tirannidi e di consuctudini, di pocsia o di misfatti. Un Francese che semina tradimenti o vio-Ienza per raccogliere tradimento ed infamia; che dat meridionale giardino d'Italia distende l'ugue alla penisola intera, e rinvione città non poche che si offrono spootanea preda: un Castigliano cho astirs alla corona di Sardegns, o divents, a dispetto di cardinali e di baroni, senstore di Roma, e caccia in osilio illustri cittadini, o saccheggia i luoghi ascri : Spagnuoli e Tedeschi che per Siena combattono contro i Francesi, che muojono per Firenze: o nn Aragonese erede di corona tedesca, e nn giovane Tedesco che, onorato di lieta accoglicaza dalle italiano eittà, va sul piaco di Tagliacozzo s portare la pena di colpe non sue: o Saraceni che vengon da Tunisi in favore di lui, Saraceni fatti già concittadini agl'Italiani in Nocera: Italiani che vanno nell'Asis ad apprendere guerra e commercio o vizii e lusso, o vi piantan colonie: o tradizioni orientali, settentrionali, romane, cristiane, infoudersi nelle pascenti o nelle rigenorate città. Questo sllargava gl'ingegni oltre il giro delle anguste lor mura; al ehe a quo'tempi una terra, na castello natriva più vasti spiriti ehe parecchie delle nostre dominanti al presente non ontrano. E le città si collegavano tra loro, come nazione con nazione; e movovano guerra or a un povero villaggio, or a nn re potentissimo: e più soldati o più marinsri contavano parecchie di loro che ora pon hanno shitsati. Lo sommosse frequenti, le incessanti discordic, il variare di parti da palmo a polmo di terra; il conflitto della campagna con la città, della plebe co' nobili, dell' impero col sacerdozio; i messi regii e i legati apoatolici, i placiti e gli austemi, i concilii o lo diete: ogni coss era na incalzarsi continno di novità, continuo attrito che dagli snimi e dsgl'ingegni traeva sciotitle d'incendio, scintifle di vits. Esrsi Guelfi i già Ghibellini, Ghibellini i già Guelfi; principi fogati, venduti, trucidati sul campo, strozzati ne palagi, carcerati, ingabhisti, abbacinati, impiccati. Fuorusciti illustri a colonic, ospiti infelicissimi a torme; tradimenti fortunati; lun-

glui assedii, battaglie sanguinose; ambizioni audaci, dispe-

rato coragio. La repobblica atigna al principoto, la liberta con la tiranside consiaca tabelta, alternata soronte; grandi che sorgono dalla polvere, grandi che sorgono dalla polvere, grandi che sella polvere precipitano, corti magnifiche, magnifiche assemblee: cermine solomia e crebite; gioschi maschi, spettacoli popolari, violenta esercizii; precle trofei, monumenti. Et eleganza te sopiata dalla forza; jii pascere che, quasi molla compressa, sopiata dalla forza; jii pascere che, quasi molla compressa.

rimbalza dall'intimo del dolore; martirii ambiti, terribili volotti. L'arte che pià comincia a frenar la antura, la natura che della propria liberti sente ancora pi'impeti divini i? esperienza giusme, la religione gigante. Sa quest'ampio e fermo terreno a' innalzò l'edificio che noi chiamiano la Comuncifa di Dante.

#### NUOVO AMORE.

Dopo quella passione al pura e ai calda, farà maraviglia redere da altri amori occupata l' unima di Dante Allighieri. Quali discolpe l'infelice nome avrebbe poteto addorne, io oun cerco; ma certo è che la memoria di Beatrice non lasciò moi di sedergli in cima alla mente, spirituale cost, the lastiando il enore quasi libero, confortava di sè l'intelletto. Sul primo fiore degli anni Egli aveva trovata una donna che rispondeva alla forma di perfezione concetta nella severa sua mente: e questa donna gli sarà forse giovata a meglio delineare e stampare essa formo. Le cose belle del mondo, contemplate dall'anima, sono ad essa occasioni di abbellire o deturnar se medesima, non carioni. Baccooliendo in questa versine diletta quanto di gentile e di grande gli presentarano le memorie dei tempi andati e la dottrina de libri, e gli spettacoli dell'arto nuova e della sempre rinascente natura; e aggiunprodo del proprio le ricchezze dell'affetto, ech se a'era formato un idolo al quale prestare il suo culto. Meglio era certamente prestario ad altro cho a bellezza fugace; ma certo è altresi che fra eli accori unani nessono è poeziato tant'alto. Sotto a quest'altezza altri amori si vennero poi collocando: ma la fiaccola accesa in sommo alla mente non apensero mai. Alcuna cosa bisogna, in casi tali, condonare (non dico perdonare) all' imaginazione, alcuos al cuore, alenna all'orgoglio (conciliatore facile degli amori men degni): poi pensaro alla cura con che gli amorosi affetti erano, quasi a sempre presente antidoto dell'udio (ineffieace antidoto e sovente stimolo), accarezzati; molto finalmente alle pericolose varietà della incerta ed erranto sua vita. Sopra ogni cosa, quel fomentare con istudio tanto sollecito, e oussi stillar, l'amore, e farne scienza e professione, doreva di piache perpetue essere canterio perceno. Dalla morte di Beatrice poco più d'un anno era corso,

e gà un novou more e "misaura fentro soll' noisa del quoi integratee, seum punto percher della sua dignizi, Perch. Egli aura come la cossici, è l'accusi s'aliched silon soi regi de con de relago e recipianta sonetti di morta donne, gi preses errable cons. « Vid. che una Francese Petreca T-Siso colui che ia suo vita specimengario donne, giorne e belo costo, de ma disentar sai al dissoner con di solor, qui contente quata procsi à me perre. Mi pertifi cipil cercit di questa pratica. « e prepere. Mi pertifi cipil cercit di questa pratica. « e prepere di di presi non contente del questo per batto si loi. La contente del questa pertifica del presenta pertifica pertifica del presenta del presenta pertifica per la contente del presenta pertifica pertifica del presenta del presenta pertifica pertifica del presenta pertifica del presenta del presenta pertifica pertifica pertifica del presenta pertifica del presenta pertifica del presenta pertifica pertifica del presenta pertifica pertifica del presenta pertifica pertifica del presenta pertifica p

dorunque questa donna mi vodea, si lucea d'una vista pietosa, e d'un color pullido, quasi come d'amore.... Mi veune volontà di dire anche parole, perlando a lei; e dissi: Color d'unore, e di pieti sembionti...»

Recati i versi, suggiunge: « Questo sonetto è chiaro; e però non si divide. « Perchè gli altri sonetti o canzoni, o'si prende la cara di dividere in due, tre, quattro porti, come faono i sacri oratori le predicho, e di mostrar l'ossatura del gracile componimento, e di smidullarne i sensi uascosti. Uso che oggidi pare, e non immeritamente, pedaotesco: ma che pure prova com'egli solesse i voli della fantasia colle norme del raziocinio misurare , e voler ch'altri de' suoi accorgimenti a' avvegga. Della qual cura, parecchi sono, e non aempre poetici, oella Commedia gli escupi. Do questo difetto i moderni si suno con tanta felicità liberati, che non solo disdegnano far parero che nelle opere dell'imaginazione il raziocioso abbia parte, ma non ne monca a cui non parrebbe essero poeti se, usando la facoltà del dire, non buttassero via , come arnese incomodu, la facoltà del nensare.

Turnismo al corrello amore di Dante, che eli è coosobzione insieme e rimorso. Quel cercar di vedere la donna cara, e maledire gli occhi suoi che in esaa ai poacono; quel voler piangere la Besta estinta, pur sospirando alla viva, e fremere quasi di non poter piangere, e far suo dovere del lutto, o guardar con terrore la speranza; questa vittoria delle memorie sal senso, d'un' idea sugli affetti; questa morta rivale della viva; questa pietà che contilia l'amore; questo lutto mezzano all'infedeltà; questa tomba che a'interpone, quasi anatema, fra due enori desiderosi; suesta leggiadra giovanetta che impallidisco al pianto di lui, che sparge forse in segreto lagrime più cocenti; queato amore insomma del quale la donna è manifestatrice e quasi istigatrice, senza puntò perdere della sua dignità: non vi par egli cosa che valga per cinquanta aonetti di Francesco Petrarca? Solo colui che in sua vita anerimentò alcuna cosa di siosile, può sentire quanta pocaia si nasconda in questa particella della vita di Dante, può conoscero come in questa battaglia amorosa sia rivelato al Not more sumertende pii rerupoli della pict, col non di tentimose qil-tenna il sufficio ed humar sufficio, e pi cocciò noci continuo per picticaza più albondaria per picticaza più albondaria primere bellezza di dona, La reti-topica e sano più minere bellezza di dona, La reti-topica e silvare col prodocha negli minei, che religione colore producente le pensolici più terrore, refigiosa fara gondina il terrore del pensoli più terrore, refigiosa fara gondina il terrore del pensoli più terrore, refigiosa fara producente del pensoli più terrore, del pensoli più terrore del delanta contra del pensoli più con er se pensoli can afinisticato del pensoli più con er se pendia can afinisticato del pensoli più con er se pendia can afinisticato del pensoli più con er se pedia can afinisticato del pensoli più del pensoli più con er se pedia can afinisticato del pensoli più del pensoli più con del pensoli più del pensoli pi

rità professio. E osservate come a ravvedersi del novello amore gli fosse caziono una fantasia nella unale Beatrice gli appurvo viva, e nell'età giovanetta ch'egli in prima la vide, e de medesimi panni vestita. Cotesta apparizione hasterebbe sola a mostrare, non simbolico ma reale essero stato l'amore di cui racioniamo; ed è, come ora lo chiamano. Iranmeno pricologico da meditare. Perchè le impressioni dell' amore infantile sogliono agli nomini tatti (anche l'amore cessato, e spentane fin la memoria) ritornare, non foss'altro, ne' sogni; e la donna che prima piacque, sotto varie spoglio o in diversi moti atteggiata si presenta all'animo stanco o dei piaceri e dei dolori, e al piacere o al dolore lo rionovella. Or questo pensare che fa l'amante la doona sua non già nella grande bellezza ma fanciulletta, e questo sentirsene tanto profondamente commosso, è fatto che importa non meno alla scienza del pensiero che alla scienza del cropes

Aco al Petrzera, mes vienneste preb, vie a zime mpeticianente, indie arventure sejenir, che, amotta Lares, aira donna misociano di depti per na 'iltra quin mante della presenta seguitare della media della comita di la presenta della presenta dell

Pochi giorni durò la febre morosa a nafrangii frimapine della morta dona: e ricentere possia le tristezza di prima. Delle quati il Boccaccio: « In tante lagrimo rimac, che molti de'anoi più congisoti e parestal ed amici ainas fine a quelle credettero altro che solumento la mete... Egli era al, a per la lugrimante est per la tona atere di sè altema cera di fuori, divenuto quasi una cosa salvatica a rigundarea.

Ma le lagrime dell'amore dal pensier della patria non lo distogliczao: ch'anzi l'un delore coll'altro accoppiando, e i propri danni e que'della patria lamentava, E della auste di Bestirio diorra, Cammols sold rale civilra piran popular Facts nel cidar Demica pratica, poi specia popular Facts nel cidar Demica pratica, poi specia popular producti al riccio di respecta di la compania di superio di sul considera cidar. Con la molessime suci piaspera cana donne ca patrica, dell' un adorene dell' altra reggi interpreto (persala, Bastrebo questa o comprovere, che amere, politica, religione, doitrina, cersano ini suo ol tatto; e che da questa compliciar milità riccio di sull'arcia della di persona dello scrittore a dell'ono citta cer de la trancetta dello scrittore a dell'ono.

La lottera ai principi s'è perdota. Gioverebbe vedere cen quali parole parlasse ai grandi della terra questo giovane di vensei anni; e di il conosceremmo chiare le opinioni di Dante guello ionanzi cho glicle mutasso in parte l'amaritudine dell'esilio. Da questa lettera forse rileveremmo che, siccome pretto Ghibellino e'non fo mai, ma il phibelinesimo a certe sue proprie norme attemperava, così non fu mai Gaelfo pretto: chè sotto i nomi di militi e di popolo. d'imperatore e di popo, e più cose o diverse comprendeva egli che i più de compagni suoi non facessero. Non accettabili a noi certamonto voltemmo casere in lui la opinioni guelle, come ne accettabili le ghibelline: ma vedremmo, ered'io, che, siecome dopo il mille trecento e' non intendeva daro troppo all'impero, troupo detrarro alla Chiesa ed al popolo; così avanti il mile trecento e non intendeva nè distruegero il muro che divideva i nobili dalla plebe, nè congiungere le chiavi d'Italia alle chiavi del cielo, e fare un fascio della lancia e del pastorale, Mostrarsi io tatto nomo di parte non potera l'Allighieri: ma puro a una parte attenersi gli era quasi forza in que tempi; a quella che meno infedelmente rispondesse alle sue dottrine, a' suoi desiderii, allo sue passioni. Dico passioni, poichè l'Allighieri ora nomo anch'egli: e cororre in lui il cherubino della giustizia divina, l'interprete delle dottrino del Lafayette e del Desmonlins, gli è no falsare i tempi, uno sconoscere gli nomini. Certo che vile non doveva essere la lettera di cui parliamo: e dalle prime parole vediamo assai che lieta non

Auxo à Petrere d poes più che vene' mai intensaria. Bulla mize; e princa rolle pighe metti della suspotità e a'ecorpten più di partire indorant; e ditte terra mi a l'en del che invenera. Dero des grandi poeti uni fetti della partir. Bestia di granti poeti uni fetti della partir. Bestia di granti fatti distributa non non evalude e non situlto non le possa tritugiere parsia della partir. Bestia di granti findi indivissione, che iumo non evalude e non situlto non le possa tritugiere parsia suono della sua querre le sia norsate copertio o difisi steripia dele etteva, e di cuerza del ferre, o di grindi devipia della esteva, della consiste di seria che la litta principali della siagne provoste spedia forza che Baste latara inversa. Carteriladore di literati, quanto prosi-

ma taoto più terribile a ripcusare.

Non a un imperatore, non a un papa volgeva Dante in

qualls better il une lancato, na a tutti i principi della terra, porchè tutti rivole i principi della terra innischiaria nelle cone d'Italia; robres Firense quasi centre
di qualla via che per gran parte dei mondo cirile si
difinadera; in Firense vodera il denino d'Italia compodiato. El tro cei di sincera allori vere di que' milepioraral che associatos di grish discordundi i popoli ei.
re. La voce dei grantera Firensenio, quience es aprenmaria della responsa del principa di principa della consolitato, il proporti principali, qui principara di principali di proporti principali. Qui principara di principali di proporti di principali di principali di principali di concella di principali di concella di principali di p

E bene aveva di che lamentarsi Firenze in quell'anno, dico il MCCXCI, quando il Soldano di Babilonia, con grand' oste attorniando la città d' Acri, difesa indarno dai prodi Tempiari, la saccheggiò tetta, e sessantamila rimaaero tra morti e presi; e il commercio florentino n'ebbe inestimabile danno; poiche Acrı dal Villani è chiamata, come Bonifazio chismò poi Firenze, ano elemento del mondo: il MCCXCI, quando Filippo re di Francia, per infame consiglio di due Italiani, fece prendere quanti Italiani crano nel ano regno, sotto pretesto di punir gli paprai, onde le ricche negoziazioni de' Fiorentini forono rovinate: d MCCXCI, quando Gnido da Montefeltro, aignore di Pias, o per difetto di guardis o per baratteria de' custodi, prese s Firenze Pont'-ad-Era, il più forte castello d'Italia che fosse in piano; quando la deliberata oste generale contro Pisa, di cui capitano dovey' essere Corso Donati, andò repentinamente fallita per venalità, dicevasi, di certi grandi : quando morivano Nicolò IV. Alfonso d' Aragona, Rodolfo d'Ostericche; e Toscana e Romagna e Sicilia erano da nuovi turbini minacciate.

E ouerrate strano arvinoudarie e confonderni di vicili se senteri stelli. Al ESD Dante generire noi Compulsiono, und 90 Dante transferrate dalle aquosici di more; and 90 Dante stratitere di copolitorile ni redis luttera. Combattendo per la patria, eggi manra; pumara, per la patria sentelo per la patria, eggi manra, per la patria percelo l'imaggio del beletza fizza poi la misenza il ratione. I rimaggio della morte delle patria più antici per della patria, più antici al filiacci sono il belletza, con proseduto remer perceluta, al all'anime songrate di desiderii forti all'annici perceluta rimane propietta, al all'anime songrate di desiderii forti all'annici al sinci mali all'anime songrate di desiderii forti all'annici, e di arente perceluta controli antici percelutari rimore, di di arente percelutari.

Indotto dai congiunti e dagli amici, forse desideroso egii stesso di trorar posa nel porto dell'affecto legistimo alle lungho tempeste e a' brevi e terribili riposi dell'altre amore, il Poeta delibera di farsi marito. Ma intanto che Dante Allighieri all'onor del suo letto assumeva la

congiunta di Corso Donati, quale sarà stato il enore della giorane donns che avera tanta nietà dimostrata di lui, che impallidira alla rista del suo dolore? Questa pietosa, della qual Dante ci tacque il nome, avrebbe forse meglio intesa l'anima sua, ehe la Gemma, e meglio forse ehe Beatrice stessa, E quando il giovane devoto a Beatrice estinta, per iscrupolo di dolore cansò di mirare al pallore di loi, chi sa quant' ella soffrira nel silenzio dell'anima? E quando le sarà giunta la novella delle nozze di Dante, e avrà voduto l'affaccendarsi degli amici e la gioja delle due case, e sentita la solennità de' conviti, chi mi sa dire quale affetto su lei prevalesse, se dispetto o invidia, o quel mananeto dolore ch'è in donna non meno prefondo del dolor disperato? E chi ci vieta imaginarla accompagnante sempre con le rimembranze pie, eo taciti augurii, colle amili presbiere, la vita dello aventurato cittadino, dell'esule celebrato? Chi ci vieta imaginare il pensiero di lei che lo segue e quando e' varcava gli Apennini e quando le Alri, e quando per le città di Toscana pellegrinava, intorno a Firense valgendosi come accello intorno al nido conteso; e quando il Frinli lo sceoglieva, e quando Padova e quando Verona: e quando le atanche ossa posavano dai travagliosi errori in Bavenna? Egli è dolce pensare, fra lo atrepito delle armi e i tormenti dell'odio e le tetre aporanze della vendetta, fra le vergogne dell'esdio e le strette dells povertà, pensare il cuor d'una donna che, misero anch'esso, i vostri dolori indovina, che con l'imperoaione dell'amore li esagera, quasi innamorata del tormentarsi. E chi sa che, in quelle ore che l'anima corre, come in rifugio fidsto, nelle memorie degli anni più giovani, chi sa ehe a Dante stesso non tornasse alla mente in atto d'amore il turbamento della nobile giovanetta? E l'infelice nomo in rincontrando qualche suo cittadino, dopo interrogatolo della famiglia, de'figlinoli, della patria, avrà forse domandato se quella pietosa fosse ancora viva; e sognando il ritorno, avrà sperato di rivaderla, e poi tempto di parere troppo mutato agli occhi di lei già mutata. Ma destino era ch'e' non si dovessero rincontrare mai niù sulla terre. Che danque è la vita, se le poche anime che parevano nate a consolarsi di mutuo competire, sono dall'impeto de'casi direlto, e contrette a cibarsi di mesto desiderio e di rimembranze? Ma quelle rimembranze sono tanto santamente tensei, che la gioja del bene posseduto non ne potrebbe la aoavità pareggiare. Non lamentiamo la condizione nostra quaggiù; ma accendiamoci un vivo lume di nobili affetti, che ci scorgano infino al luogo ove tutte rincontreremo le creasure che avremo amato in allenzio, che ci avranno in silenzio amati.

### DANTE E IL PETRARCA.

Là dore l'acune spumarano, una scossa di fiamua sotterranea fa balzar le montarme; e rimoneono le conchiclie fra le alte rupi; e da valcani novelli scorre nel mare la lava; le isole più e più si dilatano e si congiungeno alla terra lontana; i massi ignodi si vestono di musco, di marchia, di grande foresta. Similmente dall'anima agitata lo passioni prorompono: e la rovinosa forza è por tuttavia creatrice, che porta in alto il vero latento: e poi, freddato il primo impeto, le rovine, per benefizio del tempo e per la fatica dell'uomo, s'ingentifiscono di coltura fruttuosa. Per simil modo altresi, dal dolore e dall'amore violento si penerano a poco a poco i grandi concetti e le igangini belle: come ripide alture seminate di fiori, come prospetti da' quali le sguardo domina gran tratto di ciclo, e vagheggia tra 'I venle il raggio d'oro, o s'insinua tra valti ausene, guidato dalla Incida striscia delle acque correnti.

Sai cell Engani mu a cus vinuris a ripotre le titace cus del Ferritto de mai de delore more Lurra e l'Itala, Mais è cus est modei, ma nelts vità deficiare de la companio de la companio de la companio del companio di effetti delle vienele de pione oscere allandanta dili ferima ciera. Nelle repiure engane ma munici derece di ferrare tal deverna la circa vedigi, da Fettuta el Ferritto, da Astennas a Napoleme. Pudare a l'ama a Ferrare cenare, accorda le l'ande cationi del Trapare molessimi. Nelle molessime mars alserema a luere trevo l'Italia più conser. Ilunta, soprimula marsamente vero l'Italia più conser. Ilunta, soprimula marsamente del piera pedida. Peterca, fedebastice gli siosti di del piera pedida. 2 Peterca, fedebastice gli siosti di

Gerio che in tutta Toscuma non facilimente poterzai trarazen ierctio più muemo di Arquis. Ces Pocucio, che in ma de Suppi interen al Pritarra descrite così viramente Valcimas, nelle Littere di Jeropo Geria mon dispinge in Indicezza del Buoghi si che il pensiere in irionanoca, e salua e secunda per essi. Non redi i poggi, ma l'aura ne senti. En nque l'orchi sossi che sun piu eriorici, e notaldire, mostimamente in protrue, la portumuna, pregio ignoto agli ilibusterili mamieratori del Focolo, ce che larbetta il

più commi concretti di parer singulori. Il tere si è chuframe l'autro Bante, i pott un'in representazione del limpià soni serente traliscinno le particultrità minute più priverire, e colpuso qui poni ai beliezza che sono commi ai sunere grande d'oppetti, ma li socigono talicomi ai sunere grande d'ampetti, sono del del ristrato; e una materiarde conserva insienae la ficieltà del ristrato; e che piantiche del ristrato, per con assola, a far baltura del ain motel l'ampaine morte; labilere nole Nome i a litti mathera la comi ad particulareggine disporter, amateldiarezza, sersa mili velle evidenza.

Not è partic che rigla a revolue le inite, con il delicite di ricar statici diginalisti, dell'arrazio e dei vende, citta di ricar statici diginalisti, dell'arrazio e dei vende, il color delic mole, ci la forma dei celi che, o soli o apportiri l'anni dilla fini fericamanteri, ridelita feritti i citta la dissi distrizza le republi chiari, il deli deliviti i citta la dissi distrizza di republi chiari, il deli deliviti citta di la dissi come su quariori signiti, pi pi mali delli citta dei loctano pipunono come materilio, da visino codeggino come me feromato per resulto. Il distriudi, come rimadante che posa per rejulitanate distriudi, come rimadante che posa per rejulitacia distriudi, come rimadante che posa per rejulitaciali distriudi.

section for current control condition. It transmission is the metageneous my respective axes implied for joine leggers worke on decignate, con di fronte me code men after. Che made of manda, a per the rundal Transpired effects from a first fronte production of the condition of

presso alla casa, e la rallagrano dello lor farmo sostile: a posmici è l'ora, di quale saria dinea ratio certismici, a posmici è l'ora, di quale saria dinea ratte certismici un più rapo discoline che i pisalini molerni, e ditre piante che i pisaggioi o i dichi d'alcosa. A posmette cra lo stamini che i pisaggio i chi di alcosa. A posmette cra lo stamini mole tatalio, dere il recchio socrando, inchinando il capo a a predittire a a meditatione nend discimile dalla prepilera, mort. Grato all'assime meste l'arpetta del sol candente; grata quell'era ni di acroso a stanco ripsoa, che l'occube capartio di morte placido, consolata di luminose aperanaze.

In queste stanze, digiunzado sovente a pane e acqua, vigilando sempre dalla mezza notte, limando, con cura squisita i suoi versi, e meditando la morte, egli visse quattr'anni: se non che a mal suo grado talvolta ne lo chiamavano a Padova o a Venezia le faccende de' suoi protettori ed amici. A Venezia già nel 4363 gli erano passati tremesi della state in compagnia d'un amico, povero, ma illustre assai più de'principi protettori: di quel Boccaccio, la cui novella di Grischla egli, vecchio e famoso, nella solitadine d'Arquà trolusse in latino; quel Boccarcio al qual egli nel testamento lasciò da comprarsi una zimarra pel verno. E nella Venezia del trecento, nella quale tattavia sobbollivano de nopolani spiriti antichi, nin mirabile assai di quella che noi vagheggiamo, fitta già d'armate galee gravide del commercio d'Europo, fitta di genti animose, infaticate, fitta di templi, e di civili edifizir, ocni giorno sorgenti con semplice e puro disegno (claè i Longhena e i Benoni erano lontani ancora), nella Venezia del trecento passeggiova il Petrarca, ripensando forse alla Francia, e a Parigi trent'anni fa visitato, il cui sudiciume dovera, come a lui, for uggio all'Alficri quattrucento o venti anni dopo.

popija, la pourete, era opposi l'imagine della Vergini, orgenti dipiestra di distini, la quilla l'irritara morrada laciorara si signer di Carrara; dono di pocto, e più che di principi. A quella imagine riginatalisi (da pretali del principi. A quella imagine riginatalisi (da pretali chi a quita bieltra abdermente austra, nella quali rifdirarano commoni già occidi di l'amence l'orgentaria, le picti degli sparsi del reccisio interarrabba a noi quato picti degli sparsi del reccisio interarrabba a noi quato picti degli sparsi del reccisio interarrabba a noi quato l'aviano, quella simple, registrata di di vius, qu'al simple della propiata della di vius, qu'al registrata della di vius, qu'al registrata della di vius, qu'al registrata della della missa l'aviano principi della della propiata con di vius, qu'al principi della della pagi sistante ripictuto con intestite ferrator e con sanvità posterante il dono mosso di Vergine.

Alla parete forse di questa piccola stanza di fronte ai

In gentin camera accessato dominire coli ancivia lo figiolinoli rice Faccasco che de al licicia sucrere, di sitra simore che apello di Loura. Come potesti, p Forcettano, alcerere la figiolio di Soulere ca Merginee, con statti i chelderi il di contre che i sensi desiderarita, e sospiere chi i in opieri sitra, e sopropre ci aputto resti i aspopri; ci in questo mentre obberacciorita e un'altra doman, o, ravicoso in figioli, che alcesa, mantre its, recchia e postiti, corrergiaziole, che alcesa, mantre its, recchia e postiti, correrta in contra di contra di contra di contra di contra di la contra di contra di contra di contra di contra di l'impere di un'altra belevazi. Oli posti, te che hai stato pinto d'amere, hai in evrità samo un'altra che l'accessita di prosto d'amere, hai in evrità samo un'altra che

La tavela di Giotto che ornò la casa del Petrarca è nerita, è perita la signoria Carrarese: ma consoliamori; la guita del Petrarca non la abbandonato il suo posto. E mobi di coloro che visitano Arquà non per amore del dolce ino canto, o Porta, o dell'ameno sonziorno, ma lo visitano perch'altri l'ha visitato; guarderanno più attentemente alla gatta che ai colli, più alla gatta che ai due terzetti dell'Alfieri, che sono de meglio temprati e più antichi versi chi abbia la moderna poesia; più alla gatta che al nome di Giorgio Byron, che senza titolo nè altra parola sta confuso fra tanti, o dice più d'ogni lode. Tale è il destino della gioria mondana, acciocche gli nomini se ne aveglino : che, quando ell'ha vinto la calunuia e l' invidia, quando non le pnò più dar noja nè la rabbia de'deboli, nè la pasera de forti, rimangano a perseguitarla l'ammirazione atopida, la lode seguiata e profanatrice, Accorrerano da molte parti di Europa e del mondo a vedero la casa di Francesco Petrarca: e intanto lasciavano che la niongia e le lucertole cutrassero nella aua sepoltura. Ma il conte Carlo Leoni, palorano, assumendo co'titoli gli obblighi aviti, fece quello che un da Carrara avrebbe fatto notendo, risord la tombo cadente: nè con opesto esempio soltanto agl'Italiani il proprio nome raccomandò. Possano le ossa di colni che riposa in mezzo a poveri contadini, di colni che aveva pregiato tanto il contadino di Valchiusa o l'orefice di Bergamo, possano rammentarci com' uno de' più grandi ingegni d'Italia sia morto, morto nella solitudine, dopo aver conosciuto le dimoro di certi grandi; dopo avere, se non Insingate, almon visto seuza selegno le loro crodeli iogiustizie, o accettata da loro l' ospitalità, e ricusatala dalla propria repubblica, e sofferto da essi d nome d'amico.

# LODI DATE ALL' UMILTÀ DAL SUPERBO POETA.

Quanto più grande è l'oggetto che la mente considera, e quanto la mente è più piecola, tant'ella più lo disforma aforzandosi d'adattarlo alla sua poca capacità : ond è sovente che noi con la atessa ammirazione offendiamo, lodando vituperismo. Questo avviene segnatamente degli uomini e de' tempi antichi, i quali ciascana generazione gindica secondo le esperienze e le affezioni proprie, e cerca in quelli o consolazioni ai propri difetti o scusa agli eccessi, ossivvero alle move idee s a'fatti nnovi puntello d'esempi. Di quant'io dico son prova le opinioni che corrono intorno all'animo e agl' intendimenti di Dante, il quale a taluni del tempo nostro parve uomo che non prendesse allegrezza se non dall' ira feroce e auperba, e le sue imagini tiogesse tutte di fosco colore, e ogni religiosa autorità ricettasas. Ma a chi ben legga la rorola di Dante appare chiaro com'egli altamente sentiaso ad ora ad ora e l'umiltà generosa e la letizia gnieta e il mite affetto e la divergione pensatamente sommessa. Noi qui di sola una cosa vogliamo fornire le prove, dell'affetto che quest'anima altera ebbe alla virtu creatrico della vera grandezza, l'umiltà.

Laacio atare lo atrazio che agli orgogliosi iracondi egli destina in inferno (1); lascio atare i tre canti del Porcatorio, aerbati tutti all'espisaion del percato della anperbia, del quale egli confessa aè reo, ma pur esco in un lungo quasi aermone contr'esso, abbandonando l'usata via della narrazione e del dialogo, abbandonando quella parsimonia di sentenze che gli è cara tanto. Ma rammento con quanta dolcezza risnoni nella Vito Nuovo il titolo d'usui/e, dato alla donna delle meditazioni ane intense e ardenti, come se io quel titolo, come fratto nel fiore, tatte le lodi fossero contenute, quasi per farla più prossima alla luce di quella che la Umile ed alta più che creatura. Ed egli, l'anima sdegnosa, si diletta di riguardare le imagini che gli parlano al cuore umiltà, e si discosta un po' da Virgitio , la scienza profana, per meglio contemplarle. Uacito appena d'ioferno, come ghirlanda di speranza, gli

ai cinge alla fronte l'umile pianta del pieghevole giunco, della quale si cingono totte le anime che vanno a farsi degne di salire alle atelle. Virgilio con porele e con mani e con cenni Bicerenti gli fe le gambe e il ciglio dinanzi s Catone; e vnol dire che, come a fanciullo si fa, lo mette ginocchioni e gli china la testa. E Danto, l'austero Priore della repubblica fiorentina, per tatto il ragionare che fanno Catone e Virgilio, se ne ata ginocchioni capo chino; e, aparito il vecchio, aenza parlare ai leva, e come fanciulio porge il viso al maestro, che gliene terga con la recente rugisda. Similmente Sordello, anima altera e disdegnosa, s'inchina con affettuosa ammirazione a Virgilio. El abbracciollo ore il miner s'appiglia; e non gli domanda del suo venire, che prima non dica: S'ie son d'adir le tue parole deque. Virgilio atesso, intiochè turbato da un deloroso pensiero, da retta all'avviso di Dante, e lo guarda, ma senaa adonturne, e con libero piglis risponde che va per chiedere di quel ch'egli ignora.

Il Poeta, che pure si gloria della cobiltà del ano sangue, vnol che ai pensi alla terra, comune modre; e riprende i patriaj orroganti, ed insegna: Rade colte risurce per ti rami L' umana probitate. Il Poeta, che rispondo umilmente a re Manfredi, ancorchè reo di peccati orribili, rammenta con amore la bontà di Traiano che ascoltò le gnerele della vedovella accorata, e le rispose: Conciene che se soles il mie decere. E il lamento risoluto della donna, e la risposta dimessa del principe, si fanno in mezzo alla calca di cavalieri e aotto le insegne dell'aquile mosse dal vento; come per dimostrare che l'abbidienza dagl' imperanti prestata ai sudditi non deturna, anzi fregia, la macatà dell'impero. Perchè aiccome l'umità, al dir di Dante. Ad aprir l'elte omor robe la chiare, e fu mezzo a recar sulla terra La verità che tanto ci sublima; così quelli de'sqperbi egli chiama ritrosi passi, e che aenza l'alimento del cielo A retro ra chi più di gir a' affonna. Le due sentenze, l' una non lontana dall'altra, dimostrano chiaro, come al Fiorentino tremendo l'umiltà fosse motore unico di quel che ora noi chiamiamo progresso. Il che, quanto a'accordi con le opinioni e col sentire di certi politici d'oggidà. lascio al accolo giodicare.

<sup>(</sup>I) Quanti el l'agon or lassu gras regi, Che qui staranno come porci in brago:

## NOBILTA DI DANTE.

Attesta il Boccaccio, trovata moglie all' Allighieri essele alla ma condizione era dicerole, d' paz, cioè, delle più illustri famiglie fiorentine. Nè i parenti di lui erano nomini da non badare a tal cosa: nè egli medesimo la nobiltà del sangue spregiava. E nel poema grida contro la gente nuova che ha generato in Firenze dannose orgoglio: ed è vero che quando, i autovi ricchi non cercano lode per l'ampia via delle virtù cittadine ma per titoli vani o per predominanza d' offizi, accreacono della nobiltà le piaghe, e le diffondono per intio quanto lo Stato, E cotesta è pure aventura de' tempi nostri; che, mentre la boria de' titoli nelle antiche achiatte viene scemando, cresce intanto una nuova miserabile aristocrazia di commerci tirchi, di sminuzzato sapere, di lusso mercatante, di vigii ragionacchiatori, d'inerzia timidamente faccendiera. E però superbo ma uon inescuasbile è il lamento sulla cittadinanza fiorvatina, non più cora ma mista di terrazzani, e sol mal odore portato in città dal villano da Sirsa. E serse lagnandosi che , per questo travasarsi della campagna nell'antica città, i conti Guidi, vendoto ai Fiorentini il caatello di Montemorio (nome per amare memorie famoso). reuissero a auggiornare tra loro; che Valdigreve lasciaszero i Buondelmonti, occasione, non causa, delle sette che dal MCCXV atraziarono la terra, ed ebbero miserabile fine sotto gli artigli di Cosimo, Sempre, dice Dante, la confusione delle persone fu principio del male della città, come al male de' corpi il cibo indigesto: similitudine che vale un trattato. Perchè dimostra, l'accrescersi degli Stati e il commescularai degli ordini sociali allura sulo essere perniciosa cosa, quando i auovi elementi non atano omogenei agli antichi, e, per dir così, digeriti; quando le nuove aggienzioni, congiunzione non facciano ma discordia. E però dice che cieco toro cade più presto e più grave che aguello cieco. In queste due imagini è l'arcano e dell'antica e della moderna politica: perchè non nella quantità ata la vita, ma nell' armonia delle forze.

Ma nell'atto che della nobiltà imbastardita si duole, e afferma con Aristotile l'alterazione precedere sempre a corruzione; confessa insieme l'Allighieri, questa essere inevitabile sorte di intte le cose umano; nè maraviglia disfarsi le relatité so lan terminé le citit; toute le coue unione retre le marier verial che, é cienza els manés a colors construir de la compartica de la compartica de la compartica de des electricas de la compartica de la compartica de la compartica de rebbe moite tubicare cradol. E per questo sonza marrigina na son sont al color y Poet es sonamento de judi Forectain cabali; e moitre ramonent à fagues spis-obrede del parque de la compartica de la compartica de la compartica del control de la compartica de la compartica de al compartica del control de la compartica de la compartica de al compartica del control de la compartica del control del contro

Ma quale imagine della nobiltà ai formasse egli in mente, lo dice la canzone che comincia: Le dalci rime, nella quale riconosci un Guelfo che gode in cuor auo d'esser nobile, ma che a modo guelfo, cioè più ragionevole, intende la nobiltà. E comentando la detta canzone, egli arverte: « Per mia donna intendo sempre quella luce virtequissima, filosofia, li cui raggi fanno i fiori rinfronzire, e fruttificare la verace degli uomini nobilth. • Qui vorrebbe il Poeta darci a intendere che per un amore allegorico egli sospirò e pianse tanto; ma sarà lecito in ciò non credere a Dante. La canzone porla degli atti adegnosi d' una douna vestita d' umana carne: il Conrite composto da Dante, esule filosofo e politico teologante. vool trarre ad allegoria le cantate rime d'amore, al per secondare l'umor del tempo, che di simili avvolgimenti si dilettava, onde la scienza e l'arte talvolta parevano enimmi; poi, per nobilitare con arcane interpretazioni i giovauili concetti d'amore, e far pompa di dottrina, affettazione a que' tempi comunissima, e cara a Dante; da ultimo, perchè veramente, come dalla Vite Nuore appariace, pello perfezioni di Beatrice, ancor viva, e' riconosceva il simboto del bello e del vero ideali. Un germe aimbolico ai trorava già nella canzone, ma nel comento il Poeta ne fece una grande pianta che cela l'imagine viva della aua donna. Perocchè dice che in lei è tutto regione, che gli occhi di lei sono le dimostrazioni della filosofia, e che il trasmutareli ch'ella faceva i suoi dolci sembianti, aignifica la scienza ritrosa a certo sue indagini solla prima materia. degli elementi. Questa menzogna filosofica, che corrompe

e distrugge la poetica verità, non è punto hellezza, e gosta notarlo. Il aimbolo a tempo è cosa altamente poetica, filosofica, religiose; ma, senza misura adoperato, fa della religione e della scienta un lungo vaneggiamento, e trasmota la vira luce poetica in notola opaca.

Uns consepuenta bent, e notifissima, possimus da questa ostigificare delarre; ed 2, che, siccona self amore il Poeta cercava la flosofia, con sella fissosia ritravara l'amore; o perti de definira sonorse uso di apsavaza, Amordelfa aspienza lo disse con itoliana affettusos modestia Pittaperi: Date, e morese uso, perché non è supienazvera neur uso, e la fisosifia vera è petite a tuta, e l' noche à fi delle tecnic, pero an de reve-sono. (Bostari offuera la aspienza si affetto, è l' arte per cui Date fe grande, per cui possono strit fit finomia firat grande.

In questa canzone della nobiltà. Dante intende a riprovare il giudizio falso e vile del volgo pezzente e del rolgo patrizio; e vile lo chisma perché da relté d'assisso fortificoto. E. nell'atte del comentare una canzone tra arnorosa e morale, egli esce in dispute filosoficlae, in citazioni sacre, in accenni politici, tutte parti d'un solo concetto. De' nobili ragionando, e' si scaglia contro i tiranni: la nobiltà vera non solo a' nobili tristi ma insieme a' re molvagi l'Allighieri negava. Cost del buon guelfismo e del ghibelline simo buono c' raccogliera insieme i vantaggi. E forse a tal fine, egli direntato Bisneo, comentava una canzone composta da Guelfo; quasi per dimostrarci che, nella contradizione apparente, l'opinione sua interna conservava una tal quale continuità; che mutati erano i mezzi, il fine no. E, chi ben considera, in questa che par questione dei titoli al apesso vani, sono incliuse tutte insieme e le morali e le politiche questioni. E però Dante, sentendone l'importinza, scrivera: « Pericolosiasima imprudenza è a lasciare la mala opinione prendere piede. Oh com' è grande la mia impresa in questa cauzone, a volere omai così trafoglioso campo surchiare come quello della comune sentenza! > Dalla torta opinione ben voleva egli provenir molti mali della privata o pubblica vita; intendeva come gli scrittori, purgando l'errore, si facciano dell'usuanità benemeriti grandemente.

Per dimostrare com "qii soper la nabilit della suolisi edi elerichterae de glira planoses la nellati delle rischi e del prima posse la nellati delle rischi e del prantice, and reaso del vezalolo megarere e coma propede com also la petenti imperatio e la digitali liboritare della resultationale della resultationale della resultationale montale della resultationale montale della resultationale montale resultationale montale resultationale montale resultationale montale resultationale montale resultationale della resultationale montale resultationale resulta

Promulgatore e custode della ragione acritta poneva Dante l'Imperatore; che il popolo non gli pareva da tanto, e la nobittà forse meno. Al principio della real podesta era egli dunque venuto, porte per questo ragionamento fundato non sulle universali ragioni delle cosc ma sulla con venienza del governo, secondo lui, men disadatto all'Italia d'altora; parte per le passioni politiche, le quali al ghibellinesimo l'avevano trabalgato, Ond'egli, tra per sofisma di passione, tra per espediente di politica pratica, diceva l'Imperatore essere cavaleatore dell'umana volontà: e il medesimo risuomava ne' versi dove chiama l'Italia cavalla indonita, e si preti briganti rimprovera che non lascino seder Cesare sulla sella. A' preti briganti, non alla natura dei tempi, attribuiva il Poeta quella febbre d'inquieta libertà che travagliava l'Italia; febbre che i principi stranieri potevano non ispegnere, ma con la presenza loro irritar più che mai. Se quelle contenzioni tremende avesse l'ecclesiastira podestà temperate con la legge divina, non inacerbite con le umone ambigioni. Dante non avrebbe forse aruta occasione d'invocare estrani soccorsi, e sarebbe vissuto Italiano pretto, e uomo tutto di repubblica; e i nomi di Guelfo e di Ghibellino sarchbero in piccol. tempo iti in dicasa.

Ma, rjeviana, se le cos-polities usters I Allajárel, di imperial aministi instiputati, liber se ustera le inteltituin è le merili, che som sche politiche fondamento le peri actuera d'acre la imperiator l'acritica argamenta, che le commentation de la commentation de la commentation de cheme concernit. Carl fone piccipita a Bio che quello de domando il Proreitora il returgio dell'arreri » El retal della bentà, perdesse il returgio dell'arreri » El core di comporteri mi varienta in sesti che presamenta di bioni Samo, ci della cer pi e almosti distritor. La commentation della commentation della commentation della contrata della commentation della commentation della contrata della commentation della commentation della comtrata della commentation della commentation della comtrata della commentation della commentation della comtrata della commentation della commentati

Nobile si stimava egli danque; e la genealogia propria tessera là in cielo tra le gioie de' Santi e le armooie delle sfere. I miei autichi, dice Cacringuida, e io, nascemmo nel Sesta ultimo a toccarsi dai corridori del nalio la festa di San Giotanni, nel Sesta, cioè di Porta a San Piero, E segno d'antichità, nota il Lami, è l'avere abitato nel cuore dell' antica città. Più antichi e più nobili de' Buondelmonti, de Bardi, degli Albizzi erano gli Allighieri, Ma chi fossero i maggiori di Caccinguida, e donde in Firenze venissere , più ouesto , dic'egi , è taccre che dire. Altri vuole che Bante si verzognosse dell'essere i Francipani stati ligi al Pontetice forse più che al novello Ghibeltino non paresse onorevole: ma forse e' tacque de' suoi antichi per non ne sapere gran cosa (o chi sa se sapesse che no ramo di questi Francipani, e forse il ceppo, era slavo, e avevano dominio sulle coste di Dalmazia?); forse ne tacque per modestia, come quando de ragionamenti tenuti co' quatro porti nel limbo, dice con modo simile ch' essi andavano parlando di cose ch'è bello tacere. Ma a'altri pur volesse riconoscere un Dante crede dei Frangiponi, potrebbe del suo silenzio trovar ragione non tanto negli aiuti da quella famiglia prestati alla romana corte, quanto nel tradimento da uno dei Francisconi tramato al misero Corradino: il quale, arrivato alla spiaggia di Roma in una terra di costoro, quando con una ascetta navagara verso accidas, un di costea l'Engajona, i reggendo (cite al Visa); chi crano in gran parte Tedeschi, helii usoninie di grentia apetto, e appinendodellasconditat, a vivito di quadagnare e d'essere ricco: e però i detti signori prese, e, aspotto del roco essere, e como era tra quell'i Corradino, a il i menò al ro Carlo prigioni: per giú quali lo re gil donol terra e asgonoragio alla Pilosa tra Napoli e Benerento. o Dante,

nemico d'ogni avara perfidia e d'ogni vil tradimento, dell'appartenere ai Frangipani non si poteva al certo dar vanto; e forse per questo ne tacque.

Ma a Corradino lo straniero accento fu morte, come ai nemici suoi poscia: e fu sempre più funesta a chi la profferi, che a chi l'ascolté, la voce de' cercanti in Italia detestato imperio o vituperosa rapina.

### GUELFI E GHIBELLINI.

La perpetua questione italiana, agitata, quasi in urna fatate, ne nomi di Ghibellini e di Guelli, è questione i cui principii ed effetti furono la gloria e la sventura e la vita intera di Dante: questione che in sè racchiude i destini d'Italia e del mondo.

Dice Senofonte, i grandi al popolo eterni nemici. Aristotile narra che nelle oligarchie del suo tempo i nobili ginravano alla plebe odio eterno, Patrizi, cioè divoratori, erano, al dir di Platone, i Ciclori; natrizi, ch'è quanto dire invasori, erano i Dori nell'Apia terra: e l'Egitto era sede antichicuma d' no aristocrazia reliziosa dottrinale politica; e all'Egitto in ciòrispondesa l'Etruria; l'Etruria, alla cui scuola mandavanoi figliuoli toroi cittadini di Boma, Antica e perpetua è la guerra: e il dettato romano, che la salute del popolo sia legge suprema, non era alla fine che l'articolo decimuquarto della costitutione di Roma; era l'arbitrio ai pochi concesso di reprimere agni moto di soggetti aspiranti a più giusta uguaglianza; e ciò si faceva per la salute del popolo, ben distinto, come ognum sa, della piebe. Or questo dettato della terribile aspienza romana, fn, se non in parole, in fatto, la legge di quante società fondarono l'autorità di pochi suff abbassamento de' molti. Ma tutte, nella prima origine e nell'età della cloria loro, le pristocrazie amesto vizio ammendazano con la notenza del senno e con l'esercizio di virtù generose.

Il glabellisenius in Itala 4, como opum as, con orientariante structure. Le lavariante granusche, unpocardo al noda Italiano rigori usori, meri e armai,
condo al noda Italiano rigori usori, meri e armai,
condo al noda Italiano rigori usori, meri e armai,
con che per tatto al trevento in cidamenvos (che corriposto a najesse partano), decutava che orda condoposto al maisse partano, decutava che condodi spai mansa potenza. Le catello da esi ibistre e de
di spai mansa potenza. Le catello da esi ibistre e de
di control indostruto control riscortario conso estimazio cossi formes, a comizio
alla nazione della quale vierazio; i sonii di Galellisti di
del Galelli troppo conso la tratteria erigio delle
ganzia e y popili, è quella sotica mansa di chiames se
parta del popili, è quella sotica mansa di chiames se
in tratte della circula di la punta tratteri, midi idiania

non ermo estrani gl'imperstori tedeschi; e' non facerano che invocare il capo della famiglia, alla quale si conoscerano appartenere: ei postelici del canto loro, invocando la gente di faori, institusno l'esempio offerto. E per tal modo il Ghibellino dara fomite continuo al Guelfo, non solo per la ragion de' contrarii, am per il contagio degli

esempi. O riguardisi dunque come straniero, o come fondato sopra un' inuguaglianza insopportabile a popolo di vivi spiriti, d Ghibellinesimo era contrario all'indole della nuova civiltà italiana. Ho già toccato come il nostro Porta le massime ghibelline temperasse, parte con la rettitudine dell'animo suo, parte con le guelfe memorie della sua giovanezza. Avvertirò sulamente, che nè quella rettitudine ni: quelle memorie lo salvarous da certe opinioni crudeli che appena a'politicanti pagani si possono perdonare. Perchè l'Allighieri pella Monarchia insegna chiaro, citando la Politica d'Aristotile, che « certi non solo uomini ma popoli interi, son atti e nati a comandare, altri a stare soggetti e servire; e che a tali uomini e popoli , l'essere retti non solo è spediente, ma giusto, quand'anco vi si doressero condurre per forza; etianni ad hoc regantur,

Del rent, le due peré che apparisone con dettunente distinte ne d'un recoldul, audit e glebe, a difficie per la distinte ne d'un recoldul, audit e glebe, al distinte per la consideration interne, per l'arrivalgeris degli déstit, per la festione per la consideration audit des consideration audit de la consideration audit de la consideration de la consideration audit s'este de la consideration audit s'este de la consideration audit s'este de la consideration de la consideration de la consideration de la consideration de plen a con

Da questo confondersi di parte ghibellina con guelfa seguiva che un'intera città parense or guelfa ed or ghibellina, guelfi i nobili, ghibellina la plebe; che l'ona parte sull'altra sortisse vittorie si brevi, e poi sconfitte si facili; che tra sontisse vittorie si brevi, a poi sconfitte si facili; cho gl'imperatori punissero i Ghibellini; che i pontefici da ultimo alla canza de'nobili e dell'impero si dessero, abbandonando quella del papato e de' popoli.

E di qui si comprende come non sola cupidigia de' dominii germanici, non sola negligenza di quel che doverano fare, ma un presentimento delle lor vero e legittime utilità abbia aviati dal potentemente favoreggiare parte ghibellina gl'imperatori alemanoi. Dopo la Lega Lombarda, l' Italia, se savia era, più non avera a temere d'estera prepotenza. Ma non era ancora mezzo secolo passato, ed ecco sorgere, co'nomi di Ghibellino e di Gnelfo, la vendetta dello scornato Barbarossa, Gli Svevi dominanti in un ancolo d'Italia, combattevano per i loro utili propri di disastia, non per amore de' grandi, nemici loro. La parte gnelfa, immedesimata allora nella eausa de'popi, e i tradimenti de'grandi, noo operarono ma affrettarono la sveva rovina. Che se quella famiglia avesse vinto, e disteso in tatta o in parte d'Italia il potere loro, avrebbero la parte ghibellina ben tosto negletta, poi anche fieramente oppugnata. L'impero servivasi de Ghibellini come di freno all'inalberarsi delle ringiovanite città; non già che ad alcana delle due parti egli credesse sicuro procacciare vittoria assolata. Parchè docili al cenno imperiale, poce impertava si Tedeschi se a popolo si reggessero o a nobili lo città : ch' aggi l' inquieto agitarsi dei molti potcya al loro futuro dominio parere nià conducevole dello stretto o bene assodato envernare de'nochi. Che se i viaggi e le snedizioni dello straniero non erano in Italia tanto frequenti quant' avrebbero i Ghibellini bramato, se ne dia cagione parte alle guerre germaniche, parte, ripeto, a quel sentimento vero che agl' imperatori tedeschi diceva, l' Italia essere il giardino dell'imperio, non il palazzo; l'Italia meritar tante cure quante bastassero a trarne danaro, ma non essere terreno dove la speranza germanica potesse mettere radici profonde. E quando una germanica dinastia si fosse in Italia stabilmente fondata, c gl'imperatori si sarebbero accorti quanto nemica a loro fosse la parte ghibellina, e i Gbibellini si sarebbero sentiti languire sotto la vicina ombra della imperiale potestà. Quando avessero le due unite forze domato le riluttanti volontà della plebe, si sarebbero azzuffate tra loro; e o l'aristocrazia avrebbe tradito i principi, come fece gli Svevi nel regno; o se ne sarebbe sordamente alienata, come fece sotto Leopoldo in Toscana; o li avrebbe fatti alle sue voglie ministri, e, se ribelli, strozzatili, come segui io altre porti del mondo; ossivvero, perdendo ogni politica e sociale potenza, si sarebbe ristretta si vantaggi miseri della ricchezza, e fatta vensle e ignobile, e avrebbe trovato o un Luigi XI che la fiaccasse, o un Loigi XIV che la vilipendesse, o un Napoleone che la finisse di disfare ricreandola. Io non son qui per vantare i benefini resi da Guelfi all'Italia: anch' io no so tatti i danni, ne so le vergogne. e le piango: ma dico che i Guelfi sono l'Italia, che l' Italia cristiana è, per essenza sua, nazione popolana,

Pensano: l'Italia ghibellina si sarebbe a poco a poco

compacts in mith di fertination regno, statiene, one practcionitti, pose armente. Altri pistorbie reversi in dabble se gli Sterie a dara form di re potesse tutta comporre in prtenza l'apparate in tanto contribuento di popoli, in la presentazione del presentazione di popoli, in presentazione di presentazione di presentazione di piar Una era pure sotto i Romania la Grecia, una la Grecia antesi Turchia, nel Taliano steto i Caronia, uno traporte di presentazione di presentazione di presentazione di la presentazione di presentazione di presentazione di la presentazione di presentazione di presentazione di la presentazione di presentazione di presentazione di permetazione di permetazione di presentazione di presentazione di permetazione la bestata della Sterie II.

Par fatale all'Italia che ogni sorta di gioie e di sventure, di libertà e di tirannide, d'orrori e di gentilezza, dovesse nella storia di lei rinvenire un esempio. Aristocrazie sacerdotali, militari, senatorie, mercatanti, natie, forestiere, non bon forestiere e non beue natio; aristocrazie pacifiche, bellicose, invaditrici, proteggitrici, castellane, cittadine, consentite da' popoli, da' popoli combattute. Democrazie aristocratiche e plebee, parche e lussuriacti, selvagge e gentili; giuoco dei re, ai re tremende; viventi d'industria, di commercio, di rapina; con armi proprie. con mercenarie; con propri, con strapieri manistrati; notenti d'astuzia, potenti di lingua; vivaci e couscie di sè fino all'ultimo, o morenti in obliviosa agonia. Regni e brevi o lunchissimi, alternati a reggimento popolare o n usarpazione straniera; invocanti l'usurpazione, o ad essa ricalcitranti, e poi confederati con essa. Bandi, esilii, confische, saccheggi, rapine, supolizii; discordie italiace con nomi stranieri, discordie straniere sotto colore d'interessi italiani; ginochi inaspettati dell'arte, del valore, del tradimento: e, le questioni dilatandosi in importanza, restripgersi il numero di coloro che prendevano parte a dibatterle: le moltitudini stanche decli odii, della libertà, della gloria, delle sventure, sdraiarsi in disperata pace, e non si riscustere a quando a quando, se non per sentire lo strepito e il peso delle catene. Dov'è la nazione a cui la Provvidenza abbia data tanta varietà di dolori? La storia d'Italia ora simile all'Inferno, ora al Purgatorio, ora al Paradiso di Dante, ora alle caste leggiadrie del Petrarca, or agli animosi capricci di Lodovico, ora a uo desolato periodo del Bembo, e ora a na ampolia del secento, ora alla gioia raffaellesca, or alla muscolosa gagliardia del Boonarroti, ora alle incalzanti svarinte melodie del Rossini; per tutti gli sperimenti e pensieri ed affetti trasporta il contemplante, e lo getta, quasi affunnato da visione tra splendida e angosciosa, sulla soglia del tempio in cui si nascondono i misteri degli anni avvenire. Pinagiamo le guelfe e le ghibelline arroganze; delle guelfe e ghibelline glorie, là dove ci appariscono, col pensiero godiamo; ma non osiam ricreare il passato, non desideriamo all'Italia quella unità che dalla natura de tempi e delle stirpi era alle sue provincie interdetta. Pensiamo che guelfo, non ghibellino, era il germe di quella vita in eni le repubbliche del medio ovo esultarono baldanzose; pensiamo che, senza

il contrasto di quelle dun forra, l'Italia giacerrible forse unttera nel lettargo in cui l'abbandonan l'incersi de' suoi imperatori: pensismo che, se Mario era plebeo, patrizio era Silia, el era monarca Caligota, Romola cha gustolo ancil'egli monatera: pensismo che, se le repubbliche del medio ero non fossero, l'Italia non arrebbe force nel Dante ne Giotto. I popoli, per acquistare nell'arrenire, convien che marricano alcana cosso del passato, e la me-convien che marricano alcana cosso del passato, e la me-

moria si ristriaga acciocchè à 'imprandisca l' institujenta. Il odetto che allo pairiro puello oni adobiamell' impagno di Bante Alighieri. Guello eghi accque, e Guello crubbet, Guello cumbatti, Guello guò, Guello poserno la sua patrizi: nistos a marcari il camania della viula fa Guello. Come Gibbellino, egli odia; come Guello, man. La sua lingua atesso, che pur rorrebé essere philatina, à puello intatti e lasta leggere senza prepinitari d'amore nel rolo i libri e lasta leggere senza prepinitari d'amore nel rolo i libri della Volgare réloques per ristrationa i stesso la perur.

Or per consocre quanto d'albèrrale fosse di accessità sest phalellication del Malphieri, bust rammentare lus et phalellication del Malphieri, bust rammentare lus tetres da ini scrittu ad Arrigo, quando, accessi intida, indugira di veria e quettere così e arrigi goldi della tumulo tantate Toscana. Al sontirimo trinsplator, eggi. Dante Milphieri e i soli consorti, docrirona e jurie, i in lui crederno e sperevano; e Dante rammentara con vanto quando le men mari trattienesa i pieri di Arrigio: e di cuitò i ma lo spirito mio quando dissi fer mer: Eco Feantlo di Die, cre di indoi i accessi del mando. El

egli medesimo, quell' Allighieri che in inferno cacciava . stranamente shigottito e con la lingua taglista, Curione, il qual vinse i dubbi di Cesare consigliandolo in Rimini alla guerra civile, egli medesimo il consiglio di Carione ripete ad Arrigo col verso del auo Lucano. E si noti che Cesare alla guerra da Curione consigliata dovette la fondazione dell'imperio tanto esaltata da Dante. Ma Dante e el'istigatori e gli uccisori di Cesare fa degni di pena: e. se al pensiero di lui venerabile cosa era l'impero, non meno venerabili gli apparivano le virtà dell'antica repubblica; e Catone, il nemico di Cesare, era da lui collocato alle falde del santo monte a guidare o a sosningere a purgazione le anime incerte o indugianti. Così Virgilio accanto a magnifiche lodi del nuovo imperio, pone le lodi di Fabrizio e di Cario e di Catone; la morte dei guale ad nomo cristiano dovera parere men bella. Ma cheechè di ciò sia, non resta che non paia irriverente e atroce il consigno dato ad Arrigo dall'esule, di portare diritto la guerra contro la sconoscente sua patria, ch'egli chiamava insieme e volpe e vipera e pecora scabbiosa, e Mirra e Amata e Golia, contro lei l'ira e l'arme dell'imperatore impreeando. E se tale era il ghibellinesimo in Dante, or qual sarà stato in nomini meno retti e men alti! Ma Dante, nell'atto atesso di vituperare Firenze, la loda come la città più potente d'Italia; e conferma il testimonio del Villani, del Compagni, e d'altri, che Firenze dicopo delle lombarde sommosse efficacissima istigatrice.

### DOTTRINE POLITICHE DI DANTE,

Il Poeta che con Lucago afferma le civili discordie mosse dalla ricchezza, ch'è la vilissima delle cose, non poteva nè commendar nè soffrire la nobiltà derivata da ricchezza sola. E però loda i tempi quando Firenze viveva sobria e pudica. Quella era nel pensiero di Dante la stagione dell'ideale felicità, quando alle donne leggiadro e agli agi si mescevano i cavalieri valenti e i bellici affanni, Spenta, piuttosto che degenerata, voleva egli l'antica nobiltà: e della puova non a tatti i rampolli malediceva, ma a quelli che reputavano potersi l'onore della stirpe da virtà scompagnare; a quelli che in ricchezza ponevano studio soverchio, ch'è d'ozni nobiltà corruttore. E rammeotava con lode grande la liberalità del Saladino, eni solo vide sedere in disparte tra gl'illustri del limbo, come se la liberalità avesse lui fatto salvo dalle fiamme infernali, Tra'bberali annovera egli anco quel Galasso da Montefeltro che nel MCCXC andava podestà in Arezzo, domata dalla scontitta di Campaldino, e s'interpopeva tra Guelfi e Ghibellini conciliatore di pace. Dante, nel MCCXC nemico d'Arezzo, nel MCCCVIII mutato in parte, Ioda il podestà d'Arezzo ghiltellina, nè questa è la sola volta che a lui cada di commendare la virtù de nemici. Più circa le persone che circa le cose (avvertimento importante a intendere le opere dell'Allighieri), più circa le persone che circa le cose rinvengonsi mutabili e contradittorii i giudizii di Dante. E circa le porsone stesse assai retta ne' contrarii giudigii è sovento scriuta la norma d'una leale equità. Bertrando di Hautefort è cacciato in inferno come reo consigliere, ma lodato altrove come scrittore valente e com' nomo liberale; Carlo II, in tanti luoghi e per tanti versi vituperato come vile tiranno, è due volte lodato siccome liberale nomo: tanto in questa virtù del dare, che allora chiamavano cortesia, trova di commendevole l'Allighieri; si perchè contraria all'avarigia de' nobili anovi e dei preti malvagi e de' re tristi; sl perchè l'animo non alieno dal donare sembra altresi non alieno dalla generosa compassione, dalla socievole affabilità, dal desiderio di perdonare e d'essere benedetto, e di ereure la gioia de' suoi fratelli. Poi, questa virtis della larghezza, oltre all'essere direttamente opposta all'angustia degli ammin chavil a' difera, a' l'ampliquatione, d'impripu, averité nobles rerassure, che posers te prainé e popule une prepleas e, accoulé à l'Petta, desiderable impaira; fin estiles accidi conguença suns condouble re ; p'ercivé à l'ami d'aintérable interbare re ; p'ercivé à l'ami d'aintérable rec'el l'ami d'aintérable rec'el province à l'ami d'aintérable des des d'aintérable d'aintérable de l'aintérable d'aintérable d'aintérable de l'aintérable d'aintérable proprier à alémin des comme de la contra de l'aintérable proprier à alémin des comme de la contra de la destin des comme de la contra de la contra de l'aintérable proprier à alémin des comme de la contra de la destin des comme de la contra de la co

armenta in orbert e a useria; gendeba risisternia ispezno toma il Porte, o le chiama plare mererric, prime di usti i difetti. Ole coto la lupa cinici di intale lezura; ecco cici che pecca o le luga cinici di intale lezura; ecco cici che pecca o le lu limpilita; ecco in somma lo rischreza pignate e da lui limpilita; ecco in somma lo rischreza meretrici per di, e in chi e mora indolirici di animo meretricio. Nell' marximi era dimagna, al puere di Dante, lo paga d'ilita; al arratin, conte toplici di beni e lo paga d'ilita; al arratin, conte toplici de beni e lo paga d'ilita; al arratin, conte toplici de beni e solubale l'arratini d'una certe, ma di tatte le certi, di

E pert ad hugo avs stanes rezcelli, flist, test izvesigi, ser gli avra ci probligh si rescontrase come. P code che si frangan cua l'onde, quei non testi gli avra l' rescont chercit, sobben in multi chercit si pagi e cardinali l'averania dimenti il suppreho mon. È sobbene Nicole III l'averania dimenti il suppreho mon. È sobbene Nicole III l'averania dimenti il suppreho mon. È sobbene Nicole III diministrati, sobbene e regi serva ini suppreho P continuenti, sobbene ce gli serva ini suppreho il postetione Adnissa V del Fiscalsi, tra gli avera i pragnati è anche posito ai dire di Banke, «alaggià la terra cristiana tetta». Detecto ca della pasa cavidera situe che i rarici di Danis assona, faltarena di cuerio a restriatore di cueccio di la sul ciama corte, lo restriaggia sul cristiana. Danis, ascona di diana corte, lo restriaggia candi ciama. Jante, ascona di ciama corte, lo restriaggia candi ciama. Jante, ascona l'anno corte. In restriaggia candi ciama. Jante. ascona l'anno corte. In restriaggia candi ciama. Jante. ascona l'anno corte. In restriaggia candi ciama. Jante. ascona l'anno corte. In pratipoeta dell' maierende giantini, reppresenta in de la matera dell' some crisinion combattuna d' vini del son seccioli tri 'quati il più dannoso era la empidita dell' sever. Bostin senza peta la chiana; ticcome ad Carrisia le riccheradianotte, cuerto d' impairtoline capines perpenua: e sopginape che a molti simunii s' manoglia, colo a molti vini, e ad sonoisi molti. S'accoppis l'averins all' absenta religione e s' accordini pervensi; s'accoppis all'appois per gione e s' accordini pervensi; s'accoppis alla sete del paieren; e, gio e a principi tristi; s' accoppis alla sete del paieren; e, alla corratto donno, e, qui d'eliminatia peraphi, citaciani, p

Siccome pertanto la lonza ravoresenta forse, con la sensmită del Poets, i vizii de Brunetti e la bussuria delle Cianghelle e d'altre sfacciate donne del tempo suo, e la frode crudele de' corruttori di gievanette, e il soverchio lusso delle ammollite repubbliche, e la gota de Giacchi e de Martini e de Buonaggiunta; e siccome il leone rappresenta, insieme col men reo orgoglio di Dante stesso o di Odorico da Gubbio, l'orgoglio iracondo di Fitipuo Argenti, o invidioso di Sapia, o incredulo del Cavalcanti, o impostore di Michele Scotto, o suicida di Pier delle Vigne, o torbido del villan d'Aguglione, o ambizioso del Salvani e di tatti gli occupatori di libere città, o invasore, quel de're stranieri e italiani, o barbarico, quel de' tiranni, o falso de pertidi consiglieri e seminatori di acandali; così la lupa simboleggia quanti mai cittadini e principi e popoli peccago d'avarizia; e nell'avarizia è compreso ogni smodato desiderio, ogni violento o frodolento acanisto

La lapa sono i tiranni che diedero nell'avere di piglio, la lupa son gli assassini da strada, la lupa gli usurai collocati da Dante co'soddomiti e co' bestemmiatori di Dio. Nella lupa son figurati quelli che per danaro mercanteggiano l'onor delle donne, gli adulatori avidi e vili che giacciono nello aterco, i simouiaci che adulterano per oro e per argento le cose di Dio. La Inpa sono i barattieri che vendono la giustizia, e con moneta o con luero qualsia la barattane. La lupa sono i ladri; la lupa i folli, che da ogui cosa si stadiano di trarre oro; la lupa i falsarii, la lupa i traditori per vil cupidigia; ed ultimo, in bocca a Lucifero stesso, Giuda il traditore avarissimo. Quante mai dunque ha generazioni l'avarizia, sia privata, sia pubblica, sia violenta, aia vile, di tutte la lupa è figura. Questo, tra' vizii il peggiore, fece già vivere misere molte genti, anche prima che in corte romana, secondo Dante, annidasse; o, unico perchè principale, tolse a Dante l'andar del bel monte. Il quale aimbolo ben risponde alle dottrine nel Couricio toccate circa la ricchezza e il pericoloso godimento di quella. E però ristringere a nua corte il concesto, sarebbe un renderlo e men filosofico e men poetico di quel ch'egli era nella mente dell'esule. Al modo ch'in dico, le due opinioni si conciliago, non si distruggono: non è dal simbolo esclusa nemmen l'avarigia della tracotante schiatta che a' indraga contru chi fogge, e si placa a chi mostra il dente o la borsa; la schiatta degli Adimari, un de' auali occupò i confiscati beni dell' Allighieri shan-

dito, e sempre per vil capidigia stette avverso al nome

Se ne volete altra prova, ascoltate que' canti che nel Perratorio eli avari fanno sentire a correzione del passato lor vizio: e udrete in essi rammentare e la modesta povertà di Maria, e la severa povertà di Fabrizio, e la generesità di Niccolò nel dotare fanciulle pericolanti; e poi dell'avarigia di esempi contrarii, che cantano nella notte (perchè nella luce del giorno si celebra la gioja del bene, e nelle tenebre meglio l'anima ai raccoglie al pentimento del male); gli esempi contrarii, che sono il tradimento e il latrocinio di Pignalione, la ridevole miseria di Mida, il forto d'Acamo, la morte d'Ananta e di Saffira, le bruse di Eliodoro, e Polinestore e Crasso. Ed è cosa notabile che questa commemorazione de' danni dall'avarizia portati. è. al dir di Dante, l'amarissima tra le pene del pargatorio; col qual verso è mirabilmente significata si la turpitudine di quel vizio, e si la potraza che ha al pentimento pure il pensiero del male sull'anima dal terreno carcere liberata. Ora, siccome gli esempi del bene sono dedotti dalla madre di Gesè, da un vescovo, da un cittadino romano; e gli esempi del male da tre principi, da un cittadino di repubblica, da un ministro di principi rubatore di cose sacre, da un guerriero, da una donna; così nella lupa è figurata l'avarizia e di preti e di laici, e di ricchi e di poveri, e di guerrieri e di donne. È siccome tra gli esempi della virto centraria sone rammentati e poveri continenti e poveri bilarali con virtà: similmente col virio dell'avarira è insiegne punita la prodigalità tra' porganti non meno che tra' dannati. Sapiente accoppiamento: perchè tanto il prodigo quanto l'avaro oltraggiano la giustizia e l'umanità; l'uno e l'altro vuole oro, quegli per isperdere, questi per nascondere: l'uno e l'altro defrauda i meritevoli: l'uno e l'altro conduce gli Stati a rovina. Così nelle cose morali aerbava il Poeta quells imporzialità che ad ora ad ora nelle politiche lo fa singolare. E notate che nessuno altro vizio Dante accoppiò al suo contrario come fece la prodigalità e l'avarizia; perchè nesson altro è così chiaramento e cos) dannosamente cagione del suo contrario, ed effetto, Il prodigo è costretto patire le cupide angherie dell'avaro per pascere le voraci sue voglie; l'avaro accumula materia e tentazione si vizii del prodigo. In bene ordinata repubblica non si conosce nè prodigalità nè avarizia; ma gli animi, contenti del poco, ogni soverchio consacrano ad utile e onor del comune: ne' popoli depravati sorgono insieme, e insieme si tormentano e si burlano e si corrompono e si divorano prodighi e avari. E nella medesima persona i due vizii talvolta miserabilmente a' alternano, ridevoltavate s'accoppiano. E però le parole di Virgitio: « A che non traggi, o maledetta lame dell'oro, l'appetito degli uomini?», parole dette dell'avarizia, Dante le stende alla prodigalità: tanto a lui porevano questi due vizii gemelli. E di qui meglio intendesi came Dante chiami i più tristi de concittadini suoi, gente avara; e poi le disoneste

magnificenze ne pianga, e le squisite lusturie. Gb era a'

assoi occhi an medesimo male auto faccia diversa. Così alla amodata copigigii degli averi i danni il fattali ampatta copigigii degli averi i danni il fattali ampatta propustando, e alte ricchezzo negando potere di crear libertà, a de dimantando quello assore delle preminenzo sociali fedel foodamento, (deduceva) Dante dal seno delle mortali le mae civili dettries, o la morale veriti con le caracteria del della constanza di Orzaio e di Giorenale e di Seneca o della Bibbia convolidira.

Maledette chiama nel Genérici è Poeta le ricchezze, con Vigilio, nece de la Genericia melletta, la fante dell'erce, e l'indo lugo masera, cisò maledetta, la fante dell'erce, e l'indo lugo maclette, a maledetta, la fante dell'erce, e l'indo lugo matina del artico dell'erce, dell'erce della ma pattria; e alla ricchezza gotti monte ollo, da cesa è neisla mineri. Or sa la ricchezza partorinco solis, da cesa è neisla mineri. Or sa la ricchezza partorinco solis, da cesa è neisla delle republiche il masegno, vei dire. I compresi pertudi fa gii somisi viti e a opsi maserre: di foglia tremania. E qui cisì i ter terri di Lucuone cha spienas a supiema delle cristiane deltrige circa la sicurezza beata o illera delli innocente porretti.

> . . . . O vite inte facultas Properts, angustique lares, et monera nondum Intellecia Defent

A quali veni inichili accena nel Paralico, Indiore più accodo di esiltare la porettal di Francesco d'Assini. Francesco egli riguarda conse invita odila Provolena che perena il mosco den quel consiglo dele l'accetata libit al occide di creatura, invita acciocche la sposa il remasse ai una Deletto de l'In sposata del segue. E, reconstate lo gente dell'ammirishe nemo cleic, insteme con una sinistanzio esimento religiora, facilitare una societa con una sinistanzio esimento religiora, facilitare una societa dignisti), occube a mordare i vital della degreranzie di-multi.

Non le ricchezze adoprate a bene malcdiceva il Poeta, non la sordida e turne inonia lodava. Na perchè ne' religiosi principalmente l'abuso della ricchezza e della potenza è scandalo grave e pericolo; perciò cootro le ricchezze ambiziose de'preti e'a'avventa, e ad esse imputa le calamità dell'Italia e del mondo. E chiaramente lo fa dire a Marco Lombardo; il quale, doleodosi che l'arco dell'umana volontà non è più teso alle nobili cose, o interrogate da Dante perché aia il moodo coperte e gravido di malizia, rispondo, questo non essere influsso reo di pianeti prepotenti; che, ae'l mondo si avia, negli uomini è la cagione; e questa è l'avara abiettezza di taluni collocati nell'alte d' ecclesiastiche dignità. La libertà morale egli-pone fondamento della civile, negando che i mali degli uomini e de popoli sinno cieca necessità. In un luogo del Convirio rincontriamo i concetti, e talvolta le parole atesse dette nel Purgatorio da Marco: o da tale corrispondenza raccoglismo che questa idea delle cose umane soverchio desiderate da quelli che meno desiderarle dovrebbero, sempre sotte forme varie s'aggirava ne' pensieri di Dante.

Siccome all'orgoglio diabolico, così all'umana avarizia egli dà compagna l'invidia; e dice, l'invidia avere dipartita d'inferno primirramente la lupa. E veramente l'avaro non può non essere invido; el invido è una razza d'avaro, è un superbo vigliacco: funesta fratellanza e terribido maritaggio d'iniquità. Col nome d'invidia intendeva significare d Poeta il peccato più direttamente contrario all'amore; perché, siccome amore è voler bene, invidia è non solo non volere, ma non poter vodere, il ben del fratello. E siccome all'invidia, cost all'avarizia e alla saperbia, è contrapposto l'amore; vizii pertanto insociali tutti o tre, più ch'altri, o di libertà distruttori, Per meglio vedero come Dante credesse collegata l'invidia con l'avarizia, udite laddove, degl'invidi ragionando, esclama: « O gente umana, perchè poni tu il cuore in beni cho non si possono godere in consorzio, e, se l' nomo li vuol per sè solo, conviene che acli altri tutti l' uso promiscuo ne interdica?» La brama de beni esterni reputava egli nemica alla vera uguaglianza; non come la possessione della virtù e dell'ingegno, che la vera aristocrazia costituiscono, perchè ne accomuoare ai possono senza merito a tntti, nè di forza restringere in pochi; son beni per natura loro diffusivi di sè, e quanto più diffusi, altrettanto più giovovoli a coloro da' quali si partono. La ricchezza all'incontro è vantaggio che ani divieto si fonda, e per sè medesima tende a inentere, in quelli che meno ne sono forniti, la voglia di materiale consorzio, di material parità. Dalla falsa inuguaglianza che le ricchezze pongono, procede danque una falsa idea d'aguaglianza cho i meno aventi cominciano a vagheggiare come felicità suprema, com'unica liberth.

Le tre teste bicorni spuntate sal timone del carro miatico it sul monte del Pargatorio, simboleggiano anch'esse l'avarizia, la anperbia, l' invidia; e il carro trasformato è in parte il medesimo che la donna vednta nell'Apocalisse fornicare coi re. Senonchè il simbolo atesso dell'Apoatolo ha no'due luoghi interpretazione nn po' differente. Nell'Inferno le sette teste significano i sacramenti, o le dieci corna, istrumento alla donna o arromento di sua divina origine, i dieci comandamenti della Chiesa fin tanto che l'osservarii piaceva ai pootefici sposi di lei. Nel Purgatorio, all'incontro, il carro della Chiesa, ricoperto della piuma dell'aquila, diventa mostro con sette teste, che aono i peccati mortali. Quel variare l'interpretazione d'un aimbolo si perdoni all'oscurità del simbolo atesso ( chè al tempo apetta dilucidare le verità nascoste sotto i profetici veli del contemplante ispirato); oscurità che fino ai compotatori prosairi allarga a libero volo la fantasia.

Del resto, se la donna fornicante era degna di biasimo e di compianto, degni di non minor vdipendio e di pena erano i drudi feroci.

#### MONIMENTO A DANTE IN FIRENZE.

Se quando, in sul primo salire del sacro monte, l'infelice Poeta ascoltava da re Manfrodi quelle parole dove al pastor di Cosenza è rinfacciato che, più rigido della divina giustiaia, gettasse di fuori del regno le ossa del vinto nemico e le sperdesse alla pioggia ed al vento; se il cnore in quel punto avesse proletto all'esule cho sarebbesi minacciato d simile al suo proprio cadavere, dopo solennemente sepolto l Se, quando, impaziente del lungo irritato dolore, egli invocava sulla patria sua le armi d' Alberto e imprecara a colui la vendetta di Dio per aver lascisto in abbandono il giardino dell'imperio, lo spirito del Poets avesse potato vedere l'Italia del secolo decimo nono, e vedere serra il bel fiume d'Arno nel seno della gran cilla onorato il suo nome con più splendida pompa che non avrebbe ardito egli stesso desiderare! Ben gli diceva una voce, che non per merito del grande amore che lo legava alla patria, non per merce di nobili uffizzi o di durati travagli, ma per la gloria del sacro suo canto, egli sarabbe can oltra roce ritornato poeta. Na se in ano di quegl' istanti terribili, quando il grande ingegno abbandonato dalla sus forza par che rimanga men chi come, quando l'intensità del sentimento infaticabile si profonda nel riguardamento delle miserie presenti e delle syvenire, quando l'inginstiaio degli nomini e la veemenza delle proprie passioni, quasi congiurando insieme, traggono l'anima a tale stato al cui paragone la disperazione sembrerebbe un solliero; se in uno di quegli istanti la voce del suo genio gli avesse gridato: Tu ritornerai, ma non quando nè come ta speri; e dal sepolero ascirà più potente e più socra per antichità la tua voce; o n' echeggerà tatta Europa; a i taoi dolori, cittadino derelitto o mendico, saranno dell'intera nazione il cumpianto e la glorial

Un monmento è egii forse la più doprente significazione della gratitubine e dell'ammirzazione de' popels' B Bocaccio, che cinquant' amai dapo la merte dell'enule ne comenta in una chiesa di Firenze il poema, e con i proprii richitara i rimproveri di Danele dimanari ai ottaliari e non temoso d'ausoliari, il Boccaccio, che per commissione soleme della repubblica roca Bavenna na tributo alla figlinola di Dante; il Boccaccio che la Dirrus Commedia manda al Petrarca, trascritta di sua mano, come il più caro de doni; e Michelangelo, che, in nome della patria chiedendo a Leone X le ceneri del Poeta, si offre fare la sepoltura sua condecente in loco oporecole in queata città; Michelangelo, che con pittore e con disegni comenta le visioni della Cantica; Michelangelo, che afferma preporrebbe le aventure di Dante al più felice stato del mondo: ecco testimonianze d'onore più desiderabili d' ogni splendido mausoleo. Ma il monumento dell'esule era debito di Firenze. Solennemente conveniva riaprire le sue porte a colui al guale il Cielo, come Michelangelo canta, non contese le sue. Ch' ella di quel nome andasse soperha, ce'l dicono le sne memorio, i libri de' suoi scrittori, i suoi palagi, i suoi templi. D'altr'nomo potrebbesi dire che un busto, un ritratto, una lapida, un edizione delle opere, no annua commemorazione, e sopra tutto l'imitarne gli esempi, è de'monumenti il migliore; giacchè questa tanta prodigalità che si pono in un masso, quest' ammirazione fredda e immobile come il marmo che n'è unico indiaio, sembra quasi Iudibrio in tanta degenerazione dalla gloria avita, in tanto hisogno d'incnorare con segni efficaci di riverenza la negletta e invidiata industria de' vivi. Ma qui di Dante si tratta: e d monumento di lui è quasi il decreto solenne di sua rivocazione, è politica ammenda. In un tempio egli vaticinava a sè stesso di dover essere incoronato poeta, e in un tempio è collecato d ano monumento

e foliación de se mesmentes. Una la sensia contra siquido conser como lam side. Nota la comita contra siquido conser como lam side. Nota contra conceptiro mismo i perciri qual di esperia de ma mora la vera del'arte gia a idissidano distanos, e consus tera invanor insulercible segettu di sidencesi pensaire mais accessar tera invanorativa del propria posicia. Quam sa che nelli simente della consultata del prima del prima del prima del prima del referi sallo pierce possibili. Quam sa che nelli simente referi sallo pierce si semini l'amanisticio e i la riconocensa tericine societto della simassi di rigorare, di deriber; o disso bago a certo estassimo lattica, servitiche del Protest i desimassimo l'apriccio della simassi del patta, precibe che del Protest i desimassimo l'apriccio della simassi del patta, precibe che del Protest i deministrati per la constitucione del protesta della constitucione della sima della contra della constitucione della constitucione della contra della constitucione della contra della constitucione della contra del

desiderate rizzare il simulacro; c'era chi a ciò destinava la loggia dell'Orgagna, ranghiera un tempo delle cavili solennità, e degna nicchia alla statua del libero cittadino. Chi volcva nella piazza di Santa Croce coltocata l'effigie colossale del Poeta, sopra un grao masso, da cui, quasi Ippocrene, spicciasse la fonte. A chi dispiacera per monumento una tomba, quando Firenze non ha le ceneri, indarno chieste, dell'uomo al quale un cardinale minacciava di teglicre la sepoltura, e un cardinale poi più magnifica la rifece. Chi la Poesia al suo sepolero avrebbe amate non piangente, ma licta: chi il portamento dell' Italis stima composto a troppa maestà: e chi non vorrebbe il Poeta ignado; e chi non vorrebbe che il gomito gli stesse appoggiato sull'aperto volume. Alle quali cose altri potrebbe rispondere, che all'autore del poema sacro, degno luogo di monumente cra un tempio; che s Dante un cenotatio in Firenze doveva sorgere quasi indizio del desiderio inessudito della natria; che la Poesia mezzo prostesa sul monumente, por Dante non piange, ma piange le sventure, retaggio dei disprezzati e perseguitati annugziatori d'austere verità; che l'Italia spira gravità virile e religione imperiosa, perchè tale spirava ne pencieri di lui: che ignodo siede il Poeta, quasi imagine delle anime altere e forti, viventi in tempi di discordia e di calunnia ; che il gustito gli posa sull'opera che l' hu fatto per più anni mocro, per denotare che le avversità della vita e la smania di legittime speranze deluse, tauto possono sal enore de' più sofferenti, da far loro dimenticare ogni idea di conforto, e fino il scatimento della propria grandezza. Insomma, mi si mostri lavoro al qualo non si possa con un po'd' ingegno e di buon volere apporre censura, o censura da cui non si possa tracre argomento di lode. La passione è ingegnosa quasi come l'affetto. Basta talvolta un'idea del meglio perchè paia deforme anche il bello; o la fantasia preoccupata perviene a scoprire molte più bellezze in un'opera, che non concepisse forse l'antore nel proprio intelletto.

Not giorno che la patria, lieta insieme e dolente, celebrava l'espiazione di un'antichissima mesta ma illustre memoria, si canti d'espissione religiosa era forse conveoiente soggiungere inni di civica gioia o pubblico festeggiamento; e una voce poteva innalzarsi, e, con più efficaci parole che io non saprei, dire alla gioventà fiorentina: « Educatore dell'ingegno, cote alle anime forti, è d'dolore. Oh se sapessero coloro i quali la viltà propria tenta a termentare la grandezza ch'e' non possono comprendere, se sapessero di quanta gloria è ministra, di quanti fecondi affetti notrice la loro incanta vendetta! Oh chi l'avesse dette a quel Baldo d'Aguglione, che il cittadino da lui tante volte condannato, calunuiato, ridotto, nel dispregio che segue anco all'immeritata indigenza, a fremere di dolore o arrossir di dispetto, avrebbe dalla sveotura deslotte nuove forze all'ingegno, e anch' egli alia volta sua giudicati, ma di ben oltro giudizio, i suoi nemici, e alla lontana posterità tramandate il puzzo della loro

villana superhia o della codarda arroganza! Ma Baldo d'Acuelione si credeva di percuotere un più vano e più inesperto di sè; reduce lo temeva, non esule; e il titolo di poeta, di dotto, non sarà stato nella sua mente che un altro titolo di disprezzo. E que' potenti d' Italia, a cui la fama del nome metteva curiosa o boriosa voglia in sul primo, poi la povertà ben presto destava irriverente confidenza, e la severità de modi o sdegno o sospetto; que potenti d'Italia, che con sguardo di pietà insultatrice l'avranno veduto sedere alla mensa loro e mangiare il loro pane; come ne avranno in ogni atto spiati i pensieri, e frantesi, e interpretati al peggio, e preso al onta il suo dolore, a noja la sus prosenza, a scherno il suo senno l Quante volte, assetato di libertà, dalla stolta magnificenza di custoditi palagi, dallo schiamazzare di giocolari o di parassiti, dalla pressa de' vili tumultuauti per adultaione ed ebbri di servità. l'infelice sarà uscito quasi anclanto con l'animo prostrato, non ritrovando nin sè in sè medesimo, sarà corso a sfogare il doloro nella solitudioc fala; e quivi riavutosi, arrà ripigliati, quasi scultura intermessa, i spei versi, e coo accento disperato fattili rismonare per quelle stesse campagne che, ricreate dalla civiltà, dovevano ancora dopo cinquecent' anni echeggiarue! Quante volte, nelle lunghe e povere peregrioazioni che lo facerano esperto de' costumi avviliti e delle irroparabili sventure d'Italia, incontratosi in un viandante, e accompagnatosi ad esso, egli avrà conoscinto un concittadino, e con l'ansia dell'amore non corrisposto. l'avrà interrogato della divisa repubblica, della moglio, do' figli, degli amici, di quant' egli ignorava, e di quanto da gran tempo sapeva; e l'ira, il dolore, ossai più che l'accente, l'avran dato a conoscere per Fiorentino, per Dante Allighieri ! Ne la fama grande, oè la riverenza sincera, o le ostitali accordienze de' pochi degni di lui, valevano a temperare l'inesausta amprezza de suoi rancori; sospettoso, diffidente, torbido lo rendeva la sventura; mortificato dalla esperienza lunga della propria impotenza, e tante più intellerante ed altero; acre, severo, talor anco crudele contro la fams di chi lo aveva oltraggiato. Nò tra'suoi sprezzatori o nemici eran tutti villani o vili: v' eran nomioi provati anch' essi dalla sventura, educati a gentilezza, atti a iodovinare, se noo comprendere, il pensiero e il enoro di Dante; e i coetanei li onoravan costoro, e nella boria di loro dottrina si tenevano ben più grandi, si speravano ben meglio immortali di lui. Ma di costoro non resta che una smorta memoria negli scritti di qualche erudito; o tanto ne suona il nome, in quanto amareggiarono la vita di Dante Allighieri.»

« E però voi che poète, rispettate sel genio voi stossi, c la vostra fanza sveneir. Troppo gli della grandezza soa so puniscono o Finerzia del moti, più ingegnosa al offendere o meno eritabilo dell'institat, e il doloro dal non esesere erroduso; e il tomenatora i recerca del meglio, cho, anooi mazzo all'orgogio, lo rislace sorcote a trenare e a diporare di sti, e le samaic che destruo gli suscita, la soprala-operare di sti, e le samaic che destruo gli suscita, la sopraXCIX

bondama della fervida via. E voj che per ardua via, mosi de niscero irresitabile impulso, vincamainate, appromitere da Dante gli uffini, i pericoli, i tardi ma incommabili premi: pensate che il vero pub e deve oma idinostraria non più misaccioso tra le finame dell'irra e della vendetta, ma limpdo ne ragai vivirii dell'amore. No confondete cei desidro i del meglio la torbida passiona dell'orraccio shopposo: sina corargiosi, ma a tempo, ma dell'orraccio shopposo: sina corargiosi, ma a tempo, ma

per affetto del bene: pariate a' coetanei un linguaggio che consonii alle più nolidi pario del passato, e preparateli a incindere all'un nolidi norona de lumpo arreinei. Non aperate però risausre i rascori, o aperdere la calumnia; ma potecte innanzi ale i cuera sievul is roce e la fronte, tirrete re di roi stevoi. E arramo luce i pomieri, o le parole autorità, dalla pace generosa dell' mima vosira.

#### TRIONFO DI DANTE.

Il Poeta, ritto sulla cima di un colle, gnarda verso oriente a Beatrice, che in mezzo a luce modesta cli appare dal cielo qual egli la dipinge sull'alto del monte. Non intera appar la ligura, ma parte celata di lucide nuvolette, e perchè l'occhio del riguardante più sia chiamato verso la bellezza del viso, e perchè all'amore son fomite i veli, e all'imaginazione il limite talvolta aggiunge grandezza. La luce della donna si spande di lontano stilla fronte al Poeta, per mostrare che dall'affetto gli venne l'ispirazione all'ingegno. E quella luce, non ramo d'altoro, gli è corona, al perchè veramente la corona desiderata mancò all'esule sulla terra, si perchè non c'è premio più vero di quello che viene dalla degnamente ansata bellezza. Il lume della donna e del ciclo ai spande d'interno, perchè le imagini d'alto amore che la giovane Fiorentina raggiò nella mente all'infelice, si diffusero leconde in altri intelletti per lo apazio de secoli. La cima del colle è scoperta; ma dietrogli selva amena, e fiori e arbusti all' intorno, con qua e la qualche pianta robusta e antica. Esti appoggia la manca ad an tronco scapezzato e afrondato, ma forte, il qual mette dalla radice polloni novelli: il che significa e il vecchio mondo aul quale egli per meditazione e per ammirazione s' appoggia, e la sventara che tempestosa vedovo e disfrondo la sua vita. La destra mano, non tesa in atto di declamatore o di saltimbanco, ma lungo la persona, allentata, non cascante, aiccome d'uomo che non ha timori nè speranze oramai. Il viso non di vecchio accipiglisto, ma quale nel palazzo del Comune l'hanno scoperto or ora dipinto di mano di Giotto. Egli guarda all'angelo suo, senza rovesciare il capo all'indietro, senza furore ne atapore, ma in atto umite e consolato. Lo sdegno dà luogo all'affetto sommesao, alla pietà mansueta. A' piedi, due libri, l'uno della scienza divina, dell'umana l'altre; un compasso, a aimbolo si del suo sancre di cose naturali, e sì della misnra mirabile ordinata n'suoi pensieri ed imaginumenti; ana apada apantata, per rammentare le giovanili battaglie, e l'inntilmente bellicoso esilio; uno acudo che copre una croce, non sai se a proteggerla o a celarla; sopra lo scudo e vicino alla apada, una penna nera, e da cima, non in punta, un po' macchiata di sangue; sotto, e accesto alla croce, una penna hianca e niù grande,

Sul colle, ma men alto di Dante, Giotto, Casella, Guido da Polenta, e Dino Compagni. Giotto riceve dall' alto più luce, e con in mano la matita ed un foglio guarda al cielo, non a Bestrice però. Casella ha sulle ginocchia un liuto, a guarda a Dante con amorevole domestichezza. Dino . concittadino di lui, e narratore onesto e piamente sdeguoso delle reità della patria, tien gli occhi a terra. I tre aon seduti. Gnido ata ritto e a' inchina all'esnie venerato; Guido che diede l'altimo e tollerato ospizio ai acmure più intolleranti dolori dell'esule atanco; Guido che con onore regio onorò la acpoltura del povero dalla natria sua maledetto. I tre seedono, a dimostrare la famigliarità con cui da' coetanei sono trattati coloro che le generazioni avvenire non senza religioso padore da lontano ameranno. Giotto e Guido alta destra di Dante, Casella e Dino a manca

A man manca, alquanto lontano e un po'più giù (a significare la distanza e dell'età e dell'ingegno), atanno il Petrarca e d Boccaccio; quegli, coronato d'alloro, riguarda non Dante, ma fra acttentrione e occidente non ao che in aria, e si tiene con la manca la corona aul capo: il Boccaccio, men prossimo a Dante, lo rimira fiso con amore, e accenna con mono al Petrarca che riguardi a lui. Sul pendio del colle, ma non ai che la vista del Poeta ad essi aia tolta, atanno a diritta Michelangelo e Leonardo da Vinci, a manca l'Ariosto ed il Tasso. A diritta i due artisti, perchè Leonardo con l'ingegno meditante e inventore abbracció più grande spazio del segno umano e della intellettuale hellezza, che non l'Ariosto ed il Tasso; e perchè Michelangelo fu di que' due cittadino più vero e più devoto alla memoria di Danta. Il Da Vinci è seduto, a dimostrare la pace interiore di quell'ampio e aereno intelletto, con appiede un linto e la sesta, e in mano il pennello: e' guarda non Bestrice, ma in alto, come se vedesse nn' imagine di donna amata. Michelangelo ritto mostra a Dante con pietà disdegnosa i mati del pendio e della valle, Il Taaso guarda a Beatrice, e volge quasi a Dante le sealle: l'Ariosto lo volge alla donna, a' affisa in Dante. Perchè l'uno reca del vecchio Poeta in alcuna parte lo apirito intimo, l'altro in alcuna parte l'estrinseca forma. L'Ariosto è seduto, a dimostrare la shadata tranquillità di

quell'anima che poco conobbe le ispirazioni terribili del dolore; il Tasso è ritto, per dire gli errori della volontariamente insuicta vita sua.

In cima del colle, alla destra di Dante, e più au, sorge un tentrio gotico; a manca, in pari di lui, un castello, Dalla parte del castello comincia la selva, cho si distende per lo scosceso pendio: selva forte in sul primo di grandi alberi, e alquanto luminosa, poi sempre più buja e fitta e selvaggia. Tra la selva appariscono bastite e armature; lontana, un tempio in fiamme, e una rucca assaltata, Scendendo pel colle, due schiere in battaglia, più giù cavalieri alla spicciolata duellanti con lance, più giù fanti con daghe, più giù con pugnali; e usuini appostati tra 'l foltu delle piante col facile spianato; nel fondo della valle gente che s'accapiglia, corridorial palio, che si danno il gambetto, e spettatori che fischiano o urlano, e fanno atti sconci. Sulle altaro del colle, aquile, da capo della selva leoni e tieri, noi lupi, poi volpi e guti. Più scende, e più la selva si fa stouta, e di piante basse e spinose; qua o la qualche giardino, ma tra l'ero degli aranci gialleggiano gli occhi d'una tigre: rusignuoli tra gli allori, o appiè dell' alloro vipere e gallinacci.

Nel fondo della valle gente, che dorme, e dormendo si stira e dà de' pugni al vicino; gente che abadiglia, e sdrajata mangia e trinca. Altri ballano, e ballando calpestano capi umani. Chi raccatta monete nel fango, chi soffia nel fuoco e fa famo, chi ginocchioni dinnanzi a un Mercurio: chi arde incenso a un torso di Venere amozzicato. Più si scessle, e più la nebbia s'addensa; qua e là qualche saera di luce che afavilla da nomini aolinghi seduti in un rialzo, o ritti au una colonna come il paziente Stilita. Dall'altro lato la valle lenta lenta alza incusta, e la costa in poggio; la costa e il poggio coperti di macchie e di spine, acupre salcudo più rade, e miste di giovane bosco, e distinte di fiuri. Il Parini tra le spine penosamente col bastune s'apre un sentiero; l'Altieri, da manca, con la spada; il Byron sdrajato tra i fiori e le spine in abito di pari d'Inchitterra, con un berretto greco alla manu e con un velo di donna. Più au il Manzoni seduto, guardando della parte di Dante, ma con lo aguardo più alto del capo di quello; e Beatrice a Dante lo accenna, e dello Ince di Bentrice piove più an lui che angli altri di sotto. In cima del pogrio di contro a Dante un altare ed un globo; e il Vico, a manca, posa la mano ani globo, e quasi tutto lo prende: perché quest' como i tempi prevenne, e fa como in visiono trasportato nei mondi dell' umanità passati o negli avvenire.

### PREFAZIONE

#### ALL' EDIZIONE DI VENEZIA.

In questo comento m'ingegno di stringere in poco le cose sparse per molti volumi. Interpreto sovente citando: perchè le citazioni dichiarano la lettera, illustrano il concetto, mostrano onde Dante l'attinse, o con quali intelligenze e fantasie l'intelligenza e fantasia di lui s'incontrò, e como egli fu creatore lmitando. Cito sovente lui stesso: chè nelle prose e nelle rime e ne'luoghi del poema, che pajono più disparati, riconosconsi i suol intendimenti. Più frequenti a rammentare mi cadono la Bibbia e Virgilio, San Tommaso e Aristotelo. M'ajuto di fonti inedito: e preziosissimo m'è un comento attribuito a Pietro figliuolo di Dante, dal quale attingo esposizioni e allusioni nuove, o le già note, ma non certo, confermo. Quant'ha di necessario l'Ottimo e gli altri vecchi, quanto i moderni, rendo in pocho parole. Cerco nella prosa antica gli esempi di quelle che finora parvero licenze poetiche; le cerco nel toscano vivente. E di queste citazioni escono insegnamenti e considerazioni ed affetti. quali nessuna parola di critico può suscitare: si conosce quello ch' è proprio all'uomo, quello che al secolo; qualo e quanta armonia tra la imaginazione e l'intelletto, la natura e l'arte, la dottrina e l'amore. Le nuove mie interpretazioni difendo in breve, senza magnificarne la bellezza; nè le contrarie combatto. Prescelgo le più semplici: e solo là dove è forte il dubbio, ne pongo due. Le lezioni del testo conformo all'autorità di più codici e stampe; ligio a nessuna. So circa le lezioni o le interpretazioni mie cadrà disputa, potrà sostenerle o correggerle; ma lo spediente del citare parvemi buono appunto a troncar molte liti; e la brevità parvemi debita cosa nell'illustrare uno de' più parchi scrittori che onorino l'Italia e l'umana natura.

## PREFAZIONE

#### ALLA NUOVA RISTAMPA.

Del presente comento aggiungerò poche coso. Al concetti e alle locuzioni di Dante lo soglio spessissimo porre a riscontro I concetti e le locuzioni del suo maestro Virgilio. Tale corrispondenza potrà parere a taluni troppo frequente, e però imaginaria più d'una volta. Io, dono aver rammentato i molti studii da Dante fatti (come nel Convito egli accenna) s-pra Virgilio, o il chiaro suo dire, del bello stile che da solo Virgilio egli tolse, e dell' alta tropedia ch' e' sapeva tutta quanta a memoria, dirò che, se in uno o in altro luogo la locuzione virgiliana non pare ch' abbia ispirata la dantesca, fa almeno vedere come talune di quelle che in Dante pajono licenze o stranezze, egli possa giustificarle con autorevoli esempi. Ma il lettore s' accorgerà che il più delle volte la convenienza de' modt dell' Eneide con quelli della Commedia non è casuale: nè, per essere ejò tanto frequente, se no farà maraviglia. Dall' ingegno profondo son tratte le più delle stesse imitazioni di Dante: tanto con la forza propria egli le doma; e, ruminate, le converte in propria sostanza. Perchè, non è da dimenticare che, siccome in tutte le opere umane, nella Commedia le bellezze, se così posso chiamare, relative occupano luogo non piccolo, e si congiungono alle assolute ed eterne e natie in modo che a nessun amico dell'arte è lecito tutte dispregiarle.

Un'altra cesa he crachett ancessaria in quante communit: segliere quel projesibilite che sevente taccia l'Allighieri di licenzinos quanto alle forme dello sitle e della lingua; el quel lingua; el cuel commini a lui con gl'inguaji dell' chi sua, cessino di partere proprie a lui solo.

In questa ristampa, per ajuto al comincianti e agli stransiri, pongo, distinte dalle note letterarie e storiche, alcune giosse dichiaranti la lettera. Superfluo avvertire cho lo parole da mesotituite a quelle del Poeta io non de per quivalenti, lo che la proprictà del dire pongo conditione precisua di bellezza.

Necessario incremento al mio larroro utinal dimostrare, in alcuna parte almeno, quanta luce verrebbo alla parola di Dante dal raffrontare a lei le dottrine dei suo secolo, dec, la filosofia artistedica e la criticana, candensata, appurato e coordinate nell'alta mente di Tommano d'Aquino. Tutt'intere il milronto non ho potto compire, al perchè mel victa la mia quasi eccità, si per non ingumentare alla prima con la copia delle citazioni il maggior numero de'leggitori. E simile lavoro sarebbe da compire sopra tutto Aristotele, e sopra quelli de'eristiani e de'pagani che Dante e nel poema e nelle prose rammenta con più riverenza, e mostra d'aver meditati. Acciocchè quelli a cul tale illustrazione non garba, possano passarsene, distinguo le note filosofiche dalle altre: e. per agevolarne l'intelligenza, le reco in italiano il più delle volte. Ma si vedrà che certi luoghi di Dante senza la filosofia di que' vecchi non si possono intendere; e si vodrà insieme, quella filosofia non essere tanto tenebrosa quanto taluni vorrebbero dare a credere. Sopra non pocho delle illustrazioni che vengono al Poeta da una citazione, non avvertita fin qui, della Bibbia o de'Padri o degli antichi Latini, io potevo distendere un assai lungo e non vuoto nè disameno ragionamento, e tenermene come di scoperta più vera che non siano lo tante scoperte di cui certuni al tengono. Ma io non ho nè tempo nè modestia da tanto; e lascio agl'intelligenti ciudicaro quanto l'opera mia abbia di nuovo, e quanto, nel nuovo, di vero,

consigliata da un senso della bellezza delicato e sicuro. Nè questo pregio le è tolto dalle non po-· che lezioni erronee che la critica venne poi cmendando. Ma a poco a poco la critica volle tener le veci del gusto; e ne vennero quelle lezioni strane, quelle edizioni blasfematorie che sappiamo. Al che si aggiunge la mania del pubblicar la Commedia tutta fedelmente secondo la lezione d'un codice solo; il quale, per quanto sia puro e autorcvole, non può mai offrire tutte le varianti niù sanc. S'aggiunga la smanis di volere a ogni costo far qualche mutazione nel testo, pur per alterare comecchessia la volgata. Contraria dovrebb'essere, io credo, la cura degli editori di Dante. Postasi per fondamento una edizione, un codice (e l'edizione della Crusca sarà sempre ad ogni nomo di gusto il miglior fondamento), a questo quasi canone dovrebbersi osare quelle

Alle lezioni del testo m'è norma ordinaria la

stampa della Crusca, siccome quella che mi pare

varianti sole che la logica e la poesta richiedono; alle restanti dar bando.

Ma a questo fine gioverebbe avere raccolte le varianti di tutti o di gran parto almeno dei molti codici della Comundia; si per precedere con sicurezza, e si per tarpare ogni ardimento ai novelli editori che venissero a presentare un codice nuovo come grande scoperta. Allora forse vedrebbesi che, quantunque di molti siano i codici, tutti si riducono a certe quasi famiglie. secondo che il signor Witte ingegnosamente nensava: delle quali non si può nulla determinare giusta certe divisioni di luoghi e di tempi; ma si può con sicuri indizii notarne le differenze. Nè quosto del raccogliero tutte le varianti sarcbbe lavoro infinito. Imaginate venti persone che sanpiano decifrare gli antichi manoscritti: l'uno d'essi legga a alta voce, gli altri lo seguano coll'occhio; e clascuno noti le varietà che nol suo codice trova. la un mese venti lettori compiono la revisione di venti codici, in un anno di dugento quaranta, in tre l'opera è quasi compinta. Ne uscirebbe un'edizione eritica della Commedia, con tutte, a piè di pagina, le varianti, accenuate per abbreviatura, e con brovità esaminate. Già rimarrà sempre aperto il campo alla disputa, se puro intorno a siffatte cose vorrà taluno disputare, o non piuttosto seguire il sentimento proprio, rispettando l'altrui. L'intelleranza è cosa tanto radicata in questo secolo tollerante, che non so ue può fare a meno anco quando si tratta della Divina Commedia (1).

(i) Glorido Scobiela, Devicione, Lucida a no, necesso, gara para de vient al restal historia, inde la la registra de esta la face escalara. Tri quala resso alvane necessir al pareas di basse, printe que a la cesa páreas de cuente de parea de basse, printe que a los estas pareas de la parea de basse, printe que a la cesa párea de venir de plas aprime a tradiciona salvagare el vival en en cemano di adelli selegada. "Lasta desenual, en trade escalara de la cesa del cesa de la cesa de la cesa de la cesa del cesa del

#### PREFAZIONE

#### ALLA PRESENTE BISTAMPA O.

Le giunte fitte qua e là tra le note; e le correzioni (delle quali non sono le meno importanti a me le omissioni di qualcio ideo parloa superfiunt); e brevi ecuni alla fine di ciaseum canto, ne' quali de'difetti stessi far meglio risaltare la conoscenza del Poeta o la lode; e le appendici le quelli, rafforatando i passi sparsi, illinstrano e quelli e l'intero poran; e le dotte osservazioni astronomiche generosamente forniteci dal P. Giuseppe Antonelli, nonce e delle Scuele Piec del clero italiano; ecco le cose che questa distinguono dalla precedente ristampa.

Per saggio degli esercizii che i giovani nella sculo e da sè potrebbero fare, dico del raccogliere sotto certi capi le idee del Poeta, e le locuzioni ch'egli usa, acciocchè le s'illustrino mutusmente, e ne apparisea quella poetica e filosofica emorale e religiosa bellezza, che l'unità e la costanza dona allo opere dell'ingegno e cella vita; possono acrivire i discorsetti che segnono a' Canti. Per esempio, al sesto dell'inferno sono raccostate le imagini di selvaticanza e coltura, al aestodegini di selvaticanza e coltura, al aestodemisure di numero e quelle di tempo. Ma questi son saggi: e il maestro e lo studioso (che, avviato, è a sè medesimo il più lòduco maestro) devono di tili esercizii farne e in Dante e su tutti i porti e oratori e filosofi grandi; paragonandoi seco artesi, e gli uni con gli altri, in partih o diventi di puesse è di secoli e d'altre diventi di puesse è di secoli e d'altre

E di Dante parlando, intorno a lui che raccolse per dottrina e per esperienza e per desiderii animosi, e nel sno verso condeusò, tauta storia e passata e coetanea e avvenire (storia intendo nel senso del Vico, comprendente e le credenze e le eognizioni e gli affetti); potrebbersi iutorno a lui tessere parecchi distinti comenti, ciascuno in sè ricco c fecondo: e materia d'un comento fornirebbero soli i passi della Bibbia a cui Dante accenna; uno la Somma; uno le opere degli altri teologi e Mistici; uno gli altri trattati delle scienze morali e corporce, a lui noti; uno il suo maestro Virgilio; uno i tre che sovente e' ram-

<sup>(&#</sup>x27;) La Préssione, che direi pella pog. CIX, alle ences risiampa, introdust essère quella che accompagne l'Edizione milanere del 8664.

CXV

meuta, Ovidio, Stazio, Lucano; uno le visioni somigitanti alla sua, che gli precedettero; uno i poeti di Francia e d'1tatia, o anteriori di poco di gono posteriori; uno gl'imitatori suoi tauti; uno gli storici; uno la lingua virente del popolo toscano, che, e selle campague inzater e un bel mezzo delle città pli miste di forestieri, conserva tuttavia tanta parte del popolo poma astro, e ne'vocabbi e ne'lore congegui; uno le opere di Dante stesso; uno limilatente le viranti d'e-coli l'a

lo nel debole mio lavoro ho di tali comenti posto non più che il germe; il quale, meglio che dall'opera de comentio, sia svolto dalla vira voce dell'inse-gnante, e dagli esercizii di ciascheduno che ai conscara religiosmente allo studio e alla espressione di quella bellezza ch'è bonte e verità. Molte citzazioni avvei in pronto io stesso da aggiungere; ma il crempo a le forze mi mancano: e già quelle molte arrebbero poche al tutto; e nei morosare bel già prosserebbe di sovreptio il volume.

E, toccando delle varianti, io intendevo della punteggiatura altresì: alla quale nella presente ristampa ho posta maggiore cura clie quand'io potevo adoprarvi gli occhi mici proprii; e ho non solo distinte con segni le parlate, con che si agevola l'intelligenza; ma, dettando, assegnato il luogo alle virgole ad una ad una, Perchè la virgola, aggiunta o tolta, non solamente fa il senso più chiaro o meno, ma aggiunge a' concetto e al numero, o toglie, potenza. Nè ozioso esercizio nelle scuole sarebbe insegnare a leggere il verso e la prosa non solo a senso, ma a sentimento, c in modo che non tanto l'alzare o l'abbassare della voce quanto i respiri e le pose, dando valore alle parti, accrescano al tutto efficacia. Senza nè cantilena nè declamazione, senza quell'affettata cura che pongono taluui oggidì a rompere il verso, che non si senta, e accentuare con penosa violenza ogni sillaba, per configgerla nell'anima quasi punta; c'è un modo di dire il verso schiettamente, così come i bene parlanti, quando un affetto li muove, naturalmente pronunziano. E tale era il canto eziandio, ne'tempi alla musica più felici: e chi si rammenta di quel meritamente celebrato cantante che fu il Tacchinardi toscano, intenderà quel ch'io dico affermando che perfezione suprema dell'arte sarebbe il cantare come si parla. E così Dante canta.

#### L'EDITORE AL BENEVOLI LETTORI.

Se un segno precursore del risorgimento italiano fu in ogni tempo il rinnovato amore e lo studio di Dante, lo è tanto più a' di nostri, la cui gl' Italiani, intenti a ricostruire la grande unità della patria, lo salutano da un capo all'altro della l'enisola la più compiuta sintesi della civiltà cristiana, il poeta dell'umanesimo e il padre della lingua, in cui s'immedesima la nazione, Divisa finora l'Italia nostra da rancori municipali, da cieche antipatie e da inveterati pregiudizli, è bello e consolante il vedere la concordia e la gara, onde tutti coloro che aspirano a cementare l'unità intellettiva s morale della patria, danno opera a riconsacrare il culto del più grande poeta della Cristianità, che accolse nell'anima dolorosa e felice gli spiriti d'Eschilo e d'Aristofane, d'Alceo e d'Aristotele, di Virgilio e della Cantica, d' Ezechiele e di Tommaso d' Aquino.

Già da tempo la Germania, l'Inghilterra e la Francia sogliono celebrare gli anniversarii del loro grandi uomini; onde alle feste religiose si consertano le civili, quelle proprie di un dato culto, queste dell'intera nazione. Rimossa così ogni differenza di religione e d'opinione, ne sono grandemente vantaggiate la tolleranza e la fraternità de' popoli. Massimamente la Germania ebbe ricorso a questi nazionali convegni, come già gl' Italiani ai congressi scientifici e alle esposizioni industriali, per affermare l'unità delle origini e la concordia dei voti, e vi ebbe per essi sviluppo quello spirito patriotico ed unitario, di cui vedemmo in questi ultimi anni gli splendidi risultati. Queste solennità civill crescono i popoli al

culto nel genio e alla fede nel progresso, e viene con esso a stabilirsi, in riscontro alle religioni multiple, una religione universale, che nomo i ala PRESENIANTI BELL'UNANDESSIO di i rivelatori d'un vero destinato di secolo in secolo al esplicarsi, e i cui incrementi conicidono con quelli della socievolezza, del diritto e della liberti della socievolezza, Fix queste sorrane intelligente, che per la concernia della tripli numes forcer inconsapercionección della tripli nume forcer inconsagerevinente più assai di molti predicatori di frabarra ALLANIERA, il cui Contensio che venne con tanta pompa celebrato in Firenzo nel giuna del 1950, a este quale femmo sorrità di morre per la constanta della constanta predindi con pose ferice, il consolante predindi ci quel patto internazionale, a cui sapira la varia famiglia del populi energie cresedui el decuati i la civilià.

E in vero, il poeta dell'Italia e del Cristianesimo, l'ispiratore di Giotto e di Michelangolo, il precursore immortale di quella riforma religiosa, che avrà il suo compimento nella terra santa d'Europa ove ebbe il suo principio, Dante, l'esule e quasi mendico cittadino, esercitò, al dire del Tommasco, quella missione che a' di nostri è affidata ai pegoziati politici o alla libera voce de' giornali o a gravi trattati scientifici; la esercitò unico tra gli uomini di Stato d'allora, unico tra i poeti di tutti i secoli, in mezzo all'intera nazione; la esercitò in que' canti: che i rozzi artigiani ripetevano nelle officine, che l grandi temevano e ambivano; che pol sonavano interpretati dalle cattedre, nelle chiese; che trasvolarono i secoli, ed ora risonano sino in quel mondo ch'egli diceva senza gente, eternando coi dolori e coi rancori di un uomo le glorie e le sventure di un popolo. Nella mente di Dante le miserie e le vergogne della discordia che agitava Firenze, non erano che un anello di quella grande catena, che si avvolgeva intorno al bel corpo d'Italia. Egli piange sul suo nido natio, ma dopo avere escerato i tiranni, di cui le terre d'Italia erano tutte piene. Gli Svevi da Federico a Corradino, gli Angioini da Carlo a Roberto, gli Aragonesi da Pietro a Fedorico, I Tedeschi da Alberto ad Arrigo, i Francesi da Carlo Magno a quel di Valois, e i Re di Spagna, di Navarra, di Portogallo, d'Inghilterra, di Scozia,

d'Ungheria, di Boemia, di Norvegia, di Cipro, passano tutti a rassegna, o lodati con parole miste d'esortazione, di rampogna, o maledetti con la potenza che dà l'ira, l'ingegno, il dolore. Non provincia in Italia, non città ragguardevole quasi ch'egli non tocchi nel volo della concitata passione, dond'egli non tragga un idolo di speranza o di vendetta. Gli uomini di tre secoli gli passano dinnanzi quasi paurosi di essere marchiati d'infamia; ed egli, come il suo Minosse, conoscitor de' peccati, segna a ciascuno il suo grado nell'inferno, in quell'inferno il cui modello la vendetta gli stampa rovente nell'anima.

Quindi non è meraviglia se Dante colla Di-VINA COMMEDIA sollevando la poesia italians a un'altezza non prima tentata, o adoperandola nei gravi argomenti della politica o della morale, sia nel volgere dei secoli divenuto poeta universale; se lo studio di lui sia più sparso di quello di nessun altro acrittore ed abbia avuto tanti cultori, traduttori, chiosatori, illustratori; se la letteratura dantesca stia come da sè e conti proprii storici e bibliografi; se la Germania, per l'opera amorosa d'un Principe L'AUGUSTO AVO DELLA AVVENENTE E VIRTUOSA SPOSA DELL'EREDE DEGLI EMANUELI, onora nell'Allignieni uno dei più splendidi lumi che irraggiò tutta Europa, diradando lo tenebre dell'età del ferro coi canti d'una nuova poesia; montre l'Italia lo saluta creatore della sua lingua affratellata indivisibilmente colla musica, lingua bellissima invidiataci dalle nazioni, a cui esce dal labbro men colorato il pensiero, men dolce l'affetto.

La lingua, espressione di quanto v'è di più intimo nell'uomo e nella società, questa leva del pensiero, questo simbolo dell'affetto, donde viene tanto lune alla storia dei popoli, siccome quella in cui riflettesi quasi specchio il gonio, il grado, il carattere e la qualità della loro coltura, socstravasi, a' tempi di Dante, in ciascuna città d' Italia, ma non dimorava in alcuna. Cotesta lingua derivata dal vulghi italici, presso cui perseverò tenace con tutte le sue sgramaticature, si è grado grado ripulita per la prodigiosa virtù degli ingegni e dell'arte, che bastò in liberi tempi a signoreggiare le menti italiche, e dare origine e perenne vigore alla nostra letteratura. Ecco perchè il divino Allighieri è onorato dagli Italiani come il padre della loro letteratura, e il fondatore di quell'unità moralo, che resistette per tanti secoli alla spada dei conquistatori e del tempo.

Per la qual cosa dopo l'edizione della nostra

BIBBIA ILLUSTRATA, il libro del popolo di Dio, la più magnifica di quante comparvero in Europa, premiata colla medaglia d'oro al merito artistico da S. M. il Re d'Italia, pubblicammo la Bibbia del popolo italiano, vogliam dire la DIVINA COMMEDIA di Dante, edizione che se l'amor proprio non fa velo al nostro giudizio, vuoi per nitidezza di tipi, vuoi per accuratezza di correzione non è inferiore a nessun'altra, e le vince tutte a gran segno così per commenti atorici, filologici ed estetici (lavoro coscienzioso, erudito e profondo del più illustre filologo vivente), come per copia di finitissime incisioni, da considerare più che semplice ornamento, parte integrale del testo.

Che se l'incoraggiamento e l'appoggio de cultori de' buoni studii non mancarono ad un'opera, che è la pietra angolare dell'edifizio della nostra rigenerazione intellettualo e morale, e della quale non può far senza chiunque sinceramente desideri il compimento dei destini della nostra gran patria, ci giova speraro che i nostri benevoli associati faranno pure liete ed oneste accoglienzo all'edizione d'un altro de' nostri altissimi poeti del Cinquocento, il quale ci ha lasciato una delle più splendido opopee eroiconiche, che possano vantare le moderne nazioni.

L'Italia del Treconto creò Dante e la DIVINA COMMEDIA, e parea dovesse posarsi nella poesia storica, come fece la Grecia dopo Omero; l'Italia del secolo decimosesto diede vita a un nuovo genere di poesia cavalleresca, che dovea ritrarre l'epoca eroica con tanti poemi quanti furono i rapsodi antichi, che aomministrarono nsateriali all'Iliade; e ispirò un poema, che comprende ogui genere di poesia e fu da alcuni proclamato pel primo dell' universo: il poema dell' ORLANDO FURIOSO, poema che formò la cura di tutta la vita d'un uomo non diremo straordinario, ma

unico, LODOVICO ARIOSTO.

Così anche all'edizione illustrata del poeta reggiano sorrida il favore del pubblico intelligente, come noi cercheremo di non demeritarlo, adoperandoci a tutto potere ch'essa riosca non inferiore a quelle della Dibbia o di Dante, e sia come una seconda nicchia in quel Panteon degli Illustri Italiani, in cui se non ci verra meno il conforto do buoni, intendiamo quando che sia di collocare gl'immortali cantori di Laura e di Cola da Rienzo, di Clorinda e di Goffredo di Buglione, che con Daute ed Ariosto formano la più fulgida corona poetica della nostra nazione,

PRANCESCO PAGNONI, tipografo-editore.

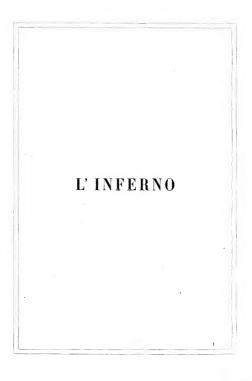

#### AVVERTIMENTO DELL' EDITORE

Alle note è premeso un numero che risponde alla terzina a cui case not alle note è premeso un numero che risponde alla terzina a cui case note  $-\epsilon$  dissolute e letter  $\epsilon(3)$ ; le prime distinte colla lettera (1); le seconde colle lettere (3); le ultime colla lettera (F). Tra parentesi sono le noterelle di Giovita Scalvinia.

#### CANTO L

#### Argomento.

Si trova smarrito in una selva: gli vengono incontro una ionza, un leone, una lupa: e al' impediscono salire al monte: apporisce Virgilio; propone, per toglierio di pericolo, condurlo a vedere l' Inferno ed il Purgotorio: Dante seco s' avvia.

Nota ie terzine 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 27, 34, 35, 36, 43.

- 1. Nel mezzo del cammin di nestra vita Mi ritrovai per una selva oscura; Chè la diritta via era smarrita.
- 2. Ahi quanto, a dir qual era, è cosa dura, Questa selva selvaggia e aspra e forte, Che nel pensier rinnova la paura!
- 3. Tanto è amara, che poce è più morte. Ma, per trattar del ben ch'i' vi trovai, Dirò dell'altre cose ch'i' v'ho scerte.
- 1. (L) Cak... Kaa: perch'io avovo smarrita. ts, amara morte? Jot., II, 19: Il tuo traviare ti sard (SL) CAMMIN. COUV.: Nel muoro cammino di questa vita. Anonimo: Cominciò questa opera a mezzo marzo.
- SELVA. Conv.: Selva erronea di questa vita. E quasi selva o' figura i' Italia nella Voigare Eloquenza (I, 18). (F) Muzzo, il mezzo della vita ai perfettamente nuturati, dice nel Convivio, è i' anno XXXV. Psal. LXXXIX. 10: Dies annorum nostrorum... septuaginta onni, ts., XXXVIII, 10: Io dissi: net mezzo de'mici di audrò alle porte d'inferno, che s. Bernardo interpreta: Inferni mets, incipit de bonis quarere emsolutioness.
- 9. (L) Foats: difficile a passare. (SL) QUAL. Æn., II: Hei mihi, qualis erat! -SELVA. Dei viaggio in inferno. Æn., Vt: Queie..., est iter in silvia. Hor. Sat., II, 3: Velat sitris, ubi possisa Pulantes error certo de tramite pellit.... hac te Crede modo intensee. - Selvadota. Como il carre carcene di Virgillo t/En., tts. - Aspan. Georg., t: Aspens siles. lapperque, tribulique. - FORTE. Parad., XXII: Passo forte. - RINNOVA. Ambr., do oxocessu frat.: Recoveletiones dolorem renovant. Æn., II: Infandam., renovare
- 3. (SL) MORTE. Reg., I, XV, 32: Cost dunque diridi

- 4. Γ non so ben ridir com'io v'entrai; Tant'era pien di sonno in su quel punto Che la verace via abbandonai.
- 5. Ma, po'ch'i' fui al piè d'un colle giunto Là ove terminava quella valle Che m'avea di paura il cuor compunto:
- 6. Guardai in alto; e vidi le sue spalle Vestite già de' raggi del Pianeta Che mena dritto altrui per ogni calle.

rampogna. Ferma, e redi che tristo e amaro sia overe abbendesate it two Dia. 4. (F) VERACE. CORY., VI; Nella vita umana sono di-

- rersi commini, delli quali uno è veracissimo, e un altro fallocissimo; e certi men fallaci, e certi men veraci. Iusiste ivi a lungo sulla medesima imagine. - Assanponal. Ecii è Dante che abbandona la via: l'allegoria dunque ha senso non solamente politico ma moralo, Purg., XXX: E rolse i passi nsoi per ria non vera. Prov., II, 13: Lasciono la strada diritta, e ranno per vic buie. Boek: Ubi oculos a sumuna lucis veritate od inferiora et tenebrosa dejecerint, mon inscitia mube caliquet, persiciosis turbantur affectibus, 6. (L) See: del colle. - PIANETA: sole.
- (SL) GUARDAL Paul. CXX, 1: Levoi gli occhi a' ssonti, onde rengo l'aita a ssc. - Vesttre. Æn., VI: Campos lumine restit Purpures. - Oant. Æn., IV: Sol, qui terrurum flammis opera omnia lustras,
- (F) GUARDAL Sotto figura di anovo giorno in una lettera intian presenta Dante il vonire d'Enrico in Italia. E net Convivio chiama Dio solo spirituale o intelligibiie. Eccli., XXIII, 28: Gh occhi del Signore son più

- Allor fu la paura un poco quela,
   Che nel lago del cuor m'era durata
   La notte eh'i' passai con tanta pieta.
- E come quei che, con lena affannata Uscito fuor del pelago alla riva,
   Si volge all'acqua perigliosa, e guata;
  - Così l'animo mio, ehe ancor fuggiva,
     Si volse indietro a rimirar lo passo
     Che non lasciò giammai persona viva.
- Poi eh'ebbi riposato 'l corpo lasso, Ripresi via per la piaggia diserta, Si che il piè fermo sempre era 'l più basso.
- Ed eceo, quasi al cominciar dell'erta, Una lonza leggiera e presta molto, Che di pel maculato era coperta:

lucenti del avle, reggenti tutt'intorno le vic degli monini, e il fondo dell'obino. Prov., VI, 23: Il precetto è lucerno, e la legge tua è via di vito.

(L) Prira: dolore da indurre picth.
 (SL) Pausa. Æa., I: Hec printum in luce mera res
oblata timerem Leuit: hic printum Ænens sperare so-

conta timurem Leun? nei primons Louis aprure auhten Massa.

(F. Laco. Così chiansa auco ia una canzone quella cavità del caore ch' è ricottacolo del sangue, e che l'Harrey chiansa assignista presuptuarione et ciuterna. Il

cavita del caore di "Prottacoso dei sangue, e che l'Harvey chiana anagnius premphorius et interna. Il Bocancio dice che in quetta cavità oblemo gli spiriti violoi, e di il viese il sangue e il calore che per tutto il corpo si spando. Lattanzio Opif. Dei i Obbaz cordia, qui sous annyoisis fons est.

9. (1.) Focarva di paren. — Lascob pasvare da sè.

(SL) Procates. Æn., III. Animus... Insta... refugit.

— Yrta... Æn., VI: Lucou stypion, regue instin tricis.

(F) Viva... Jo., XIV, 6: Ego mos viu. version et vita. Ecco percibé, smartita la via vera, egli cutra instante che poco è pit morto. Prov., XII. 28.

uaa selva amara che poco è più morte. Prov., XII, 28: In semita justifie, cita: iter..., derium ducit ad mortem. 10. SLi Conro. Ea., VII: Corpora sub ramis deponunt arboris alte.

(F) Basso. D' nomo che salo, il piè che muova è sompre più alto foor che nel primo atto del muovece, Qui significa che, venendo da male a hene, il desiderio si posa troppo sulla memoria del massato.

11. (Le Maculato: di colore vario,

(84) En 1000, Famigliare in Virgillo Ia forma Ecct auten. — Luousena, Stat., 71: Efferow lynose, Fiera del genere delle juntere, libidinosa e leggiera. Or la lessaria, nota il Boccaccio, è visio volphile. — Cornarta, Ra., 1: Moccalwole topiumi Bjorcis, Goorg., III: Lynose Bocchi versire, et genus cere lupuruss, Bacco, il Dio de' sessuali placei.

(P) Lonza. Per lei intendono anco Firenze, leggiora mutatrico d'ordini politici, e usa, secondo Bante, a giacere con parte gnella. Purg., XI: Lo rabbio forrestina, che,, ora è putta. E non mi si partia d'innanzi al volto;
 Anzi impediva tanto il mio cammino,
 Ch'i' fui, per ritornar, più volte volto.

Tempo era dal principio del mattino;
 E 'l sol montava in su con quelle stelle
 C'eran con lui canado l'Arror divino

Ch'eran eon lui quando l'Amor divino 15. Mosse dapprima quelle cose belle: Si che a bene sperar m'era cagione

Di quella fera alla gaietta pelle 15. L'ora del tempo e la dolce stagione;

Ma non si che paura non mi desse La vista, che m'apparre, d'un leone.

Questi parca che contra me venesse
 Con la test'alta o con rabbiosa fame,
 Si che parca che l'aer ne temesse.

- (F) Vol.vo. Jet., V. 6: Confortate must aversiones corum. - VII, 24: Abierunt in pravitote cordis sui, factique sunt retrormus, et non in ante.
- 13. (L) STELLE: l'Ariete, sels d'Ezna (Æn., VI): St.) Martino. Della acesa d'Ezna (Æn., VI): Primi sub lumina solit. STELLE, Par., II. TEMPO. Æn. III: Tompos crat ono prima suice.

 (L) Mosse: cros. — Belle: colesti. — Sperar di prender la fiera. — Alla: dolla.

Sils BELEZ. Inf., XVI; Le belle stelle. Georg., II; For moqueus apport Orbita. Com primum iquando... da primas hocus pecudas hausere... Insuisarapes from silvis, et silvera orbis. — ALALL Inf., XVI; Lozza alla di dipinta. In quel canto agli dice che voieva con una carda presode in lonza: la pelle dunque di lei nen poteva con la bellezza ispirargli speranza. Così Pietro e Il Boccancio.

(F) Mosse. Dante, Rime (di Dio): Chi mosse l'usirerso... Cecarione è moto, e moto è creazione, secondo Platone a san Tommaso. E il Malebrancho dice che sola l'idea di Dio può far chiara l'idea del moto.

(L) ORA: il mattino. — Stactone: la primavera.
 (SL) L'ora del tampo usa anche l'Ottimo, per anal che noi divismo ora.

(2) Oan Pr. CIII, 20-22: Amonth: Planersmon le besté della etha, i louestili rappeti et repier. Narque il reli. nel level i reporte il repier. Narque il reli. nel leve cesti il posersmon. STATIONI I della incarazione del verbo e della resusione del modo, fin primarera, dien il Bocaccich, le freez ai riesvectiono proce spora di riesvere. — Luzas. Lev. XII, 7, 8: Albanco della processa in nio cons., taricia in mio erwidate disuli in dieletto onican mione ande moni del moni d

(Sla L'AER: Ovid. Met., XIII: Latratu terruit auras. Vite de ss. Padri: Credo che non solomento li tuni orecchi, ssa esiandio l'aria riceva infezione da quel

(F) TENESSE. Amos, III. 8: Il leone ruggirà: chi





Mentre ch'i runava en basse loco, Innunzi agli occhi mi si fu efferto Chi per lango silenzio purea fioco.

INFERNO, Canto 1 Terzina 21,



17. Ed una lupa, che di tutto brame Sembiava carea nella sua magrezza, E molte genti fe' già viver grame.

18. Questa mi porse tanto di gravezza Con la paura ch'uscia di sua vista, Ch' i' perdei la speranza dell' altezza. 19. E quale è quei che volentieri acquista,

E giunge I tempo che perder lo face, Che 'n tutti i suoi pensier' piange e s'attrista;

20. Tai mi fece la bestia senza pace, Che, venendomi incontro, a poco a poco Mi ripingeva là dove il sol tace.

sard che non tema? Anche Boezio pone il laono simbolo della superbia violenta. Eccli. XIII: 23. Venatio Iconis, onager in eremo; sic et pascua divitum sunt pusperes. Il demonio, tipo dell'orgoglio, è leone ruggente in

san Pietro Ill. 17. (L) Semblava; pembrava.

(F) Lupa, Jer., V, 6: Li percosse il leone dalla selva, il lupo a scra li guasto; il pardo regliante sulli eitté loro; nauno di loro che untiré sord preso. Os., XIII: Ti conobbi nel deserto,... Si sourdarono di me: e io saro quasi tionessa, come pardo, netla via degli Assiridi... Li conzumerò quasi lesne; la bestia del campo li larererà. Conv.: Ricchesse piene di tutti i difetti. Nel XX del Purgatorio il Poeta chiama l'avarizia antica lupa. S'intende duaque per la lupa e l'avarizia o la corto di Roma sozzamente, secondo lui, avida di beni terreni. Escela, XXII., 27: I principi nel mezzo di lei, quasi lupi che rapiscoso la preda. Così per il leone, e la regia superhia, a la superha Francia, e Carlo di Valois che nel VI del Paradiso è chiamato losse. Prov., XIX, 12: Come il fremito del leone, cost l'iro regia. Prov., XX, 2. -MOLTE, Nella Volgare Eloquenza dice tutti quasi i principi del tempo suo seguitatori d'avarizia. Che altro, dice nel Convivio, maggiormente perienta e necide la città, te contrade, le singulari persone, tanto quanto lo nuoro reunamento d'arcre? Eccli., VIII, 3: Muitos perdidit aurum et argentum, et suque ad cor regum extendit et conrertit. Seneca, eit. dall'Ott. II, 367: L'averisia reco povertade. E, motte cose desiderando, tutte le cose perde. Eccl. XXXL 6: Multi dati sunt in auro canus.

15. (SL) PAURA. In., XXX, 17: A facie terroria unius. Georg., IV: Caliganten nigra formidine breum.

19. (L) Acquista beni. - Facz: fa. (SL) PENSIER, Più forte nelle Rime: Mi nionse ogni pensiero Nella mente doptioza,

90. (L) RIPINORVA. Rispingeva nel bujo (SL) Tacz. Jer. Thr., 11, 18: No taccia la pupilla

dell' occhio mio. Æn., VI: Loca nocte silentia late. - II: Silentia Luna. (F) PACE. Nel Conv., dimostra le riceliezzo essere

d'inquietudine perpetua cagione. - Tace. Sap., V, 6: Errammo dalla via di verità, e il tune di giustizia non 21. Mentre ch'i' ruinava in basso loco, Dinnanzi agli occhi mi si fu offerto Chi per lungo silenzio parea fioco.

22. Quando vidi costui nel gran diserto, - Miserere di me (gridai a lui), Qual che tu sie, od ombra od nomo certo. -

23. Risposemi: - Non uomo; uomo già fui: E li parenti mici furon lombardi,

. 10

E mantovani per patria amendui. 24. Nacqui sub Julio, ancor che fosse tardi; E vissi a Roma sotto I buono Agusto, Al tempo degli dei falsi e bugiardi. 25. Poeta fui; e cantai di quel giusto

Figliuol d'Anchise, che venne da Troia Poi che 'l superbo Bion fu combusto.

risplendette a noi, e il sole della intelligenza o noi non nacque. Eccli., XXI, 11: La via de peccanti..., nella fine biro, abizzo e tenebre e pene. 21. (L) Cm: un che.

(SL) RUNAVA, Os., XIV. 2: Corruisti in iniquitate tua. - OPPERTO. Æn., II: Mihi sese oculis... videvelam obtalit, - Freco, O com'ombra, Æn., VI (dell'ombres: Pars tollers vocem Exiguam. Umbraque sitentes. - Sitentum pornos. O perchè Virgilio e le antiche lettere da lungo tempo tacevano, taceva la scienza naturale, che Dante stimava ajutatrice alla scienza divina-Chi, dopo tacere lungo, si prova a pariare, scatesi che ha tociuto,

99. (L) CERTO: reale.

(SL) QUAL CHE. (Es., 1: O quam te memorem . ringo? namone hand tibi vultus Mortalis, nec vox hominem sonat. O Den certe... Six felix, mostrumque leves, querconque, laborem, - MISERERE, Enca alla Sibilla, che lo conduceva all'Eliso: Alma, precor miserere ("En., VD. (F) Diskaro. Deserto in una lettera latina è chiamata l'Italia alla mano de'Guelfi.

23. (SL) LOMBARDI. Rammenta il gravi Lombardo (Parad., XVII), Scaligero, speranza di Dante a dell'Italia ghibellian. E ghibellian era gran parte di Lom-

banlia. 21. (L) Sun: sotto Cesare, poco prima della sun fine. - Accesto: Augusto. - Day: Paganesimo (SL) Agusto. Agustino nel Convivio.

(F) BUSIARIS. Aug., de Men., IV: Dire il falso per ingannare, è bugia. Può dunque la falsità sesere sonza bugia, Som., in Jerem., VIII; Menzogna è spicgato per idolo. Gl'idoli dicenzi mendeci in quanto la falsa opinione degl'idoli è contraria alla zero della dicina unita

95. (L) Gresto: Enca.

(SL) Giusto. En., 1: Encar..., quo justior alter Nes pietote feet. E Dunte reca uella Monarchia questo verso. - Venne. Æn., I: Trojer qui primus ab oris 26. Ma tu perchè ritorni a tanta noia? Perche non sali il dilettoso monte Ch'è principio e cagion di tutta gioia? -

11

- 27. Or se'tu quel Virgilio, e quella fonte Che spande di parlar si largo fiume?
- (Risposi lui con vergognosa fronte.) 28. Oh degli altri poeti onore e lume. Vagliami il lungo studio e 'I grande amore
- Che m'ha fatto cercar lo tuo volume. 29. Tu se'lo mio maestro e 'l mio autore:
- Tu se'solo colui da cui io tolsi Lo bello stile che m'ha fatto onore. 30. Vedi la bestia per cui io mi volsi:
- Aiutami da lei, famoso Saggio; Ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi. -
- 31. A te convien tenere altro viaggio (Rispose, poi che lagrimar mi vide) Se vuoi campar d'esto loco selvaggio.

Italiam... venit. - Surgano. /En., III: Ceciditaus superbum Rium. - Consusto. Ivi: Humo fumat... Troja. 26. (F) MONTE. Pe. XLII, 3: Manda la tua luce e la tua verità, che mi guidarmo e condussero al tuo ssonte sonto. - Caoson, Ariet. Fix., II, 1: Principio e causa. 97. (La Let: a lui.

(SL) QUEL. Æn., I: Tune ille Æneas quen., .? (Fonts. Ovidio, di Omero (Am. III, 9): A quo, ceu fonte perenni, Vatum Pitriis ora rigantur aquis.] - Lanco. Æn., XII: Larga copia fandi. - Frante. Æn., XI: Hand lata fronte.

- 28. (L) VACLIANI presso te. CERCAR: svolgere. (SL) Luxoo. De'suei lenghi studi parla e cel XXV Parad, e nel XXIX Purg., e nella lettera a chi gli offriva di tornare per via dismarevole in patria. --STC010. Æa., XI: Hie amor, hoc studiess (in altro seaso). - GRANDE. Æn.: Ingenti amore e magno, più valte. -Tco. Lo eita a ogni tratto. Menar., pag. 16, 33 e seg.;
- 42, 45, 46, 47, 50. Valg. Eloq., pag. 289, 296, 298, 310. 99. (SL) AUTORE. Cie. Orat., III: Non intelligendi solum sed etiam dicendi maxismus auctor et magister Plate. - Still. N'avea fatto prova sella Vita Nusva e nelle Canzoni, Non issitai, dien totsi, ch'è meno insieme, e pit.
- 30. (L) LE VENE E 1 POESE: tremere e febbre. (F) Potat: Vita Nuova: Lo spirito della rita inconinciò a tremar si fortemente, che apparira nelli me-
- nomi polsi. 81. (S) Viacoto: via. - Esto: questo.
  - (SL) TENERS. Æn., 1: Quece tenetis iter?
- (F) ALTRO. Greg., X, ep. 37: Lanciate l'ascere dell'errore, alla comizione della luce e alla via della revità zi ritornina.

- 32. Chè questa bestia per la qual tu gride, Non lascia altrui passar per la sua via; Ma tanto lo impedisce, che l'uccide.
- 33. Ed ha natura si malvagia e ria Che mai non empie la bramosa voglia, E dopo I pasto ha più fame che pria,
- 34. Molti son gli animali a cui s'ammoglia; E più saranno ancora, infin che 7 Veltro Verrà, che la farà morir di doglia,
- 35. Questi non ciberà terra nè peltro. Ma sapienza e amore e virtute:
- E sua nazion sarà tra Feltro e Feltro. 36. Di quell'umile Italia fia salute,
  - Per cui morì la vergine Cammilla, Eurialo, e Turno, e Niso di ferute.

30. (L) Garoz: gridi.

(F) Passan, Aug., de ver, rel. XLIX: A noi, ritornanti a investigare la verità, i fantami delle one senzibili nel vinggio si fanno incontro e passare non ci lescione. - Uccion. Boszie paragena l'avare al lupo, 33. (SL) Ria, Malvagia è mena di ria. Malvagio chiama Dante un cammino (luf., XXXIV); a dicevasi decli ocgetti carporei, come il francese maurais

(F) Eurce. Prov., XVII, 16: No l'erroro s'empie di perunia. Boet.: Opes inexpletam restinguere avaritiam nequeunt. - FAME. Æa., III: Auri socra fames. Harat. Carm., 111, 16: Majorunque fames.

36. (F) Molyt. L'avarizia s'acceppia a melti virii: a l'avara corte di Roma, dice altrove Dante, puttapeggia eo're (Inf., XIX); a ha ua druda feroco (Purg., XXXII). - Prt. Dan., VII, 2-7: Vedero nella mia visione di notte... e quattro bestie grandi ascenderano dal mare... la prima quasi leonessa... ed ecco un'altra bestia simile a orso... Poecia guardaro, ed ecco un' altra quani pardo... ed ecco la quarta bestia, terribile e forte molto 35. (L) Clerk: masperà. - Pelrao: metallo vile,

(SL) Cuent. Cibare erba per parcerai d'erba, mode vive toscano, - VERTUTE, Par., XVII: (Di Cane) Parran farille della sua virtute.

(P) TERRA. Par., XVII: In non curar d'argento. në d'affanne. Peltro qui, come argente, sta per agai metalla a ricchezza; terra, per ogni potere. E forse accennasi al serpente nemico dell'uomo, che si ciba di terra sceondo la Generi, eicè di vili beci, Is., LXV, 23: Al serpente, la poère il suo pane. Petr.: Che vi fa ir superbi, oro e terreno. - Sapienza a amona a vintute. Salus, amor, virtus sono i tre fini della poeria secondo l'Allighieri : e pocsia, politica, religione erano nella sua mente uon cosa, - Sarienza, Jer., 111, 15: Vi posceranno di scienza e dettrina. Som.: Il dono di sopienza, la quale unisce le altissime idee, corrisponde alla carità, la avale unisce altamente ati spiriti. Cor., II: La Virtsi e la Sopienza di Dio, primo Amore (Inf., 111).

36. (L) Fanure: ferito.

- Questi la caccerà per ogni villa
   Fin che l'avrà rimessa nello 'nferno
   Là onde invidia, prima, dipartilla.

   Ond' lo, per lo tuo me', penso e discerno
- Che tu mi segui; ed io sarò tua guida, E trarrotti di qui per luogo eterno:
- Ove udirai le disperate strida,
   Vedrai gli antichi spiriti dolenti,
- Che la seconda morte ciascun grida.

  40. E po'vedrai color che son contenti
  Nel fuoco, perchè speran di venire,
  Quando che sia, alle beate genti.

SEA UNIE. Æn. III: Hamilimyse ridensu Ricom (in altro score). La perte d'Italia a cui Dante acceone, à quai tutta in pisarra; qualit dova Esca combatté, dova la gare positifici ardevano per umiliaria. — Vanoura. Sevone Virgilio: O decus Ricine, nivyo (Æn. XI, 583, 604, 604, 670, 718, 702, 778, 791, 804, 808. — Eranto. Æn. X. — Tenno. Æn. X.— Tenno.

87. (f.) Villa: città. — Pama: primamente. (SIa Cactral. Qui introde quella che Danto chinmava (Volg. Eloq.) armorum probitan. — Ixraa'so. Dan., VII: Vidi che fu seccia la bestia, e peri il corpo mo, e

fu dato ordere el fueros.

(P) Ivesta, Sup., II, 24: Per l'incidia del discolo carbo nel mondo la merte. Istendasi isantire che la
invidia e gare civili soccodona la horma del pessodore,
conno estruzzato alle sunhisioni el agli oddi. Cypr., de
tel set li VI: 2l'incidia del comissionento del mondo fu
capitone el demondo di visina e in si e sell' mondo. Osi
Territ, do Nat.; Jug., Tract. 5 in fann.: Orag., Nym.,

38. (L) Ma': meglio. — Descrarso: giudico. SL) Ma'. Davanzati, Azz., II, 21. — Descrarso. Ha qui senzo di quasi decerso.

(F) Errano. Il timor della pena, il dolore dell'eapiazione, la speranza del premio, soo lo tre scalo per ritornure a virtà. Ecco la chiavo dell'Inferno, del Purgatorio, del Paradiso.

39. (L) Mozrz dell'anima. — Garna: pinage. (SL) ANTICEL Non vedrà solo gli antichi; ma col desiderio de'pit onorevoli e più cocrati da Dante, Virgillo lo invoglia,

(P) SECONDA. Così chiamano Agostino e Ambrogio (Comm. In Apoc., XX) e Cipriano ida op. et el.) l'inferzo. Paulin, Ep. XXVII: e el II: La prima morte è di distolazione della motura animale; la seconda è il patimento dell'eterno dolore. 40. (L) Peoco purgante.

(F) BEATE. Ps. XXXII, 12: Benta la gente di o di souve mestizia, il castore dell'impe che Dio è il mo Signore, il popolo ch'e' s'eleme in creditel. ganto da Dante, è da lui tolto a guida.

- 41. Alle qua' poi se tu vorrai salire, Anima fia a ciò di me più degna: Con lei ti lascerò nel mio partire.
- 42. Chè queilo Imperador che lassù regna, Perch' i' fui ribellante alla sua legge, Non vuol che in sua città per me si vegna.
- In tutte parti impera, e quivi regge:
   Quivi è la sua cittate e l'alto seggio.
- Oh felice colui cui ivi elegge! 44. Ed lo a lui: — Poeta, i' ti richieggio
- Per quello Iddio che tu non conoscenti, Acciò ch'i' fugga questo male e peggio, 45. Che tu mi meni ià dov' or dicesti,
- Si ch'io vegga la porta di san Pietro, E color che tu fai cotanto mesti. — Allor si mosso, ed lo gli tenni dietro.
- 45. (L) Qua': quedi. Anima: Beatrice. 49. (L) Quello: Die. — Fui pagano. — Che io verga
- in ciole.

  (F) Imperador. Vite de'ss. Padri, e Dino: Lo ún-
- peratore del cielo. Ma qui s'usa noo senza inteozione politica. Coor. Lo imperatore dell'universo, eli è Cristo. — Pza: Ottimo. Alla terza non si va per noturale ragione, ma per fede cottolica e cognizione di Dio.
- gione, ma per fede cattelica e comizione di Dio.

  43. (1) Parti dell'universo. Russa dolcomente e
  presente. Ivi nincon a sinre.
- (P) Brean. Som.: L'imprende ordine intimande elementainel, Rejouve muser el serve per impere. Il reve per impere. Il reve per impre. Also sell'impere del pinore. Also sell'impere del Die è delor reggienteste, ma in ciele il reggere in inclei il reggere in ciele il reggere in ciele il reggere in ciele il reggere. Al primore, in ciele il reggere el presente il reggiente il reggere. Veri sell'impere, in ciele il no aeggio. Bost.: His arquirum Donimus tenet, ordingua habenas temperat.
- 44. (F) CONGECESTI. Comoscere Dio, modo della Bibbia e da Padri. 45. (L) PORTA: dal Purgatorio, ove siede un angelo
- one la chieri di Pietra. Cotazzi danzati. Pari dei. SLI (Mar. R. Lattis, Teoretti, II, 3). Predit di grass commino, E tenni alla traversa D'una satra di-verza. Ma, termedo dilla mente, di voli, e poi mente futuro colta sunetapora, E vidi terda suspun Di diversi commindi. (At'i men nel me di predit.) Petra Para, Pari. La La sontina prima dell'inferra, come iden molto più cui-valora. Il Romenti, Cammentado che le sone di Dante ernano a Porta Suno Pietra.
- (F) DERTRO. Virgillo, il più spirituale de'poeti prefazzi, quello che più lo ispirava di religione e di amore e di soare mestizia, il cautore dell'impero di Roma sognato da Dante, è di lui tolto a guida.

# IL VELTRO.

# CANE DELLA SCALA, E GLI ALTRI IN CUI DANTE SPERAVA.

A conoscere le intenzioni di Dante, giova raccogliere i giudini sparsi ch' e' fa degli nomini e delle cose, o tra sò raffrontati, senza tema che ne veoga detrimento alla fama del Poeta, o offesa alle opinioni nostre, perchè il vero è onorevole ed nille sopra ogni cosa.

Dante che distingue il Barbarossa (1), così como Augusto (2), col nome di buono, e tocca dell' eccidio di Milano senza mai rammentare la seguente vittoria; Dante che reca Pisistrato, l'avveduto asproatore della libertà d'Atene, come esempio di mansnetudine, accanto a Maria Vergine e a Stefano protomartire (3); Dante che esalta Cesare distruggitore della Repubblica, e chisma Federico dequo d'onore (4), pè lo colloca in Inferno (5) se non per quell'amore d'equità che gli fa avere tanta riverenza al Busticucci e a Brunetto, a Farinata ed al Mosca, nomini, secondo lui, degni, ma posti tra le anime più nere (6); Dante che ragiona con taota pietà di Manfredi e della sua casa, con tutto che confessi orribili i pecesti di lui (7): aveva intorno alle sorti d'Italia opinioni e desiderii differenti da que' che taluni al tempo nostro gli dinno. Le due sue maggiori speranze furuno Cane della Scala vicario dell' Impero, nomo valoroso ma tutt' altro che paro; e Arrigo VII, principe noo so s'io dica mansoeto con qualche condimento di crudeltà, o ficro e tenoce con qualche moto di bontà e di giustizia, ma certamente inngualo alla grando impresa di caralcare, come Dunte voleva, la fiera indomita, e al pio uffizio di far da balia all'indocile fantoline (8). Le minori speranze di Dante erano poste in Carlo Martello, nella casa Malaspina, in quella da Polenta, e certamente anche in Eguccione della Fagginola, massime dopo la hattaglia di Montecatini, ancorchè non le nomini mai, nè le additi con segne chiare. Vero è che il Poeta talvolta si compiaco d'adombrare le cose, anziché disegnarle; ma se la sua stima e l'affetto a Ugucciono erano tali quali richiedeva l'alta speranza in lni posta, noo li avrebbe così cautamente velati, egli cho dello Scaligero dice espressamente tanto notabili cose.

Cone della Scala è chiamato Catulus in una profetia di Michele Scoto, notata da Giovanni Villani; el qual Cane il Poeta indirizza il Paradiso con lettera dovi e reas ragione dell'intero poema. Di lui parla nel XVII del Paradiso e n'augura cose incredibili a queglino stessi che le

I due Feltri indicati in Danes sono, l'uno Feltre città del Frisiti, l'altre Montefeltre in Bomagari in quatto quario eraso i Gibbelini più ardenti. Il nome di Feltre gli rimnovellara molte distravon memorie. E forse el presava il Frisia de vigil colle suprico o il quale Cossera al Frisia de vigil colle suprico o il quale Cossera al Frisia del monte. Con idali un latte gli si presentara alla mente il piassaggio del fondate del l'approve verto quelle Mpi che dividerano Italia da Menagan, e dall'altro lato il passo del vi è al Balsicone.

Questio seguare harphi confini a' pacci non dispiace al Poeta, facta per infoquio d'ernânione non assupre opportuno. Così diseguasi nel 1X del Paradino il colle deve nocque Enzelou; e nel X, lo città dore nacque l'accidente de quai relaciona del quote relacion del teorre, mestro prefecto, elle parete: al modo medissino che nell'ultimo del Pargutario son columinos non a detto il nonne del Pargutario son columinos non a detto il nonne del Pargutario con columinos non a detto il nonne di Pargutario, nan ura adombrasi nel numero cinque-cratol delici a fonne.

Net XVII del Parallio dice che Case fu impresso, naacendo, chi forte pianeta di Marte. Casa do vera cattera la linga e batterdo gli avari tiranni e viacendo l'avarità co' nobili esempi. Le un magniferaze conocinit Seramos ancero, ai che i soni animici Neu no potrum terre le lingue mate.... Per lai fa trammatata molte gente, Cambiando condizion iricidi e menderi.

Questa terzina da per certo coss che nel XX del Pargetorio è desiderata incertamente sicone lostanza: Quando cerrà per cui questa discode? Notate il medesimo modo: il Il Feltro seral. Nel Tritenin è questa profesia del 1937; L'ans cril mundi Donianu solas, Imperimo rone, exalitbiline. Contentinosa mulla el magone erant in terra. Tyrannas Gallerana rec andet con terrosilus mini. (1)

<sup>(1)</sup> Perg., XIX.— (2) Ind., L.— (3) Perg., XV.— (4) Ind., XIII.— (5) Ind., X.— (5) Ind., VI., XV., XVI., XXVIII.— (7) Perg., III., VII; Ind., XXVIII.— (3) Perg., VI; Par., XXX.

### CANTO II.

### Argomento.

Peue non sia troppo ardito il riaggio: Virgilio gli raccotta da chi fu mandato. Secse a hi Bastric, la minocente amata da Bante, morta da quasi dicci anni, e lo prego di di ascorrere i misco suo. La ragione conduce l'usuno fino al pensiero della necessità della pena, l'Inferno; e della espiatione, il Paraplario: una una guida dirina gli biogna per collectro dalla speranza del premio, il Paraplario:

Note le terrine 1 alla 4; 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18 olla 21; 23 alla 26; 33 alla 37; 30, 42, 43, 47.

- Lo giorno se n'andava; e l'aer bruno Toglieva gli animai che sono in terra Alle fatiche loro: ed io sol uno
- M'apparecchiava a sostener la guerra
   Sì del cammino c sì della pictate,
- Che ritrarrà la mente che non erra.

  3. O Muse, o alto ingegno, or m'aiutate;
  O mente, che scrivesti ciò ch'io vidi,
  Qui si parrà la tua nobilitate.
- Offici (Grasses, F. Virg. & Za., IV, 522: a Apell. Rhod, III, 744: IV, 1083. — Apsax. Sensitz. I. R at an \*\*nondren. — Tolliera. Her. Carm., III, 6: Sol als monthium Matters unders. at plane discrete Bloom printparks. — Amazat. & Zh., III: Non cerd., et terris unimade monthium destruction. — IV. Non cerd., et terris unimade monthium destruction. — IV. Non cerd., et terris unimade terris. — IV. Non cerd. — International Contral Conference. — IVI. Storm. — International Contral Conference. — IVI. Conplexa. — Union Conv., 1, 12: Conplexa. — Union Conv., 12: Conplexa. — Union Conv., 12: Con-. — Union Conv., 1
- (L) Guerra che dovoa darmi. Ritharrà: espotrà la guerra. — Mestre: memoria fedele o peosata.
   (SL) M'Apparecchiava. Æu., VI: Paras Stygiam... innore poluden. — Ritharrà. Cov., I, II.
- S. (L) PARRA: apparirà.
- (F) INDEONO... MENTE. L'Ingugno è la forza meditante, la mente è la memoria inagianate. Inf., III: La mente di sudore ancor mi bagna. La Memoria madre delle Muse. Rammenta l'invecaziona di Virgilio (-Zm., VI):

- Io cominciai: Poeta che mi guidi, Guarda la mia virtù, s'ell'ò possente, Prima che all'alto passo tu mi fidi.
- Tu dici che di Silvio lo parente, Corruttibile ancora, ad immortale Secolo andò; e fit sensibilmente.

Di, quibas insperium est animarum, umbraque silentes, El Chos, el Philopethon, loca mote tocentic lata, Si El Chos, el Philopethon, loca mote tocentic lata, Si molí, fas umbito loqui; al mumbre estror Pandere ves atla ferra et colòpias unevas. Alla Mase, Ab., VIII. El monissistis cum, Drov., et suconorer poteris. Invoca l'apprazione divista, la force naturali del pessiero, e la poterna dell'inaggianzione risucultante i fantami

potenza dell'imaginazione risuscitante i fantasmi.

4. (IA Fun: cimenti.
(SL) Fun. Æn., VI: Ausus se credere corlo. - XI:
Sovo velles te credere Morti, Ecoli., XXXII, 25: No cre-

dus te vita: laboriosa.

5. (I.) Parente: padro Esca. — Corretterer: vivo.
— Secolo: PEliso. — Sensieremente: is corpo.
(SL) Servio. Æs., VI: Sticher, Albamon nomen,

twa posthuma proles... qui te nomine residet, Silvius Æncas. (F) Corruttible. Mach. II, VI, 25: Della vita cor-

ratible. Arist. Met., X: L'eterno et il corrutilitie non sono della mederima regione. Monar, III, XY: Homo, si consideretur recondum utrampus partem essentialem, corruptibilis est. — Sacoto. Vit. Noov:: Puritta di quato seccio. Marc.: Servelo future. Sono:: La finale perfesione è che l'usuno renga intradotto nel secolo eterno, Georg., 1: Impla... secolo.

- O. Però, se l'Avversario d'ogni male
  Cortese i fu; pensando l'alto effetto
  Che uscir dovea di lui, o 'l chi o 'l quale,
  Non pare indezno ad uomo d'intelletto:
- Ch'ci fu dell'alma Roma e di suo 'mpero, Nell'empirio ciel, per padre eletto.
- La quale e I quale, a voler dir lo vero, Fur stabiliti per lo loco santo U' siede il successor del maggior Piero.
- Per questa andata onde gli dai tu vanto, Intese cose che furon eagione
   Di sua vittoria, e del papalo ammanto.
- 6. (L) L': Dio. I: a lui. EFFETTO: Roma. Cru... Quatz: Cesare, Pimpero, la seda papalo. (SL) Contese, Danta chiama Dio nella Vita Nuova
- sire della cortain.

  (F) Avventano. Monar, II: Il popolo rememe a
  tutti i pupuonti per Umpero dei mondi prevolor: danque per drivino giudicio percello. Qealle. S. Leon.
  Serm. I de Ap.: All'apera divinimente disputa, manimanueta si carentino che dimetti regul si confederanore
  manueta si carentino che dimetti regul si confederanore
  la rica di popoli di cui carene une nolo città si regulhanio.

  7. (La II: Serie.)
- (SIA) Innacao, Georg., I: Nec fuit indignous Superis, bis sanguine nostre Emethian. pinguescere. — Pabaz. Æn., XII: Pater Æneas, romanu ziripis origa. – VIII: Pater urbis et auctor. Rom. IV, 17: Pudre di molte genti.
- (F) Iuruao. Egli è acritto: macret il trejano Crore dello bella schiotta, il quale terminerd in imperio coll'Oceane, e la fonna colle stelle. Così serire ad Arrigo. V. Coox. I, 4. IV, 5); e Monarchia, dalla pag. 7 alla 9. Coox.: È monifesta la drivan electione del sumuno imperio per lo naccimento della Sonta Città; che fu contemporano alla reside della popunia di Maria.
- (L) La quale: Roma. E 'L quale: l'impera.
   (SL) La quale E 'L quale. Forma simile nella Som.: Ai parmii e olla patria, dei quale e nella quale funnuo nati e cresciati. — Santo. Modo de Salmi.
- (F) Pirno: Gesti Cristo dicrado la Luca: Pietro, conferma i tuoi frotelli, lo fa quasi il fraiel maggiore de sacredoti tutti: audo nella Somma Il modo: Soccrdoti minori, Bocc. Pietro il maggiore a differenza di motti santi usunim mominati Pietro.
- 9. (d.) Annara agii Elini. Tr., Virgilio, self Esselie, SSL VANNO. Æn, VI: Pione, que esqua essua-Jupiter, out ardeus erectir od erthera viriax, Dis gossis, poturer. — Cacousa. Nosa e jai da ble cose udita da Essa intorso all'impere di Ceurre (Æn, VI) fossero causa della seu vittoria e della dignista postificia; ma la dignista postificia era l'ultimo fino della cose da Esra albron voltica de la Isanierirone a vincere. V. De

- Andovvi pol lo Vas d'elezione
   Per recarne conforto a quella fede
   Ch'è principio alla via di salvazione.

   Ma io, perchè venjrii? o chi'l concede?
- lo non Enea, io non Păolo sono; Me degno a ciò nè io nè altri crede. 12. Perchè, se del venire io m'abbandono,
- Temo che la venuta non sia folic. So savio, e intendi me ch' i' non ragiono.— 13. E quale è quei che disvuol ciò ch' e' volle,
- E quaie e quei che disvuol ciò ch' e volle E per nuovi pensier cangia proposta, Si che dal cominciar tutto si tolle:
- 14. Tal mi fec'io in quella oscura costa; Perchè pensando consumai la 'mpresa
- Che fu nel cominciar cotanto tosta. 45. — Se io ho ben la tua parola intesa (Rispose del magnanimo quell'Ombra), L'anima tua è da viltate offesa.
- 16. La qual molte fiate l'uomo ingombra, St che d'onrata impresa lo rivolve, Come falso veder bestia quand'ombra.
- (L) Andovvi: la clelo. Van: vano (S. Paolo).
   (SL) Van. Acta, IX, 15: Van electionis.
- (SL) Ma. Il discorso di Dante è il contrapposto di quel d'Enco (Æn., VI); Si potsit Mones arcessere conjugis Orphess...
- 19. (Li Dux.: al. Mr.': meglio. (SLi Annancova. Ramondo di Tolosa, porta provearale, dice che l'assipusolo s'abbendona del cantare. Semint.: Si coufola del correre. — Polite. Zin., VII Nigra ridera Tertara, el insono juera indulgere labor.
- Negra receive Jerustra, et insuno junes indispere asserli indispere sispono dal d'obmondanni di Dassi. 12. da Tolla: Jorg. (P) Volta: Souz. La volontă si muta se l'umo conincia a volere quel che prima nen volver, o latoica di volver, quel che volvez. Il che non può occadere se non presuppatta mutazione o della parte della conoceaza o mella dispunizione di civide de volere. Altivore: Opera mella dispunizione di civid che volere. Altivore: Opera
- contro quello che primo proponera, non già contro quello che ruote adesso chal qui le parole volere e proporro; Altrovo: Mutondo propositum. 14. (LA CONSTMAI: Drecersi sol pensiere la difficoltà
- (L) Constmat: precessi col pensiero la difficoltà dell'impresa. — Tosta: subitamente voluta.
- (SL) Construct. Æn., VI: Onnia pracepi atque animo succum aute peregi. - XI: Arma parote animis, et spe prazuunite bellum. — Tosta. Æn., XII: Incorptum subitum.
- (L) DEL: Virgilio.
   (SL) Magnanino. Virth, nota l'Ottimo, contraria
- ella pusillanimità da cui Dante ere prese, 16. (L) Oxrata: onorain. — Omera: adombra.

- Da questa tema acciò che tu ti solve,
   Dirotti perch'i' venni, e quel che 'ntesi
   Nel primo punto che di te mi dolve.
- Io era tra color cho son sospesi;
   E Donna mi chiamò beata e bella.
  - E Donna mi chiamò beata e bella, Tal che di comandare io la richiesi.
- Lucevan gli occhi suoi più che la stella;
   E cominciommi a dir soave e piana
- Con angelica voce in sua favella: 20. « O anima cortese mantovana,
- Di cui la fama ancor nel mondo dura,
   E durerà, quanto 'l moto, lontana;
- 21. » L'amico mio, e non della ventura,
- Nella diserta piaggia è impedito
   Si nel cammin, che volto è per paura:
- (SL) Omnna. Novellino, XXXVI: Pungea l'asino, credende che cuiòrasse.
- (L) Solve: sciolga. Dolve: dolse, obbi pleta.
   (SL) Solve: Bucol., IV: Solvent formidiae.
   (A) Colon: sel limbo, fra vielo e inferno. Ri-
- catzel: dissi, comandami.

  (F) Brata. Dice nel Convivio che, dacchè Beatrice era morta, o' la riguardava come la sapienza feli-
- cissima a suprema. E altrovo: Bestrice besta.

  19. (L) Plana: del tono.

  (SL) STELLA. O la stella mattutina, o il sole che
  il Greci chiamavano astro, e i trecentisti stella: o Danto:

  I della della chella cominume. E stellami sinti
- La billa stella che'i tempo mismes. E stellace diced la Torcana Intrissi nu el occenta. La stella però disse introva per una stalla, o per la stella. Turbaro lo solo ci appareir in stella. — Li sostri cocha. Cisimon la stella stalor enciona. G. Guini: La haceret stella Diana, Che pappare anzi che il giorno rendo silore. — Plana. Albertano: Con pione purole a com sensi un uni sindocera. — Data Al mismo di possi a como pioni. Sonzi a dolci rer una si lecera (gli cochi di Beatrica). — 20. . 113 More pressione. — Lovaya i lunga, costinare. 20. . 113 More pressione. — Lovaya i lunga, costinare.
- (Si. Lorrana. O è verbo, come vuole il Bocaccio, o valo: quanto il moto procede e i prolugas pello spazio e al tempo; o, meglio, è nome, o valo: dan-rerà lusga o persona quanto la creazione di questo uni-vera. Lorento digirmo, per lungo (Pr., XV, 40). E Pr., de Barh.: Loretme cure, per lunghe. Anon; Lungo mond-manta.
- note? Mero, V. Inf., i. Aristot, Fin.: Tempus est motivam soften. Pilaton afferma, Il moto no potere aver principio se non da forza la quale si unorm de sè, Cois de Tomanos (Sona). Il moto e il tempo hauno quantità e confirmati dello generateza sopra la logge irgani il moto siccone è detto nello Fisica. Altrove: La gonorrazione e il mode non rimorromo in etron. Ala, i: In frete dano finiti corrorti... polas duon infora panet: Semper homa, nonemput toma, ilmostepa manetalo.
  - 21. (L) Mio: me ama, non i beni estrinseci n me.

- 22. » E temo ch'e' non sia già si smarrito » Ch'i' mi sia tardi al soccorso levata.
  - » Per quel ch'i'ho di lui, nel cielo, udito.
- Or muovi, e con la tua parola ornata,
   E con ciò ch'è mestieri al suo campare,
  - » L'aiuta sì ch'L' ne sia consolata.
- 24. » I' son Beatrice, che ti faccio andare:

  » Vengo di loco ove tornar desio.
  - vengo di joco ove tornar desio.
     Amor mi mosse, che mi fa parlare.
- 25. » Quando sarò dinnanzi al Signor mio, » Di to mi loderò sovento a lui. »
  - » Di te mi lodero sovente a lui. » Tacette allora; e po' comincia' io:
- O Donna di virtù, sola per cui L'umana specie eccede ogni contento
- Da quel cicl ch'ha minor' li cerchi sui; 27. Tanto m'aggrada il tuo comandamento,
  - Che l'ubbidir, se già fosse, m'è tardi. Più non t'è uopo aprirmi il tuo talento.
- (SL) Anteo. Cornelio: Non fortung sed hominibus
- rolere esse amicum. V. Parg., XXX.

  (F) IMPEDITO. Som.: L'impedimento del peccato.

  28. (SL) ORNATA. V. s. Girol.: Ornati parteri.
- (F) PAROLA. Prov., XV, 24: La via di vita all'uomo crudito, che econsi l'inferno ultimo.
- 94. (SL) Andare. Questa missione somiglio un po's quella di Giuturan nel XII dell'Encido. Auctor ego quelendi, E d'Opi nell'XI. 95. (L) Sionome: Dio. — Tacette: tacque.
- 26. (L) Ecraps: vince in dignita egni cosa contenuta sotto la luan.

  (Si.) Donna, Ruth., III, II: Mulivem to cose vir-
- tutis. Nella Vita Nuova la chiama dossa di cortesia. Contexto. Ottimo: Lo Poeta commenda ... l'oglicio di questa donna, per lo quale l'uomo trapassa ciò che si contiene del ciclo della luma...
- (P) E-cuar. Son.: One sorte per reioclassine, che crection I' sunnan regione, Altrorei Le testitudine d'un bone che ecred in suttern creche. Corrareix, Son.: Phe la siviana delle cose supernat l'unea servatie o quanti chi sone stell a tons. Che, Sones. Selji. Alpra abili sens stell a tons. Che, Sones. Selji. Alpra abili sens stell a tons. Che Che sonia selli a servati soniana. della est supra linoura nord erieren sonia. App. Da Triu, XIVI. Nella susgibire della nonta unana, sa non Dis.
- 97. (L) M': verrei averlo già fatto. Aprimat: dirmi. — Talento: velentà.
- SSA COMMEMBERTO, Aletto, a Otimone che viene a traita d'inferno: Parice pate, quercampur judere: ins-mabile regnum descre (Orid, Mot., IV). Tarri, Par., Xi Oli parce esser teorito. Albertano, 1, 2: Alla cupidità pur tanda l'arraceinaza. & 2.a., i: Trass, o regiona, quid optes, Explorare lobor: mihi jussa copputere fas est. È più cortese no posta italiano i Offerta.

- Ma dimmi la cagion che non ti guardi Dello scendor quaggiuso in questo centro Dall'ampio loco ove tornar tu ardi.
- « Dacchè tu vuoi saper cotanto addentro,
   » Dirotti brevemente, mi rispose,
  - » Perch'io non temo di venir qua entro.
- Temer si dee di sole quelle cose
   Ch'hanno potenzia di fare altrui male:
- » Dell'altre no; chè non son paurose.
  31. » l'son fatta da Dio, sua mercè, tale
  - I'son fatta da Dio, sua merce, tale
     Che la vostra miseria non mi tange,
- » Ne fiamma d'esto incendio non m'assale.
   32. » Donna è gentil nel ciel, che si compiange
- Di questo impedimento ov'io ti mando;
   Si che duro giudicio lassii frange.
- Si che duro giudicio lassii frange.
   30, » Questo chiese Lucia in suo dimando,
  - E disse: Ora abbisogna it tua fedele
     Di te, ed io a te lo raccomando,
- 26. (SL) Loco. An., XII: Quie Olympo Deminana, tautos robuit te ferre labores? — Anns. An., IV: Ardet
- obire.

  30. (L) Parrose: terribili.
- SL) Parness. Armannino: Figure pourous, poltide e seure. Vive in Toscona. (F) Parness. La sentenza è dell'Exica di Ari-
- stotile, lib. VIII. Som: Il timore riguarda due opgetti, cinè il male, e la cona dalla cui potenza può esacre il male recota, tstessio di mal morale: altrimenti, sarebbe sentenza scipita a ville: e inconvenicate a chi vuolo in Dante occitare il coraggio.
  - 31. (L) TANGE: torco.
- (b) FLANIA, Lx, XLHI, 2: Andondo net fuoco, non brucerni; e la fuouna non arderd te. Peal, XXII, 4: Se andrò per metro oll ondre di morta, son tourcò dei sudi. Non è gia che que' del Limbo pecino in fammo, l'accedio è qui per l'inferno lo genero. L'inferno di Dauto è simbolo del mondo, e lo dice cella lattera a Conc: Trattad questo inferno: nel quate, peliprojimado.
- ome rinndunti, meritare e deneritare possimo.

  39. (Li Boxsa: la Vergine. St. Si duole a Dio.

   Questo: impaecio di Dunte. France: tempera lo
- alegno celeste.

  SIA Constraint. Nevellino: Cone uno giultare si
  compiante dinenzi ed Alexandro d'un corediere. Vivo
  od dialetto di Gorta. Dean. Sap., VI, 6: Judivinea
  diviriationa his, qui persent, fet. Françoe. Coert.
  Françore sestentium. Em, VI: Si que fato aspera rumpus, Prov., XXV, 15: Le hopus nouve franço la diverzan.
- 83. (I.) Levia: carità illuminante. Dunanzo: domando. — It.: Dunte. (St.) Finera, Vita Nuova: Austre., ainto il tuo
- fedely.

31. » Lucia, nimica di ciascun crudele,

INFERNO

- Si mosse, e venne al loco dov'i'era,
   Che mi sedea con l'antica Rachele.
- » Che mi sedea con l'antica Rachele.
  35. » Disse: Beatrire, toda di Dio vera,
  - » Che non soccorri quel che l'amb lanto
- » Ch'usel per te della volgare schiera?
  36. » Non odi tu ta pieta del suo pianto?
  - Non vedi tu la morte che 'l combatte
     Sulla fiumana onde 'l mar non ha vanto?
- 37. » Al mondo non fur mai persone ratte
  - A far lor pro ed a fuggir lor danne,
     Com'io dopo cotai parole fatte:
- Venni quaggiù dal mio beato scanno,
   Fidandomi nel tuo parlare onesto,
- » Che onora te, e quei ch'udito l'hanno. »
  30. Poscia che m'ebbe ragionato questo.
  - Gli occhi lucenti, lagrimando, volse; Per che mi fece del venir più presto;
- 34 (L) lo: Bratrico. Racenta: contemplazione, 35. (la Lona: studiar le cove di Dio è ledarlo. — Cat: perchè.
- (Sl.) BEATRICE. VIIA NUOVA: La glorina donna della mia sacute, la quole fu chimneta da molti Bastrice, ti quodi mu superaro che i chimnete icio bo co saperano qual seuso atrano fosse ia quella vocc; ovvera non saperano con quale più alto nome chiavarria. — Lota. L'ha nel Convivio: a il Pasarvattic vivo io Toscana.
- (F) LOAA, Sona, La lude di Dio consiste nelle intouzione, copuzione e afferiene. — Usel. Coav.: Fatto anieo di questo denne, insuminedai ad concre il aguitatori della verida, e odiene i seguittori della errora. Ilea Cara., Il, 23 Virtus., Cartosque valgore, et udean Spermi hammo fugiente prenna.
  38. (3) Pittas juich. — PITMANA: Acheronto, cho
- al mare non dà tribute, un earle all'inferno. SL) Frenana, Inf., XIV: Non già che Dante nella selva fouse alla rivo di questa fiumana, ma pocoleatuno. An., Vi. Tenent medio consis silver, Corytosque sine talena circumfusi etro.
- 37. (L) Fra: furono.
  35. (L) Cassro: nobile. Unito e proditatore.
  (F) Oserro. Georg., IV, della Pleiade: Os... homestam. Unito. In scene simile dice di Beatrice:
- Ond' è laudate chi prima ta vide. (SL) Oxesto, La bellotta e purità dell'iogegno di Virgilio è posta da Danto quasi grado dalla scienza tem-

force, al cirla,

Virgino e posta di Dasto quisi grado dalla scienza temporale all'eterna.

39. (d) Pancni: code. — Dez.; al.

(SL) Volsz per cascondere il turbamento; o,

- E venni a te, così com'ella volse;
   D'innanzi a quella fiera ti levai
   Che del bel monte il corto andar ti tolse.
- 41. Dunque che è? perchè, perchè ristai?

  Perchè tanta viltà nel cuore allette?

  Perchè ardire e franchezza non hai
- 42. Poscia che tai tre Donne benedette
  Curan di te nella corte del cielo,
  E'l mio pariar tanto ben t'impromette?—
- Quale i fioretti, dal notturno gielo Chinati c chiusi, poi che 7 sol gl' imbianca, Si drizzan, tutti aperti, in loro stelo;
- 44. Tal mi fec'io di mia virtute stanca; E tanto buono ardire al cuor mi corse,
- Ch'io comincial come persona franca: 45. — Oh pietosa colei che mi soccorse! E tu cortese, che ubbidisti tosto
  - Alle vere parole che ti porse!
- 40. (L) Volsk: volic. Fizra: lupa.
- (F) Firm. Ambr., da virg.: Of Seconts i enacondigli della bestie spirituali. In., XXXV., 0: Non erit ibi leo, et mala bestia non ascendit per com: et ambalabunt qui liberati fuerini. Hab., 1, 8: Più leggeri del pardo i suoi caralli, e più reloci del lupi da sera.
- 41. (Le Allette: accogli e nutri. (SL) Allette. Pior Filippe Pandolfini: Allettare a sè stessi pericoli e danni. — Franchezza. Novallino VII: I regni non si tengono per parole, ma per prodezza, e
- per franchezsa. Valova forza d'onimo libero.

  48. (SL) Quale I: aconcordanta apparente, coma in
  Virg., Bue. V: Quale sopor. [Fronetti. V. Berni, Orl.
  Innam. 1, 12, st. 34, 86; Politian. Epist., lib. VIII;
- Innam. I, 12, et. 34, 85; Politian. Epist., lib. VIII; Marini, Adone, cnp. XVII, et. 63.] 44. (SL) Const. In senso opposto, Æn., VI: Teneris per dura cucurrii Ossa tremor. Ma più bello al cuore.
- 43. (SL) Posse. Æn., V, IX: Talia dieta dabat.

  (P) O rutrosa. Is., XXXVIII, 10-10. Esceliis, dopo aver detel in dimidio dierum mererum, presquozo Dini: non videlo Dominuos Deum in terra vinentium, non arpiciam haminum ultra et habitatorem quietis.... Speradam useus ad mones a umai lo. sie contricii omni.

- Tu m'hai con desiderio il cor disposto Si al venir, con le parole tue,
- Ch' i' son tornato nel primo proposto.
  47. Or va; ch' un sol volere è d'amendue:
  Tu duca, tu signore, e tu maestro.
  - Tu duca, tu signore, e tu maestro. Così gli dissi; e, poi che mosso fuc, Entrai per lo cammino alto e silvestro.
- resa mea... Attenuati sont oculi mei, suspicientes in exectsum. Donine, via patior, responde pro me... Bece in pace maristudo mea amarisman. Tu autem erusiti animam meam ut non periret... Quia non infernus confitebitur tibi..., non expectabunt qui descendiust in lacum, periratam tuan, Virena, vienn ipue confetitus tibi.
- 46. (L) Proposto d'andare. 47. (L) Pen: fu. - Alto: fondo.
- (Sl.) DUA. Ha., VI: Fana alla Sibilia: docear iter, et sacra ortia pandas. — Alto. Difficile, como sopra etto passo; o profondo. Georg., III: Altorum nemorum; VI: alta terra. Ovid. Mel., IX: Est via declivis, functa mubila taxo; Ducil ad infernaz... sodas.

L'accenno al viaggio d'Enca nella regiono dei morti, nell'espressione non assai poetico, inchiude un principio che ora direbbesi appartenere alla filosofia della storia, in quanto collega il Paganasimo cel Cristianesimo, la storia dell'Asia con quella d'Europa, la storia d'Italia con quella del mondo; a dimostra, le conquisto sulla materia essere preparazione alla vittoria dello spirito, i regni e gli imperi essere servitori e manovali agli affetti a alla idea. Nella scesa di Beatrice è la maechina del pocma : dove la parte mistica, non evidente a noi, dovova essere, ai tempi del poeta, più chiara. Qui la narrazione sa di dramma e d'idillio. La comparazione de'flori notabile per la freschezza; e fa presentire il Parentorio al di qua dell'Inforao, Quella dell'uomo cha cambia proposito, più lunghetta che Dante non soglia, dichiara il medesimo col madesimo; men bella dell'altra nel prime cauto, di chi perde a ua tratto il bene scouistato. Beatrice che promette a Virgilio di lodarsi in cielo di lui, con qualche altro tocco non conforme alla pura verità del domma, è da intendare o umanamonte o simbolicamente, nè da ammirare nè da condannare alla leggiera.

# LE DONNE DEL POEMA.

Nei Garrius la regione è chiantat dessar protife I più antichi connestatori. Ordiuro, Fevro di Batter, Reservato, al Batt veltoro nella Bona gratific, in Ruchdo, cella Banan gratific, i. Fornione: in Bestrice vice la drina benta, il fornita in Lauri. Na ferre in Denna gratific è la Vergine, alli quale est XXXIII del Pirzidoto. Paman sa' hatta producti. ... E poir Lie hart beniquisit non per autorera et al dennasio, ma sunde futa Laboranois. Il presentatori del Particolo. Per autorera et al dennasio, ma sunde futa Laboranois per autorera et al dennasio, ma sunde futa Laboranois. Del printe del Particolo del Particolo. Per al la Particolo del Particolo del Divisità, e sengre se custodica gli affetti, conferrara Toposione conferrante confer

La Vergior, imbolo, se cost piace, della Grazia, perchè piana di grazia, richiefe Lucia, imbolo di caristi, di carità che è luce e calore; Laria, che nel IX del Parpatorio recu Bunte fino alla porta dell' espiazione. Calle è il fedde di Lucia, perchè mas la verità rivelsta, e cerdello unico bene dell'intellecto; e fore' acco perchè l'infermità degli ocche patita in giornosara lo fece devoto al

Sicome Bestrice, Virpilo, Bachele sono persone reals instinene esimbolehe, cost la Donas gentile e Lacia, sono, al mio credere, persone reali: cise la Donas gentile, Maris, Lacia, la respine che pe la loce del tero (cesso di posti problem per la respine che pe la loce del tero (cesso di posti crudeltà come quella che soffere inginato di con i crudeltà come quella che soffere inginato del posti crudeltà come quella che soffere inginato del La lace della verità, simbolicamente, odia i crudeli, perche la baristare è imporansa.

Bestrice che, secondo il Contrito, è la supienza phiciatima e suprensa, siche con Bachele, simbolo della contempiazione (1). Ma sia nuera Bachel ni sina sua si sunga Bal sun siraglia, esiche Intta giarra. Destrice è la scienza tetologica, Bachele in via contempiazio accompagnata di affetto sortente deloroso, come sonna il bellissimo di Gereniais. Bachele gargante i suni fagil, e sona si rolle escunature preribi più non auso; preò sirdono insieme (2); ci Bartice nell' dissono del Purzassiono in montra sach vesa Bartice nell' dissono del Purzassiono in montra sach vesa

dolente de mai della Chiesa, tanto, che poe Più alle Cree si cemidi Mariis. Chi rosso celeste, si alto, è Maria, sotto lei, Erz; sotti Erz, Barble e Bestrice: ma più a di lor due, di faccia a Adamo, Locia, Li Vergine dinque a Lucia è più vicina. Lucia seconde a Bestrice, Bustive a Virgidio. Chi vonoli dire che per la scala degli a virgidio. Chi vonoli dire che per la scala degli mai statii Buste dovera salire alla sciesza religiosa, quindi illusianosisi si vi vero sucrence da cure te li Grazia.

Se alcuno volcosa imantire volcre in quest' allegoria la regione universale che, illiminata da Dio, si congiunge alla sapienza diviran e all' umana per salvare un' avima da prescoia, per montrarle la verisir artigiosa, noi non contradiremo a questa interpretatione, pudicia; noi non contradiremo a questa interpretatione, purchè la s'accoppi alla prima. Dante imara le allegorie non pur aemplici nas doppie e triplici; e lo dice nel Convivio, e nella lettera a Came le chiamb politicara.

Tre le fiere che assalgono Danto, tre le donne che prendono di lui cura. Le ficre son la lussuria, la superbia, l'avariaia; le donne, l'Unile ed alta più che creatura, la vergine Lucia, e quella Beatrice, della quale nel XXXI del Paradiso è lodata la magnificenza. E se non fosse cost facile come pericoloso l'arzigogolare sopra i concetti degl' ingegni grandi e trovarvi por entro cose ch' e' noo vi hango mai messe, direi che la Donna gentile, umile ed alta si contrappone al leone nel quale è simboleggiato da s. Pietro il superbo Lucifero; Bestrice la fioreoliss, la pura imagine dell'amor suo, alla Lonza, cioè a que' piaceri che corrompevano Firenze o la preparavano a serrità; Lucia, che sull'alba prende il Poeta e lo porta all'entrats de giri ove si purga ogni colpa, alla luna, animale d'insidie notturne (1). E potrei soggiungere, che alla lupa mossa fuor d'Inferno per opera dell'invidia, ben si contrappone Lucia, mossa dall'alto per opera di Maris vincitrice dell' invida infernale; Lucia, che col nome dice il contrario di quel vizio, il quale porta nel nome il difetto del vedere, e nel Purgatorio è punito con dolorosa cecità.

Confessiumo per altro, che se almenu il principale sienificato del simbolo fosse stato indicato un po' più chia-

ramento, la poesia non perdera della sua luce. Quanto a bellezza di colori, la più alta figura è la Donna gentile, Maria, della quale il trionfo comincia nel vigesimo terzo del Paradiso, e si svolge, come la rosa, dal Poeta dipinta negli ultimi canti. E nel Purgatorio ritorna, ad esempio delle virtù opposte ai vizii espiati, aempre in Ince soave l'imagine di Maria (1). Poi vicuo Beatrice, che già in questo secondo dell' Inferno apparisce fin sotterra lucento di chiarezza celestiale; aempre lungo la via orribile di laggiù e ardua del monto, rammentata con desiderio, quasi redentrice dell'anima del Pocta; della qual Beatrico d trionfo negli ultimi del Parestorio non è che l'iniziamento della sua sempre crescente e gioia ed amabilità per le afere della raggiante armonia. Il poco che qui nel secondo dicesi di Lucia è cosa gentile, e prepara a quel più che se ne tocca laddove ell' è rappresentata portaro il Poeta dormeote fin-presso alla porta sacrata. Anco Rachele ritorna, prima che nell'alto del fione celeste, in uo cenno che ne fa Lia, bella anch' easa, con, quale nella Genesi, cogli occhi cispicosi, appunto per dimostrarci come nella fantasia del Poeta e nelle tradizioni religiose del tempo le imagini atoriche si trasfigurino in forma ideale. Ed è imagine storica, trasfigurata, Matilde, nella quale l'antico Guelfo vedeva conciliati a qualche modo i snoi desiderii della riverenza debita alla soprema notestà cristiana residente in Italia colla civile grandezza della pazione e coll' avviamento alla sua futura unità.

Belle, ciascuna d'un suo proprio genere di bellezza,

posto richiaman alla mente quel che dell'invidia altrore è detto: La meretrice che mai dall' ospizio Di Cesare uon torse gli occhi putti (5). E queste parolo rammentano quel cho della donna invereconda e atraziata è in più luoghi tuonato (5). Gli occhi putti rammentano la rabbia forentina, che superba Fu a quel tempo, siccom' ora è putta (6): e dalle riprensioni di sdegnoso dolore contro d lusso sfacciato delle dooce fiorentino (7), il pensiero ricorre alla vedova di Forese, con si care parole commendata, e agli antichi costumi di Firenze pudica (8). Alla vedova di Forese fa contrapposto quella di Nino di Gallura (9), e questo nome rammenta quell'altra Che auccedette a Nino e fu sua aposa (10), la imperatrice nominata insieme con Elena e Didone e Cleopatra, regine totte, Tra le donne in quel cerchio punite, quella a cui ai raccoglic la compassione del Pueto è Francesca da Rimini. Ed è cosa notabile che, tranno le anzidette, altre donno egli noo rincontri nell' Inferno cho Taide e Mirra, l'una personaggio della commedia, della favola l'altra, men persone che simboli (11). (i) Parg., V, XXIV; Par., III, IX. - (I) Inf., VI; Parg., XXIV;

lo figure della Pia, di Piccarda e di Cunizza (1); ma più

preditetta da Bante Piccarda, come Fiorentina e come

affine alta moglio di lui, e tanto più accarezzata con reli-

giosa affezione, quasi per compensare lo sdegno versato

sal fratello esperbo (2). Men pietose che quelle della Pia,

moglie infelico, suonano le parole di Sapia cittadina invi-

diosa (3); ma suonano anch' esse pietà: e per contrap-

(i) Pang., X, XHI, XV, XX, XXVI.

(i) Perg., V, XXIV; Par., III, IX. — (i) Int., VI; Perg., XXIV; Per., III. — (i) Int., XIII. — (i) Int., XXII. — (i) Int., XXI; Perg., XXIII. — (ii) Perg., XXII. — (ii) Par., XXIII. — (ii) Par., XX. — (ii) Par., XXIII. — (iii) Int., XV — (iii) Int., XVIII., XXX.

## CANTO III.

### Argomento.

Entrano per la porta infernale: trovano miste agli Angeli, che furono nè ribelli a Dio con Lucifero uè fedeli, l'anime dei dappoco: tra quali e cosonce Cetestino V. Giungono ad Acheronte, dove l'anime passamo, da Caronte tragillate, a supplizii. Trema la terra, balena una luce, il Poeta cade.

Nota le terzine 1, 7, 9, 10, 16, 17, 19, 22, 23, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 45.

- Per me si va nella città dolente,
  Per me si va nell'eterno dolore,
  Per me si va tra la perduta gente.
- 2. Giustizia mosse il mio alto Fattore, Fecemi la divina Potestate La sonna Sapienza e il prino Amore.
- 3. DINNANZI A ME NON FUR COSE CREATE, SE NON ETERNE: ED IO ETERNO DURO. LABCIATE OONI SPERANZA, VOI CHE ENTRATE.
- Queste parole di colore oscuro Vid'io scritte al sommo d'una porta; Perch'io: — Maestro, il senso lor m'è duro.—
- Ed egli a me, come persona accorta:
   Qui si convien lasciare ogni sospetto,
   Ogni viltà convien che qui sia morta.
- 6. Not sem venuti al luogo ov'ie t'ho detto
  Che tu vedrai le genti dolorose
  Ch'hanno rerduto "l ben dello intelletto....
- E, poi che la sua mano alla mia pose Con lieto volto, ond'i' mi confortai; Mi mise dentro alle segrete cose.
- 8. Quivi sospiri, pianti, e alti gusi
  Risonavan per l'aer senza stelle:
  Perch'io, al cominciar, ne lagrimai.

1. (L) Ma: parla la porta.

- 9. (F) Peccat, Sant'Agostino: Le tre Persone sono insene il principio della creazione, perchè tutte e tra hamo la stessa virità individua di creare. Som: Quel che convinue alla notura divina in zè, conviene a tutte e tre le Persone, come ta bostel, ta appienza e simili. Anoss. La pesa è amore, se giusta. Som: Lo Spirito procede dol Figlio, e dolla Supienza el Anose.
- (SL) ETERNO. AVVIVIO in Armannino: Eterno qui rimangono. Æn., VI: Æternus... terrent. — Lasciatra. Stat.: Tartorea limen petit irreneabile porta. Æn., VI: Patet otri jonua Ditiu; Sed revocure gradum, superanque eradere ad auras, Hoc opus.
- (P) ETERNE. Oli Angeli, spiega il Boccaccio, pe'quali fu fatto prima l'inferno: eterni, non mortali come l'uomo. — ETERNO. Matth., XXV, 41: Ignem acternum.
  - (L) Duno: come uscirò io?
     (SL) Soumo. Georg., IV: Alta estia Ditis.

- (L) SOSPETTO: paura.
   (SL) MORTA: In Virgilio (En., VI) la Sabilla: Nuocuminio opus, Anca, nunc pectore firmo.
   (L) Best: Dio, verità.
- (SL) Dozonose, Vite ss. Pad.; Non munia cost do-
- (F) Bex. Arist., de An., III: Il bene dell'intelletto è tillum beatitudine. Conv.: Il revo è il bene dell'intelletto. Secon. Il folso è il male dell'intelletto. Secon. il revo è il bene di quallo, secondo che è detto nel vi dell'Etica. Secon.: L'ente è il proprio egyetto dell'intelletto.

  7. (SL) Conr. Æn., VI: Rez alto terra et caligine.
  - S. (L) PERCE': onds.

sorrene.

(SL) Quivi. Æa., VI: Hine exaudiri genitus, et uera sonare Verbera. — RIBORAVAN. Æa., IV: Lamentis genituque et famineo ubulatu Tecto fremunt; resonat magnis plansposibus arther. — STELIS. Æa., III, VI: Sine

Dasve sospere, piante, e alte gun Sessonavan per l'aer senza stelle Serch'io, al comunciar, ne lagrimas.

INFERNO, Canto III, Terzina 8.





- Diverse lingue, orribili favelle,
- Parole di dolore, accenti d'ira, Voci alte e fioche, e suon di man con clie,
- Facevano un tumulto, il qual s'aggira Sompre in queil'aria senza tempo tinta, Come la rena quando il turbo spira.
- 11. Ed io, ch'aven d'orror la testa cinta, Dissi: — Maestro, che è quei ch'i' odo? E che gente è che par nel duoi si vinta? —
- Ed egli a me: Questo miscro modo Tengon l'anime triste di coloro Che visser senza infamia e senza lodo.
- Mischiate sono a quel cattivo coro Degli Angeli che non furon ribelli Nè fur fedeli a Dio, ma per sè foro.
- siders noctes. Sine sole domon. VI: Vestibulum ante ipsum prinsique in faucibus Orci, Luchus et ultricas posuere cubilia curar. Paragoniai la poteara di questi con la troppa facilità di que dall'Ariosto: Leconsi un pianto, un prido, un'alta coca, Con un batter di man che anala alle stelle.
- (SL) FAVELLE. Pronnezie che la disperaziono rendeva più aspre. — Arcentzi. L'homo irato sund accertuare pit forte. Distinguo la lingua, il discereo, Facceato, la voco. — Scoot. Æn., XII: Exement lets plengeribes edet.
- 10. (L) Setta: luia oternamenta. Texno tarbias. SEJ Texnetto. Nell'Inferendi Statio, II. Sérider bit of gouitus personum atroque tousultu Ferret apr.— Titra. Int. VI: Acpan inina. — Setua. Etc., I: Terna turbite perfunt. Georg., I: Fretis spirostibus, Lana: Underfurma controle pulcere undem In fataros ciolentus apit. Orazio, dell'araro (Sci., I, 4): Per suala prutope Fertur sil public collectus turbin.
- (F) Testetto. Cypt.: Con grande rumore è strepito di piangenti per l'orrenda caligine. — Testro, Ambr.: Nec tempus illis accedet, quia totos atternitas possidebit. 11. (SL) Onnoa. E., II: Mr tum primum servus cir-
- Sil Onnon. Za., II: Me twin prissess servest circumstetis herror. Meglio qui orror, che cercor, debole e ladeterminato. Cite E. Za., VI: Que volerum forica o virgo, effare, quibure Urgentur parsis? Quis tantus planger ad auras? VINTA. Za., VI: Evicta dolore.
   (L) Loso: lode di bane.
- (SL) Lobe, L'ha Albertano, Virgilio (Georg., III) chiama illaudato Busiride.
  (F) SEXIA, L'Ott.: Dice a, Agustine: non basta
- astenses dal male, se non si fa bene.

  13. (L) Cattivo: vile.
  (SL) Mischiate Bio., IV: Divis... permixtos keroas.
- (SL) Mischiate But., IV: Diria., permixtus herous.

  [Apoc. III, 16. V. Chateaubriand. Essei sur la littérature auglaise, Tom. I, pag. 21, edia. di Bruxilles.]
  - (F) ANGELS. Questa degli Angeli ondoggianti tra Lucifero e Dio è centenza son canonica di Clemente

- Cacciàrli i Ciel', per non esser men belli;
   Nè lo profondo Inferno gli riceve,
   Ch'alcuna gioria i rei avrebber d'elli. —
- Ed io: Maestro, che è tanto greve
   A lor, che iamentar li fa sì forte? —
   Rispose: Dicerolti moito breve.
- Questi non hanno speranza di morte;
   E la lor cieca vita è tanto hassa,
   Che invidiosi son d'ogni altra sorte.
- Fama di loro il mondo esser non lassa;
   Misericordia e Giustizia gli sdegna.
- Non ragioniam di lor, ma guarda e passa 18. Ed io, che riguardai, vidi un'insegna Che girando correva tanto ratta
- Cho d'ogni posa mi pareva indegna; 19. E dietro le venia sì lunga tratta Di gente, ch'i' non avrei mai creduto Che Morte tanta n'avesse disfatta.
- Alessandrino. Str., VII: Aliques ex Angelis propter socordism humi esse lapose, qued nondum perfects ex illa in utrampue portem precliritate, in simplices illem atque mumos expediisment et hebitum, Nella legreada di a. Ben-
- dano sono Angeli cacciati di cielo per mala voglia, senza cò abbiano caspirato. 14. (L. Caccianzi: li cacciarono per non sesere deturpati de'vili. — I azz: si glorierebbero e del vedere in
- pari pone spiriti men rei, s dell'essere etati men vili. (SL) Propusso. Georg., I: Manesque profundi. — Receve. Æn., VII: Regia carli accipit.
- (F) ALCUMA. Alcuno qui non valt sisson. Volere che gli Angeli tiopidi non fonsero messi in inferno per rispettare l'orgoglio degli Angeli ribelli, a du fare Dio troppo cerimonioso con Lecifero e i soni compagal, Se questo fonte, E' poteva non li cacciare all'inferno. 15. (il) Decreent: le lo dire.
- (SL) LAMENTAR. Esopo: R forte lamentare. Cavalca: Comincia a lamentare di bai. — Bastr. Æm., VI: Olli sic breviler fata est longava socerdos:... Cocyti stagna alta vides.
- (L) Monre: che li tolga all'onta tormentosa. —
   Oon: fin de'dannati.
   (SL) Cinca. In senso simile (Æn., ll): Coccepue
- (L) Innzona: indegnata, impariente.
   (SL) Innzona. In Toscana cerco, agomento, per cercate, agomentato. Oxid.: Corda indignantia pacem.
- Li Thatta. Schiera.
   Thatta. Æn., I: Longum... agmen. Da ago, che corrisponde nella rudice a trotta. Dispatta. Inf., VI: Tu feeti prima ch' io disfatte, feetie: nato prima ch' io merit.

- Poscia ch'i' v'cbbi aleun riconosciuto, Guardai, e vidi l'ombra di colui Che fece per viltate il gran rifiuto.
- Questi sciaurati che mai non fur vivi, Erano ignudi, e stimolati molto
   Da mosconi e da vespe ch'eran ivi:
   Elle rigavan lor di sangue il volto,
- Che, mischiato di lagrime, a' lor piedi Da fastidioti vermi era ricolto.
- E, poi che a riguardar oltre mi diedi,
   Vidi genti alla riva d'un gran fiume;
   Perch'i' dissi: Maestro, or mi concedi

### 90. (L) Rifficto: del papato.

91. (S.) CATVEL I VII dispiacciono a tutte le parti, Armanio, nel un laferne L'imine di pupil perbei, che, nè bene, nè male fecror nel monde, una come cation, menno la ria sena frenta. Consocialir Pente informe cartice. La servità impérican tali ristea di readeve gli semisi. Docc. Il facet di Rondio, esposio. Cavvi: Gli abminercio cartici d' Redia chi homo o vile queste persione redpare.

22. GY Vers. Sup., V. 183. Appears unit; communidratests, dit iridi, sinis suppose ricinous nontreave. Exit, XIAV, 9: 16 from not a maniraci, portivent quant non platesto staff; e sempature quant non platesto staff; can Convivin, parlanda del mobilo ladegato: Bios, questo rilimino castro morte, parendo riva. Perchi virres vet-Panno è regione usere. Cir., de Nat. Deve, III. Mile qui mile apple, emension non riedere. Sublett.; Horeu morte morte par cet. — Mascoxa. Sup., XVI, 9: 68 inveitere in invei di loute e di morde. perchi evan dequi

#### d'essere sterminati da tali. 23 (L) Ricotro: succiato,

D'YERM, AUG, VII. EPWA, LXXX. hiptoner giribes camendon, renduct remains atterenden. Its, LXVI. 24: Pronis crevas sos souvietes. La ber pigritic attendand, in a standarda di succionale. Its pigritic attendand di succionale. In etta simulation, con a companio del morzi somini, carcin in laferno co-accep per indicer oco Solone, che in certi monenti pur che sia forza anco all' somo parifico farri di parte. Ri Dantes succionale prate si for. Ma altre è premiere un partito, attr' è nomere una partito, attr' è apoure una partito, attr' è apoure una partito, attr' è apoure una partito, attr' è poure un partito, attr' è poure un partito, attr' è pour partito, attr' à pour partito, attribute de la companio del la companio de la companio de

(SL) RIGAYAN, .Ea., XII: Rigot gross criebre.

### (SL) GENTE. En., VI: Huc omnis turka ad ripas effusa rubbat: Matres atque viri - Quive viri tanto complirint aguine ripas.

- Ch' io sappia quali sono, e qual costume Le fa parer di trapassar si pronte, Com' io discerno per lo foco lume. —
- Ed egli a me: Le cose ti fien conte Quando noi fermerem li nostri passi Sulla trista riviera d'Acheronte. —
- Albor, con gli occhi vergognosi e bassi, Temendo no 'l mio dir gli fusse grave, Infino al fiume di parlar mi trassi.
   El ecco verso noi venir per nave Un vecelio, bianco per antico pelo, Gridando: — Guni a voi, anime prave!
- Non isperate mai veder lo cielo.
   I' vegno per menarvi all'altra riva
   Nelle tenebre eterne, in caldo, e 'n selo.
- Più lieve legno convien che ti porti. 32. E 'l duca a lui: — Caron, non ti crucciare. Vuolsi così colà dove si puote Ciò che si vuole. E più non dimandare. —
- 25. (SL) QCALL, An., VI: Ameas (miratus enin, motungue tunnits) Dic, oit, a Virgo! quid vult concurrus ad muneu? Quidre petunt animae?
- 26. (L) Coxte: note.

  (SL) Taista. Georg., IV: Palus momabilis. Acheronto, ia greco, valo il contrario di salute, di gioia. --
- RIVIERA. Æn., VI: Pedem., Advertore ripæ. 27. (IA No '1: che non'il. — Teasus: astonal, ritrassi. 28. (Sla Vecemo. Æn., VI: Portitor has horreadus aquan et flumina nerrot Terribili squalore Cheron, cui
- plurima sucuta Canitics inculta jacet... Jam senior; sed cruda Deo viridisque senectus. 29. (F) Calso osto. I due supplizii dominanti doll'Inferno di Daste, Som., Supp. 97: Le pens de damenti:
- funce, tencher, pianto.

  36. SL3 VV.a. Zu., VI: Navita quos jaus inde at
  Signia prospeció ab undo Per tacitum neusus irc... Sie
  prior aggreditur divis, asque increpat ultro... Umbravum
  hie levas est, anuni nocisione sopore; Corpora vira nelas
- Stycia rectare earina.

  81. (L) Pentu: trogitti.
- (SL) Penro nel Veneto il navicello da passare l'anni. Qc: Georg., IV: Nec portitor Orci... objectous possess trausire poluden. Larve. Le animo bame vanno su un resella melletta e leggere alla pinggia del monato del Perrgatterio. (Parrg., IL).
  - 32. (L) Conk: in cicle.



Ed oco rerse nos venir per nave Un reschio bianco per antico pelo, Gudando Guai a voi, anime prave

INFERNO, Caste 101 Terzion 28

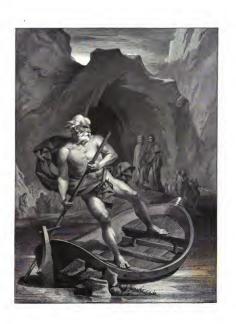



- 33. Quinci fur queto le lanose gote Al nocciner della livida palude,
- Che intorno agli occhi avea di fiamme ruote. 34. Ma quell'anime, ch'eran lasse e nude, Cangiár colore e dibattero I denti,
- Ratto che 'nteser le parole crude. 35. Bestemmiavano Iddio e' lor parenti, L'umana specie, il luogo e il tempo e I seme
- Di lor semenza, e di lor nascimenti. 36. Poi si ritrasser tutte quante insieme, Forte piangendo, alla riva malvagia Ch'attende ciascun uom che Dio non teme.
- 37. Caron dimonio con occhi di bragia, Loro accennando, tutte le raccoglie: Batte col remo qualunque s'adagia.
- (SL) Cason. Curone osa sempre Armacolco. -CRUCCIARE. In Virgilio, la Sibilla a Caronto: Abriste moreri, (Æn., VL)
- (F) Vuola. Sap., XII, I8: Subest... tibi, cum vobusris, passe. Virgilio, alla Sibilla: Potes ... ounia. (Æo., VI.) 83. (L) Quinci: allora. - Lanose per barba, (SL) QUETE. Æn., VI: Robido ora quièrunt. - Tumida ex ira tum corda residunt. Proprio de vecchi quando
- sono inquieti, è agitare le gote. Cost Madama Perticari. - LANOSE. Apoc., I, I4: Capelli candidi come lana bionca. Stat., 11: Vettera nota Thirecia. - Noccuiga. Æa., VI: Navita... tristis. - Livioa. Æo., VI: Vada livida. [Catul., XVII, 10:] - PALUDE. Georg., IV: Tardaque palus inamabilis unda. - Ruove. Æo., Vt: Stant lumina flamma. - XII: Ardentes oculorum orbes. 34. (L) RATTO: tosto.
- (SL) Nung. Nel 1304 allo spettacolo del ponte alla Carraja rappresentante l'inferno - altri gramo figure d'anime ignude. » (Vill. VIII, 69.) - DENTI. Aug., Vit. Erem.: Stant miseri stridentes dentibus, mudo latere palpitantes, aspects horribites, dejectique pudore. 35. (L) PARENTI: genitori. - Sema: la prossimo, la
- lontana gonerazione, l'umana natura; il luogo e tempo del oascere
- (SL) PARENTI. Vit. ss. Pad.: Bestchmiare la modre. - Sama. Is., XIV, 22: Perdam Babulonis nomen et reliquias et germen et progeniem.
- (F) topro. S. Tommaso, nella Somma, tocca della bestemmin de' daccoti (2, 2, 13.). 36. (SL) RITRAGER. Eran venute sparte, nota il Boc-
- caccio, ATTENOS. Hor. Carm., III, 11: Seroque foto, Que mement culpus etiam sub Orco. - Texes, Comune, oella Bibbia o oc Padri, timere di Dio.
- 37. (L) BRAGIA: fiamms. ADAGIA: indugis. (SL) Bracia. Un del trecento rendo l'ardentia lumina di Virgilio, occhi abbraciati. - Racroutte.
- Æn., VI: Navita sed tristis nunc has accipit illas; Ast alios longe summotos arcet arena. - Ruma Æn., VI: scote a quella di Dio nell'ensere inferno a sè stessa.

- 38. Come d'autunno si levan le foglie, L'una appresso dell'altra, infin che I ramo Vede alla terra tutte le sue spoglie; 39. Similemente il mal seme d'Adamo
  - Gittansi di quel lito ad una ad una Per cenni, com' augel per suo richiamo.
- 40. Così sen vanno su per l'onda bruna: E, avanti che sien di là discese, Anche di qua nuova schiera s'aduna.
- Figliuol mio (disse il maestro cortese). Quelli che muoion nell'ira di Dio, Tutti convengon qui d'ogni paese.
- 52. E pronti sono al trapassar del rio, Chè la divina Giustizia gli sprona Si che la tema si volge in disio.
- Ratem conto subigit. ADAOIA. Æo., VI: Alias animar, qua per juga longa sedebant, Deturbat.
- (P) Dimonio. Virgilio (.En., VI) lo chiama Dio: a Dante, questo, come tatti gli altri enti mitologici. è spirito diabolico. Psal. XCV, 5: Omnes dii gentium demonia. Michelangelo nel Giudizio dipingo Caronte secondo il modello, dice il Vasari, del suo famiatiorissimo Dante.
- 38. (L) APPRESSO: dopo. (SL) Vans. Georg., II: Miraturque novas frondes et non ma poma. Ko., Vt: Quam multa in silvis qutussni frigore primo Lapea cadunt folia.
- 39. (L) Mat: i rei nomini. (SL) SEME. Is., I, 4: Voc... populo gravi iniquitate, semini nequant - Giveansi. En., VI: Pars .... aversi tenuere. (Io accordo seme coo gittansi.) - Atoga. Fa., VI: Ad terram gurgite ab alto Quam multar glomerentur ares, ubi frigidus annus Trans pentum fuast. et terris immittit apricis.
- 40. (SL) BRUNA. Æn., V: Floctus.... atres. Hor. Carm., II, I4: Ater flumine languido Cocytus errans. Ea., VI: Turbidus hic cano vastaque voragine gurges. Stat., VII: Atroque Ditie flumina.
- 41. (SL) CONVENCON. ÆB., II: Undique convenere, Ov. Met., IV :... Umbrarque recentes Descendunt illes simulacraque functa sepulcris... Utque fretum de tota flumina terra, Sic ounce animas locus accipit ille, nec ulli Exiguas populo est. Ramusentisi il vorso,... Inferno li ricere.
- 49. (L) TEMA: par che desiderico la pena temuta. (SL) Rio. Può cesero più che ruscello: in altre lingue rossanze è gran fiume.
- (F) TEMA. Siccomo nel Purg., l'anima fio che con abbia espiato, vuolo il proprio termeoto; così nell'Iof. la stessa disperaziono sospingo il dannato nel vortice sicila pena; code la volontà sua, tuttochè ribello, con-

43. Quinci non passa mai anima buona:

E però, se Caron di te si lagna, Ben puoi saper omai che i suo dir suona. -44. Finito questo, la buia campagna

Tremò si forte, che dello spavento La mente di sudore ancor mi bagna.

- ---

 (L) Te: vivo. — Scona: significa.
 (SL) Brona. Æn., VI: Nulli fas casto sceleratum insistere limen. — Scona. Som.: Quod nontre sonot.
 (L) Menue: memoria dello spayento avuto.

(SL) Trent. Æn., VI: Sub pedibut mugire solum. Georg., IV: Terque fragor stagnis auditus avernis. La terra lagrimosa diede vento,
 Che balenò una luce vermiglia,

La qual mi vinse ciascun sentimento: E caddi como l'uom cui sonno piglia.

45. (SLI LAGRIMGEA. Æn., VI (dell'Inferno): Lugentes campi. Hor. Carpo., L. 21; Bellium locrumousen.

(F) TREAR Cle., de Div. II, IU: Piace agli stoici che gli conditi della terra freddi, come si consinciano a muocere, siano i renti. – Balleno Forre qui accenne al fulmine ch'esce di terra già noto agli Etraschi, al dire di Seneca. — Soxos: Æa., VI (dell'infarno): Noctia soppore.

L'intensience del cante è l'irris, sublems aux da seriantes la prima che amplifica dent la se-contes il Bere delle terra à rencolos efficiente per la contes de l'acceptante per l'acceptante per la configue de la configue de l'acceptante per la configue de l'acceptante per la configue de l'acceptante per la configue de l'acceptante d

Ma nuovo in tutto è quel comparare il coefondersi delle voci disperate all'arena aggirata dal turbine. Quelli che peccerono di desporaggine, sominti e cor-

reve e pasacechistii, e il naque love oni la lagrime de hevuto da vermini. Il mecclarili egili naggli da noe obbersi il conaggin se dull'amere në dell'odio, e conectie da somo di patrici cho non dovere o qui extiti con-fundere Celestino, non fosis åtre perche, perseguitate da Besitiatis, s'ebevra destare le composisson di Danat. Ma la gestilicrae modesta dell'anima altern si dimostra ice qual chinare pri loccité a tuere depo la risporta di Virgilio alla quarta delle interregazioni suo; che a lei stero e cia palcoa troppo medeste.

# CELESTINO V, BONIFAZIO VIII, E ALTRI PAPI.

Dante fra i dappoco riconosce alla prima alemno de' già noti a bai, o così marchia gli uomini del suo tempo. Poi guarda e vede Celestino, e nel veierlo, incontamente intende ed è certo che coteste sono le anime de' dappoco, Nell'incontamente e nel certo, quanto veleno I

Celestino nel 1291 rinnazió, dopo cinque mesi e otto giorni, al papato, e gli successe Bonifazio, l'amico de' Guelfi (1), da cui tatti i mali di Dante. Questo è il gran rifiuto, il rifiuto di quello che il Poeta chiama (2) gran manto; del quale rifiato l'Ottimo disse; donde la Chiesa di Dio e'l mando incorrea in grandi pericoli. Così spiegano Benvenuto e altri antichi. Il Caro, in una lettera, nomina, tra i degni amici della solitadine, Celestino. Egli accettò con terrore il papato; era dunque umiltà la sga. non viltà. Bonifazio lo perseguitò accanitamente. Gettato dalla tempesta a viè del Gargano, mentre stava per nossarre l'Adriatico, fa tratto in un castello della Camponia nel 1296, e ivi mori. Bonifazio, al dir del Boccaccio, il fece in una piccola chiesiccinola, senza alcuno onore funebre, seppettire in una fossa profondissima: acciscebé alcuno non curasse di trarnelo giammai. Fu nel 1313 canonizzato da Clemente: ma Dante allora aveva già scritto l' Inferno.

Force if ridius fairs one per moto speatners, me slope it inverse, come decreasi, assessigh the blustine, sperce or Date non multi-generae; continuente quel ridius oi Date non multi-generae; continuente quel ridius oi després de presente contra co

razione di quella irensi passionata che le da appetto di fersita, frama possible che Bostiliario chiralesso di frate guerriera e politico del come vincere i suoi nemaci, e che questi di consigliasse nois forer ma froche. Del resto, la profissioni di Celtricio surà ritorata terrabbi pià che appetro negli occhi di Bostiliano insultato di suoi inderno insissifati e combattio simetti. La qual ritrista fone dimostra quante eccolume il giusto le lofi di tulmo dete alla sapiemas spidicio del dispersante o companto de Dante.

I pagi Auque assis Cammonia hisianati, altre a Colesian ad Limbo per adpropringise, a Marina nel Purpusiano ad Limbo per adpropringise, a Marina nel Purputorro per phintenerie, e ad Admon via atenu per a ratical sono ad Tilarena Australia, che ergi per induspio assercio con admonia del propositio del propositio del prima persona del circulto del propositio del ratico a consistente va especiale del ratico del propositio del propositio del propositio del Arring VIII i corona del tiene Universidad comuna XXIII, d'annoce a sono d'espi como Comman XIII, d'annoce a sono del propositio d

Me agis one risusga be reversus delite semue chieri, od der gens marie for an post non persor a: this puerda del ginus que che la topo mande est side di accessare del del ginus, e che li topo manto est side di accessare del constitución de la companio del constitución del constitución de veloción facilità del propositio del egil, mines france, moi prosumisses parela occumante a ceptic mines france, moi prosumisses parela occumante a conteste cio diferen se passo en un rice un piecesti; chapposible ael Possum assos passibi di pene esterne gil crescio a conteste cio diferen se passo o un rice un piecesti; chapcioni del propositio del propositio del propositio del conteste del propositio del propositio del propositio del mente la pedida del manuestari con la presenta concessiva, foregento al grando (statistic del "e) non resutoral del propositio del propositio del propositio del conderni, foregento al grando (statistic del "e) non resutario del propositio del propositio del propositio del conderni, foregento al grando (statistic del "e) non resutario del contra conserva del propositio del p

(f) Inf., XI, XIX; Perg., XIX, XXIV; Par., XXVII, XXX.—
(7) Inf., II, XIX; Perg., XIX. E and IX del Perpatorio e sel V del
Paradios fittens rails podenti delle chiavi.—(3) Inf., X, XI, XXVIII.

(4) lef., XIX, XXVII. - (2) Purg., XIX.

il qual dovers par essergii summoris osseria (1). Me dei pajo del prelate e del clienci in genera tecca nella cressia care la care a responsio di suranzia o di simoni (2): mella coccada, cue e detto della percenciacio di Germente e della coccada, cue e detto della percenciacio del Germente della coccada, cue e propriez colorce che non lusciano se-dere Castre sulla sella; e il dovere detto del non i divere el regio in propriez colorce che con lusciano se-dere Castre sulla sella; e il dovere detto del non i divere e il regio in terregia colorische con quello della priezi e cedà trisiene della dissona constantanza di eregio della considera della considera di si sponso della considera di si si opposi controli della considera di si si opposi

al segos dell' aquil, non meno di chi lo cendonte approprombottole: si il dore è prinisto ten l'intrisi di Fernasprombottole: si il dore è prinisto ten l'intrisi di Fernasquell'adulatione; al dore è commendiata lis porretti spons a Franceco d'Assisi, fino a lui disperginte, e a propositio di tie di Damenco pittate contri il l'intropole di sentenza severa: ci il dore reconsi alla corte di Roma i dolori o di France del Danego di sono trafficciari l'amero del fiotreo che in seconoccer l'Apostio pescatore in granta del Distilizia inizio sinte monete; a silva preserie recondo e Distilizia inizio sinte monete; a silva preserie recondo e di preserie posta di ministrero dello conserve, o gi di cili del regione attizzati. Ci

(1) int, XIX, XXVII; Post, X; Par., Xi, XXVII. — (8) int, VII, XIX. — (5) Part, III, VI, XVI, XXXII, XXXIII.

(1) Per., VI., IX., XI., XII., XVI., XVIII., XXI., XXIV., XXVII.

## CANTO IV.

### Argomento.

Si troca nel primo cerchio, portatori da forza superna. Il si non baltezzali: bambi e alutta. Estro a su recito di lume dimorano i suvi è bouno di non rechettere in Oristo. L'Inferno danteco è un cono revectato, diviso in nove ripiani circolari, come i gradi regil unitoti anfluetri. Nel primo, che è il Linbo, sono è la pena del senso, ma oòo del damos, San Tomansa divisi esponto l'Inferno in te parti: eli ficuntili, de partirarità, el de' damosti; e Dune ai partirarità, gib bosti, sostituice i sarii e gli eroi. Taluni britati di vici; in Dune (a perura il Docacco) l'i condière come simboli.

#### Nota le terzina 2, 4, 10, 18, 20, 22, 23, 28; 35 alia 43; 50.

- Ruppemi l'alto sonno nella testa
   Un greve tuono: sì ch'io mi riscossi
   Come persona che per forza è desta.
   E l'occhio riposato intorno mossi,
- Dritto levato; e fiso riguardai Per conoscer lo loco dov' io fossi. 3. Vero è cho'n su la proda mi trovai Della valle d'abisso dolorosa.
- Che tuono accoglie d'infiniti gual.

  4. Oscura, profonda era, e nebulosa
  Tanto, che, per ficcar lo viso a fondo,
  Io non vi discernea veruna cosa.
- SL) Reffent. En., VII: Olli sommuse ingene rupid paror. Vit. Nuov.: Lo mio., sonno... si ruppe. — Alto. En., VIII: Sopor alius. – VI: Alta quies. — Testa. Dan., VII, I: Visio capitis ejus in cubiti eso. — Teono. Econo. Il tumo. d'infiniti quie Alla terrina 3.
- Forse il tuono... d'infiniti guai, della terzina 3.

  3. (SL) Proco... La valle è tonda, cista dal fiume o va dichinando, e stringendosi... Touso. Æn., Vl: Intenst ore. XII: Exerciter clamer... carlum tonat cumuttu.
- (L) Viso: eochi.
   (SL) Viso. Conv.: Non si lasciano vedere senza fa-
- tica del viso.

  (P) Oscura. Jer. Thr., III, 6: In tenebrosis collo cavit me, quasi mortuos sempiternos.

- Or discendiam quaggiù nel cicco mondo (Incominciò 'l poeta, tutto smorto).
   Io sarò prime, e tu sarai secondo. —
- Ed io, che del color mi fui accorto,
   Dissi: Come verrò, se tu paventi,
   Che suoli al mio dubbiare esser conforte? —
- Ed egli a me: L'angoscia delle genti Che son quaggiù, nel viso mi dipigne Quella pietà che tu per tema senti.
- Andiam; chè la via lunga no sospigne. Così si mise; o così mi fe 'ntrare Nel primo corchio che l'abisso cigne.
- Quivi, secondo che per ascoltare,
   Non avea pianto, ma' che di sospiri,
   Cho l'aura oterna facevan tremare.
- (SL) Morno. Ov. Met., V: Opaci mundi. Primo. Accenna alla descrizione dell'Inferno fatta già da Virgilio.
- 6. (h.) Coton pallide soo. Dunniars: dubitare.
  7. (l.) Senvi: giudichi esser timore.
  (St.) Pirrà. Era anch'egli in quest'angoscia. Così nol III del Parg., pensandovi, risones surbato. Sanvi. I Latini: Ser escuis (così qiudico). Conv. II, 41 Aristo.
- tile pare ciò sentire.

  8. (L) Sesriors: ol sospiage a far presto.
- 9. (L) SECONDO: secondo che si poteva intendere ascoltando. — Avea: era. — Ma'cue: feorebe.

- E ciò avvenia di duol senza martiri,
   Ch'avean le turbe, ch'eran molte e grandi,
   E d'infanti, e di femmine, e di viri.
- Lo buon maestro a mo: Tu non domandi Che spiriti son questi che tu vedi. .
   Or vo che sappi, innanzi che più andi.
- Ch' ei non peccaro: e s'egli hanno mercodi, Non basta; porch' e' non ebber battesmo, Ch'è porta della Fede cho tu credi.
- E se furon dinnanzi al Cristianesmo, Non adorăr debitamente Dio.
- E di questi cotai son io medesmo.

  14. Per tai difetti, e non per altro rio,
  Semo perduti; e sol di tanto offesi,
  Che, senza speme, vivemo in desio. —

45. Gran duel mi prese al cuor quando lo 'ntesi; Perocchè gente di molto valore Conobbi che 'n quel Limbo eran sospesi.
46. — Diumi, maestro mio, dimmi, signore (Comincia' io; per volere esser certo

Di quella fede che vince ogni errore);

17. Uscinne mai alcuno, o per suo merto
O per altrui, che poi fosse beato? —

E quei, che 'ntese il mio pariar coverto, 18. Rispose: — l'era nuovo la questo stato, Quando ci vidi venire un Possente, Con segno di vittoria incoronato.

Trasseci l'ombra del primo parento,
 D'Abel suo figlio, e quella di Noè,
 Di Moisè legista ubbidiente:

(SL) Saronno, Scoreio simile nella Somma: Sonondam quod kono. — Ma'cuz. Mogie quem, Vive in Piemonte. L'una nel XXVIII dell'Inf. — Modo o prozzazale e italiano. Il mosi franceie, il mo nestre, iono accorciamento del mogie. Sallustio e altri usano mogie in sono di mo.

(F) NA cag. Ott.: Non v' è pianti, però che 'l t pianto procede da pena e da tormento; ma sospiri che tequono al dirio.

10. I.J. Drot. dello refrita. — E GRANDI: e cinscuna grande. — Vita: uomini. (SL) INFANTI. Æm., VI: Motres atque viri.... pueri insuptrayue puelle. — Continua cudita: vocce, voqitus et ingene, Infantunoque anima funke in limine.

primo; Ques dulcis vita exsertes, et ab uberc reptos Abstulit atra dics.

11. (L) Ann: vada.

SL) Dimanni. Nem rispose subito alla domanda fatta da Danto nell' altro canto. Qui per compenso il buon maestro gli spiega la cosa da sk. — Vent. Æn., VI: Herc omnis, quom ceruis, mops, inhumatopue turba est. — Axos. È in sutori del sec. XIV e del XV.

(L) Mercero: moriti di bena.
 (SL) Mercero: Par., XXXII, 25.

(F) Ponta. Janua uncrumenterum è dette il battesimo, Som.: Per il battesimo opresi la porta del ciclo. Del Limbo, nella Som., 3, 1, 52, o Suppl., 69. 23. (L) Dio, ma idoli.

se. (b) Desitamente. Son: Molte anno le apecie di superstizioni e indebito culto del vero Dio.

14. (b) Rio: reith. — Orrasi di dolore.

(SL) Rto. Purg., VII, 3.
(F) Dusto. Som.: La gioia a il diletto sono del

bene presente ed aruto; il desiderio e la speranza, di bene non ancora acquistato. 15. (P) VALORE. Monar.: Nessuno, quantumque perfetto di virtà suorali o intellettuali, sexto fols solorer si può. Quecto la roginer unuana per si non può teder che sia giusto, una ciutata dalla Fele può. In Virgilio, Esca compiange la sorte de' stopcal lanepoliti. Multa putana, sortempue anisso misroratus iniquam (Ela., VI).

16. (L) Vincz: Rispondendo a ogni dubbio.
(SL) Secuosa. La compassione dello atato di Virgilio sontita da Dante, rondo ragiono di questo doppio

titolo, ch'è una lodo delionta e piotosa. #7. (Li Uscunse del Limbo. — Alfrau: di Gesti Cristo. — Coverto: accennanto alla scesa di Gesti Cristo. (SL) Coverto. Albori.: parole coperte.

18. (L) Nuovo: morto di poco. — Possenze: Gesti Cristo.

(SL) Ntovo. Da meno di cinquant'anni. In questo senso Virgillo (£h., VI): Recess a vulnere Dido Errabat silra in magna. — Possantz. Sacch.: Un possente di coelle città.

(F) Possente. August., Serm. de Pass.: Cristo quando amb all'Inferno, discree, spezzo le porte e i serrami di quelle z scioles tutti i Giusti. — Vivvonia. Som.: Dalla morte fa fatto Cristo riscitore gioriuo.

(L) Ct: no. — Parente: Adamo.
 (SL) Trassect. Ci per se anco in proca, o viene a hinc.

20. Abraám patriarca, e David re; Israel con suo padre e co' suoi nati, E con Rachele per cui tanto fe;

21. Ed altri molti; e fecegli beati. E vo' che sappi che, dinnanzi ad essi, Spiriti umani non eran salvati. -

22. Non lasciavám l'andar perch' e' dicessi, Ma passavám la selva tuttavia, La selva, dico, di spiriti spessi.

23. Non era lungi ancor la nostra via Di qua dal sommo, quand'io vidi un fuoco Ch'emisperio di tenebre vincia.

24. Di lungi v'oravamo ancora un poco, Ma non si ch'io non discernessi in parte, Che orrevol gente possedca quel loco.

25. - O tu ch'onori ogni scienza e arte, Questl chi son, ch'hanno cotanta orranza Che dal modo degli altri li diparte? -

90. (L) ISRAEL: Oincobbe. - Padan: Isacco. - Nati: 26. (L) ONEATA: onoruta. - NEIRA: nol mondo. dedict field AVANZA: distingue. (SL) Fr. Petr.: D' aver non gl'incresce Sette e 27. (L) Pea: da. - L'Omnas: Virgilio.

sett' anni per Rachel servito, 91. (P) ALTRI : Greg., Ep. VI. 18. - SALVATI, Som. : Aliani fucrunt salcati. 99 (L) Dicesa: dices

(SL) Dicasat. Nel IX dell' Inferno chindeni per chiudesse. - Salva. Arios.: Sclea d'aste e di spade. 23. (L) Sonno, di dove movemmo. - Vincia: vinecva, o sincietor, cingera,

(SL) Sommo. Non lontani dal flumo da cui ci partimmo, ch'era più ia alto se la velle era fonda. E però disse: Or discrediam, - Viol. Noe lo vedeva quando flece il vise a fondo (terz. 4). - Fuece, Virgilio, degli Elisi (Æn., VI): Largier hic campes orther et lumire vestit Purpureo. - Vincia. Solia nel Petrarca per solee : se pen viene forse da riscire; e nel XIV del Paradico ha rinci per rincoli, e più sopra cerchie che l'obigso cique, Le tenebre circondavane il fuoco: e il fuoco vinceva le tenchre

(F) TENERRE. In altro senso, Sap., XVII., 20 c XVIII. 1: Essi crono a sè niù gravi delle tenebre. Ma a' santi tuoi era grandissima luce, 24. (L) ORREVOLE: onorevole.

(SL) DISCERNESS. A taluno che no vedeva, o alla forma del nobil castello. - Possenza. Stat.: Possessoque manibus arra.

23. (L) Tu, Virgilio, - ORRANZA: ocorneza. (F) Oxons. La filesofia morale e la naturale, spiega il Boccaccio; la teoria e la pratice, l'Ottimo. Qui Virgllio è come simbolo della sapienza umano. Altrimenti la lode sarebbe smodata. Ma scienza era allera la sterca poesia: cosi l'Ottimo,

26. E quegli a me: - L'onrata nominanza Che di lor suona su nella tua vita, Grazia acquista nel ciel, che si gli avanza.-27. Intanto voce fu per me udita:

- Onorate l'altissimo poeta: L'Ombra sua torna, ch'era dipartita. --

28. Poi che la voce fu restata e queta, Vidi quattro grand'Ombro a noi venire:

Sembianza avevan nè trista nè lieta. 90 La huan maestro cominciò a dire-

- Mira colui con quella spada in mano. Che vien dinnanzi a' tre si come sire.

30. Quegli è Omero, poeta sovrano; L'altro è Orazio satiro, che viene; Ovidio è 'l terzo: e l'ultimo è Lucano.

31. Perocchè clascun meco si conviene Nel nome che sonò la voce sola, Fannomi onore; e di ciò fanno bene. -

(SL) Upita. Matth., II, 18: For in Roma audita est. Æn., III: Gemitus... auditur, 25. (La Ouera : cessata la voce, conto il suono di lei.

(SL) OMPRE. Son questi i poeti che a Dante parevano sommi. Omero al suo tempo era noto (Vita Nuovai, e anche Armannino fo cita (Pelli, pag. 85 e seg.). Notissimi gli altri, e Dante li studiava con cura; i quali (dice di lore) l'amica solitudine invita a visitare,

(F) NE TRISTA, perché non infelici nffatto: non LIETA, perchè senza speraeza. Innoltre è propria della sapionza questa temperie d'affetti. Donto è più cortese a' poeti non cristiani che a' Santi non ghibellini. Ang. de Civ. Dei, XIV, 26: Nell'uomo giusto nihil triste, nihil immaniter lettern

29. (L) SIRE: sigeore. 30. (L) SATURO: Satirico.

(SL) SATIRO, Lo nomina nella Volgare Eloquenza.

Nel Convivio cita Orazio, o chiama Satiro robile Giovenalo; e anco i Latini satyrus, scrittore di satire. -Ovento. V. Volg. Eloq.: Mon., p. 44 e 45; Inf., XXV; Lett. 42. - Ultimo, Pit ampelleso e però più flacco. Nella Volgare Eloquenza, nelle Lettere, nella Monarchia (pag. 37, 44, 46, 47, 50, 72, 96), nol XXV dell'Inf., e altreve accenna a' suoi versi

31. (L) Nous ...: son tutti poeti. - Solat una di quettro, c unanime.

(SL) Converse. Som.: In quo alia animalia cum homine convenient. Bocc., IX: In 1010, cioè, che i lor padri odiarena, tento si conrenirano. - Sola. Æn., V: Von osneibus una. Mart. in Amph., III: Von diversa smat: monularum est rox tomen una. - Bene. Non nor-

- 32. Così vidi adunar la bella scuola Di quel signor dell'altissimo canto, Che sovra gli altri, com' aquila, vola. 33. Dacch' ebber ragionato 'nsieme alquanto,
- Volsersi a me con salutevol cenno; E 'l mio maestro sorrise di tanto.
- 34. E più d'onore ancora assai mi fenno: Ch'ci sì mi fecer della loro schiera: Si ch' lo fui sesto tra cotanto senno.
- 35. Così n' andammo infino alla lumiera, Parlando cose che 'l tacere è bello,
- Sì com'era il parlar colà dov'era. 36. Venimmo al piè d'un nobile castello, Sette volte cerchiato d'alte mura.
- Difeso intorno d'un bel fiumicello. 37. Questo passammo come terra dura: Per sette porte entrai con questi Savi: Giugnemmo in prato di fresca verdura.
- 38. Genti v'eran con occhi tardi o gravi, Di grande autorità ne' lor sembianti; Parlayan rado con voci soavi.

ch'onorino me, ma la me l'arte loro. Così Dante sperava essere ouerato poeta della sua patria; o eredeva

all'arte debito quest'opore. 39. (L) ABUKAR: adunarsi. - Signon; Omero. (F) Stoxon. Omero, maestro di Virgilio, d'Orazio, di Lucano, e lo ato da Ornzio (De Arte poet.) ne' versi : Res gestre regunque ducumque, et tristia bella, Quo

scribi possent numero, monstrucit Homerus, citati da Pictro di Dante. Altrove (Rpist., I, 2): Quid sit pulcrum, quid turpe, quid utile, quid non, Plenius ac melius Chrysippo et Crantore dicit, che dichiara come la poesía poesa onorare ogni arte e scignza. Altri potreble per and Signor intendere Virgilio l'ultimimo poeta : ma nel XXII dei Purgatorio dice d'Omero: Quel Greco che le muse lattur più ch' altro mai. 33. (L) CENNO: di saluto,

(SL) SALUTEVOL. Come convenerole per conveniente, acremerole per arremente, e simili.

St. (L) Si. Riempitivo; ma rincalza

35. (L) LUMBBA: Lome diffuso nell'aria.

(SIA LUMBERA, Dante, Rime: Dogli occhi suoi gittura una lumiera. - Tacraz. Cose troppo oporevoli a Dunte, Parlando co'grandi, la coscienza della grandeze i non è orgoglio; co'piccoli, che frantondono, è vanità. 36. (SL) Nonze. L'usa anche Dino.

37. (L) DURA: asciutta.

(SL) VERBURA. ÆD., VI: Decemere locus lectos, et amerna vireta Fortunatorum nemerum.

35. (SL) TARDI. Purg., VI: E net mover degli occhi

39. Traemmoci così dall'un de' canti, In luogo aperto, luminoso, e alto, Si che veder si potén tutti quanti.

40. Colà diritto sopra 'l verde smalto Mi fur mostrati gli spiriti magni;

Che di vederli in me stesso m'esalto. 41. Io vidi Elettra con molti compagni: Tra' qual conobbl ed Ettore ed Enea,

Cesare armato, con gli occhi grifagni, 42. Vidi Cammilla, e la Pentesilea

Dall'altra parte; e vidi 'l re Latino, Che con Lavina sua figlia sedea.

atto dismaga. Perebè la tardità sola potrobb' essere stupidezza; però aggiunge gravi, e nel Purgatorio, esesta. (F) PARLAVAN. Vico: Non mai in suono alterata, nè in tempo affrettata, parola.

39. (SL) Al.To. Æn., VI: Et tunnshan capit, unde ommes longo ordins possit Adversos legere, et renientum discere vultus.

40. (L) SMALTO: d'erba. (SL) MAON. Æn., VI: Defunctaque corpora vita

Magnanimsia heroum. - M'ESALTO, Verso citato con ammirazione dal Byron, 41, (L) Garragn: quasi rapaci.

(SL) ELETTRA. Æn., VIII: Dardonus, Itiaco primus pater urbis et auctor, Electra, ut Graif perhibent, Atlantide cretus, - Compagns, Trojani, discendenti di lei; tra'quali Ettore ed Enea, l'uno difensore di Troia, l'altre portator dell'impere in Italia. Perè da Enca salta a Cesaro. Elettra, meglie di Corito re d'Italia e madro di Dardano re di Troia, qui posta forse per indicare ch' Enca sul Laxio aveva quasi diritto d'eredità, como dice ael libro De Monorchia. Con ciè dava un diritto d'eredità fino a Cesare, discendente di Julo, Elettra ebbe tal diritto da Giove; e il Poeta la nomina nel detto libro con Ettoro. Nell'Eliso di Virgilio (Æn., VI): Hic genus antiquum Teucri, pulcherrima protes, Magnanimi heroës, noti melioribus annis, Ilusque, Assuracusque, et Trojer Dardanus auctor. - Ettors. Æn., VI: Hectoris magni. Fiori d'Italia: Ettore ed Enea areano li maggiori animi, ed crave più forti in arms. - Casars. Æs., I: Navcetur pulchra Trajanus origins Cersar, Imperium Oceano, fascam qui terminet astriz. Da Troe discendono in una linea Erittonio, Laomodonte, Priamo, Ettere; nell'altra, Assaraco, Capi, Ezea, Anchise, Julo, ultimo Cesare, non d'altre ree, dice Dante, che di non aver avuto il battevimo. - GRIFAONI. Come di sparviero, e come d'uno Grifime, dice l'Ostimo. Svotonio dipinge Cesare certit oculis. Boce.: Con due occhi in testa che parerano d'un falcon pellegrine. Negli occhi di Enrico VII, lodato da Danto, notano gli storici una particolarità non dissimile.

49. (SL) LATINO. Dies on inedito trecentista: Quinto

onesta e tarda. - III: La fretta Che gravitate ad ogni re d'Italia, dat quale noi Baliani siamo chiamati La-

- 43. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino; Lucrezia, Julia, Marzia, e Corniglia. E, solo in parte, vidi Il Saladino.
- 44. Poi che innalzai un poco più le ciglia, Vidi 'l maestro di color che sanno, Seder tra filosofica famiglia.
- 45. Tutti i' ammiran, tutti onor gli fanno, Quivi vid'io e Socrate e Platone. Che innanzi agli altri più presso gli stanno.
- 46. Democrito, che 'l mondo a caso pone; Diogenés, Anassagora, e Tale, Empedoclés, Eraclito, e Zenone.

tini. - Cammilla. Ceotata da Virgilio (Æu., VII, XII. - PENTESLEA, Allesta a' Trojani: la nomios nell' Encida (1, 401). Trecentista inedito: Vidde la Penterilea, con le sue care donzelle, tutto affocata in battoglia. - Rz. Epiteto cho gli da sovente Virgilio. - Lavina. Æo., VII., e altrove. Per Lavinia, anco in prosa. Cosi Turquino per Tarquinia

43. (L) CORNIDLIA: Coroelia. — In Pante; in disparto. (SL) Bauro. An., VI: Vis et Tarquinios reger, onimamque superbass Ultoris Bruti. Æa., VIII: Tarquinium ejectum. Luc., VI: Solum to, course, depulsis prime tyravnis, Brute, pias inter gaudentem ridinus umbras, Qui solo Bruto; in Dante, neila terzina medesima, solo il Saladico. - Lucazza. Di lei Ovidio e Livio, lotti da Dante. - Juna. Figlia di Cesare, moglie a Pompeo. La rammenta Lucano (Phars., VID. E così Marsia, moglie di Cetoco, delle quele cel primo del Purgatorio. - Conviocia, Moglio di Pompeo, rammentata da Lucano (Phars., VIII): alle medre de'Gracchi accesos Par. 15. Corniglia, nel trecento, anche in presa. - Salabino Novellino, XXV: Saladino fu midano, nobilissimo signore, prode e largo. Ottimo: Dicesi che senne tutte le lingue, Petr., Tr. della Fama; Poi cenia solo il buon duce Goffrido. [ V. D'Herhelot, Bibliothèque Orientole. z Koolles's History of the Turkz, pag. 57, sc. ] 44. (L) MAESTRO: Aristotile.

(F) SANNO, CORV.; Coloro che susso. Dice nel Convivio (III, 5), the ad Aristotile la notura più operat li suoi segreti. - 1, 9: Mio maestro. - Famiozza. Hor.

Carm., 1, 29: Socraticam... donum 45. (SL) AMMIRAN. Virgilio, di Museo nell'Eliso (Æa., VI): Medium nam plurima turbo Hune habet, otque humeris extontem suspicit aitis. In tutto le opere sue accemoa sempre a Aristotile.

(F) PLATONE. CORV., II, 5: Ummo eccellentissis Monar., pag. 33, 40, 41, 42, 43, 52, 55, 66, 66, 73, 74, 75, 76, 79, 81. Volg. Eloq., pag. 294, 304. Per. IV. 46. (L) Pons: che il mondo sorgesse dal fortuito ac-

cozzarsi degli atomi. - Tala: Taloto. (F) Dioognas. Lodeto de Senera. - Anassacona. Maestro di Pericle, faccodo, dotto le fisica, credente allo

spirito. Aristotile lo nomina con Empedocle (Fis. L. 4).

- 47. E vidi 'l buono accoglitor del quale, Dioscoride, dico. E vidi Orfeo; Tullio, e Lino, e Seneca morale.
- 48. Eŭclide geométra, e Tolommeo: Inpocrate, Avicenna, e Galieno: Avverrois, che 'l gran comento feo.
- 19. Io non posso ritrar di tutti appieno, Perocché sì mi caccia il lungo tema Che molte volte al fatto il dir vien meno.

- Talz. Fondatore della Scuola Jonia. Per Talete si diceva ance in prosa: e cosi Empedocles. Ott.: Dopo la politica, su speculatore di noturale filosofia, e trovatore di naturale astronomia e dell'Orsa maggiore; e ontidisse le occurazioni del sole... puose che le cinime erano immortali ... e attribut anime olle core inanimate. Puose che 'l principio di tutte le cose era l'acqua; e diese che'l mondo area anima e ero pieno di denomi: di lui farella S. Ametino well' VIII de Civit, Dei, Di loi Arintetila (Topica, o nel libro della Generazione). Eraclito citari nella Somme (2, 2, 156). Di Zenone, Ciccrone o Seneca ed Aristotile (Fis., IV); d'Euclide, Boezio; di Democrito, Arist. solla Fisica e nel Libro dell' Anima

47. (L) Broso: valente raccorlitore delle qualità neturali dei corpi.

SLi Buoro. Æn., X: Bonus Eurythion: d'on artista. - Qualit, per qualità, l'use ocl Paradiso. - Onrzo. Virgilio (Æn., VI) colloca negli Elisi Mnsco ed Orfco: Orasio (Poet.): Sacer interpresque Deorum .... Orphess. - Tollio, Lo nomica nel Convivio (pag. 35. 38, 39, 45, 48, cella Monarchia (pag. 34, 37, 38, 46, 50), o nelia Volgare Elegoraza (peg. 196). E accenna a dotti di lui nel poema. - Lino. Il poeta sacro nomicato da Virgilio come figlinolo di Apello (But., IV, VI). Altri legge Lieio, più volte citato de Dante (Mon., pag. 34, 37, 38, 46, e Inf., XXVIII).

(F) Monage. Bocc.: Senera morale, maestro di Nerone. Di loi nella Volgare Eloqueozo (pag. 227). Nel Coovivio è citato dopo Davide e Salomooz, Nella Somma citati come autorità Seneca e Tullio. 45. (La Comento, D'Ariatotile. - Fro: foce,

(SL) [Avzanoss, V. Tiraboschi, Storia letter., tom, V, lib. 2, e D'Herbelot, Billiothèque Orientale, art. Roschd, col qual nome gli Arabi chiamano Averror. ] -Соминто. Сопт., рад. 272, о Мон., рад. 9.

(P) Avicenza, Arabo del secolo X. Scrisse di medioica, di metallurgia, di chimica, di filosofia razionale. Lo nomina nel Coovivio. - Tolorreno. Conv., IV, 3. -Galieno, Mon., p. 22; Conv., 1, 8. - Avernois, S'nsava anco in prosa, e cori il Rabelais (Prognost., III). Ott.: Spuose molti bliri d' Aristotile. Fu di nobilissimo ingegno, più che uosso; ma non confessò Cristo.

49. (L) RITRAR: dire. - Si: tante cose bo a dire che tutte non pesso.

(SL) RITEAR Coov.: Lucano, quando ritras come

 La sesta compagnia in duo si scema: Per altra via mi mena il savio duca Fuor della queta neil'aura che trema:

Cesare... — Mexo. Coav.: La fantasia vien meno talora all'intelletto.

lora all'intelletto.
50. (L) Sexta: di sel. — In: di. — Terna di sospiri;
e poi di turbine. — Non: non è cosa che dia lusse,
astro, nè altro.

(SL) SESTA. In Arrighetto: Scitima compagnia, compagnia di sette dec. Cosi binus a' Latini valeva e di E vengo in parte ove non è che luca.

due e doppio. - Tazma: Più sopra: Sospiri, Che l'aura eterna facceun tremare.

All'estrata aell'orrore infernale fa contrapposto l'estrata del castello circondato di luce, dove epirani dell'aura serena della secona cantica: e ne'esotrapposti, purebè non ricercati, è la potenza poetica e la oratoria e la logica. Il resto è un tessuto di storia sacra o cirilo e lutteraria, arido:

### IL LIMBO DI DANTE.

In una regione che rispiende in mezzo alle tenebre, I stanco le anime di coloro ch'ebbero virtà naturali , ma senza la fede vera; le quali virtù raggiarono appunto come una lace che romoeva le tenebre de'Iuochi e tempi in in cui vissero: cost nell'Eliso di Virgilio: secretosso pios (1), Nelle sette mara che cincono il castello altri vole le sette arti liberali, di cui nel Convivio, grammatica, rettorica, dialettica, aritmetica, musica, geometria, astronomia: altri le tre teologali e le quattro virtù cardinali. Meelio forse intendere il nunero sette come nel Canto VIII ed altrove, e come nella Bibbia, per un numero compieta, a indicare la fortezza del luogo a delle virtù che ricoveravano in esso. E prima ancora della scoperta del Newton cli antichi indovinarono settemplico il raggio; e nell'Eliso di Virgilio, Orleo obleoustur numeris sentem discriming cocum (2), 11 castello è simbolo dell'umana scienza e bontà, anco a' Pagani accessibile. Passano franco il fiumicello , perchè quella difesa è agli ignoranti e a'vili; e i buoni ingegni e i furti animi v'han l'adito averto. Pietro interereta il fiume ner l'affetto: che . l'affetto de' sacri essendo solida o fermo, p' giungono sicuri al lor fine, e se ne fanno non impelimento, ma via. Il Boreaccio vede nel fiumicello i beni terreni che il saggio deve calcare passando, n regevesi senza tuffarrisi; belli, ma fugaci com'acqua. Meclio imaginare che il passo de' due poeti, non aggravato dal peso del male, non affondi: e rammentarsi l'andata di Pietro sulle acone. Già il modo maraviglioso come il Pocta nel sonore è portato all'altra riva d'Acheronte, dichiara suesto secondo passaccio , il quale si raffronta con quel dell'Angelo che poi passa Stige con le pinnte ascintte (3), e con quel della bella donna che traendosi dietro Donte toffato in Lete, se ne va sovra l'acque leggera come apole (4).

Nel Limbo de giusti e rammenta, Adama, Abele, Noè, poi Mosè (non a caso forse preponendolo), poi Abramo, Davide, Isacco, Giacobbe e i suoi figlinofi, e di donne sola Rachelin, come un de simboli del poema. Nel Limbo de non credenti, di persone storiche a tali volate da lei , e' non nomina che 'i progenitori di Roms e rumani; e degli altri, unico il Saladino. Dall'una parto Elettra co'discendenti di lei fino a Cesare, dall' altra Latino, e Lavinia e Camilla già sversi a Troiani , e Pentesilca quasi anello tra loro , e anco perchè alle Amazzoni è nell'Encide paragonnta Camilla (1). Saladino, Soldann di Biblionia, Iodato anche da Cristiani per la sua probità, rimane solo, perchè d'altra fede, e perchè solo celebra tra Soldani. Ordinò nna tregua tra sè e i Cristiani: disse di volce vedere i postri modi, e, se gli piacessero , diverrel-he Cristiano. A Cristiani si mostre omano nel 1187. Dante lo nomina nel Convivio cam' nomo libersle; virtà opposta all'avarizia, tanto da lui detestata, Mort nel 1199. tolta Gernsalemme al dominio francese, e salito al regno egli ignoto soldato. Del collocare in luogo di salvazione anime d'uomini non nati alla Fede, rende Dante ragione nel ventesimo del Paradiso, ove Rifeo troinno è nell'occhio dell'Aquila con Davide e con altri santi: ma più strano forse north questo Manmeltano nel timbo a chi non nensa. manto sia strann collocarci Ginlio Cesare e Democrito o Seneca. Dire ch' e' sono simboli non serve, giacchè possonsi acceliere appropriati anco i simboli,

Innalza il Poeta eli occhi e vede eli nomini di scienza. secondo ini, virtuosa o aintatrice a virtù; e però li pone più in alto, per quello stesso che S. Tommaso pone sopra l'attiva la vita contemplativa. Fino a Zenone il Poeta nomera i filosofi teoretici; da Dioscoride in poi , i savii di storia naturale, d'eloquenza e di medicino, L'enumerazione non è tanto confusa quanto pare. E notisi che Orfeo e Lino, poeti teologi e iusieme della natura, Gicerone p Seneca, che scrissero di cose naturali, non vanno malo uniti a que' che di cose naturali filosofarono. Qual posta poi egli assegni ad Omero e s Virgilio e agli sitri tre toeti nominati, se sopra Aristotile o sotto, non dicu, ma il verso O tu ch'oneri opni scienza e arte, e l'altro nel XXI del Purgatorio Col nome che più dure, e più onore, farebbero credere che Dante mettesse in cima i poeti. Forse Cicerone e Seneca, Orfeo e Lino, fondatori di civittà,

<sup>(1)</sup> Asa., Vill. — (5) Asa., Vi. — (3) inf., iX. = (6) Parg., XXXL

0.0

rapprenentation la Biosofia cirile e pratica sottoridate diateriori and concello Diame. E invere, juccesso Ories untila dediccinia Ode del primo d'Orazio è detto durre operare cel cando, e celle Porcisa pere loggi affe assovo città misme con Anfono, Anfono percio rammento de Dante et AXXIII dell'Inferro; con Line in Virgilos, nelfegiore apraria, e nominato accunto ad Ories, quanti fighiesto di Calingo, equil il Applito, e nella setta Line per amprime civili marle mos, con la quale soften erperatura dell'antico dell'Inferro.

ragonato il canto di Sileno a quello d' Orico, e dettone rigidas motore escumino quercus.

Dec poi Seren morale, per distinguerlo dal tragico, como disse quel Brasc de cacció Targicos, per distinguerlo dall'accioro di Cesare. Forse il morale e il tragico a loi cramo un nolo, ma volle mislotario così per distinguere il suo prepio maggore, com disso Orazio se afre per asseguare alle Satiro più valore che alle Osli, delle quali non poche, te delli mon Delle, respono dalla satiro, o dell'epistola. In quill'episto è tatti intero un rapionamento di critici attettaria.

## CANTO

#### Argomento.

Al secondo cerchio travano Minosse, giudice e distributor delle pene di tutto l' Inferno: chè qui l'Inferno comincia. In questo cerchio i laseivi entro un turbine che li aggira, e minaccia precipitarli ne' cerchi di sotto. Dante qui trova Francesca da Rimini, e sente la storia del suo misero amore,

Nota le terrine 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 33 alla 41; 43 all'ultima.

- 1. Così discesi del cerchio primaio Giù nel secondo, che men luogo cinghia,
- E tanto più dolor, che pugne a guaio. 2. Stavyl Minós orribilmento, e ringhia;
- Esamina le colpe nell'entrata: Giudica, e manda secondo che avvinghia. 3. Dico che, quando l'anima mainata
- Gli vien dinnanzi, tutta si confessa: E quel conoscitor delle peccata 4. Vede qual luogo d'inferno è da essa:
  - Cignesi con la coda tante volte Quantunque gradi vuol che giù sia messa.

1. (L) PRIMATO: primo. - Man: clage meno spazio,

- 5. Sempre dinnanzi a lui ne stanno molte; Vanno, a vicenda clascuna, al giudizio: Dicono, e odono, e poi son giù vôlte.
- 6. O tu che vieni al doloroso ospizio (Disse Minos a me, quando mi vide, Lasciando l'atto di cotanto uffizio)
- 7. Guarda com'entri, e di cui tu ti fide. Non t'inganni l'ampiezza dell'entrare. -
- E 'l duca mio a lui: Perchè pur gride? 8. Non impedir le sue fatale andare: Vuolsi così colà dove si puote Ciò che si vuole. E più non dimandare.-

dopo te. - Opono. Dante raccoglie in una lo due pit-

5. (L) MOUTE: naime. - A vacenna: alla volta loro. - Opone la sentenza, SLI VICENDA. Buc., V: Vicinia Dicemus, clot-

ma abbraccia più dolore. - A: da far gridare guai. tare virgiliane di Minosce e di Radamanto (Æn., VI): 9. (L) RINORIA: freme d'ira. - Secondo: Quanto Gnorius hac Rhadamanthus habet durissima regna; Cavolte avvolge a sè la coda, manda il dannato tanti cerstigatque, auditque dolor; subigitque fateri... - VOLTE. Una forza esperaa, quella che detta a Minosse il giuohi rit. dizio, lo eseguisce, spingendo già l'anima per l'appunto (SL) Minda. A.n., VI: Nec vero has sine sorte data, sine judice sedes; Quaritor Minos urnam movet; ille zinel luogo assegnato, Inf., XIII e Purg., XXV in quosto lentum Conciliumque rocat, vitasque et crimina discit, seaso: cade.

Anco Virgilio pone Minosso subito dopo la sede de bam-6. (L) Urrizio: di giudicare. 7. (L) Cos: chi. - Prog: fidi. - Ggipg: gridi. bint: ma il eno è il savio di Creta; il Minos di Danto (SL) AMPIELLA. Gv. Met., IV: (Dell' Erebo) Mille è un democio che giudica con la coda e se la mordo per rabbla, Inf., XXVII. - Esamma, Stat., VIII; Populor copaz aditus, et opertas undique portas Urbs habet. precedut crimina vitar. (F) AMPIREZA. Æn., VI: Potet etri jenus Ditie; 3. (SL) PECCATA. Inf., XXIX: Minds, a cui fallir Sed., Matth., VII., 13: Lorga & la porta, e spasiosa è

non lece. la via che conduce a perdizione, S. (La Faranz: voluto del foto di Dio

4. (L) QUANTUNQUE: quantil

Or incomincian le dolenti note
 A farmisi sentire; or son venuto
 Là dove molto pianto mi percuote.

63

- Io venni in luogo d'ogni luco muto, Cho mugghia come fa mar per tempesta So da contrarii venti è combattuto.
   In lucifora informal, cho mai non reste
- La bufera infernal, cho mai non resta, Mena gli spirti con la sua rapina, Voltando e percotendo gli molesta.
   Quando giungon davanti alla ruina, Quivi le strida, il compianto, e il lamento; Bestemmia quivi la Virti divina.

(SL) FATALE. Æn., VII: Fululis crasti. - XI: Fo-

9. (SL) INCOMINCIAN. Georg., 1: Freta ponti Incipinol agridad tamescere, et aridist... audiri fragor. — RES-TRE. ÆB., VI: Hine exonaliri genitat. — PERCON-Percechio e l'animo. – Georg., IV: Impubli aures Luctur. — R. ÆB., XI.

10. (SI) MICOUTIA. HOP. Egist., II, I: Magine paten., morr., Tauto can streptis bod in percentur. — Court represent via precentur. — Court., vii., 2. Ferti., pagendonst in mari. Hor. Carra., I, I: Lettadono..., faction Africase. Asi, Magno disordes othere centi Predic cus tothust... New Magno disordes othere centi Predic cus tothust... New Jugin inter ex, non mobila, non morr coffi. – I: Lucture ex custos, lempartatesque zonovas.
(P) Mero, Joh. XXIV. 15: Oculus colutive observations.

vat caliginim. Iud. Epist., 13: A quali temperta di tenobre è serbata in eterno. 1s., LVII, 20: Gli empi quovi mare che ferre. 11. (b) Ristra: coma.

(F) Berna, dell'incochana nella lasseria, Son., 2, 2, 103; 3, 6. Max. La Vita molle 8 paint a d. continue dibattere, che figura la tempesta dell'adine; ve l'occurità figura la tes dell'adine; ve l'occurità figura la test di tabletto torban. — R.-193a. Virgilio, del vestit U.Kn., li. Morie at ternas, fromat repulà accona, ecremelape per ausa. Coax: La repiena del perino moltio. Rep., l. XXV. 29: L'enima del faint moltio. Rep. 1, XXV. 29: L'enima del faint moltio. Rep. 1, XXV. S. Traina.

di cadere.

(SL) RUNA. Vanari: Del svessos d'una ruina si rede una donna che, arcedo un figliacio, lo getta e d una che sta nella strada. — COMPANTO. A.A., IV: Lmentia genituque, el fonioco ubilata Tecta fremunt. L'abietto risponde alle strila, il genite al consionto.

(F) RUMA. Agostino, nelle Confessioni, diplays il suo amore come una via di precipirio. — Virriv. Matth., XXVI, 61: Alto destra della Virris di Dio, Roma, I, 201 La sempiterno Virta di Dio, Damase., lib. 8: Potentia rea Virles divino. Intesi che a così fatto tormento
 Eran dannati i peccator' carnali,
 Che la ragion sommettone al talento.

E come gli stornei ne portan l'ali,
 Nel freddo tempo, a schiera larga e piena;
 Così quel fiato gli spiriti mali

Così quel fiato gli spiriti mali 15. Di qua, di là, di su, di giù li mena. Nulla speranza li conforta mai.

Nonchè di posa, ma di minor pena. 16. E come i gru van cantando lor lai, Facendo in aër di sè lunga riga; Così vid'io venir traendo guai,

 Ombre portate dalla detta briga.
 Perch'io dissi: — Maestro, chi son quelle Genti che l'aër nero si gastiga? —

13. (L) TALENTO: appetito.

(F) Cannall. Amanti de' boni che Orazio dice tempestatis prope ritu Mobilia, et carca fluitantia sorte (Sat., II, 3). - Racion, Vita Nuova: Amore mi reppesse sense il fedel consiglio della ragione. Som,: Il diletto della rabittà assorbe la roloutà e la ragione tanto che fa disprezzare gli altri beni. - Sommettono. Æn., IV: A nimos submittere amori. Sap., I, 4: Corpo suddito a' peceati. Cic., Sonn. Scip.: Gli animi di coloro che prestareno sè quasi ministri al piacere, e per impulso di libidini il dirilto riolarono, suciti de corpi, interno alla terra s'avratgano. S. Basilio: Soggetti, quani servi, a vizii e bruttore. Soza : Le forze inferiori non si somswitteno alla ragione, ma alle inferiori cose si relgono accondo il proprio impeto, - Per la Grazia interiore la carne è suddita allo spirito. - In quanto la volontà soggiare a passione, le surrasta l'appetito sensitiro.

11. (L) All. Caso retto, - Nel: verso. - Flato: vento.

STA STONKEL Uccelli, dice l'Ottimo, hamericai, come i gru. Il Vasari dipinge gii Borie come atorai che vanno ogui subato a vedere il Mosè di Michalangelo, — TIMO. Cresten, I, 6: Ne' tempi coldi. — PIRKA. Ov., TAT, Am., I. Pfenius agume. — PIRKA. Ocope, Il: Hickevis percedunt fatilias Euri.

33. (P) S. ERARLA, Ne sia me' dannati, Son., 2, 2, 18.

16. (S.1) Gar, maccelino, 8 nd Fiord Wirtz, Sin, Xr. Quota and middless artis Reprosed and along grave, only a rethres treason Comments, injuristips Notes educates with the Conference of th

17. (SL) Banna. Nelle vite de'ss, Padri sta per guerra,





Nes som nemet al large m'is I ha dette The the vertical to great de terrare. The hanne partiets I has delle sintellielle.



Como d'antanno es levem le fegles. L'una appraise dell'atra infa che 7 rem. Vede alla trora tutto le cue spoglie;





Pape Sation (Pape Series aleppe ' Commerci Plate son la acce chasesa L'apol Sanie gentel che tutto coppe ;



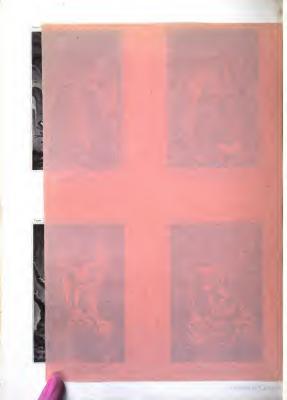

- La prima di color di cui novelle Tu vuo' saper (mi disse quegli allotta), Fu imperatrice di molte favelle.
- A vizio di lussuria fu si rotta, Che libito fe'licito in sua legge, Per t\u00f3rre il biasmo in che era condotta.
   Ell'\u00e5 Semiramis, di cui si legge.

Che succedette a Nino, e fu sua sposa: Tenne la terra che I Soldan corregge.

L'altra è colei che s'ancise amorosa,
 E ruppe fede al cener di Sicheo.

Poi è Cleopatràs lussuriosa. — 22. Elena vidi, per cui tanto reo Tempo si volse; e vidi 'l grando Achille, Che con Amore alfine combatteo.

Par., VIII: Golfo Che ricere da Euro maggior briga. — Gastina. Æn., VI: Rhadamanthus., castigat... dolos. 18: (L) Molte: Genti. — Allotta: allota.

- (F) FAVELEE. Apoc., XI, 9, e altre sette voito. Varie triloi e popoli e lingue. 19. (L) FE': dissa lecito qual cha piace. — ERA per
- For suc.
  (SL) Rotta, Albertano: Si disciolgono a tutti li
- rei vizii. In zenso simile i Latini abruptus. Leciro. Nel Convivio. E. Purg., VI. (F) Laurio. Sparningo din Caracally: Si Blet, IIcat. Aug.: Firmt in rechis concentration make months.

cet. Aug.: Finet in nobis concupiacentie snake quando id quad non licet, libet.

20. (La Tenna: Regnò dova. — Conzegon: regre.

- SL) STRIAME, Amante del figlio; secondo Giasino, morta da lol. Bella reticenza. — TENNE. Æn, I: Cypram... ditione tendelt. Hor. Carm., III., H: Tenesite Cenare terrax. — Consesse. Paul. XVV, 10: Corvenit ordens terror. Petri: L'oronotar crego, Con la qual Roma e moi errasti corregoj. Vive in Tosc. o a Corfa. 24. d.) Coglis: Dibone. — Ameri: uccles.
- Si Li Ausonas, (En., 1 a IV. Retter, Georg., Vi. Depres fiden. C. b., Nin, Campie Fiden. G. E. Exi., Ab., IV. Non serveda fider clears promises School: Troccas, Leditor, Bouspop field and George fidence School: Troccas, Leditor, Bouspop field alter avers di Sicher. Pol. Tawes: Bassa in companitions at anoth oridize d'organismence, et even chapation filled promption (fiften magnitude fiften, concer: » Pol. vill. Companité d'organisment de centre de la conferció de la califertid di hausonisme de cili Financia de la califertid processo, el l'accente sull'administration de soram regiona.
- ••• (d. Reo: di gourra. Consartio: combattà. (SL) Erga. Uccisa da una donna greca per veadetta del martico occisole notto Troia. Tutti i qui aominati da Dante morirono di mala morte. — Guarra, Bec., IV: Mogra., Achille, Eggi, intitto agliarni, da more di Polissean fa viato, c, sello spouria, morte (Ara, VI).

- Vidi Paris, Tristano: e più di mille
   Ombre mestrommi (e nominolle) a dito,
   Che Amor di nostra vita dipartille.

   Poscia ch'i' ebbi il mio dottore udito
- Nomar le donne antiehe e i cavalieri, Pietà mi vinse, e fui quasi smarrito.
- 25. l' cominciai: Poeta, volentieri Parlerei a que'duo che insieme vanno, E paine si al vento esser leggieri —
- E paion si al vento esser leggieri. 26. Ed egli a me: — Vedrai quando saranno Più presso a noi; e tu allor li prega
- Più presso a noi; e tu allor li prega Per quell'amor che i mena; e quei verranno.— 27. Si tosto come il vento a noi li piega,
- Muovo la voce: O anime affannate, Venite a noi parlar, s'altri nol niega. — 28. Quali colombe, dal disio chiamate,
  - Con l'ali aperte e ferme, al dolce nido Vengon per l'aere, dal voler portate;
- 32. G.J. PARE. Il cavaliere del medio eve amunto di Visma. Turzano. Amunto di Totta, trafficto del mosti con di Rese con dardo avvelonato: ed clin mori con hi. Danto enegique pie mistologia cel romano cavalicavos, chi'armao, dopo la Bibbia, le due feati poetiche dori cpli statue. Desarranza. Peter, Triento d'Am., li: Chi orati tempo ha di vita Amore divisi. Æm., VI: Quique cò adulteriosa cera.
- 94. (L) Dorroux: maoriro.
  (SL) Vissu. Vit. ss. Pad.: Si lasciasse si viscore
  alla nirtole.
- 25. (SL) LEGGERI: più forte mensti, perebè più rei: a ancha perchè più volonterosi a correro insieme. — YENTO. ÆD., VI: Pandantur inance Superer ad rentes. 26. (3.1-1).
  - (SL) I per & Puta Fran, da Barberina e Dante altrove.
- (SL) Muovo. Fav. d'Esopo: Mose su'nita rece. Æm., VII: Cantaspue morete. — Altra. Modo antico, per indicare forta superiore e Indeterminata. Inf., XXVI: Com'altrui piacque.
- 98. GUZ COLUMN. Ph. V. Osalis spichous salido communic colonies, of cilculous et dictor interiores in provious salis, Forter in arm soless, plansampse enterritor with the colonies of the colonies of the colonies of the tri liquidum, of circulous per some fast. VII Genine groun first colonies fast and ora vioi carboer relation. — Legiologoup per sole lapan, Solilous, Solidous fast, Depoint fast, VIII, Solidous forter, VIII, Josephine State, Proprior permond despute reviewe salies. — PRINTER, Ed., IX, Cogoline fort. VIII. Debts. Chicard Indica Infrast across sporters, histolation.

- Cotali useir della schiera ov'è Dido,
   A noi venendo per l'aër muligno:
- Si forte fu l'affettuoso grido.
- O animal grazioso e benigno,
   Che visitando vai per l'aër perso
   Noi che tingemmo il mondo di sanguigno;
- Se fosse amico il Re dell'universo, Nol pregheremmo lui per la tua pace, Po' ch' hai pietà del nostro mal perverso.
   Di quel ch' udire e che parlar ti piace:
- Noi udiremo, e parloremo a vui, Mentro che il vento, come fa, si taco.
- 33. Siede la terra dove nata fui, Sulla marina dove il Po discendo Por aver paco co'seguaci sui.
- 3i. Amor, cho a cor gentil ratto s'apprende,
  Prese costul della bella persona
  Che mi fu tolta; e l' modo ancor m'offende.

---

denza amorosa del volo; con l'ali ferme chè cosi gli uccelli volano d'alto in basso.

\*\*D. (SL) Dibo. Rinomina Didono, o perch'una delle

più aventrate, o per accessare a que'versi che gl'isperarono l'idea del secondo cerchio: Hic ques durus amor cradeli tabe perdit... Inter ques Flueniza, recess a ruinere, Dido Errabat silea in magne (Æn., VI). — Mation. Æn., VI: sub luce ssoligna.

30. (L) Graziono: cortene. — Parso: buio.
(SL) Parso. Convivio: È misto di purpuren e di
mero: ma rince il nero; e da lui si demonina. Più

d'occura; onda il Potr. Panni... otruri e persi. (P) Aximat. Danto, Volg. Eleo; : Sensibili anima et cerpus, est animal. Aristotilo chiana l'acomo animal civile. Sono.: Nell'acomo è la natura sensibile, dalla quale egli s'è detto animale; e la ragionerole, dalla quale,

31. (L) Posse a noi.

(SL) AMIGO. ÆB., XII: Jupiter hostis.
(F) Rr. Coav.: Il Signore dell'universo. Mon., p. 81: Principem universi, qui Deus est. Dappertutto lo presenta come re, priocipe, imperatore.

33. (L) La: Ravenna. — Saotart: confluenti, (SL) Surna. Coav.: Il molo doce Roma siede. — Pes. Int., XXIII: I' più noto., Serve ui let funne. Ravenna stava già più presso all' Adriatico, alla foce del Po, il quale accoptin per via moltissimi confluenti, — Storace. George, I; Fluenime rivingue segmente,

3.1. (Sla) Ason. Dante in un souetto: Amor e'l corpentil sono una cosa. Guinicelli: Al cor gentil ripora ampre Amore Soccome augello in frenda alla verdura; Non fe' Amore anai che gentil core; Ne gentil core, anai che Amor, Natura... E pronde Amore in gentilezza loco, che Amor, Natura... E pronde Amore in gentilezza loco.

- Amor, che a nullo amato amar perdona,
   Mi prese del costui piacer, si forte
   Che, come vedi, ancor non m'abbandona.
- Amor condusse noi ad una morte.
   Caina attende chi vifa ci spense. —
   Queste parole da lor ci fur pôrte.
- Dzech' io intesi quell'animo offense,
   Chinal il viso; e tanto 'l tenni basso,
   Fin che 'l poeta mi disse:—Che pense?—
- Quando risposl, cominciai: Oh lasso!
   Quanti dolci pensier', quanto disio
   Menò costoro al doloroso passo! —

Cost propriamente Come colore in chierità di froc... Foo d'Annere a gentit con l'apprende. Vit. N.: Annere, sissensa del cutor gentile... — Passa. Cio. Orat., XIV.: Annere capta.. Exa., IV: Genitoris insujene copta... Turpi... copidine coptos. Bocc.: Del pindire cotto fooca: Del pindire cotto. Bocc.: Del pindire cotto. — Pità del pincer di bii l'accest... — Passona. Dente, Rime: Pertissi della nua bella persona... Conime

gentile.

35. (L) A: non rimatte a sleuno amato il dehito

d'unatre. St. Pannoux. Nel senzo del Initian purepre. Bus., III. Parello, sen, sentenima precedere. E vida, sono consegio. George, V. Perezra, fariero Bene, VIII. Perello, senze del presenta del prese

(F) ASSANDONA. Greg. Dinl., IV, 33: I cattivi, essendo lormentati con coloro che in questo mondo amarrono, non curando di Dio, sono consunti non soto dalla propria, ma delle pese di quelli.

e ferte.

propers, ma caree peops at quest.

36. (L) Canna: bolgia ove puolisonali i fratrisidi.
(SL) Canna. Inf., XXXII. — Attende. Hot. Carm.,
III., III. Foto Ques moment culpus etiem sub Orco. Ala,
XIII. Qui te cumque moment... cana. — Sernes. Giambull., I: Specto di vita.

37 (L) Da. Dal primo momento. — Ovvensen: offese di doppio dolore. — Pensen: pensi.

(SL) Basso, Daguesclin: It tenoit to tite inclinic in pensies d'ausser.

38. (P) Passer (Conv. Non subitamente narce amore.

e fansi grande e viene prefetto; ma vuole tempo alcuno e nutrimento di pensieri, massissamente la ore sono pensieri contrarii che to impediscano.





La bocca m bacco, tutto termante. Galectto fu l'libro, e chi lo scrosse. Quel guerno pui non ri leggenmo avante

INPERNO Terzina V. Canto 16



- Poi mi rivolsi a lore, e parla'io,
   E cominciai: Francesca, i tuoi martiri,
   A lagrimar, mi fanno tristo e pio.
- 40. Ma dimml: al tempo de' dolci sospiri, A che, e come, concedette Amore Che conosceste l dubhiosi desiri? —
- Che conosceste i dubitosi desiri? —

  41. Ed ella a me: Nessun maggior dolore
  Che ricordarsi del tempo felice
  Nella miseria. E ciò sa T tuo dottora.
- 42. Ma se a conoscer la prima radice
  Del nostro amor tu hai cotanto affetto,
  Farò come colui che piange e dice.
- 43. Noi leggevamo un giorno, per diletto,
- Di Lancillotto, come amor lo strinse: Soll eravamo, e senza alcun sospetto.
- 89. (L) A: fino alla lagrima. Pio: mi spirano doglia e pietà.
- SLé CORINCIAI. Pare che con quotta ripetizione voglia mostrare il suo terisamento, e la difficolta ch' ebbe di muover parole. Simile osprabbondanea in Virgino (Æza, li: Tans sic regionam alloquiture, cunchingue reporte Deprocessor al. A LAGERIAA, (Text. \* II.): Papus a guado, TARTO, Nel canto regenette: La pieté de'due comati. Che di triptius tatto mi confuse.
  - (E) A CHE: a the segno ei è palesato l'amore.
     (F) DUBRIOSI. Soin.: Se speriorina sia causa d'A-
- 41. (SL) TERPO. Ov.: Tempore felici.
  (F) RICORDARIA ACURDA force alle parole di Didoce morente (Eds., IV); alla resilezza d'Esca a ricordarsi della patria distrutta (Eds., II). Altri intende Boszio, la dove dice: În opai coresită di fratoma, În più infelice sorte d'infortunio è l'escre stato felice. E più la collectiona Boszio, la dove de sense Boszio en Convivio chiama Boszio consulatore: ed esco Boszio.
- Goas, III): Che le risolette della voluttă sinou triste, chiumpus copia risolorate depli arrow peperții, intenduct, 40: 681. Patata. 25a, II: Hine mile prima meli îrdea. 1VI: Hine des prima telle primapus neuterous Consto phil. — Rantez. Goas. 10 sprim nio mul nei la racidea. — Arrarro. 75a, III: Sed intenta same cama dec. — Arrarro. 75a, III: Sed intenta same cama forigine. — Patave. Inf., XXXIII, 3: Partire e liegaforigine. — Patave. Inf., XXXIII, 3: Partire e liegator mi e elevi circular.
- (L) Dt, amante di Ginevra. Sospetto: timere.
   (SL) Stringe. Vita Nuova: Amore ti stringe.
   Ea., IX: Animum patrim stringit pietatis imago.

- Per più fiate gli occhi el sospinse Quella lettura, e acolorocci "i viso: Ma solo un punto fu quel che ci vinse.
   Quando leggemmo, il disiato riso Esser baciato da cotanto amante.
- Questi, che mai da me non fia diviso, 16. La bocca mi baciò, tutto tremante.
- Galeotto fu 'l libro, e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. — 17. Mentre che l'uno spirto questo disse,
  - L'altro piangeva; sì che di pietado l' venni men, così com'io morisse: E caddi come corpo morte cade.
- 44. (SL) Vinne. Æn., XII: Victus amore tui. 45. (L) Riso: bocca.
- 46. (L) IL correttore rostro. Avante: oltre, (SL) Galbotto, Pumeriado tra Lancillotto e Girouta. A noi, dico Prancesca, merzano fu il libro e l'ass-
- tore di quello. Nelle vecchie edizioni il Decametrone eintitola Principe Galesteo; e Galestio eignificava mesramo di turpi amori. — Quan. Æn., IV: Ille due primus lethi., Cousan fuit.
- 47. (L) Moarser: moriesi, SL) Cans. Secon imitativo; similo in Ovidio (Met., XD: Collapsaque corpore toto est.

Più findo d'Universa più foderi d' condenzano, ce come sonde difia materia condenzata, ai finazo più forti. Me la humria virza prima, cioli meno rea della più a dell' mattini e core a', finchi and a' ammedii, più a dell' mattini e core a', finchi and a' ammedii, più a dell' mattini e core a', finchi anni, a' ammedii, dipinta some da usemo che la vedete fumpore del cioli quien, e privata tempete dell'amini. Quei farti intensatare sull'orde della venita, que monta della venita, quei farti intensata e della venitario, casa potenti. Il preve fichine tra care della venitario, casa potenti. Il preve fichine tra cella relativa della venitario, casa potenti. Il preve copità cio piacrea di posta mercilare anno custo e anticare; e qui per vero non ni pere sopità. Il vene della venitaria di posta mercilare, anno controle al carea del previo.

Petti mi reme, a' fui posta marrido, ni usuna de' più cui travoli.

# FRANCESCA.

Gaido, il aipote di Francesca, ouște di Dante, non si rech ad offica quanti rechi, de quillo fodio dell'uccisore e la pieta degli uccisi risuona ai forte. A questo Giulo è uma Ganzone di certelesi di Dante, e non è, salla soni di Eurico VII. Ospite di Guido pare che fosse il Poeta nel 1313, quando è non era per ance Signore; poi di il 1318, quand'elbe la signoria di Baveana con Ostagio da Polenta.

Dice il Boccaccio che , Gianciotto essenilo bruttissimo della persona, fu mandato Paolo a Ravenna, fratel suo, a edebrare le sponsalizie: e Francesca ne invaglit; poi , vistasi moglie allo zoppo , n'ebbe salegno. Questo varrebbe ad attenuaro la colpa degli amanti, e a scusare il Poeta che la narra con tanta pietà. Aggiungo alla pietà il modo della morte, preparata forse con qualche insidia (siccomo è de arcomentare dal dannar che fa Daute l'occisore al ghiaccio de' traditori); e certa consumata con crudeltà che sarebbe da riprendere, nonché in fratello, in nemico. Fince il marito di partirsi, e li corlie: l'uscio era chiuso di dentro; Paolo si precipita per iscendere: la falda dell'armatura lo ritiene aospeso; la donna apre; Gianciotto va ner traficcere Paolo; ma Francesca interpostasi riceve il primo colpo , l'amante il secondo. Benvenuto d'Imola dice di Paolo: Homo corpore pulcher et potitus, deditus magis atio quam tobori.

Nel capo sessantesimosesto del romanzo del Lanciltotto, è narrato come Galcotto , il conciliatore di quell'amore, volesse che la regina Ginevra baci Lancillotto l'amante. La reina vede che il cavatiere non ordine, e to prende e to bacio aronti Goleotto assai lungamente. Questo romanzo fa da Innocenzo III proibito nel 1313, Sincolor cosa che Dante in età niu severa e in quella narte del poema dove l'anima sua più si leva da terra, nel baogo ove canta di Cacciaguida e di Beatrice, accenni a cotesto romanzo, e assomigli la donna della aua bentitudine , il aimbolo della scienza teologica , la assomigli non a Ginevra, ma a quetta che tossi al primo fatto di lei. Sia nore quel che l' Ottimo dice, che l' outere fa mette inceacoto in omore, e però rotentieri ne parto: aia puro che negli anni maturi Dante nel Volgare Eloquio, in massima generale, sentenziasse: Ittud maxime detectabile anod per

pretiosissimum objectum oppetitus delectot: koc antem Frans (1). Na nom s'intende come possa egli con Capciaguida più desiderare que'tempi quando Firenze era sobrio e publica; nè so se allusione men degua di Beatrice potesse cadere in mente alla visuperata Cinghella.

Il Buti pisano aveva ginstamente notato come quell'imprecare a Pisa che Arno mueghi in lei ogni persona, tante donne e fanciulli e vecchi innocenti, per vendicare la morte de' figliuoli e nepoti innocenti del traditore Ugolino, fosso cosa infernalmente spietata. Il verso che conchinde quell' altra narrazione Poscio, più che 't delor potè 't diginno, sebbene assai chiaro o da non lasciare a persona di senno imaginare che il padre si fosse mangiati i figlinoli , non è norò della hellezza di questo con che Francesca finisce, accanto al quale parrebbero rettorici i versi dell' Encide: Primo et Tellus et prenuba Juno Dant signum; fulsere ignes et conseins other Connubii, summoque utuldrunt vertice Nympha, ae non ci si sentisse espressa da quell'anima verginale, uno graode moralità, e tutte le potenze della natura, insieme con le soprannaturali, compiangere al fallo, cost come uella caduta de primi parenti (2).

Una contradizione, non morale ma letteraria, cade forse a notare: se la bafera infernale non resta mai, se gli spiriti non hanno speranza moi di pena minore, ponche di pasa, come è che nel colloquio di Francesca con Dante il vento ai tree? Qualche codice legge ci tace; elte rammenterebbe and dell' Egloga IX; Et more omne fibi stratum silet wynor, et amues, Aspice, reutosi cecidernut murmuris aura. Ma, oltrecchè il ci tare non fa dolce auono, resterebbe tuttavia a sapere com'è che a' due amanti il vento tacesse. Altri può rispondere , che siecome aotto la pieggia e la grandine che fiacca i golosi Dante va e sta non percosso, cost non solamente in favore di lui non dannato la legge eterno è per un istanto rotta, ma e in pro de dannati atessi. Senonchè qui balza agli occhi nn difetto più grave, perchè morale; dico che cotesta legge sarebbe rotta per la pre-

(I) Lib. II, esp. II. - (I) En., IV.

chiera che volce ad essi il Poeta; e la prechiera è in nome di quell'amore che è la colpa de'due infelici o la pena. La quale inconvenienza è temperata da quelle parole di mesta e profonda beliezza: Se fosse amico il Be dell' unicerso, Noi pregheremno lui per la tun pace; dore le parole il nastro mal percerso pajago confessione e rimorso del fallo loro, e un quasi riconoscersi immeriteroli di nietà. Senonche noco anoresso la donna abbellisce la ana passione; e, nel pur dire della bella persona che le fu tolta e del costui piorer, non lascia dubbio che l'amor aux al Poeta paresse cosa degna di cuer pentile, e cho l'amata in tal modo non notesse rispormisre il ricambio. Non dimentichiamo però che la donna parla come Inttavia passionata, al modo che glialtri donunti fanno; e che i Teologi stessi amunettono nell'inferno il dolore o la verzogna che tormentano, senza il pentimento che ammendo. Quel motto: 'I modo aucor n' offende, dopo l'altro tingemmo il mondo di sanguigno, e innan i chi rata ci spense, risalta vieppiù dal ripetere che il Poeta fa anime offense; e qui pure la colpa del rancore sopraggiangesi ad aggravare la pena. Similmente nel verso, Questi, che mai do me nan fio diviso, la passione disperata si sfoga, o segna la propria condanna, dacchò il voder patiro anima amata tanto, è de patimenti il più atrace. Ma gaardando più addentro, in questi versi stessi, che Dante la forse composti innanzi i trentacinque anni , e ardenti delle sne proprie memorie, e impressi della pietà de' due miseri ( i quali e' poteva aver conoscinti , docchè, quand'essi morirono, volgeva a lui l'anno rentitrò di saa età), in apesti versi stessi è un senso di tanto più patente quanta mena spiegata maralità. Alle parole della donna di Poeta si raccoglic in sè, china gli occhi, e non si riscuote so non al dire di Virgilia; che pensi? E allera, dopo breve silenzio, esclama, riflettendo a sè insiemo o ad essi: Ot Jasso! Quanto desiderarono quel che li trasse a tanto delore, e quanti delci pensieri fureno via a termine così amaro! La donna poi, rispondendo, attesta che di tatti i dolori il moggiore, cioè niù del turbine che senga posa li volta e percuote, è la memoria del passato pincere; onde se la bufera resta, non resta a'due sciagurati il tormento. E da ultimo la redice del nostre amor è parola che tinge di moralità quant'altre la compassiono degli altrui falli e de'proprii trae dal cuare al Poeta,

## CANTO VI.

#### Argomento.

Si riscuote, e il ritrora nel terza cerchio, de galasi. Come cenutori? Per quilla forca che in Paradito la psinge di pianeta in pianeta. E perchi in questi dia tenghi lale passaggio, e non più per lutto ! Inferno? Perchi, a passare Acheroste, altra via non v'era che la burea o un vesig; a sendere dalla revina dal cenodo cerchio per metreza alla bufera, non può. - Parta con Ciacco de' mali della patria, con Virgilio della vita futura. Senda nel cerchio degli averi.

Nota le tersine 2 alla 10; 12 alla 15; 25, e 31 alla 34.

- Al tornar della mente, che si chiuse Dinnanzi alla pietà de'duo cognati, Che di tristizia tutto mi confuse;
- Nuovi tormenti e nuovi tormentati
  Mi veggio intorno, come ch' i' mi muova,
  E come ch' i' mi volga, e ch' i' mi guati.
- Io sono al terzo cerchio della piova Eterna, maladetta, fredda, e greve: Regola e qualità mai non l'è nuova.
- Grandine grossa, e acqua tinta, e neve Per l'aër tenebroso si riversa:
- Pute la terra che questo riceve.

  5. Cerbero, fiera crudele e diversa,
  Con tre gole caninamente latra
  Sovra la gente che quivi è sommersa.
- (L) CHIUTS a ogal Impressione.
   (SIA TORNAR. Æn., XIII Ut primum discusse umbrar, et lux reddita mesti. CHIUSA. Boos.: Si ogni viria seunition le chiusero, che, con morta, nelle braccia del figliusolo cadde. [Luc.: Animam classif dolor.]
  - S. (L) Mat: vion sempre a un mode.
    (P) CERCRIO. Del vizio della gola, Som., 2, 2, 148.
    4. (L) TESTA: bula.
- SL) RIVEREA. ÆR., X: Effuse... grandine nimbi Pracépitant. - V: Ruit arthere toto Turbidus imber aqua densique nigerrimus austries. Sap., XVI, 16: Aquis et grandinibus et pluvius persecutionem pazzi.
  - 5. (L) DIVERSA delle flore note.

 Gli occhi ha vermigli, e la barba unta e atra, E 'l ventre largo, e ungliate le mani; Graffia gli spirti, gli scuoia, ed isquatra.

(SL) CERRERO. Æn., VI: Cerberus have ingress leanis in ontro. Stat., VII: Tergeninosque molt custodis histat. — Dyvansa. Di-certe. Percera, di specie mostrona. Inf., XXXIII: Ionnii dicersi D'ogni costume. Vita Nuova: Visi diversi ed orribili a vedere. — Can-NAMENTE. PUI: Nemion auturalmente di pasa.

(i) The Two gole ha Cerbero; tre faces ha Luciero (Inf., XXXIV), L'Ols.: Sguifac che abbis ma giustizia aspra ligieccatori delle tre parti del mondo. E cita Fulguatio. — Somerna. Som.: Le mergo, del quale à matura dimerare haspamente sotti cropa, significa il prisso che nelle acque delle delirie i immerge.

(ii) InguAra.: squarta.

(ii) InguAra.: squarta.

Curr., Proprie de 'goloni. Orazin, di Corbero.
Curr., II, 111: Spichra fetre ausingue somet Ore tritiquel, Sas., Heru, Pir. v. Tel.: Gerddine sales opart.
injunt. Sas., Heru, Pir. v. Tel.: Gerddine sales opart.
Fetre VIII., 30. Mag Circhres e demonic ones forma
tre unasse a bestalai. Somiglia un poce alla descrizione
de Tergilio dei approache de mangenez l'Irgene
(Jila, Ib. – Isqu'arra, Come interprieve per interpretre, Anche Locase (Vi) fa te l'accre unma leserate e
inguiste de Cerclero. Armanaine, degli irracondi. La Gerter, Anche Locase (Pir. v.)

proprie à semi Recondine (Pir. v.)

(F) Isquarna. Sap., XI, 17: Per quar peccat quis,

- Uriar ii fa ia pioggia, como cani:
   Dell'un do'lati fanno all'aitro schermo;
   Volgonsi spesso i miseri profani.
- Quando el scorse Cerbero, il gran vermo,
   Le bocche aperse e mostrocci le sanne:
   Non avea membro che tenesse fermo.
- E 'l duca mio distese le sue spanne,
   Prese la terra, e con plene le pugna
- La gittò dentro alle bramoso canne.

  10. Qual'è quei cano cho abbaiando agugna,
  E si racqueta poi che 'l pasto morde,
  Che solo a divorario intendo e pugna:

per herc et torquetur. Norma da Dante osservata in parecehi de'suoi supplisit.

7. (L) Schenko: si voltano or sull'un fianco or sul-

l'altro. (SL) Schermo. Nel XVII dell'Inferno i dannati, per difendoral della pioggia di foco, Di qua di Id soccorrin con le mani, Quando a'vapori e quando al caldo suolo. — Volaccest. Æm., Ill: Festum..., multoi latus, di qua giezato dannato. — Porpara, IStal., Il: Depidorome.

profunis Instinutat, Lucan.: Profuna morte.

(F) Untan: Joel., I. 5: Unidate... qui bibitis vinussi dulcedine. — Provasi. Aveva anche senso di scellerati (Machab. II, XII, 29), e profuni ben chianna colorquorum deus venter est (ad Philipp., III, 19). Il man-

quorum deus renter est (ad Philipp., III, 19). Il mangiarti cha fa Cerbero e lo etar essi così distesi, nomiglia al tormato di Tizio zal VI dell'Encido. 8. (SLO Sanz. Æn., VI: Cerberus.... ingens. Ov. Met., IV: Tria Cerberus extulii ora, Et tres latratu-

simul shifti. — Vranco, în antico valura qualizaçan si, ferra nchisto, Palif IV, 10, Arcinicir. Che si grue recenir infrarat metta le îrejdic. Pranco, sei salmi positeusibil, fichiamente attribuili la Dante, il desconcio. — Arraec. Æx, VI; Fimm rabida friu gesture pondent. — Franco. Vergilio, di Cartero (Eas., VII) Fireror evident più codia cederic. Georg., Ill. Tota treme perturit epublicatione de la constanta del con

rea coscinaza, della quala Isaia: Vermis corum non morictur (LXVI, 24).

9. (SL) Gittò. Æn., VI: Offam objicit, Quivi d'una

 SLi Girrò. Æn., VI: Offem objicit. Quivi d'una ciambella soporifera.
 (F) Teana. Mostra la viltà della fiera, cioà del vitio. Qui meglio a'intende quello del canto I: Non ci-

berd terro. — Gitto, Virgilio è la ragione che vince la ficra vile. 10. (L) Actora: agogna al cibo. — Puona: par

 (L) Accora: agogna al cibo. — Puona: par combatta col cibo mangiandolo avido.
 (SL) Cang. Il Cerbero di Dante non è proprio

un cane, ripeto, è un demonio, come Caronte a Miacese. Parò la similitadina regge. — INTENDE. Som.,

- Cotal si fecer quelle facce lorde
   Dello dimonio Cerbero, che introna
   L'anime sì ch'esser vorrebber sorde.
- Noi passavam su per l'ombre che adona La greve pioggia, e ponevám le piante Sopra lor vanità che par porsona.
- Elle giacén per terra tutte quante, Fuor d'una, che a seder si lovò, ratto Ch'ella el vide passarsi davante.
- 14. O tu che se' per questo inferno tratto (Mi disse), riconoscimi, se sai: Tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto. — ·
- Tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto. 15. Ed io a ici: — L'angoscia cho tu hai, Forse ti tira fuor della mia mente
- Sì che non par ch'i' ti vedessi mal.

  16. Ma dimmi chi tu se', cho in sì dolento
  Luogo se' messa, c a sì fatta pona
  Che, s'aitra è mazzio, nulla è si spiacente.—
- Coe, s attra e maggio, nuita e si spiacente. —

  17. Ed egli a me: La tua città, ch' è piena
  D'invidia si che già trabocca il sacco,
  Seco mi tenne in la vita serena.
- Vol, cittadini, mi chiamaste Ciacco. Per la dannosa coipa della gola, Come tu vedi, alla pioggia mi fiacco.
- I, 1, 19: Leo occident cerrum, intendit cibam. Intende e puspa readono insiama il simile sense del latino contendere. 81. (SL) Facca. Æa., IV: Tria... ora. Il Carbaro dan-
- tesco non ha cello di cane: latra cominamenta, a modo di cane. INTRORA. Æn., VI: Personat. Or. Mci., VII: Rabida qui concitus ira Intepleti pariter ternis latratibus auras. ANUEL Æn., VI: Ingess janitor antro Æternus latroras sanagues terreto undras.

  19. (L) ADORA: doma. PERSONA: del corpo.
- (SL) ADONA. L'asa il Villani (VI, 80). PERSONA. Æn., VI: Tenses sine corpore vitas... cara sub imagine
- forma: Domos Ditis vacuos, et inania regna.

  13. (Le Ratto: tosto. -- Ct: noi davanti a eè.
- (L) DISPATTO: morto. FATTO: nato.
   (SL) DISPATTO. Bocc.: Hanno st medesioni disp-
- nestamente diajotti (uccisi). Per morto l'avavano i Francesi fino nel 500 (Montiuc, I, 32). 15. (L) Tina: tracfigura l'imagine.
- (SL) Tira. Il contrario dell'impressione, che fa quasi antrare nalla mente l'imagine; e ve la ferma. 26. (L) Maccio: maggiore. — Nulla: nassuna.
- (SL) Macoto (Par., XXVIII, t. 26). Coma peggio per peggiore. In Firenze: Via Maggio.
  - 17. (L) Tua: Firenze. In: vivo. 18. (L) Ctacco: porco.

19. Ed io, anima trista, non son sola; Chè tutte queste a simil pena stanno Per simil colpa. - E più non fe' parola.

20. Io gli risposi: - Ciacco, il tuo affanno Mi pesa sì che a lagrimar m'invita. Ma dimmi, se tu sai, a che verranno

21. Li cittadin' della città partita; Se alcun v'è, giusto : e dimmi la cagione

Perchè l'ha tanta discordia assalita. -22. Ed egli a me: - Dopo lunga tenzone, Verranno al sangue: e la parte selvaggia

Caccerà l' sitra con molta offensione, 23. Poi appresso convien che questa caggia Infra tre Soli; e che l'altra sormonti, Con la forza di tal che testè piaggia,

(SL) Ctarro. Lo nomina il Brecardo, e lo la per piacevoli motti o per gain parlantina. Uno da tutti chiamata Ciacco, L'Apopiana le dice uona di corte, cioè buffene: li quali più usano questo vizio che altra gente... Elbe in sè, secondo buffene, leggiodri contuni e belli motti: usò con li ralenti uomini e dispettò li cattiri. E bene si conviene a si cattivo vizio e vile mettere si vile maniera di gente, come unuini che stanno alla mercè d'oqui uomo, e con luxinahe e bugie rogliono servire... I mali di Firenze Dente conneceva originati da'vizii di que' grandi en' queli Ciacco viveva, - Flacco. Sotto la grandino grossa e la pioggin che adema,

(F) DANNOSA. Hor. Ep., 1, 18: Democon Venus. Eccli., XXXVII. 34: Per lo crapula ssolti perirono. Grida anche il Boccaccio contro que suoi concittudini cho trattavano brinchi le cose pubblicho.

90. (SL) Invita. Con meno parsimonia il Tasso: E gli occhi a logrimar gl'inveglia e sforza. Ma fazse inritore è languida. Bene l'Alfieri : Che sui percuote e a lagrimar mi sforza.

94. (L) PARTITA: divien.

(SL) PARTITA. Gio. Vill.: Per integno Firenze fu guarta e partita. 22. (SL) SANOUE. Reg., 1, XXV, 33: Iron ad sanguinem. - OFFENSIONE. Dà gran forza il poeta alla voce

Offendere. Inf., V: Anime offense. Con questa parola Dante condunna gli cecessi de' Bianchi. 23. (L) Son: anni. - Tal: uno. - Testh: ora. -

Placota: Iusinga Firenze: vieno adagio can cautela fredelenta (SL) Soll. In Nemetiano, La visinne di finge acl 1300: Rel 1302 Dante co'Bianchi fu soppiantate e shan-

dito. - Sonnonyi, Assoluto ael Machievelli (Framm. storici). - Placola. Carlo di Valora, per lo quale, dice l' Ottima, popa Bonifazio arcra mondato, per cocciare quelli della casa d' Aragona dalla signoria di Sicilia. Vill., VIII., 60: I grandi di parte Nera, a quelli che piaggiarano em il legato.

21. Alte terrà lungo tempo le fronti, Tenendo l'altra sotto gravi pesi, Comecchè di ciò pianga e che n'adonti.

25. Giusti son duo; ma non vi sono intesi. Superbia, invidia, e avarizia sono Le tre faville ch' hanno i cuori accesi. -

26. Qui pose fine al lacrimabil suono. Ed to a lui: - Ancor vo' che m'insegni,

E che di più parlar mi facci dono. 27. Farinata, e 'l Tegghiaio, che fur si degni, Jacopo Rusticucci, Arrigo, e 'l Mosca, E gli altri ch'a ben far poser gl'ingegni,

94. da Fronti de Guelfi, - N'a se se. (SL) Alto, Carlo altrove è dotto alte lenn; o nel primo canto è fors' nneo il keone dalle test'alta. Ed era veramente rabbioso la fame di questo leone di Francia. - Tenendo. Dino: Tomiti sotto gravi pesi. Æn., 1: Servitio premet. (SL: Den, Dunte e Gnida Cavalcanti, amico sue,

95. (L) Sox: ei ron.

richiamuto d'esilio da lui quand'era priore. Dante volle con tale arte conciliare le civili disconlie e non poté. Exech., XIV, 13, 14: Terra cum peccarerit mihi... conteram virgam panis ejus... Et si fucrint tres viri isti tiusti) in medio cius. Giusto qui valo amico a giusticia, non sento, Nell'XI del Purgatorio Dante eccenna a sè e al Cavaleneti in much simile senza dire il sue nome-Ha telto l'une all'oltre Guide La elevia della lingua; e forse è nato Chi l'uno e l'altro caccerà di mido. Nel Purenteria di tre vecchi di Rampena, rimprovera dell'antica età alla moderna, | Dante, Rime: Conzone, a tre men rei di nostro terra. Te n'andrai, anzi che tu rodi altrore. Li due saluta; e l'altro fa che prore Di trarlo fuor di mala setta in pria: Digli che il buon col buon non prende anerra Prima che co' matragi vincer

Gente avara, invidiosa e superba. Vill., VIII., 96: Per le peccata della superbia invidia ed avarizia, erano partiti a setta. - Ivi, 68: Molti peccati commenti per la nuperbia invidia ed avarisia di nostri cittadini che allora guidavano la terra. Altrove (VII, 37) accusa d'invidie i Donnti. (F) Duo, Arist, Fis., IV: Il due è il numero mi-

prove, scritta circa il 1304.] - FAVILLE. Inf., XV:

26. (L) Sceno: parole. (SL) LACRIMADIL. Æn., XI: Lacrymonis recibus. - III: Genitus tocrymobilis, - Stono. Georg., IV: Somitton... sensit (dl voce dolunte). - INSKONI, Æn., VI:

Ne quere doceri, E in questo sceso assoi volte. --Donn. Petr.: E in don le chieggo sua dolce facella. 27. (SL) FARINATA. Inf., X. - TEOGRESIO. Inf., XVL Fa Tegghiain di due sillabe, che così procunziavana.

Putr.: Ecco Cin da Piatoia, Guitton d' Arezco. - Dront. Li loda, non camo peccatori, ma came benemeriti

- Dimmi ove sono, e fa ch'io gli conosca;
   Chè gran desio mi stringe di sapero
   Se'l ciel gli addolcia o lo 'nferno gli attosca.
- E quegli: Ei son tra l'anime più nere:
   Diversa colpa giù li aggrava al fondo.
   Sc tanto scendi, gli potrai vedere.
- Ma quando tu sarai nel dolce mondo,
   Pregoti ch' alta mente altrui mi rechi.
   Più non ti dico, e più non ti rispondo.
- Gli diritti occhi torse allora in biechi;
   Guardommi un poco, e poi chinò la testa:
   Cadde con essa, a par degli altri ciechi.
- E I duca disse a me: Più non si desta Di qua dal suon dell'angelica tromba, Ouando verrà la nimica Podesta.
- Quando verra la nimica Podesta.

  33. Ciascun ritroverà la trista tomba,
  Ripiglierà sua carno e sua figura,
  Udirà quel che in eterno rimbomba. —

cittadial. — Rustievect. Inf., XVI. — Mosca. Inf., XXVIII. — Possa. Eccl., VIII. 167 Apposis cor mensa sit scircus appientasus. Diao, XII: Pomiate l'anisso a guisa che la mostra città debla prisere.

- che la mastru città debba prante.

  28. (L) Andolcia: consolo. Attonca d'eterno
  amprezza.
- (SL) Annolcia. Prov., XXVII, 9: Anima discoratur. — Attosca. Nel Novellino o in Esopo. 29. (SL) Aconava. En., VI: Urgentur pomis.
- 30. (SL) Dotze. Æn., VI: Dulcis siter. Recm. I non vill Dante fa desideroti di vivere nella memoria degli uomini (inf., XIII, XV, XVI e altrove). Ciacco duaque era n Dante uomo non tasto dispregerole. È i discorsi chi vigli pone in bocca sono di pio cittalini.
- 31. (SL) Torre. Georg., IV: Oculor interquent, CADRE. Lucina, VI: Sie protquana fata perspit Stat wattu meratu tacio, merkempur reposit. — Cucrai, Nel canto beguerte, guerci della mente gli avari. Cicchi,
- innoltre, per la grandine tenebrosa.

  (F) Curcas. Som. (de'dannati): Cercitas et hebetudo.

  39. (L) Di qua: prima del. Taosma del giudizio.
- Podesta: di Gesà Cristo.

  (SL) Verral. Nel Vangelo parola solcano dell'ultimo ovvenimento di G. C. Podesta. Nel Paradiso soddisfere, e nell'uno comuno Felicifa, Trimita.
- (F) Desta. Del letarge torosentoso in coi giace a pena della crapula sonnolenta, — Podesta. Dun., VII, 14: La potentà di Lui, potentà eterne. Virgillo, a Glove (¿Fin., Xi: O honimum diramqua arterna potentar. 33. (14) Cress. In sentenza.
- (SL) Taura, che chiude un corpo dannato a guird risurrezione della carne, e i gepena la quale dojo la risurreziono s'aggrava. — Ri-

- Si trapassammo per sozza mistura
   Dell'ombro e della pioggia, a passi lenti;
   Toccando un poco la vita futura.

   Perch'io dissi: Maestro, esti tormenti
- Cresceraun' ei dope la gran sentenza, O fien minori, o saran si cocenti? — 36. Ed egli a me: — Ritorna a tua scienza,
- Che vuol, quanto la cosa è più perfetta, Più sente il bene, e così la doglienza. 37. Tuttochè questa gente maladetta
  - In vera perfezion giammai non vada; Di là più, che di qua, essere aspetta. —

Pidlierà. Som.: Ripreso il corpo. Segneti: Se voi poteste ritornare nel mondo a ripigliare i vestri cadaveri. — QVEI. Matth., XXV, 41: Rene de sue, maledetti, sel fucco eterno. (P) Riperomea. Som., 3, 50, 5: Sanol. 83 del

- Giudizio).

  34 (L) Si; cosl. La; questione della vita fetura.
- (SL) OMBRE, Stat.: Per umbras Et caligentes sunbrarums examine campos. Calon insiemo le animo s il fango; per dimostrare la viltà di quel vizio.
- (F) FUTURA, Som., 2, I, 106: Della vita futura.
  35. (L) PERCA': onde. ESTI: questi tormenti d'inferno.
- (F) SENTENZA. Born., de trans. S. Malsch.: È definita, sua non ancor promulgata, la sentenza.

  36. (L) Tra. Anco la selonza umana lo intende. —
- Doulierea: dolore.

  (F) Scienza Aristotile (de Animo) dice che l'amima in corpo più perfotto meglio conseco: in corpo
  cui alcuno organo manchi, manco è l'intendere. Greg.,
- mma in corpo piu percotto megilo comosco: in corpo cui alcuno organo manchi, manco è l'Intendere. Greg., Dinl., IV, 28. 37. (Lè Di Là del giudizio; dopo. (5) Parrezzoo, Som.; La bentitudine è bene per-
- gette, and a paramon of grain dail! Bloom, if the same parts is stated to a live one on a fractice as I know on an important some ports. I trained to a live one on a fractice and grain some parts. I trained a sense copes use he preference distance. A service Security Secur

- Noi aggirammo a tondo quella strada, Parlando più assai ch'i' non ridico. Venimmo al punto dove si digrada:
- 38. (L) St: si senado al quarto corchio. Pluvo: dio dello ricchezzo. (SL) Acorrameo, Dopo parlato con Cincoo, non
- (SL) Agoirammo. Dopo parlato con Ciscoo, son nodarono per muzzo il cerchio, ma sull'orlo. — Gran. Æn., YI: Ditis magni.

Quivi trovammo Pluto, il gran nemico.

----

Raccoglia nei primi varsi del canto la pietà degli amanti: poi fa vedere e scatire il tormento seguente. Il colloquio con Clacco è riassos, sonza grandi bellezze, ma senza quegli afoghi iraccosti che poi gli abbonderanao. Da ultimo una questiono teologica: acciocchè sia dal principio dell'Inferen prosentiscasi il Paradico.

## LA PARTE SELVAGGIA.

Pare histor e cui climatu suche di Gierania Villani predei commitati de Virci de Cerchi, resute di Val di Nirvelo, il quale combattà in Campatino insiene con Dante ed 1290 (1); e indi 123 et era reverse si Donni subliniumi (2). La casa Cerchi, e detta di Benereauxresi dell'archive di Compania dell'archive di Compania del cologorazio del handi (2). Ricchimia in accretatai, che i larco compania era delle magieri del modo); merido, si tarco compania era delle magieri del modo); merido, si prancia tatto e poterne. Cerco Donni e dissuasso Vieri del Cerchi I raiso di porta, percife ce subsu eleissiano, ma di poca matinia sei di bel parter (1). Substeino in activo controlle dell'archive di controlle della contrate chimatri signi somo sevenete o di cità supportante.

Ma perché meglio comprendasi la consonanza che è noi consettie este lissagia o ias nelle provido di generale. Pecta, consonanza tra lore e con la tardizina e e con la soria del tempi, giora raccogliere del longità resti del pomen li significati di regli di unasificati alle reci selez, derette, efficare, coltura, ficatto, giordene, o superrà chiare come sotto ti velo del versi sosi in ascenda non solo mi dice politica, ma o civile e morale che tutte sono sibble religiosa biblioreciste.

Commiss silverine è a bit quel d'inferron là suff existre o la velle qui d'inferron là suff existre o ce a best bodgis de beuniteir ou se sele (5). Il somede a bit supere deverte è gous évait, . o grainé a dissancée à bit supere deverte è gous évait, . o grainé a des manue verzer, e de hi to cast sele, e l'entre de des des comments de la cital (8), là flusso reinte, delle qual Circin o e aux soils lo cital (8), là flusso reinte, des qual Circin o e ausse (1) doit als seus e sun colisiente quant reint aux seus (1) de la destance de la cital (8), là flusso e autre de la cital (8), la flusso e e aux colisiente quant reint de la cital (8), la flusso e e e en celegrat (10), l'extrac citate a level, l'existe de la flusso sun pour de reinte de la cital (8), la cital (8), l'existe de la flusso sun pour de la flusso de la reincettra, l'arco fero flusse, com que' del flu

(i) D. Yill, Yil, 131. — (2) G. Yill, Yil, 141. — (3) Pac., XYL. — (i) Blop, p. 32. — (i) lof., XXL. — (i) Paca, XI, XYL. — (f) Corr., ePers., XXII. — (i) Parg., XIII. — (2) Parg., XXX. — (iii) Parg., YI. — (ii) Parg., XIV. ferno rattos feri (1). Le donne fistrenisie più sfacciste che le barrine e le sarzicie, ume padiche che quelle della Berbogie sarda (2). Il secolo tutto in Italia seltaggio (3), o il drudo fercoc (4), cho contamina di soni lucci la mistica donna, trarre il carro e lei per la selva, e nasconderla al doloroso desiderio del Poeta. Alle quali imagini fanoc contrapposto quelle della ser-

tenis e del rotore (5) lodati nella Pirenzo d'un tempo. e che più non si troravano nel paese irrigato dall' Adige e del Po (6); o quelle dell'amore e della cortesia cho ispiravano a nobili affanni e ad agi non vili le donne o i corelieri della poi immalvagita Romona (7). Cortesia e valore fa il Poeta essere rimprovero del secolo seleggois: e siccome nel XVI del Purcatorio esti dice rimasti per saggio della gente speota tre rerebi , così nel VI dell'Inferno, appunto laidove è parola di Parte setrosgia , dice essere in Firenze due ginsti , ma non intesi. Non è da tacere cho in Virgilio la coltura della terra è niù volto rappresentata con figuro che concernono l'umana civiltà; En., IX: Bastris terram domat. Georg., II: Cogenda in sulcum ac multa mercede domanda. Georg., I: Imperat arris. - Georg., II: Dura exerce imperio, el ramos compesce fluentes... manusereit arando. E Orazio (Ep., 1, 2): Incultapacentur comere vilce. - Ep., II., 2: Silcestrem flammis et ferro mitiort ogram, E in Virgilio (Georg., II): mitis rindemio vale motura, o fa contrapposto ai lazzi sorbi (Inf., XV). A cartesia, cel linguaggio del Poeta, opponesi rillenis (8). Che se in più tuoghi il rilleus è nominato da lui senz' accenno di biasimo (9), più sovento questo voci hanno senso non buono, come quando dipinge il montanaro che stupido si turba entrando a città rezzo e salvatico (10) il che rammenta l'ardito modo gente refraggio del lunco (11), per dire suoro ed ignaro, e dà a vedere como

<sup>(6)</sup> Inf., XXSH. — (7) Parg., XXHI. — (2) Parg., XVI. — (7) Parg., XXII. — (8) Baf., XVI. — (8) Parg., XVI. — (7) Parg., XVI. — (8) Col. S., XXXIII. — (9) Inf., XXVI. (9) I

La parte selezioja a la fisco la parte saure (1), ignorales del crice georeta, Angula seconas la provincio, colo del crice georeta, Angula seconas la provincio, colo del ritura del colo del crice del colo del protes origino, quanto perceb barritieri, e ingranditi per guodagni, che en the posse non esporta nitura del colo del colo del protes origina, quanto perceb barritieri, e ingranditi per guodagni, con esta del protes del colo del protes servi del protes (1). Nel la Firence adottato del protes servicio del colo del protes servicio del colo del protes servicio del colo del protes del pr

Il seme degli olti Fiorentini (6) è a loi d'dolce seo (7), eli altri son sorbi lazzi: ma nel mal'orto di Frate Atherico crebbe quel fico di tradimento che gli si cambia laggiù con un dottero (8). Crescoso dal letame delle bestie di Fiesole piante che non somigliano alla seuto semente (9) di prima, dacchè il Mosca disse la parola che fu mal seme (10) a tutta Toscana (cos) come la parola del Sacerdote la mala sementa per i Gindri (11); e altri al Mosca successero reminatori di resudati e di divisioni (12). E già tutta Romagna era ripiena di sterpi resenssi, che tandi per coltivare stadicherebbersi (13); e in tutto il mondo d buon volere da prima forisce acoli nomini, ma poi la pioggia continua fa imbozzacchire le sassue rere (14). E nella Chiesa di Dio sono non solamente sterpi cretici (15), ma la vigna eletta anchi essa imbianca se il vignoinole è reo (16), e se nou lo punge l'ortica (17) del pentimento; e la vite diventa pruno (18). I chiostri già renderano fertilmente al ciela, ma poi fecersi rani: e mufia dor era In aromma (19), Le lisdie son fatte spelanche (20); le cocolle, succe pieue di farina ria. Aveva già detto Firenze piena d'invidia sicola il succu trabocca (21), e l'inferno il luogo che insocra il male di tutto l'unicerso (22).

Pistoia è degna tans di Fucci ladro di sagrestia (23),

(ii)  $\sin \lambda XV_1 = (1) \sin \lambda XV_2 = (0) \Pr_{XY_1} XV_1 = (1) \sin \lambda XV_2 = 0$ ;  $\lambda XV_1 = (2) \Pr_{XY_1} XV_1 = (2) \Pr_{XY_2} XV_2 = (2) \Pr_{XY_1} XV_2 = (2) \Pr_{XY_2} XV_3 = (2) \Pr_{XY_2} XV_3 = (2) \Pr_{XY_3} XV_3 = (2) \Pr_{XY_4} XV_3 = (2) \Pr_{XY_4} XV_3 = (2) \Pr_{XY_4} XV_4 = (2)$ 

Le infection is on pratte (1) e for (2). Ease Pacci juive of Tocaman order job (ev.) of the line; a trust i inferno of the line; a trust i inferno of the line; a trust i inferno of the line; and the line of the

l santi si specchiano nella bellezza do' loro compagni elegantemente ordinata sott' essi, come collina nell' acque correnti a' piè , per vedersi nozat' è ricca nel rerde e ne' flori (16). I santi veduti sul monte dell' espiazione, si fun broto al capo, quali di gigli, quali di rose e altri fiori vermigli (17). I buoni sono fronde di cui a'infronda l'orto dell' eterno ortohno (18): Cristo è l' agricoltore che manda all' orto suo cultori per giuterlo (19), e questi cultori combattono per il buon seme: daschè nel pensiero e nell'età di Dante le ider stesse di pore erano concitiato e intrecciate con unclle di guerra. Na se la gloria celeste è un bel giardino che s'infiora sotto i rapri di Cristo (20), l'Italia è il giardino dell'Imperio (21), diserto perchè non ci viene Alberto tedesco, Le palle dell'oro ne' tempi migliori forirano Fiorenza (22), la grancilla sorra il bel fiume d'Arno (23); e l'esule, pellegrimando per l'inferno del mondo lontan da Firenze, tasciaco il fiele e cercura i dolci pomi (25). Le quali imagini, così raccolte, e illustrano il concetto e ritraggono l'animo del Poeta: e fanno, senza lunghi ragionamenti cridente, quel ch'è d'imperfetto e nelle idee sue e talor ancho in quel suo, d'ordinario, sì schietto e potente linguaggio,

 $\begin{aligned} & (6) & \ln (x, XX_1, \cdots , 0) & \ln (x, XX_1) & \times (0) & \ln (x, XX_1) & \cdots & (1) & \ln (x, XX_1) & \times (1) & \ln (x, XX_1) & \times (1) & \ln (x, XX_1) & \cdots & (1) & \ln (x, X_1) & \cdots$ 





Men e senza cay in l'andare al repe Vuolse con mell alto are Michele Fe la vendesta del superbo strupe. INFERNO, Canto VII. Terzina



## CANTO VII.

#### Argomento.

Viata, em la rispota di Trejillo, Fira di Pata, discendono, cito disculsono, perch Ptata stava nel pondio tra il terzo crechio ed il quarta, Quiri puniti instinaci s prodighi e gli mari, e rototano pei od pello, e si selerazionos trisperando. Di qui viene il Pacta a parture della Fertuna, gosio motive del besi terrati. Psi seculmon od quarto ecrechio inago i' acqua di Sigle cie i signatula ad accopiere gli inscalla per raperita, per institàs, per unitguità evidina: ple tra lere si peresolono o marineon nel fango. El ria furioso nopera; I institale uno sotto.

Nota le terzine 4, 5, 6; 8 alla 12; 18, 19, 22, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 43.

- Pape, Satan! pape, Satan, aleppe! Cominciò Pluto con la voco chioccia.
   E quel Savio gentil, che tutto seppe.
- Disse per confortarmi: Non ti noccia La tua paura; chè, poder ch'egli abbia, Non ti torrà lo scender questa roccia. —
- Poi si rivolse a quella enfiata labbia, E disse: — Taci, maledetto lupo: Consuma dentro te con la tua rabbia.
   Non è seuza cagion l'andare al cupo:
- Non è seuza cagion l'andare al cupo: Vuolsi con nell'alto, ove Michele Fe'la vendetta del superbo strupo. —
- (L) Parel: ola! Satana re! Chioccia: roca, Quet: Virgilio.
- (SL) Pars: nell'Od. d'Omero. Terro. Inf., IV: O in ch'onori ogni scienza e arte. Virgilio è simbolo dell'umane sapere. Enca alla Sibilia: Potes..., amnia (Æn., Vh. (F) Pars. Pietre di Dante, a quall'altro antice con-
- tance, cho nos lo poteru facilmente imagianze di suo, spiego: Part, eccionazione latine: Sarxa alarra, principe di dimonii. Io., XII, 31: Il principe di questio somole. Ad Epsl., VII, 21: Il principe di questio somole. Ad Epsl., VII, 21: Gella tondre. – II, 21: Il principe dia potenti di quest' arev. Ivi selli parfa d'infernali principati a potenza. Es Watth, XII, 32: Il principe diduci di marchi principe di principe di principe di princiciale all'Ego som olphe (Lyoe, XXII, 12). Le parole di Plato none di marviglia, e su resporta Sanzan, son capo, per chiedetre ripere contre l'intasismo d'un vivo sel reggi della morte.
- (SL) Thank. Altra lezione Territ. Bati: Lo male amore delle cose mondane ci tiene l'enfrata della penitenza.

- 3. (L) Lamia: becca e viso
- (SL) EXPLAYA: Æn., VI: Tumida ex ira... Her. Sat., I. I: Ambar Iranta buccas infet. — Labra. Come i Latini on per valtus; à nelle rime e proce anticha, a sia nell'Androini, del occule XVII. — DENTRO, Semint.; St distragge destro.
- (F) Leve. Simbole dell'avarizia.

  4. (L) Vennetta: pena. Stauro: stupro, ribellinge decli Angeli.
- SLi Cero, Corrisponda all' A<sup>3</sup>-u de Greci e all'empa de Touchinosi che valo fasio; e così chiamaa custi l'Inforno, — Veona, Ripoto in risposta data a Caronte dad, HL, 1, 20, a a Minosse dad, V, t. 8.
- 4) Maranza, Ban, X., 13: Michele woo de jernin privaje; 21: privaje vestre, Riponda all'Adoption La Chicara. Michele privaje su all'in depoterom. Non le saverés il Tartores; una d'esculifero annote Michele privajes milliée Angolevom. Non le saverés il Tartores; una d'esculifero annote Michele proposanti nella loce sonota. Seratre, Oltraggio violunto. Mette de la consection de la consection

- Quali dal vonto lo gonfiate vole Caggiono avvolte, poi cho l'alber fiacca; Tal cadde a terra la fiera crudele.
- Così scendemmo nella quarta lacca, Prendendo più della dolente ripa Che 'l mal dell' universo tutto insacca.
- Che 'I mal dell' universo tutto insacca.

  7. Ahi giustizia di Dio! tante chi stipa

  Nuove travaglie e pene, quante l' viddi!
- E perchè nostra colpa si ne scipa?

  8. Come fa l'onda là sovra Cariddi,

  Che si frange con quella in cui s'intoppa;

  Così convien che qui la gente riddi.
- Qui vid'io gente, più ch'altrove, troppa, E d'una parte e d'altra, con grand'urli Voltando pesi per forza di poppa.
   Porcotovansi incontro: e poscia pur li
- Si rivolgea ciascun, voltando a retro, Gridando: - Perché tioni? - e: - Perché burli? -
- della fornicazione è la ricerca degl'idoli. On., I, 2: Fornicherd dal Signore la terra. Nel libro d'Enoch gli angeli mali stuprano le donne o Michelo li lega.
- (L) Flacca: è rotto dal vento.
   (SL) GONFIATE. Æu., III: Inflatur carbanus austro. Caosiono. Boco.: Il forte abbero rotto da...
- cesti, con le vele rorrilappete.

  6. (h. Lacca: vaile. Painnurmo: co' passi.
  (81) Painnarro, Georg., III: Computa Corripatre
  Æn., VI: Corripiunt spatiaus medium, Georg., IV: Te-
- mutinque mogie, magis dera carpout. Lor. Med., meno elogante: Quandi hanno poi di campo prezo un pezzo, T. (d.) Cut, so boa (ut — Strux: affolia.— Sequx., dissipa, sciupa. (ELI Strux. Æn., I o Georg., IV: Mella stipant,
- All, MILA, A.A., 10 vecep<sub>1</sub>, 1V: accur inpost, All, III: Stipat... carrinic... argentisa... TRAYALISE & gel Vilhasi e nel Davantati... Scira. Dav., Ann., III, 54. (P) Peicene. Percilè sium noi tanto stoltamente rei o cupidi di revincio gualagno? Lo stipar delle peno si contrassone all'assunccibiare dell'orei o lo sciune che
- fn la colpa, alle ricchezze avare da prodighi sciupate.
  8. (L) Ridde: balli.
  (SL) Campot. Abn., III: Implocata Charghdis. —
- France, Za., 1: Ab alto Frangilur, impresimas scindis stat unda reductos. — ONDA, Georg., 11: Ingentem... domas alta., rossit celliste undass. — Runo, Anch'ip prosa. Ridda è ballo in tondo; e ballare e far bullaro dicesi tuttavia in senso di dolore e di pona (1nf., XXI).
- prosa. Ridda è ballo in tondo; e ballare e fur ballare dicesi tuttavia in senso di dolore e di pona tifa, XXD. 9. (L) D'una farte, prodighi, — D'altra, avari. — Porta: petto. (SL) Voltando, Æn., I: Munidas subredrere sara.
- Pan. Æn., XI: Torscento posederis acti, Orazio, delin ricchestra: Argenti posedus (Sat., I, I). Porra, Inf., XII. Dovevano dunque rotolario carponi.
  10. (i) Pen 11: per l'appunto, Tiani, tu prodigo?
- Busis: tu, avare, getti?

- Così tornavan per lo cerchio tetro,
   Da ogni mano, all'opposito punto,
   Gridandosi, anche, loro ontoso metro.
- Poi si volgea ciascun, quand'era giunto Por lo suo mezzo cerchio, all'altra giostra.
- Ed io, ch'aveva le cor quasi compunte, 13. Dissi: — Maestro mio, or mi dimostra Che gente è questa; o se tutti fur chergi
- Questi chercuti alla sinistra nostra. 14. Ed egli a me: — Tutti quanti fur guerci Si della mente in la vita primaia,
- Si della mente in la vita primaia, Che con misura nullo spendio fèrci. 45. Assal la voce lor chiaro l'abbaia
- Quando vengono ai duo punti del cerchio, Ove colpa contraria gli dispaia. 16. Questi fur cherci, che non han coperchio
  - Piloso al capo; e papi e cardinali, In cui usa avarizia il suo soperchio. —.

SL) Pun Li. Fa rima cop burli, como nell'Ariosio arcr de'rimo con rerde; e in Dante (Inf., XXX) non ci ha, con cocio. — Buzzi. Burlzen mili nutico Senses valeva gettore; n borla nel Milanese vale razzodore. Il greco molerno la γδ ε..... (F) Buzzi. Oli avari; Perchè tieni qual samo, e

son lo spingi a lasel îm pri preto, ta che il pece asporti terce le richenter I proidit. Perché gutti insand e son ritical quel saro, ta che aferratti l'ore con mano a feran Nepponendo le egil avari per pece opporta alla colpa, piagano piu inazani il sano, n shèlamo coi pi la tragglio, e i profighi si fistrine di tenerio necati" in viu di scupares, in rimprovere contrario o più accetto. Ma pos mono interderei deli liprodigo dien all'aren; perché tennoe naco ia inferno! 8 l'arens di proligio il malicei construire.

- 28. (L) Anche: di nuovo. Ontono: ingluriceo paroie.
  (SL) Ontono. È nol Villani. — Merao. Inf., XIX:
- Riponi lui a questo metro.

  10. (L) ALTEA: a scontrarsi nel punto opposto. —
  Compusto: di pictà.
  - 13. (F) Sinistra. Oli avari n slaistra. Sompre n sinistra il poggio. 11. (L) In: nl mondo. — Con: chi troppo chi poco.
  - Finci: ci fecero.

    (SL) Guesci. Bue., I: Mens., leve. Spendio.
- È nel Sacchetti.

  15. (L) Disrata: torsano a girare e a rincontrarsi
  all'altre carchio
- (SL) Aneata, Hor. Epist., I, 18: Quod placet... Acriter elatrea, Boot.; Hee ubi delatravi, Semipt.; Abbuiasse cosa piagnerole.
  - 16. (L) Corencino: chicrica. Sopercino: cocosso.

- Ed io: Maestro, tra questi cotali Dovre' io ben riconoscere alcuni Che furo immondi di cotesti mali. —
- Ed egli a me: Vano pensiero aduni.
   La sconoscente vila che i fe'sozzi,
   Ad ogni conoscenza or gli fa bruni.
- 19. In eterno verranno agli duo cozzi.

  Questi risurgeranno del sepulcro
- Col pugno chiuso; e questi co' crin' mozzi. 20. Mai dare, e mai tener, lo mondo pulcro Ha tolto loro, e posti a questa zuffa:
- Qual ella sia, parole non el appulero. 21. Or puoi, figliuol, veder la corta buffa De'ben' che son commessi alla Fortuna, Per che l'umana gente si rabbuffa.
  - (SL) Sorgacaso. Sostantivo. Nel Convivio.
    (F) Sorgacaso. Semiot.: Apprizia è appetito so-
- rerehio d'arere ricchezza.

  17. (SL) COTALL Col questi è nel Boconecio. MALL.
  Per colpe è la Virgilio (Æn., Vh. Ov. Met., 1: Oper
- irvitamenta malorum.

  (F) ALCUN. L'Inferno di Dunte è l'imagine del mondo qual era a'suoi tempi, com'egli dica nella Lettera a Cane.
- (L) ADEN; Accogli in to. Sconoscente: del beon vero. — BREN; Oscuri, ignoti.
- Di Actol. La monostà è l'utto di for uso nel peniero diseonito il proculto i l'apuscito e il proculto i l'apuscito e il proculto i richiero de dimottra l'utolici della menta. Sun; c'heelbe den ni egarontamente interdelino, debliame relever in uso, componendo e dividendo a formare una comuniazione. Cogisto de co-que. Virgilio, in aeron i turvero intere. Cogisto de co-que. Virgilio, in aeron i turvero de Sononezzata. Senza connecenza e cui a seguire ausare l'utono (tet, XXVI). L'ovaro a il proligo disconnecua.
- (L) Den: a scontrarsi e rimproverarsi. Quaarı: gli avart. — E quavri; a i prodighi.
- (F) Causso. Diod. Sient.: La ninistra con le dite stretta sipsifica avorsisia tenace. Eccli., IV, 36: Non sie ditesa la mano tosa al ricecrez; a dare, stretta.— Mozzi. Perditori d'ogni com, perderamao 1 engelli, crnamento o difera del capo. Senpigitati disevanosi i disordinati: a refore dicosì tocoliere si altri il suo.
- 20. (L) Dann: riccherza. Lo: il cicio. Pulcao: bello. — Non: noo l'abbellisco con mia porole: lo vedi. (SL) Pulcao. Il Pulci fuor di rima (Morg., XVI, 38). Le belle ttelle per ciclo l'ha nel XVI dell'Inferno.
- 28. (L) BUPPA: gioco. RABBUPPA: ai tarba, o l'un coo l'altro a' irritano.

- Chè tutto l'oro ch'è sotto la luna,
   E che già fu, di quest'anime stanche
   Non poterrebbe farne posar una. —
- 23. Maestro (dissi lui), or mi di'anche: Questa Fortuna di che tu mi tocche,
- Che è, che i ben'del mondo hasi tra branche?— 25. E quegli a me: — O creature sciocche, Quegli a me: — O creature sciocche,
- Quanta ignoranza è quella che v'offende! Or vo'che tu mia sentenza n'imbocche. 35 Calui la cui saver tutto trascende.
  - Feec li Cieli, e diè lor chi conduco (Si ch'ogni parte ad ogni parte splende),
- 26. Distribuendo ugualmento la luce: Similemente agli splendor' mondani Ordinò general ministra e duce.
- 22. (SL) LTNA, Dan., IX, 12: Male qual ensi non fu sotto tutto il ciclo.
- (F) Posan. Io una canzone dice che le ricchotta raccolto Non posane quictor, ma den più cura. Ch'è la bestin senze poce (Inf., I). Boszio, cltuto nel Convivio
- (IV, 12): Se quanta rona volge lo more turboto dal zento: se quante stelle ritucono, la Dea della ricchezza largines, l'umena courrazione non caserà di piongera.
- 93. (F) BRANCHE. Parola di spregio. Ondo Virgilio le ripreode, e dimestra che la Fortusa è spirite celeste ministro di Dio.
  - 94 (L) SENTENZA: regionamento. (SL) SENTENZA, Modo corque si Latini. — In-
- BOCCEE. La scienza ha la lui sovente figura di cibo: ma qui gli è ricaprovere, quasi a bimbo da limboccare. (F) Ioxonanza. Nella Monarchia parla della igno-
- rantia regum atque principum taliam. Sonz. Ignoranza dell'intelletto tabrolla proceda l'incibnazione dell'appetito al è capione di quella; e però quant'è mongiore l'ignoranza, poli socsan il peccato e lo fa involvatario; ma c'è su' ignoranza che segue all'incibnazione dell'appetito, e questa fa il poccato moggiore.
  - (L) Cour: Dio. Cm: un Angolo. Oon: ogni sfara ha uoo spirito corrispondente.
- (F) SAYAR. Poal. CIII, 24: Tatto poesti in operate in septema. E CALVI, 5: Della appiana di lai non e sumorea. TALECKER. Modo famigliare alla Semma. FEVE. Poal. X.V. 5: Crelia peric. CONSECT. Part. III o XXVIIII. Ad Eph., VI, 12: Principar et patentate side significant poeta. SENERGE. Allo spheladore di cegai ciche respondissementat. SENERGE. Allo spheladore di cegai ciche respondissementate. SENERGE. Allo spheladore di cegai ciche respondissementate. SENERGE. Allo spheladore di cegai ciche respondisse la propria luce a vitenado la strucción proportione.
- 26. (L) Splexnon': di ricchezza, potore e fama. -Mixistra: la Fortuou, angelo.
- (F) DISTRIBUENDO, Som.: Nulla vieta dire che gli angeli inferiori furena per divino volere distribuiti ad amministrare i corpl inferiori, i superiori ad ammi-

- Cho pormutasse a tempo li ben' vani
   Di gente in gonto, e d'uno in altro sangue,
   Oltro la difension de' senni umani.
- 28. Perch'una gente impera, o altra langue, Seguendo lo giudicio di costei, Ched è occulto com' in erba l'angue.
- 29. Vostro saver non ha contrasto a lei; Elia provvede, giudica, e persegue
- Suo regno, come il loro gli altri dei.

  30. Le sue permutazion' non hanno triegue;
- Nocessità ia fa esser veloce; Si spesso vion chi vicenda consegue.
- Quest'è colei ch'è tante posta in croce Pur da color che le dovrian dar lode, Dandole biasmo a torto e mala voce.
- Ms clia s'è beats, e ciò non ode: Con l'altre prime creature lieta Volve sua spera, e beata si gode.
- Or discendiamo omai a maggior piéta.
   Già ogni stella cade, che saliva
- Quando mi mossi: o 'l troppo star si vieta.—
  34. Noi ricidemmo 'l cerchio ali' altra riva
  Sovr' una fonte, che bolle, o riversa
  Per un fossato che da lei diriva.

nistrare i corpi superiori, i supremi ad assistere innansi a Dio.

27. (L) OLTRE: il senne umano non può difenderli nè victarne in perdita.

SED PERICITARE, ZEA, XI: Mellin die, corrièque la done modabile der létralit in maini un militar modification reviews. Louis et du sobile reviews de modification formation la houffle. Test's, Dett pero boil in Fortinas, else n'e duce, ma conce misietra d'un ansaire pieza che tutte tratecules. — Durrestago, la neura militare d'Arionte: Del ponte, Che Rodumente ai coveller dieteré (XXXI.) Sporte., Che Rodumente ai coveller dieteré (XXXI.) service.

(P) TENTO. Le alteracioni dal bene al male nea possono estere se son circa le cose che soggiacioso al tempo e al moto. — GENTE. Prov., XXVII, 24: Non aerai perpetuamente potestà, ma la corona passerà da generacione a generacione. Dun., II, 21: Egit trasferiace i remi si i stabilizzo. Eccli. X. S. Il regno traspertati i remi si si stabilizzo. Eccli. X. S. Il regno traspertati

di gente in gente per le inginstizio.

98. (L) PERCH': ond'. — CHAD: ch'.

(F) Occurro. Lucrezio chiama la Fortuna vis abdita. Eo., X, Nescia sons hominum fati sortisque futura.

29. (L) Prascour: fo eseguire.

(P) Panasore. Nel scoso latino di peraquai nuos just, che neguira all'atto del giudhio. Nota i tre atti di vodere, giudicare, operare secondo la santaza data. — Dzz. Cosi (dice ael Convivio) chizosono i Gentili le intelligenes criett. E gli Aogeli nelle Seriture chimanasi Dei. Nel Paradiso le gararchie degli Angeli chiatno Dec (XXVIII, e 4).

30. (L) Si: sono tanti che devon passare alla volta loro, che poco spazio resta a cinscheduno. SIA NECESSITA. Orazio, alla Fortuna: Te son-

per anteil area Necasias (Carm., 1, 33); an Ora; an Inaciated la Morta, Clecco d'Accol, Acerta, lib. 1, 21. In cò peccasti, o forcetti poeta, Pomedo che li den della pertana Necasiasi sinon on ber useta. Ne l'accolitati sinon on ber useta. Ora ber useta della pertana dell

(r) Car, Contratto minutgue, se intensi primo

case, consequier value settement; so quartin, consequier van project, in kreinsk allen sapue, tamper Benne, 26a, XIII ren, mellore sequentier. - Besterious Lienten emergetier. evil, mellore sequentier. - Besterious Lienten emergetier. Auch, I. VIII. I. Treliefentum que men project de prosections, Paris, XVIII. Les religies que project de prosections, project de la consecuencia del project de la consecuencia del consecuencia del project de projection a minimento. - Verzensa. Il Adore di project de compresante dal meditinésimosto del melit. June, 1, 177, page 170, p

31. (SL) Chock. Il Rusticucci sotto le fiamme cadenti dica sè posto in crece (Inf., XVI): e crece chia-

mavast ogni dolore.
(P. Orear', Plio.: Sola cum conviciu colitur, La

Fontaliaci Et si de quelque échee notre finste ast assicis Nosa disons injurar ou sort, — Cuoce, Uo lameato della Fortuan contro i suoi detrattori è in Boczio. E'dovrebbero, dice Daote, lodaria come mioistra di Dio; la qual si muoro pro orsue più elde dil'unano vedere.

30. (L) S'. A mode di riempitivo, vive la Corsica,

— Con gli Aogeli. — Spera: del mondo.

(F) One. Boot.: Now illa misteres saelit: hand curat fettur; Ultrayes genitus dara, ques fecit; ridat. Questi ne fa una tranco, Branto una Dan; più poetico inalesne e più vero, — Seza., Migliore imagine che in Pouvrio: Fortunam insunam, esse et cucona, et brustam perhiberat philosophi. Sucoque instare illam gioloso presentatione del propositione del proposition

dicant volubilem (II, 3, ad Heren.).
33. (L) Pitta: delore.

(SL) CAOE, É mezza ootte passata. Æa., II: Jam nex hussida cerio Proverpitat, suadestque cudentia sidera sossess. Estrarono sull'imbrunire. 31. (d) NOI: Passaumo per mezto, per giungere alla

parte opporta. — Riversa: sè. (SL) Richersono: i daenni girano intorno; il mezzo rimnne vuoto. Æo., VI: Fiam secos ad serves. -

netzo riunno vuoto. Eo., VI: Viam secat ad naves. -XII: Quaesunque viam secat. - X: Curru medium secat agmen. -- Bulle, Æn., VI: Gurges Æstuat.

- L'acqua era buia, molto più che persa:
   E noi, in compagnia deil'onde bige,
   Entrammo giù per una via diversa.
- Una palude fa, ch' ha nome Stige,
   Questo tristo ruscel, quand' è discesa
   Al piè delle maligne piagre grige.
- 37. E io, che di mirar mi stava inteso, Vidi genti fangose in quel pantano,
- Ignudi tutti, e con semblante offeso.

  38. Questi si percotean non pur con mano
  Ma con la testa e col petto e co' piedi,
  Troncandosi co' denti a brano a brano
- Lo buon Maestro disse: Figlio, or vedi L'anime di color cui vinse l'ira.
- E anche vo' che tu per certo credi

  40. Che sotto l'acqua ha gente che sospira:

  E fanno pullular quest'acqua al summo,

  Come l'occhio ti dice u' che s'aggira.
- (F) Bolle. Per denotare la inquistezze dell'ira, e le nascoste emanie dell'invidue, e la viità dell'orgoglio. 35. (L) Penas: reses scuro. — Divensa: nou is dirittura del cerchio che lasciammo.
- (SL) Bula. Platoue da allo Stige un colore cyuneum prope.

  86. (L) Una. Quarto caso.
  (SL) Paluna. Æn., VI. Hinc via, Tartarei que:
- fort Acherontis ad undas: Turbidus hic como, vastaque voragine gurges Æstuat, adque entene Cospi eructai aronom – Stypiamque poludem. — Maltona. Georg., Il: Celles... molignis sassosi e sterili. 87. (L. Dr. n. — Oyreso: d'ira.
- (SL) Pantano. Ov. Met., IV: Styn nebulas exhalat incre.
- (F) Pantano. Degl'ingiusti superbi, Habne., II, 6, 7: Aggrava contro st fango denso. Or non intergeramo repente chi mordano te, e s'alteranno laceratori, e sarai toro in regima?
- 40. (L) Ha: 6. PULLULAS: gorgogliar. AL: fine alla superficie. U': dovunque.

- Fitti nel limo dicon: « Tristi fummo
   Nell'aer dolce che dal sol s'allegra,
- » Portando dentro accidioso fummo.
  42. » Or ci attristism nella belletta negra. »
- Or ci attristium nella belletta negra.
   Quest'inno si gorgoglian nella strozza,
- Chè dir nol posson con parola intégra. 43. Così girammo della lorda pozza
  - Grand' arco tra la ripa secca e 'l mezzo, Con gli occhi vôlti a chi dei fango ingozza. Venimmo appiè d'una torre, al dassezzo,
- (SL) Dolen. Æn., VI: Cerli jusundum lumen et auras. — Ferano. Per fumo, in natico anco in prosa. Albertano, I. 9: Lo fummo dell' odio sempre si nazconde in petto del nemico.
- (F) FITTI. Ps., LXVIII, 3: Son fitto nel pontano del fondo. — Taseru. Hor. Carm., I, 16: Trister... irc. Della tristezza mala, distinta dalla gentile mestiria, Somma (I, 2, 36, 1).
- 42. SL) On. Æn., VI: Quam vellent athere in oito Nume et pauperiem et duros perferre ladores! — Nizona. George, IV: Limus niger, et deformis arundo Cocyti, tardaque palus inamabilis unda Alliget, et novies Stym interfuna coerect.
- 48. (L) MEZZO: il fradicio del padule. -- At: da ul-
- (SL) Dassezzo, Lat. sequior. Ariosto, XI, I3. Si dioeva auco in prosa.

U attudra la rabha di Cerbero con mpagao di terra geriatagli in pola, si il for enserea terra Satana di maria di maria per al di di cerando di di sulla di maria, qua di difficiali di di sulla di maria di perimenta di facesi el Bettinelli e al Valutire; ma di legero Dani, bingona faro l'encodesa queste cono, e biescierio per il non verso. La difficolta superato o biescierio per il non verso. La difficolta superato o biescierio per il delettro all'irici di serivera. Non sempre con i piencidio cella efeccione. Sono emprende al coccolta; il discrese mali Pertuaz: ma la pesa dal rancore superio, invido, invosolo di conce grande al coccotto, il discrese mello Pertuaz: ma la pesa dal rancore superio, invido, invosolo di custo di centro della discresa più retta l'arcelolo di la contenta di centrale di maria di maria

## GLI AVARI E I PRODIGHI.

## GLI ACCIDIOSI, GL' IRACONDI, GL' INVIDIOSI.

Vede il poeta qui troppa più gento che altrove, perchè l'avarizia è la lupa Che più che tutte le altre bestie lia preda (1). E similmente in Virgilio: Aut qui dicitiis soli incubuéro repertis, Nec partem posuere suis: qua maxima turba est (2). Il supplizio del volgere sassi è pure in Virgilio: Sazum incent rolrant chi (3), ch'egli tolse da Sisifo: o Danto forse da Virgilio tolse l'imagine del farglich volgero a forza di petto; chè gli avrà dato negli occhi il divitiis incubuére, modo potente il quale si rincontra anco nel II delle Georgiche: Condit oues alins, defessoose incubut ence. Ivi stesso Virgilio chiama avaro Acheronte, ma nel senso, ered'io, d'avido divoratore di vite, che Danto avrà preso alla lettera, e però messo Pluto, il dio della ricchezza, alla soglia di gnesto Ipogo, e poi confitti nella palude stigis altri rei, la qual palude circonda l'Inferno virgiliano con ben nove giri

Sipicute l'idea del mettere alla medesima pera gli avari e i prodiphi, come son neno nel Purquistro (4); si el prodispi, sone son neno nel Purquistro (4); si en modi visti è ministre. Il prodiga per aver che gettare commette le indepuisi dell'avaro. Nel Convivio risspovera a piracipi i intoni in prodigatità e l'impordigat, del pori affectiate. E son Tommaso anchi esso mette accanto alla prodigatità l'avaritia (5).

Men fielde a dichieriere e autros oscerento a quel che pensa all'accidio; Pietre d'inegue che la pudie stigna que a la care de la pudie stigna con pensa all'accidio; all'accidio; al supertà. No potera dedurte uno dichien, ari l'arcidioni, ai supertà. No potera dedurte uno controli del primero del proposi accidione, cuel Consta mando di l'accondi. adoprera la proto accidione, cuel Consta monte perà desir devegolosi quel resurvo politi, ina superta pera del proposi que l'accidione, cuel Consta non nel Praspaterio capizari e la supertala, e l'accidio, cue l'irrichia versimie de dampse che a Potes alha vostoto l'irrichia versimie de dampse che a Potes alha vostoto l'accidio del proposito del proposito S'aggiungo che accidio segli sinistica non lo solumente S'aggiungo che accidio segli sinistica non lo solumente superta del proposito del proposito del proposito S'aggiungo che accidio segli sinistica non lo solumente superta del proposito del proposito superta del proposito del proposito superta del propos sernos discreti al beres, ma d'espa ione luscon tricienza di depus milancione misgan, e però qui comprendere naco l'introda recenche. El l'Assirte cordices l'introda recenche l'attroda recent l'attroda recenche l'attroda de l'att

Il Damasceno distingue quattro specie di tristerza: accidia, ansietà o angustia, compassione, ed invidia. Or so rammentiamo cho la gelasia a la Nemesi sono sotto l'inridia contenute (2), o che l'ira suppone trictezza (3); intenderemo come nella palude atigia siano coloro che l'ira rinse, che faron trieti sotto la gioia del sole portando nell'anima fumo accidioso, e come tra essi sia Filippo Argenti, persono orgogliosa senza fregio di bontà, e però furiosa e invida del bece altrui, che si volge in sè stesso co'denti, con come Plato, il demone custode del cerchio, consuma sé dentro con la sua ratória, lavidia, dico il Nisseno (4), è tristezza de' beni altrui. Accidia, dice Tommisso (5), è la tristezza che abbatte lo spirito. L' nomo in tristezza non facilmente pensa cose grandi e gioconde, ma pur tristi; che illustra Tristi fummo Nell'aer dolce che da sol s'allegra, E piange là dov'esser des giocondo (6). L'accidia rende immobili all'aperare le membra esteriori (7); che illustra lo star di coloro fitti sotto l'acqua sospirando, assorti in tristezza (8). Accidia è tristezza che toglia la roce (9): cho illustra Quest'inno si gorgoglian nella strozza, Chè dir nol posson con parola integra.

<sup>0)</sup> Purg., XX. - (2) En., Vt. - (2) En., Vt. - (4) Purg., XXI - XXII. - (5) Sen., 3, 3, 9, 512, 119.

<sup>(</sup>t) Xm., VI. - (f) Sem., t, S, M. - (3) Sem., t, t, 39. - (4) De Nat. bom., XIX. - (5) Sem., t, t, 39. - (6) Int., XI. - (7) Sem., t, 3, M. - (6) Ad Orr, H, H, 7: Trightic subvervalur, - Lee., 131, Trightic hour, - (6) Ore, Nym., de Nat. been, XIX.

### LA FORTUNA DI DANTE.

stributica risplendere, ma tutta iniquità quasi sempre; sentenza in parte vera, ma disperata se l'idea della Provvidenza divina noo la rischiari. Cost il Tasso con un giuoco di parole de'soliti chiamava la Fortana cruda a cieca Dea.... Che è cieca a pur mi cede. Ma più cristianamente Virgilio (1): Me puleum patria, pelagique extrema sequentem, Fortuna emnipotens et incluctabile futum His posuere locis, matrisque egere tremenda Carmentis Numpha monita. et deux auctor Apollo; dove l'idea del fato è temperata da quella della Provvidenza divina, e dell'umana autorità santificata dall'amore e dal senno. Similmente il messa di Dio, dopo detto del non ricalcitente a quella voglia A cui nen puote il fin mai esser mozza, accenna del non dar di cazzo ne' fati (2). E Aristotela: Nella materia è necessità, ed è nella ragione il fine delle case (3). - Ragione ha luogo nelle cose che sona o sempre o socente: fortuna, in quelle che fuori di questo accadono (4). - L'elezione non essendo senza mente, la mente e la fortnun versano nel soggetto medesimo. Però le cagiani di ciò che seque fortnitamente non essendo definite, necessario è che le cose che rengono da fortuna siano occulte all'umano redere (5). Dave again vede come nel verso Ched è acculto com' in erba l'angue ai vengano a fondere e la sentenza del Filosofo e l'imagine del Poeta: latet anguis in herba (6). E il Filosofo atesso: Sono talnui a cui la fortuna pare che sia cagione delle cose, ma incognita all' nmona mente. Quani dirine e musirando nume (7). E qui cade a capello la sentenza d'Agostino: Quelle cause che dicensi fortuite non le diciamo nulle, ma latenti, e le rechiamo alta volontà e del rero Dio o d'altro spirito (8). Le quali ultime parole dimostrano come l'idea del commettere ad uno apirito il ministero de beni mondani con aia capriccio del Poeta,

Oni Dante ritratta una sentenza del Convivio, che dice-

va: Nell'acrenimento (delle ricchezze) nulla giustizia di-

ma abhia fondamento in religiose tradizioni; e come la apera che la Fortuna danteaca volce non sia già la volubile ruota della dea favolosa, ma veramente una sfera di lume celestiale: onde il passo del Canto XV dell'Inferno: Giri Fortuna la ma ruota Come le piace, e 'l villan la ma morro, ais na modo proverbiale e con contradica all'imagine qui lungamente svolta, che è quasi la macchina d'un intero poema. E però nella Monarchia Dante atesso: Pirro la chiomara Signera, la qual causa noi meglio e più rettamente Procridenza divina appelliamo. Platone a ogni ciclo di anch' egli un motore; di che è todato nel Convivio di Dante, E aiccome qui Dante chiama la Fortuna, general ministra del sapere divino, e duce delle umane notestà: cosl Paolo (1) chiama gli Aogeli spiriti ministratari e diaconi. A ogni nazione la Bibbia e i Padri danno nn Ancelo enstode e ministro (2). Le corrispondenze della poesia o religione pagana con la cristiana non sono oggidi tanto osservate quant'erano da' primi Padri, credo, non meno credenti di noi. E qui, per esempio, il passo dei Salmi: Quando coglierò il tempo io giudicherò lo giustizio. Si è sfatta la terra e quanti sono in essa abitanti. In assaderd le colonne di lei, Diexi agli iniqui: Non rogliate iniquamente operare: e a rei: Non coaliate rizzare il corno.... Iddio è aiudice: overto umilia e avello esalta (3), ha mirabile consonanza con quel d'Orazio: Namque Diespiter Igni corusco nubila dicidens, Plerumone per purum tonantes Egit equas volnerenque currum; Quo bruta tellus.... Concutitur. Valet ima summis Mutare, el insignem attenuat Deus, Obscura promens. Hine apieem rapax Fortuna cum stridore acuto Sustulit; Inc posuisse quadet (4), Altrove meno sapientemente: Fortuna sava lata negotio, et Ludion. insolentem ludere pertinan Transmitat incertos honores, Nunc mihi, nunc alii benigua (5), Ha però qui il permatasse, e il lieta di Dante.

<sup>(</sup>i) En., VIII. - L'accoppiamento delle due idee Icena alteror. Nel canto attene: Si summa revitra facolomere Peliciniti midi, si fafa cererorat. Nel VII. Enfoque pertonnoque cirém. — (b) 16.1, 3. — (b) Fis., 11, 0. — (i) Fis., 11. — (ii) Fis., 11. — (i) Rec., 111. — (j) Fis., 18, 4. — (ii) De Civ. Del, V.

<sup>(</sup>i) Ad Bebr., I., H. - Pr. Cil., 26, 20: Angeli ojan..., numatri cjar, qui facilit estudabra ejas. — (f) Dun., X; Act., XVI; Origi., Hen. XXXV in Luc.; XVI is Gen.; VIII in Excho; Chrys., 1001. 3; ep: ad Kph.; Cirjil., IV, contr. Julius. — (3) Pr. LXXIV. — (4) Corm., I., 33. — (5) Corm., 10, 29.

## CANTO VIII.

#### Argomento.

Flegids viene a tragiltare i due poeli, e il sharca sotlo la ciltà di Dite injuecata: na prispitto, salto dal fasso Filippo Argenti, Fiorentino bettialazante irazondo, della famigità Alimari, nemira a Dante, la quale egli chimano oltracotata soliziata che s'indraca Dietro a chi fugge (Pur., XVI): cd + maltratiato da Dante, da Virgilio, da tulti i componel, I demoni che fan quandia alle porte, accomo accesso al Pota vivo.

### Nota le tersine 2, 5, 8, 9, II, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 37, 38, 40, 43.

- Lo dice seguitando, che, assai prima
   Che noi fussimo al piò dell'alta torre,
   Gli occhi nostri n'andàr suso alla cima,
   Per duo fiammette che vedemmo porre;
   E un'altra da lungi render cenno.
- Tanto, che appena il potea l'occhlo torre.

  3. Ed io, rivolto al mar di tutto il senno,
  Dissi: Questo che dice, e che risponde
- Queil'altro fuoco?e chi son que' che'l fenno?— 4. Ed egli a me: — Su per le sucid'onde Già scorger publ quello che a' aspetta, Se'l fummo del pantan nol ti nasconde. —
- Corda non pinse mai da sè saetta
   Che sì corresse via per l'aer snella,
   Com' l' vidi una nave piecioletta
- Sida Souttanano, Non é, come vanée il Boccación, initial d'interrelacion lenga del lavore, ma viacebo tre l'an Canto e l'altro. Ariva, XVII. Déce, lo bello interior ripipionnel. Cont., Il De Protegoresi, dece. Georg., IVI. Protinua arivi mellio cetetati dona Eusequar. — Teans. Nell'Infereno di Vivigillo U.Pa., VII. Staf ferera terri Acciliation di Vivigillo U.Pa., VII. Staf ferera terri causati arrivano, una di la dove cono le Faria.
   Q. (1 Tonas: prombere, correspondente.
- (L) Torre: prensere, sceraere.
   (SL) Torre: Georg., II: Locum capies oculis.
   (L) Al.: Virgilio.
- (SL) MAR. Inf., VII: Che tutto seppe.
- 5. (L) Pinsa: spinso.

- Venir per l'acqua verso noi, in quella, Sotto 1 governo d'un sol galecto, Che gridava: — Or se' giunta, anima fella! —
   Flegias, Flegias, tu gridi a vuoto (Disse lo mio signore) a questa volta. Più non ci avrai se non pasando il loto. —
- (SL) Persa: Una la Tosena. Sartta, Æa., XII:
  Illa vidal... Nos secsa, en euros per nulcen impulsa asgitta ... Sirdosa et olares noopsulta transititu subragitta ... Sirdosa et olares noopsulta transititu subraGeorg, IV: Erupera. ... starvos pulsente sagitta (Bamb.).
  Corto fer freite, pesta i'ima cila corto... (Æa., V.
  Illa Noto cilius volurique supitta Ad terrono fupiri, et
  porta se condicii tato. X: Fupiri illa per undan Copper di
  jordo et ventes arquante supitta, Apell. Rhod., Argon. II.]

  6. (b. (Cuttal. quel psoto.
- (SL) In qualta. Si dice tattora. Galesto. L'antica gazica con era si grande; quiadi l'acorescitivo gateone. Virgillo, di Caronto (£5n., VI): fine ratem conte mòpiri, cellique ministrat. — Falla. Parla all'uno: coconce che l'altro so: eta già ombra.
- 7. (I. Phi: dannul a con sinue. (SL) Funchs. Urgillo pose and a so Infereo Fierius, il quale, per avers usa figlia Coronida parterito di Apollo Settaloja, cleec dall'in; bescoi il tempo dal Dio: Philypampus uniservisma conus Admonet, et magona testature note per sunivera: Dionie; britishima sonolit; at mon tenuere Diren, il Plegias di Dante 8, al solito, un demonio. El lisone Figrat da Pry, orders, sia base nal harcaischo dollo città rovente. Lucan., VI: Fingrantic protifere media.

- Quale colui che grande inganno ascolta
   Che gli sia fatto, e poi se ne rammarca;
   Tal si fe Flegi
   is nell'ira accolta.
- Lo duca mio discese nella barca,
   E poi mi fece entrare appresso lui:
   E sol quand'i' fui dentro, parve carca.
- Tosto che 'l duca, ed lo nel legno fui, Segando se ne va l'antica prora Dell'acqua più che non suoi con altrui.
- Mentre noi correvam la morta gora,
   Dinnanzi mi si fece un, pien di fango,
   E disse: Chi se'tu, che vieni anzi ora? —
- Ed isse: Um se'tu, che vieni anzi ora? —
   Ed io a lui: S'i' vegno, non rimango.
   Ma tu chi se', che sì se'fatto brutto? —
- Rispose: Vedi, che son un che piango. 13. Ed io a lui: — Con piangere e con lutto, Spirite maladetto ti rimani:
- Ch' i' ti conosco, ancor sie lordo tutto. 14. Allora stese al legno ambe le mani:
  - Perchè 'l maestro accorto lo sospinse, Dicendo: — Via costà con gli altri cani. —
- (SL) Accolta. Horst., Poet.: Iram colligit as ponit temere. Æa., IX: Collecta., Ex longo rabies.
- (L) Parvz: un vivo la promova.
   (SL) Carca. Æa., VI: Accipit alveo Ingentem Encam. Gemuit sub pondere cymba Sutilia, et muitam
- accepit rimosa paludem.

  10. (L) Susanno: tagliando. Pib: per me vivo.
- SL) Fu. La grammatica materiale insegun fromms; ma anche Virgilio (En., 1): Hie illius arma, Hic currus fuit. Suoanno, En., V: Secat... Epona. Fluctusque... secolad. Freta. X: Casopos salis are secolant. Antica. En., VI: Rimon. Caronte d'antico palo; e Cerbero colla barba.
  - 11. (L) Ona: tempo.
- (SL) CORREYAM. Æm., V: Æguora cuero. —
  MODTA. Hor. Carm., II, 14: Flumins languido Cocytus
  errens. Axu. Mostra di credere che uo giorno quel
  vivo verrebbe in Inferno davvero. E nuche perciò Duote
  riscoede cruccioso.
  - 19. (L) RIMANGO: in Informo, (SL) VEDI, Non vuol dire il nome, Indisio d'nom
- viie, secondo Dante (Inf., XXXII), o di dispettoso. 18. (L) Ancon che. — Siz: sii.
- (SL) Axcon. Universal of prosa. Omettere il che place al popolo vivente toscano.
- (L) Amen: per ribaltario. Pancuk: onde.
   (SL) Amen. Era (dice il Boccascio) nomo grande e nerborato e forte.
- (F) VIA. Prov., XXII, 24, 25: Non comminare con l'uomo furioso; non forse tu impari le vie sue. —

- Lo collo poi con le braccia mi cinse, Baciommi 'l volto, e disse: — Alma sdegnosa Benedetta colei che 'n te a' incinse!
- Que' fu ai mondo persona orgogliosa:
   Bontà non è che sua memoria fregi;
   Così, a'è l'ombra sua qui furiosa.
- Quanti si tengon or laseù gran regi,
   Che qui staranno come porci in brago,
   Di sè lasciando orribili dispregi! —
- Ed io: Maestro, molto sarei vago Di voderlo attuffare in questa broda, Prima che noi uscissimo del lago. —
- Ed egli a me: Avanti che la proda Ti si lasci veder, tu sara' sazio;
- Di tal disio converrà che tu goda. ---20. Dopo ciò poco, vidi quello strazio
  - Far di costui alle fangose genti, Chè Dio ancor ne lodo e ne ringrazio.

Caxt. De' cani la rabbia impotente. Purg., XIV; Botoli... Ringhiori più che non chiede tor possa. I Ghibellioi in Firezze chiamavano i popolani coni dei popole. Basil.: Gl'inecondi infuriono a guise di coni. 35. (SLI OLLO. Æz., Il: Collo deure brachia circum.

— Serdinora. Ha qui nobil sento: che non degna il male. — Bernderta. Rammente e. Luca (XI, 27): Beato il rentes che ti portò. — Tz. Tuttora in Toscana: essere nel primo, nel terzo figliado.

16. (L) Que': Quegli. — Cosi. Però: itaque. — B'. Riempitivo.

(F) Fenosa. Bailt. Molti divensero godroni di oloro dai quali erano stati aftei; ma per esersi vilmente portati, niun nova di ai lasciarono a' discondenti. Soli quelli che seppero affrenare lo aligno, la memoria lore all'immortalità consocrarono.

(L) Braco: fango. — Despress: nel mondo.
 (F) Braco: Hor. Ep., I, 2: Victional comis im-

rundus ed amica lute rus. Pevr., X, T. La museria del piurto om lodi; s il nome depli espai infradicerd. In., XXVIII, 31 CV piedi und consultata la corona della superbia. Job, XX, 0, T: Superbia... quasi streyulinions in fosa pardettre Social, X, 21 Disporbia. In suscendi de superbi. Sophon., 1, 12: Fitti ratle levo feco. Pietre esta qui in Espaine., In XXIII, 43 Cocan mota della piasse, ii calpetterò. — Lascanzo. Ecoli, XXIII, 36: Lacerd muserosi in smalelations.

(SL) Laco. Æn., VI: Stypics innere locus. —
 Pral., XXXIX, 2: De locu miserier, et de luto fercis.
 (L) ALLE: dalle.

SI, Strazzo. Petr., Tr. Cast.: Leger il vidi; e farse quello strazio Che batto ben a mill'altre vendette: Ed io per me ne fui contento e nuio. Imitato languidamente; e non era qui da imitore.

- 21. Tutti gridavano: A Filippo Argentil -Lo fiorentino spirito hizzarro In sè medesmo si volgea co' denti.
- 22. Quivi I lasciammo; che più non ne narro. Ma negli orecchi mi percosse un duolo: Per ch'io avanti intento l'occhio sbarro.
- 23. E 7 huon maestro disse: Omai, figliuolo, S'appressa la città ch' ha nome Dite,
- Co'gravi cittadin', coi grande stuolo, -24. Ed io: - Maestro, già le sue meschite Là entro certo nella valle cerno.
- Vermiglie come se di fuoco uscite 25. Fossero. - Ed ei mi disse: - Il fuoco eterno Ch'entro la affuoca, ie dimostra rosse, Come tu vedi, in questo basso inferno.

91. (L) A: dagli a. - Bezzanno: iracondo,

(SL) ARGENTI. Boco .: Un caroliere chiamato M. Filippo Argenti, uomo adegnoso, iracondo e bizzarro più ch'altro. Post. Cod. Coet.: Ricco e forte; che fece il suo destriero ferrare d'argento. Ottimo: Di grande vita e di grande burbanea, e di molta spesa, e di poca virtude e valore. - Bizzanno. Il Biccaccio: Bizzarra, spiacerole e ritrosa. Bissa in Toscana vive. - Volona. Æn .. VII: Vertere morne,, is., Bocc.: M. Filippo,, era rimaso ficramente turbato, e tutto in sè medesimo si rodea. Non lo sbranuno gli altri, lo straziano con lo gridu ogli poi punisce sè stesso

99. (L) Duoso: gride delente. - Searne: apro. (SL) PERCOSSE. Inf., V: Molto pianto mi percuote. Georg., IV: Moternas impulit aures Luctus Aristari. - Duozo. Arios., XI: Un lungo grido, Un alto duol le orecchie gli feria.

93. (L) GRAVI: a sô s ad altri. (SL) DITE. Georg., IV: Alto ostio Ditis. Æn., VI: Ditis magni sub marnia tendit. Pinora vedemmo i sobborghi d'Inferno. Ov. Met., IV: Stygiam... urbem... ni-

gri fera regia Ditis. - GEAVI. Arios., XXXI: Ruggere Ch' era ferito e stara ancora grave. 94. (L) MESCHITE: moschen, - CERNO: scerno.

(SL) MESCRITE. Sigoli: Chiese de' Saraceni che si moschette, Meschite e'usava anco in prosa. Meschite le chiama, come se le moschee fosser cosa diabolica; e cosi Sinagaga diresi per luogo di confusione o di trame. Æn., XII: Duri sacroria Ditis. - CERNO. B is Armannico, Æn., VI: Cyclopum educta caminis Manda conspicio. -- Vermiolie. Æn., VI: Respicit Ænear subito, et sub rupe sinistra Mania lata videt ... Qua rapidus flammis ambit torrentibus amnis Tartareus Phisosthon

95. (P) Fuoro. Som., 3, 97; 6, 98; 1, 5, 6. Cypr.: Globus ignium arctatus obstruitur, et in varios pomer exitus relaxatur.

- 26. Nol pur giugnemmo dentro all'alte fosse Che vallan quella terra sconsoiata. Le mura mi parea che ferro fosso.
- 27. Non senza prima far grande aggirata. Venimmo in parte dove il nocchier forte - Uscite, ci gridò: qui è l'entrata. -
- 28. I' vidi più di mille la sulle porte, Da ciel piovuti, che stizzosamente
- Dicean: Chi è costui che, senza morte, 29. Va per lo regno della morta gente? -E 'l savio mio maestro fece segno Di voier lor pariar segretamente.
- 30. Allor chiusero un poco ii gran disdegno,
- E disser: Vien' tu solo: e quei sen vada, Che sì ardito entrò per questo regno. 31. Sol si ritorni per la folle strada:
- Pruovi, se sa. Chè tu qui rimarrai. Che gli haï scorta la buia contrada. --32. Pensa, lettor, s' i' mi disconfortai Nel suon delle parole maladette;
- Ch' i' non credetti ritornarci mai. 33 - O caro duca mio, che più di sette Volte m' hai sicurtà renduta, e tratto D' alto periglio che 'ncontra mi stette:

96. (Le Pen: Blfine.

(SL) GIUONEMMO. Æu., VI: Tandem trans flurium incolumes vatemque virumque Informi limo glaucaque exponit in utra. - ALTE. Georg., IV: Atta... paludi. - Muns. En., VI: Mania lota videt triplici circumdata muro. - FERRO. Ala., VI: Porta adrersa, ingene, solidoque adamente columna... ferrea turris. Jer., XI, 4: Fornace ferrea. - Fosse. Bella sconcordanza. Novellino, XXI: Una gragnuola che parca cappelli d'acciaio.

97. (L) Popra: Flegias.

25. (L) SENZA MORTE: VIVO. (SL) Da. Trecont. ined.: Questo che da cielo e'è mandato. - Provers. Georg., IV: Pluit ilice glandis. Bergh.: Gli angioti i quali, piovendo in terra, si trasmutann in diaroli

99. (SL) MOSTA, Georg., IV: Intima lethi Tartara. Ov. Met., XIV: Loca mortis adire.

- 30. (L) CHIUSEBO: reprossero. QUE: Dante. (SL) REGNO. ÆR., VI: Hore Radhamanthus habet durissima regna. - Inania regna.
  - 31. (L) Sat tornare. Scontat mostrata. 89. (L) RITORNARCI: al mondo.
- 33. (SL) PERIOLIO, Æn., III: Heul tantis necquiequam erepte periclis. - STETTE. Æn., VI: Stetimus tela aspera contra.

- 34. Non mi lasciar (diss'io) così disfatto. E se l'andar più oltre m'è negato, Ritroviam l'orme nostre insieme ratto. -
- 35. E quel signor che li m'avea menato, Mi disse : - Non temer; chè 'l nostro passo Non ci nuò torre alcun: da tal n'è dato.
- 36. Ma qui m'attendi, e lo spirito lasso
- Conforta e ciba di speranza buona; Ch' i' non ti lascerò nel mondo basso. --37. Così sen va. e quivi m'abbandona.
- Lo dolce padre: e lo rimango in forse; Che sì e no nel capo mi tenzona.
- 38. Udir non pote' quello ch' a lor porse: Ma e' non stette là con essi guari, Chè ciascun dentro a prova si ricorse.
- 39. Chiuser le porte que'nostri avversari Nel petto al mio signor, che fuor rimase, E rivolsesì a me con passi rari.

(P) STETTE. Nella selva delle fiere; pei quando ecielse i euci dubbi; poi quando lo preso por mano all'entrar della perta; poi quando rispose alle grida di Caroate, di Minos, di Piuto, di Fleglas; e quando gli rese ragione dell'improvviso palloro all'entrare aci Limbo. Son più di sette. Ma forse qui sette sta per aumero indeterminato, come ne' Proverbii (XXIV, 16): Sette volte codrà il giusto e risorgerà. E la divina loggo della remissione: Non solo sette volte, ma settanta volte sette. E Luc., XI, 26; VIII, 2; Marc., XVI, 9. Som.: Il numero settenario significa il tutto, universitatem.

- 34. (L) Disparro: perdete. Rithoviam: terniamo. (SL) DISPATTO, Nella Vita Nuova dice sò disfutto da amore. - NEGATO. Æn., X: Fortuna negdrat... reditus. - RITROVIAM. Os., II, 6: Semitas suas non inveniet, Æn., IX: Vestigia retro Observata legit. 35. (L) Tal: Tale è chi cel da, Dio.
- (SL) TAL. Petr.: Ma miracol non è: da tal si puole. - Dayo. Æn., VI: Dation molitur iter. 36. (SL) CERA. Æn., X: Spes pascis inanes. Aug.: Nutrita di speranza. - Buona. Sap., XII, 19: Bonce spei, Petr., Son. 193; In sperance buone. C'è anco le
- tristo e la traditrici. 37. (L) TENSONA: combatte.
- (SL) Si. Petr.: Ne et ne no nel cuor mi mono intero. - Il cuore lavece del capo e il suonare non intero invece del tenzonore distinguoso le anime de'duo poeti bea più che dissertazioni lunghe. Gozzi: Combuttute dal ri e dal no.
- 38. (L) Pora': Potei. Ponsa: al demonii disse. - PROVA: quasi a gara si ritiro. (SL) Pouss. D'un oratore diciamo che porge con
- grania; e non solo del gesto. 39. (L) Ratt: lentl.

- 40. Gli occhi alla terra, e le ciglia avea rase D'ogni baldanza; e dicea no sospiri:
- Chi m'ha negate le dolenti case? -41. E a me disse: - Tu, perch' io m'adiri. Non shigottir; ch'i' vincerò la prova,
- Qual ch' alla difension dentro s'aggiri. 42. Questa lor tracotanza non è nuova; Che già l'usaro a men segreta porta,
- La qual senza serrame ancor si trova. 43. Sovr'essa vedestù la scritta morta.
  - E già di qua da lei discende l'erta, Passando per Il cerchi senza scorta, Tal, che per lui ne fia la terra aperta. -

(SL) RARL Æn., III, d'uomo turbato: Raris...

- 40. (L) RASE: contrario d'aggrettate. (SL) RASE. Esprime e dipinge. Petr.: Dal cor mi rade ogni delira impresa. Dante, Rime: Mi spoglia D'ogni baldanza, Æn., VI: Frons letta porum, et dejecto lumina vultu. - Casa. An., VI: Tristes sine sole domos, Georg., IV: Domus.,, lethi, Semint., da Ovidio: Le case dell' Inferno.
- 41. (L) Prace: quantunque. Qual: qualunque. (SL) Phova. Bocc.: Il mule pand aranti; perche'l mulattiere vinse la prova. - Dirention, Anno nei Convivio
- 49. (L) Lon: de'demonii. Ponta: d'Inferno. (F) SERRAME. In., XLV, 2: Spensero to porte di bronzo, e i chiavistelli ferrei frangerò. Quindi è che il Poeta potè passar libero. La Chiesa, nel Sabato Santo: Hodie portas mortis et seras Salvator noster disrupit. Il Vangelo: Le porte d'inferno non prevarrant
- 43. (L) VEDESTD: to vedesti. SCRITTA: Per me si co... (Inf., III). - Di qua: ontratori. - Enta. I cerchi scendone sempre. - Scoara. Il messo celeste non n'ha di bisogno. → Tal: un messaggio del ciclo. - TERRA: citta.
- (SL) Monta. Porg., I: La morta poesía che dipinse l'Inferno. Ad Hebr., VI. I; IX, 14: Operibus mortwis. - Enta. Inf., VI: Al punto dove si digrada.

Paragonisi l'agile legno condotto da Flegias, col sospinto dall' Angelo nel Purgatorio: c'll chiama ambedua galcatti. Caronte s Minosso e Flegias e le Furie e Malebranche s'oppongono al viaggio del Posta; perchè

I tristi negane che si prenda conoscenza di loro per | sue patria, che era il centrario di popolo giusto e sano. far noi migliori. Virgilie vince gli ostacoli cell'eutorità del cenno divine; e qui non basta, ma vaolsi un messaggiero del Cielo, che a'Diaveli faccia forza. La ragione da sè non serve neance e ferci ben concecere il male. Ma questa città di difficile entrata figurava all'esule la

Il canto tatto, narrazione e dramma, è di sdegno contro i superbi; non però che sia esso gristianamente umile. Il dialogo coll'Argenti è di rara fermezza. In questo canto, come nel terso, le stile è più sicuro cho in altri.

## IRA E SDEGNO.

Il Poeta codigre nel napo gli incomi orgogiolisi edapoco, e perfi nicisi, i ressiano Pi nel d'esi con parelo, e Virgilio con mano; e gode e niograzia Dio dello strazio che gli altri iraccodi ce fanno; e per avere chianato lai sprico maledetta, fa che Virgilio l'abbracci e lo baci e benedica sua casire. Appare di qui come Doce distinguesse dall'ura rabbissa lo siegno none; odinitione cosforme alla filosofia cristinna, siconne provano la segnenia anterità.

Aristotile (1), Inddore dice dell' ira che non asculta ragione si conviene con Girolamo (2), laddore l'ira dal Vangelo ripresa dice quella che è senza consa; e Tommaso (3): L'iro si conviene con que' peccati che appetiscono il male del prossimo, come incidio a odio. Il che dichiara aocor meglio perchè gl' invidiasi siano cogl' iracondi nel fango medesimo; il qual ribolle a denotare il moto dell'iracondia riballente (A). Ivi entro i dannati si percuotono e si stranan co' denti, perché quonda l'ira percuate la tranquillità della mente, la perturba lacerandola in certo modo e scindendola (5). E quella è palmie esalante (smo, che Virgilio e Dante (6) chiama amaro o acerbo, perchè quell' ira cho Aristotile e Tommaso distinguono dalla gruta col nome di amara, non ai scioglie presto, per la tristitia che nelle riscere tiensi rinchiusa (7), e quella è quasi fuaco che occieca l'occhio del caore (8). E son brutti di fango, e igundi, o con sembiante offeso, perché unlla è più defarme del riso d'noma furstonda (9); e si gorgogliane voci nella atrozza seoza parela integra , perchè la lingno dell'irato forma pure un grido, ma ignoro il senso di quello che dice (10). La Glosa si Proverbii (11): Porto di tutti i vizii è l'irocondia; chiusa la quale, a Intle le virtà sarà date eviete. E alla porta di Dite staono diavoli stizzosi che respingono il Pueta, e sono poi vinti dalle adegnose parole del celeste messaggio. E qui rispparisce la distinzione notata tra ira e sdegno.

(i) Rt., VH. = [3] in Natch., V. = (2) Sow., 3, 5, 150. = (3) Gast., VHI, Inst., Com., - (3) Gray, Mor., V. - (4) Zo., XH; inf., XI; Parg., XYL = (3) Sow., 5, 5, 156. - (6) Cassisso, 1, c. -(9) Chryrost. in Jean., (Y, 47. - [15] Gray, Mor., V. = (41) XXIX.

Dice Tommaso: Secondo i Peripatetici, la cui sentenza più opprora Agostino (De Civ. Dei, IX). l' ira a le altre passioni dell'animo diconsi moto dell'appetito sensitiro, o che siano moderate secondo ragione, a che na (1). E però essa Somma dice l'accidia essere pinttosto originata dall'adio, cioè dell' ira non giusta, che dall' ira proprio, cioè dalla giasta indignazione. Non fa maraviglia cho lo sdegnoso Girolamo dica: odirorsi è dell' somo (2); ma Tommaso stesso dà l'ira ministra a fortezza (3); Gregorio (4): ollora più robustamente l' ira erg- sè contra i vizii quando si fa suddito alla racione. E il Grisostamo (5): L' (racondia che è con rocione, non è iracondia ma similizia : perchè iracondia propriamente intendeti commorimento di passione. Tommaso con quell' acume severo e insiema indulgente che è proprio del grande intelletto congiunto ad anima grande, confessando pur difficile il ogn mesculare possigne d'ira alto sdegno, afferma tuttavia essere nello sdegno una parte buona. L' ira giusta, anco che in qualche mofe impedisca il giudizia della ragione, non però taglia la rettitudine d'essa ragione (6). Salomone dello sdegno la debito o medicina laddova dice: Misliare è l'ira che il riso: chè ser la mesticio del rolto correspesi l'animo dell'errante (7). Parole illustrato dal Grisostomo aspientemeote: Se sdegna non ci sia, nê la dottrina so pro, nê i gindizii stanno , nê le ingiustizie ruffremnsi (8). Chi non si sdegna anonda n' ho cagione, pecca; perchè la pazienza irragianecale semina rizii, nutrica la negligenzo, e non solo i cuttici incito of male, me i buoni altreri. La Somma poi determinando coo l' asata precisione: Trorasi mole in olenna passione secondo la quantità di lei , cioè soprabbondanzo o difetto. Cost and nell' ira treversi male quando taluno si sdrone più e meno della retta rogione. Ma chi si sdegna secondo la ragione retta, allora la sdegna è loudabile. Se, però, altri appetisce che facciasi cendetta, a ogni modo, contro l'ordine dello ragione, come punire chi nan ha meritato, o oltre o anant' ho meritato, o non secondo il legittimo

<sup>(</sup>i) Seen., 2, 2, 124. — (i) Ep. ad Salv. — (i) Seen., 2, 2, 153. — (i) Mor., V. — (b) In Matth., Xi.— (i) Seen., 3, 2, 156.— (7) Eccl., Vil. 4. — (f) Lacore (i).

ordine o non per il fine debito, che è la camerrazione dello giustizia e la correzion della colpa, l'appetito dell' ira sorà riziono (1). Così svolge il Cristiano la sentenza arida del Pagano: L'adirarsi in tale o tol modo è ara tode, ora biosiono (2).

Salammes rever più detto; quanda endo il evenice to sue soute (3). Este pode della tratta de diserta di supil Arrayai che era della schiatta Minnei, suo traco un el la schiatta Minnei, suo traco de la tratta del manie di si evenice che ne podo par come di such e della schiatta della media della schiatta della schiatta della schiatta della schiatta della schiatta di tratta di signita prin e con adella partira, su statiquazione della ceriti protressa. Oggi fran., e fadipuncione della ceriti, potressa. Oggi fran., e fadipuncione della ceriti, potressa della ceriti della ceriti dei della ceriti della ceriti dei della ceriti dei della ceriti dei della ceriti della ceriti dei della ceriti de

(1) Son., \$, \$, \$150. — (3) Arist., \$2. — (3) Proc., \$XXIV., \$7. — (4) Ad Eph., \$V\$, \$2. — (5) Som., \$, \$, \$150.

gnazione, è da credere sia piattosto osservazione del fatto che lude. Certo è che in Dante lo sdegno trascese talvolta, massime negli nitimi anni della infelice ana vita, all' ira fiera e alla rabbia, Senonchè negl'imitatori di lui l'affettazione dell'ira è cosa imbecille. E franteniono anche il linguaggio del Poeta, darche in loi vendetta non spona ultio, ma raudicta, e corrisponde a rivendicazione, a pena gindicata e ordinata. Pena valeva l'effetto del male che sugli stessi colperoli si ritorce (1). Similmente ira ha nel linguaggio di Dante senso più mite che nel molerno, appunto come ne' Salmi dove la voce ebraica significa naso, la quale figura ai Latini denotava giudizio porgato e schizzinoso, e però sovente sdeguoso o scheraevole. Così nella mele-ima imagine dalle varie lingue e civiltà troviamo conginate le idee di giudizio e di passione, di sdeguo e di spregio, di coscienza retta e di gusto delicato (2).

(1) Così a, Tommiso: Le rendelle i de serbere e Die, secondo quello del Bendroscome (XXXII, 25): « Mis e le rendelle. » E la lumi (94., VIII). Michele la rendelle depli April. - La morte di Grez Celso è rendera del primo percote, rendeta poi rendella sopre più mecho di lai d'ur., VIII. — (4) Emusche marie. » Note suprendere adunce. E altri simili nell'initien.





Cassa e Argera, dal cassira vialo, Casta, che possop del terto i disto Terfeno è sel messe il tanque a tanto,



Res to leve, ore a semiler la rua lemma, algorite, oper quel els uri me arco, Ful, els agus victo na serolibe selven.



Gir errorian dalla retra emorse Trado, che so non avera visto devi era, Frech so sudatro readto na fasse:



Mes modes a surve d'un repose ne pass, the m'anna generate d'un réhalde. Instruggeter de se e de survesse.



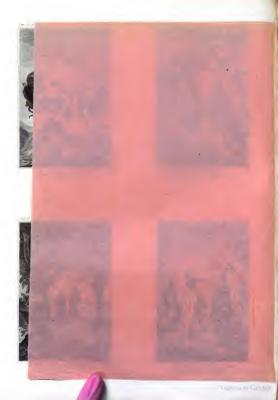

## CANTO IX.

#### Argomento.

Dante minacciato dalle Furie; Virgilio lo salva: un Inviato del ciclo apre loro le porte di Dite. Entrano, e veggono tombe infocate da fiamme sparse tra l'una e l'altra , dove penano gli eresiarchi e gli increduli.

Stige è chiamato ia Virgilio annis sererus Eumenidum: però Dante le colleca in prospetto del flume. Nell'Angelo è imitato un no' Stazio là dove Mercurio scende a cereare l'ombra di Laio. Si notino le terzine I, 2, 5, 13, 14, 17, 20, 22; 24 alla 30; 32, 34, 37, 38, 40, 41, 44.

- 1. Quel color cho viltà di fuor mi pinse Veggendo I duca mio tornare in volta. Più tosto dentro il suo, nuovo, risteinse.
- 2. Attento si fermò, com'uom ch'ascolta; Chè l'occhio nol potes menare a lunga Per l'aor nero e per la nebbia folta. 3. - Pure a noi converrà vincer la punga
- (Cominciò ei); se non... Tal ne si offerse... Oh quanto tarda a me ch'altri qui giunga!-4. Io vidi ben siccomo ci ricoperse
- Lo cominciar, con l'altro che poi venno; Che fur parole, alle prime, divorso, 5. Ma nondimen paura il suo dir dienne,
  - Perch' i' traeva la parola tronca Forse a peggior sontenzia ch' e' non tenne.
- 1. (L) Quet...: Il pallore dipiatomi la viso da paura fece a lui ritenere il paller suo per non accrescere la paura min. - In volta: dietro. - Suo color. (SL) Volta. Liv.: Sconfiggendo e mettrodo in volta due esti. Giambull.: Il campo fis tutto in rolta.
- 9. (L) A LUNCA! lontano. 3. (L) Punoa: pugna, - Sa...: se non orrai, - Tal...: ma tal donas ci e offerse ad siuto che ingunnare non pue: Bentrice. - Tanna a ne: lo desidero. - ALTRI: un messo del ciclo.
- (SL) Punua. Come spongere per spegnere. È nel Villani. - Sa non... Tali sospensioni nen sono frequenti in Danto, pure ce n'è (Inf., XXIII; Purg., XXVII). 4. (L) Ricoranne...; esprimova dubbio, poi si ritratta
- e lo rassicura. ALLE: dalle, 5. (L) Dienne: diodo a noi, per, a me. - Trarva;

- 6. In questo fondo della trista conca Discende mai alcun del primo grado. Che sol per pena ha la speranza cionea? -
- 7. Questa quistion fec'io. E quei: Di rado Incontra, mi rispose, che di nui Faccia 'l cammino alcun, pel qualo i' vado. 8. Voro è ch'altra fiata quaggiù fui.
  - Congiurato da quella Eriton cruda Che richiamava l'Ombre a' corpi sui.
- a quella sospensione dave più trieto sense ch'e non
- (SL) Dianne. Noi per me, ne'Latini frequento. Buc., I: Nobie here otia fecit. - Takeya, An., VII; Primanque Inquentis ab ore Arripuit (vocem).
- (F) TENNE. Tenere un senso, soll'interpretazione d'un testo, è modo scolastico.
- 6. (L) GRADO: del Limbo. SPERANZA di vodere Die. - Cionca: tronca. (SL) Conca. L'Inferno di Dante è concavo quasi
- conca. Cionca. Per monco vivo in qualche dialetto, Inf., XIII: Pensier monchi. Qui più sotto terz. 32: fine worze.
- (F) Ctonca. Inf., IV: Sol di tanto offesi, Che, senza speme, vivemo in desio.
- 7. (Li Quistion: domanda, Incontaa; avviene. - Nur noi nel Limbo 8. (L) Concernato: econgiurato. - Su: loro; abi-
- tati dall'anime la vita. (SL) Cauda. Viveva ia caverne, usava tra le sopolture. Lucano la chiama fera, effera, tristis. Fa che
- Eritone, maga tessala, lo scongiuri. Virgilio era nei bassi tempi eredute mago (Buc., VIII; Æn., IV), come

- 9. Di poco era di me la carne nuda, Ch'ella mi foce entrar dentro a quel muro,
- Per trurpe un Spirto del cerchio di Giuda. 10. Quello è 'l più basso luogo e 'l più oscuro, E I più lontan dal ciel che tutto gira. Ben so I cammin: però ti fa sicuro.
- 11. Questa palude che 'l gran puzzo spira, Cinge dintorno la città doleute

Il' non notemo entrare omai senz'ira. ---

lo chiama il Villani, e tuttavia il volgo di Napoli; a granda astrologo lo dica il Boccaccio. - RICHIANAVA. En., VI:... Potait Manes arcessere conjugis Orpheus, - IV: Animas... errorat Orco. - Ousage. Lucan., VI: Ad me redeuntibus umbris.

(F) Fuz. Dante preode a guida Virgilio, nos selo come descrittor d'un Inferao, ma come cantore di quell'Enca che fu principio all'impero di Roma. Or nell'Impero ideato da Dante (Mon., III) si richiede l'operazione delle morali a intellettuali virtà, secondo i filranfici precetti, i aunti son mezzo olla felicità di questa vita. Così si concilia l'opiniono di taluni che fanno Virgilio simbelo della filosofia naturale.

9. (L) NUBA: ero morto, - Muno d'Inferno. - CERсию: de'traditori.

(SLa Da Poco, Cosi quel soldato, di cul Lucano (Phars., VI), era di poco defanto: Tristia non equidem Parcarum stamina, dixit, Remexi, tacita rerocatus ob aggere riper. - Nuna. .En., IV: Vito spolicrit. - XII: Corpus spoliotum tunine. Lucan.: Manibus mudis. -

MURO, Inf., XXXII. (F) FECE, Della necrossonzia, distinta da altre sorti d'indovinamenti, la Somma.

30. (L) Dat. Privao mobilo.

(SL) Giga. (Par., II). - So. Eritona: chiama una maga anche Ovidio (Her., XV); me qui parla della rammentata da Lucano, la quale per dar risposta a Sesto Pompeo circa al fine della guerra civile, richiamò d'Inferno lo spirito d'un sol·lato pompeiano. Eritone, al dir di Lucano, cercava per le sua operazioni i morti di poco. Non già che Virgilio fosse da lei scoagiurato per trarre il soldato pompciano, il quale, al dir di Lucaso, non era ancora disceso al fondo d'Inferno; ma Dante, dietro all'inversion di Lucano, ne imagina un'altra per far dire a Virgilio: lo sono stato fin laggiti; t'assicura. Cost Virgilio fa dire alla Silella: Sed me, com tucis Hecate proefecit Avernis, Ipsa Desim parass decuit, perque oumis durit (En., VI).

13. (L) U': dove. - las per il passo negato. (SL) Puzzo. An., VII: Seranque exhalat opaca Mephitiss. - Spina. Guorg., IV: Graviter spirantis... thumbre, - Dulcis,, spirarit crimbus mura, Cruccus,: Sparano papore postilenziala. - Caxag. In Virgilio L.En., VI) Flegetonte flammis ombit la nera città. Goorg., IV: Polas., olligat., Styx interfusa correct. (F) Puzzo, Som,: Fortor percutoreus,

12. E altro disse; ma non l'ho a mente; Perocchè l'occhio m'avea tutto tratto Ver l'alta torre, alla cima rovente : 13. Ove in un punte vidi, dritte ratte, Tre Furie infernal', di sangue tinte, Che membra femminili aveno e atto.

14. E con idre verdissime eran cinte: Serpentelli e ceraste avean per crine,

Onde le fiere tempie crano avvinte. 15. E quei che ben conobbe le meschine

Della regina dell'eterno pianto, - Guarda, mi disse, le feroci Erine. 16. Questa è Megera, dal sinistro canto;

Quella che piange dal destro, è Aletto : Tesifone è nol mezzo. - E tacque a tanto. 17. Con l'unghie si fondea ciascuna il petto; Batteansi a palme, e gridavan sì alto

Ch' l' mi strinsi al poeta per sospetto.

12. (SL) Tours. Torre, sontiaclle, vedette, segnali; vers città. 13. (L. RATTO: tosto, - ATTO: portamento.

(SL) Funte, Virgilio (Æn., VI) pone nel vertibolo dell'Inferno I ferrei talami della Eumenidi; poi le dipinge entre alle mura, a straziare i colpevoli. -SANOUE. Æa., VI: Vipereum crinem rittis inne.ra cruentis. Ov. Mct., 1V: Fluidoque cruore rubentem Induitur

(F) Arro, Il corpo, secondo le membra diversa, ha diversi atti. Ad Rom., XII, I. Ad Cor., I, XII, 12, 26. 14. (SL) Innn. Æn., VII: Tot Eryonis sibilat hydris, - Vennuestus. Buc., II, 9: Virides... Incertos. - San-PENTELLI. Georg., IV: Carulcos... implexes crinibus anques. Hor. Carm., V, 5: Brevibus implicato riperis Cri-

nes. - CRINE. Ov. Mot., X: Atro crinitas angue servrez. - AVVINTE. Æn., XII: Verbena tempora rincti, 15. (L) Mescrine: serva. - Della: Proscrpina. -ERING: Eringi.

(SL) Mascuina, Nell'antico francese (V. Dufresna), Come cottico, di schioro, venne a significare dappoco, mulragio. — REGINA. Æn., VI: Dominom Ditis. — ERINE. Baco per Bacco (Inf., XX), e Naiode per Naiodi (Pur., XXXIII). I Latini: Ericoyes, Scmint.: Ericis.

16. (L) A TANTO: a qual punto.

(SL) MEGERA. Æn., XII. - PIANOR. Æn., VII: Luctificam Alecto... cui tristia bella, Iraque, insidiaque et crimino nozio cordi. - Tristis Dea. - TEBIFONE. A.o., VI: Tisyphoneque sedens, patta succineta cruento, Vestibulum insoumis screent nectarque diesque. Ovidio (Mct., IV) dà a Tesifons flaccola lusanguinata. - TANTO. Modo provenzale e de vecchi Italiani (Dicerie del Ceffi),

17. (l.) A: con le. - PEE: per paura. (SL) Unome. Æa., IV: Unquibus ora soror pa-

- Venga Medusa: sì 'l farem di smalto (Gridavan tutte, riguardando in giuso).
   Mal non vengiammo in Teseo l'assalto.
- Volgiti 'ndietro, e tien lo viso chiuso: Chè se 'l Gorgon si mostra, e tu 'l vedessi, Nulla sarebbe del tornar mai suso. —
- Così disse 'l maestro: ed egli stessi
  Mi volse; e non si tenne alle mie mani,
  Che con le sue ancor non mi chiudessi.

dons et pectora pugnis. E XI. — BATTEANS, Æn., I: Tossos pectora palmis. — Alto, Sint., II: Essencidum receppus manugus. Æn. XII... Gemiliam issusis ad sidera tollont Pectoribus. — Sasperro. Vive in Corsica. Armannino: Il Tartaro da ciasoun lato sia posuroso e pieno di soppetto.

18. (L) Si. Riempitivo. — Smalto: corpo duro e frudio. — Mal...: mel fucimo e non punire già l'ardire de'vivi. — Venosammo: veedicemmo.

Illia sovera Note vote of policy and the companion of the

(b) Tasso. Un anonimo: Se Taso fu oll'informo, come nut II disco che noit "andromo Sene e Panola Ri-spondeni; cha Tasco non vi penetrò: e i monimati nel II non escludono tutti gli altri che ci penero stati: e in tonto Dunte ei runnecata que d'au in quanto l'inno è fondator dell'Impero ore si stobiti la fede di Pietro, e l'altre propagnet edita fede.

 (L) Viso: occlsi. — Nulla: Non torneresti più al mondo.

SL GORGO: mascelios is Semistenti. Virgilio máses la Gregose cos le Varia. Zaz., VIII Gorgoncia. Alecto infecta vennsia. v VIII: Ægidopus horrifocom... gapanais serpenimos., Comescopus copusa; sepremios., Comescopus copusa; formas desecto verientem junion celle. — Vacena. Licana, IX: Queen, qui recto se tumine vielle. Pasas Mediass mort art 1 — Netta. Petr.; Del rippos è sulla. 90. Li Sersis: tessos. — Essex: cootento. — Cair-

90. (L) STESSI: stesso. — TENNE: cootento. — Caus passi: chiudesse.

(SL) STESSI. Sacch.: Tu etessi. Cosi de ille, egli. — Maxs. Lucan., IX: Ipsa regit trepidum Palias, dextraque tremente Perseos averei Cyllenida dirigit Har-

- O voi che avete gl'intelletti sani, Mirate la dottrina che s'asconde Sotto 'l velame degli versi strani.
- E già venia su per le torbid' onde Un fracasso d'un suon plen di spavento, Per cui tremavano amendue le sponde.
- 23. Non altrimenti fatto che d'un vento Impetuoso per gli avversi ardori, Che fier la selva senz'alcun rattento,

Gli rami schinnta, abbatte, e porta i fiori;
 Dinnanzi polveroso va superbo,
 E fa fuggir le fiere e gli pastori.

Gli occhi mi sciolse, e disso: — Or drizza il nerbo
 Dol viso su per quella schiuma antica,
 Per indi ove quel fummo è più acerbo. —

pea. — Curvaessi, Anco io prosa (Ott. e Cellini). Ariosto: importansi per importasse. \$1. (F) Sant. Som.: Sanum intellectum.

22. (SL) Glà. Jasque. Cominciomento famigliare a Virgilio. — Vinia. Zin., VII: Magno veniente fragore. — Tonsine. Zin., VI: Turbidus... gurges.

93. (L) Andrew i caldi di passe opposto. - Fian: ferisco. - RATENTO: rituzzo.

SL) ALTRIMENTI. Hand allier: frequeote io Virgilio. — [Vanto. Berai, Orl. iam., [, XI, st. 6.] — ANVERS. Æn., IV: Adverso sold. — First. Dante, Rine: Che fier ira ii miei spirti paureel. E. Iof., X., tetr., 23. Fior di virth: Fiere per feriece. Buo., IX: Feriant... littera flatius.

(F) VENTO. Is., LXVI, IS: Quant turbo le sue quadrighe. Jer., IV, IS: Quant temperta il suo cocchio.

— Avvens. L'aria caddetta, creacedo in volume, riversa, per equilibrarsi, le sue più alte colonne selle più fivide: quindi i gran calori dell'une parte del globo danno venti dall'altre.

94. (SL) Fiort. Altri legge porta fuori, perché poco gli paiono I fiori dopo i rami: ma i rami il vento schianta; i fiori, li porta. La polvere è meno de fiori; pur vicce poi. E le gradezioni rettoriche dal meno el più son gioco d'umacisti. Arios., XXX, 51: Grandise... Che spessa fronde e rami e grano s stoppia. A chi piace il fuori, rummenti A.a., I, Maria ac terras ... ferant rapidi secum. Georg., 11: Sylver, Quas animori Euri assidue franguntque, feruntque. Me il fuori solo, mal suona a me, massime col dinnanzi che regue, - Pastoni. Georg., 1: Quo muxima motu Terra tremit, fugere fera, el mortalia corda Per gentes humilis struvit pavor. Æn., XII: Qualiz, ubi ad terrus abrupto sidere, nimbus It mare per medium: miseris, hou! præseia longe Horrescunt corda agricolis; dabit ille ruinas Arboribus, stragemque eatis; ruet omnia late; Antevolant, sonitumque ferunt ad litora venti.

95. (L) Sciouse Virgilio. - Nango: forsa del ve-

 Come le rane, innanzi alla nimica Biscla, per l'acqua si dileguan tutte, Fin ch'alla terra ciascuna s'abbica;

Vid' le più di mill'anime distrutte
 Fuggir così dinnanzi ad un, ch' al passe
 Passava Stige con le piante asciutte.

28. Dal volto rimovea quell'aër grasso Menando la sinistra innanzi spesso;

E sol di quell'angoscia parea lasso.

29. Ben m'accorsi ch'egli era del ciel messo;
E volsimi al maestro; e quei fe'segno

Ch' i' stessi cheto, ed inchinassi ad esso.

30. Ahi quanto mi parea pien di disdegno!

Giunse alla porta, e con una verglictta L'aperse, che non v'ebbe alcun ritegno.

dare. — Antica: stagnante. — Per indi: di la. —
Acerdo: pungo gli occhi.

(SIA Nano. Rissonile all'acies oculorses de'La-

(SL) NERGO, Rispondo all'aces oculorson de Latini, — ANTICA, Æla., VIII: Fluctu apunabant correla corre, — Aceano, Æla., VIII: Fluco., amaro.

(F) FUMBO, S. Bern, Sorm. III: Il peccato è alla natura quel che il fumo ngli occhi,

(L) Anstra: ammucchia.
 (SL) Rang. Virgilio, d'un serpeate che si pasce

di rano sinorg., IIIb. — Anarea. Bico, muechio di grano, e nell'uso totenno, di eserenziato. An., VI. Guerria alto ad terram gibuccaviter anea. Stat., Tuch., 1: Excibiti ripis: discolit iname l'ulgus, et occurren donime necet.

27. (L) Dietrutte di tormente e sparente. — Un messo del ciclo. — Passo: luogo più prossime.

(SLs DISTRUTTE. In seuso simile al dispotto del cauto VIII. Dante, Rimo: Assor... sregliato nel distrutto core. Altrove: Gli occhi dutrutti.

(P) ASSETTE Peak, LXV, 5: Qui convertit mare in aridam, in flumine pertronalismt pede. 28. (SL) Garsso. Georg., II: Crassis... polsables.

Stat. Tinh, II. Gebidi Maia nota aligor univir Jusas gerest unqui remeat Joris; unifique pigroe Ire ecton rubes, et turchista implient enr. Sign inde novem circumfine campia; Hine objecta rias torrentum incontin claudunt, (V. Ckc., Do Nat. Door., IL., 6.) Ov. Met., IV: Sign nobalus carbalat incre.

(P) GRANDO. Habse., III, 15: Facesti nel mare via a' twoi destrieri sul loto d'acque molte. — SINISTAL. OU.: In quelle parti inferiori l'Angelo uso la sua minore potesto.

29. (L) Messo: mandato. — Inchinassi me.

(SL) Messo. Flor di Virth: Comobbe ch'egli era

(SIA Masso. Fior di Virth: Comoble ch'egli era amico di Dio e suo messo. — Incmnassi, Vit. ss. Padri, ed altrove.

(P) MESSO, Della missiono dogli Angeli, V. Som., 1, 1, 112.

30. (SL) Ant. Æn., X: Hei mihi quantum...l — Ver-

31. — Oh cacciati del ciel, gonte dispotta (Cominciò egli in su l'orribil soglia), Ond'esta oltracotanza in voi s'alletta?

Perchè ricalcitrate a quella voglia
 A cui non puote il fin mai esser mozzo,
 E cho più volte v'ha cresciuta doglia?

E cho più volte v'ha cresciuta deglia?

33. Che giova nelle fata dar di cozzo?

Cerbero vestro, se ben vi ricorda, Ne porta ancor pelato il mento e I gozzo. —

Poi si rivolse per la atrada lorda;
 E non fe' motto a noi; ma fe' sembiante
 D' uomo cui altra cura stringa o morda

ABETTA. Segno di comando, Stazio fa che Mercurio con

la verga plachi la furia di Cerbero. 31 (L) Disperta: spregiata. — Oxp'. Di che cotesta

tracotanza si autre in vol?

(SLi Disperta. Buo., II: Despectus tibi non. E
in senso similo nella Somna. — Social. Stat., VIII:...
Ferna Alcides tune cum custodi remoto Ferra Cerberce

patuerunt limina parter, — One's .E.s., 1: Toxta ne vos generis temiti febreia rentril Jam cethan terranoque suco vine munine, Venti, Miscrey... audetis. — Alletta Albertano: L'uomo advenso olietta brighe. Tasso, più lan-

ortano: L'uous curres ottette origne. Turso, pui fanguidamento, Ond'é ch'or tanto ardire in voi s'ollette? 39. (L) Volla...: divina che non può essore interrotta.

(F) RICALCITANTE. Act., XXVI, 14: Calcitrare contro lo stimolo. — Fix. Sap., VIII, 1: Dall'un fine all'aliro goinge fortemente.

all'altro gounge fortemente.

33. (L) Fata: destini di Dio. — Ancon: da quando
Tesco ne lo trasso.

SI, Crasuro, Virgilio, di Tosoo (En., VI): Tartarenon ille monu custofen in viscla petivit Ipsius a solio regis, trantique treasentem. Or. Met., VII: Turpthius herms., necciò adomante catenis, Cerberron abstrucit. — Fara. In Toscam tuttavia le prasta e la — — Petaro. Dalla catena o checchò stringa e arrott, o

dalla Visiona del trafo.

(1) Fara, Bezz, IV: Le quolat mode, quombo si regimente siche parillati stema fettida direni settidate di consiste perillati stema fettida direni settida di consiste perillati stema della di consiste perillati di consiste perillati di di consiste perillati di di consiste perillati di consiste di consist

34. (SI.) STRINGE. Æm., IX: Anissom patrier stringit pietotis imago. — Monda. Æm., I: Cura removdet. Non purla a' Pouti per uscire tosta, como colui cho arde tornariscno in Imago migliore (Inf., ID. Hor. Carm., I., 18:

- Cho quella di colui che gli è davante.
   E noi movemmo i piedi invèr la terra,
   Sicuri appresso le parole sante.
- Dentro v'entrammo senza alcuna guerra:
   Ed io, ch'avea di riguardar desio
   La condizion che tal fortezza serra,
- Como fui dentro, l'occhio intorno invie;
   E veggio ad ogni man grande campagna,
   Piena di duolo e di tormento rio.
- Siccome ad Arli, ove 7 Rodano stagna,
   Siccome a Pola, presso del Quarnaro
   Cho Italia chiude e suoi termini bagna,
- Fanno i sepoleri tutto il loco varo;
   Cosi facevan quivi d'ogni parte;
   Salvo ele 'l modo v'era più amaro.
- 40. Che tra gli avelli fiamme erano sparte, Per lo quali eran si del tutto accesi Che ferro più uon chiede veruu'arte.
- Tutti gli lor coperchi eran sospesi;
   E fitor n'uscivan sì duri lamenti,
   Che ben parenn di miseri e d'offesi.
- 42 Ed io: Maestro, quai son quelle genti Che, seppellite dentro da quell'arche, Si fan seutir con gii sospir' dolenti? —

Mordaces solicitudines. Boet., de Consel.: Solicitudimun socrass.

33. (L) Terra: città. — Appresso: dopo.
36. (L) Conditione: di geate e di pere.
(F) Conditione, nel linguaggio scola-

stico, ora le stato e la qualità delle cose. Cresconz.: Gli armesi di che condizione siana.

(L) Man: parte.
 (SL) Invio. Mono strano del ferre ocalos di Virgillo (Æn., VIII). — Man. Æn., VI: Parten fusi mon-

strantur in annem Lugentes coupi.
(F) Tonnento. Luc., XVI, 28: Locum tormen-

35. (L) Trammy confini. (SL) Aug. In Provence, dove fo data nel VII.

secolo gran battaglia tra Saracini e Cristiani. [Arios., Orl., XXXIX.] — Pola. Nell'Istria, dove sono monumenti romani.

- 39. (L) Varo: vario di tombe gran li o piccole. -Mono: dolore del facco.
  - (SL) Vago, Come impero per imperio, 40. (Li Arte per infocare. (SL) Si del tutto. Inf., XXIX: Si d'assai.
- 41. (L) OFFESS di delore.
- 49. (F) SEPPELLITE. Eccl., VIII, 10: Vidi gli empii sepolti.

 Ed egli a me: — Qui son gli eresiarche, Co'lor seguaci, d'ogni setta: e, molto

Più che non credi, son le tombe carche. 44. Simile qui con simile è sepolto;

E i monimenti son più o men caldi. — E poi ch' alla man destra si fu voito, Passammo tra i martiri e gli alti spaldi.

43. (SL) ERESIARCHE, Auco in prosa,

(F) Casur. Regisi incomo de disprezzatoro del ciclo, è ben posto per tragittare gl'incomoli dalla paulur alla campona infocata degli cretici o dei miscredunti. Ercsiorchi chiama gl'increduii tutti, come se dal negare una cosa al negare tutto non sia grando il passazzio.

48 (L) Same nell'errore, — Menimenti monumenti.

— Più e min: secondo l'errore. — Tha: tra le tembe infecate o le mura infecate,

(F) STRLE. Greg., Dial. IV, 35: Consociono i simili a' simili in peri termenti, che i reperbi co' superbi, i tammeinoi coi busuriori, gli arravi con gli arravi, ggi ingenmateri con gli ingermateri, gl'incidiosi con gl'incidiosi, gli infelcti con gli infelcti ardeno. — Pin. Cypr.: Pur secteri discrimen imposit.

#### 

L'acconno mitologico a Tesso, a la invenzione fondata sepra Lucano, la quale rende ragione del potero Virgilio condurre Dante in fondo all'abiaso, non sono bellezza; ma osand'anco difetti fessero, li compensa la bellezza morale dell'affetto con cui Virgilio rassicura il Poeta temente, e della schiettezza con che questi confessa il proprio timore, chianandolo addirittura viltà. I vili non sono così modesti. E la paera in Dante dell'essere abbandonato è più bella cho la spavaldoria d'Enes a avventarsi col ferro per trafiguero lo Ossbra. L'avvertimento del porre mente alla dottrina nascosta sotto il velo de' versi, credo io obe principalmente riguardi il rivolgero gli occhi dal teschio di Modusa, e il chinderelicli che fa Virgilio coa le mani prestie, mosso da materna soliceitudine; per Insegnarei che l'affiturei ael malo non giova n prenderne errore, ma che dalle cose abietto e vili bisogua saper rifuggiro. Altre bellezza morali sono I rimprovari dell'Angelo a chi cozza contro la provvida necessità delle cose per impedire ad altri il cammino del beac; a la fatica cho prova esso Angelo non del correro leggero sullo acque, ma del rimovere da se l'aria grossa del pantano griacche alle anime cictte, più ch'altre, pesa il dover vivere in più bassa regione di quella a cui si sentono destinate); e quiadi il rivolgersi ch'egli fa, senza diro parola ai Poeti, come da più alta oura occupato. Le Furie, il vento, I sepoleri, le voel ch'escoso di sotterra, a la fiamme, o la memoria de'monumenti sopolerali della Provenza e dell'Istria, sono poesia che fa questo canto forse più originale del quinto.

## ALLEGORIE DEL POEMA.

Macrobio (1): Secretum rerum notic and pic formentorum velumine, honestis et tecto rebus, et vestito nominibus enunciatur. È impossibile, dice Dionigi Arcopagita, o l'autore qualsiasi che porta quel nome, è impossibile che il raggio divino risulenda a noi se non circonvelato dalla varietà di velami sacri (2), E Tommaso: Sotto le similitudini e figure s'asconde la revità figurato (3). E altrove: Il relo del Tempio significaca le cose nascoste ai più, state a' saogi (4). E il Vangelo, congiuogendo le doe imagini di nascondere e di togliere il velo : Sia lode a te, Pulre... che ascondesti queste cose o' sarii e agli acredati, e le hai rirelate e' sarreli (5). Daote ritorna sovente su questo che era lo spirito de' tempi suoi e di tutta l'aotichità. Nella Vita Nuuva e' disprezza goella poesia che sotto gli ornamenti delle parole non porta sodezza di cose; e nel Convivio: L'una seusa si chiama letterale, e questo è quella che uon si stende poù altre che la lettera proprsa; l'altro si chiama allegorico, e questo è quello che si nasconde sotto il manto delle farole; ed è una rerità ascasa sotto bella menzogna... E altrove: Intendo anche mostrare la rera sentenza... che per alcuna redere uan zi può a'io nan la conto, perch' è nascosa sotto figura allegorica. Il Rossetti qui vede un simbolo dell'esitio di Dante, al

quate i Fiorentioi chiudon le porte, e Arrigo gliele apre. Gli altri comentatori intentono che la sola filosofia naturale figurata i o Virgilio non pub penetrare i decreti della giustiria sempiterna. Una forza raperna bizogna che riveli ed apra; poi da ragione va franca da sè, lu accetterei e la interpretazione illosofica e la politica: tanto più che il

cenno di Tesco rammenta Atene, alla quale in tre luoghi il Poeta acceono, e in due la raffronta a Firente (1); l'accetteres purché per il messo s'intenda non Arrigo, ma io genere un daz, chiamato nell'ultimo del Purgatorio messo di Dio: e ciò tanto niù che al tempo che questo Canto fu scritto, egli furse non pensava ad Arrigo. Quanto al chindere gh occhi, spiegherei che la ragione li deve distorre dal volgere pure uno sguardo ai nemici del giusto quando soiraco ad arrestarci in cammino. Ma l'interpretazione morale non si può rigettare dacchè nell'VIII del Porgatorio abbiamo un passo tutto somigliante, e coo l'avvertimento medesimo, inserito come qui, nella narrazione in guisa di nota: Aguzza qui, letter, ben gli occhi al aere; Chè 'I velo è ora ben tanto sottile, Certo, che 'I trapassar dentro è lengiero. E il sermente s'affaccia alla valle, e due Angeli scendonu per fugarlo. Là due Angeli per custodire il ricetto de' giusti, qui un Angelo per aprire a un giusto il ricetto degli empii: là viene il demonio come biscia; qui d'inounti all'Angelo le anime faggono come rane d'innanzi a biscia. Oenun vede qual delle due similitudini sia la più appropriata. Cerco d'Ascoli miseramente si fa beffe di questo passo nella Acerba sua: Qui non si canto al mode delle rone; Oni non si canta al modo del Poeto Che finge' imaginando cose strane. Ma Dante con le sue cose strane rimane sempre Poeta, e Cecco sempre Cecco. Uo altro Francesco, e ben più illostre, biasimava l'Allighieri imitandolo; di che gli si doleva riverentemente il Boccaccio amico: oè cagiooi a ceosura certameste mancavano, ma le ragiooi dell'ammirare erano molte niù.

<sup>(1)</sup> Somn, Saja, I, S. — (4, bisonys, 1, Rier. — (5) Som, S. S. S. S. S. S. Selfe de similifiadint a sollo i argui: perola più granula, che augustemmente demona come agri sopece als Ruyra e vole di più verius. E. S. S. S. S. S. Selfem delle matiche errimonia. — (b) Soms, J. S. Sollo, J. S. Sollo, S. S. S. Selfem delle matiche errimonia. — (b) Soms, J. S. Sollo, S. S. Selfem delle matiche errimonia. — (b) Soms, J. S. Sollo, S. S. Selfem delle matiche errimonia. — (b) Soms, J. S. Sollo, S. S. Sollo, S. S. Sollo, S. S. Sollo, S. Sollo, S. S. Sollo, S.

<sup>(</sup>i) Parg., Yi: Mone e Lacademona... Festro al viser bone un pieciol crano Fersa di tr. - XY: La villa, Del cui meme nel Del fu tanta lite, E cude agai actenzia dispasilia. Parad., XVII: Qual si parti Ippoilso d'Alene..... Tai di Furenza partir II consient.

# CANTO X.

#### Argomento.

In una lomba trova Farinata degli Uberti, e Cavalcante de' Cavalcanti; Farinata, copo de' Ghibellini nella gran rolla di Moulaperli del 1200, dore i Ghibellini Usciti co' Senesi e cogli aiuti di re Manfredi , sconfissero la guelfa Firenze. Dopo la vittoria , gli Usciti raccolti in Empoli a parlamento trattorano d'ardere Firenze e violare le donne, rubare le case; solo Furinala negò, Morì nel 1265. Cavalcante cra padre di Guido, e morito alla figlia di Farinata: Guido, l'amico di Dante, per cui richiamar dall'esilio Dante perdelle e patria e averi e pace. Il Boccaccio dipinge questo Cavalcante inteso a cercare se trevar si potesse cho Iddio non fosse.

#### Nota le terzine 3, 4, 9; 11 alla 20; 22 alla 28; 30, 31, 37, 39, 40, 44, 45.

- Ora sen' va per un secreto calle, Tre 'l muro della terra e eli martiri. Lo mio maestro, o jo dopo le spalle.
- 2. O virtù somma, che per gli empi giri Mi volvi (cominciai) come a te piace: Parlami, e soddisfammi a' miei desiri.
- 3. La gente che per li sevoleri giace. Potrebbesi veder? Già son levati Tutti i coperchi; e nessun guardia face. -
- Ed egli a me: Tutti saran scrrati Quando di Josaffà qui torneranno Co'corpi, che lassù hanno lasciati.
- 1. (La Doro: dietro a lui. (SL) Spragro, Æn., VI: Serveti celont culles. Mantine, Inf., IX, t. ult.: Tra i martiri e gli alti spaldi.
- 9. (L) Viaro: Virgilio (SL) EMPL Fig., V, VI: Impia... Tartara. - Volvi. Scendevane girande in tendo (Inf., XIV).
- (F) Viart, Di persona, ance le Virgilio: Eripsi numero, sed bello rivida virtus (.F.o., V). Qoi Virgilio è situbole della ragione politica. Dante, così dicondo,
- pensa a Parioata e a quello che si dirà pei. 4. (L) Saran...; dopo il giodizio neg n'avrà a cadere
- (F) JOSAFFA. [Joel, III, 2: Congregado couses gen-

- 5. Suo cimitero da questa parte banno, Con Epicuro, tutti i suoi segunci, Che l'anima col corpo morta fanno.
- 6. Però, alla dimanda cho mi faci, Quinc'entro soddisfatto sarai tosto,
- E al disio ancor, che tu mi taci. -7. Ed io: - Buon duca, non terno nascosto
  - A te mio cuor, se non per dicer poco: E tu m'hai non nur mo, a ciò disposto.-
- 5. (L) Suo: lor. Faxxo: dicono. (SL) FANNO. lof., I: Fai estante mesti (F) Courreno, Il ricco del Vangelo (Luc., XVI, 22), epicureo nel fatte, fo sepolto in inferno. - Errevno. Il
- Ferreto dice d'Uguccione, ch'altri vuole taute ammirate da Dante: Aust requitere gii etti degli epicarei. 6. (Le Facu: fai. - Duno di vedere due alti Fiorentini
- (SL) Tacz. Virgilio iodovina i deciderii e i pensieri di Dante (Inf., XVI, XXIII, XXV). Ma di Fari-
- oata demando Dante nel VI. 7. (L) PER: per oon essere grave o to. - PUR: sol. - Mor ore
- (SL) Cross. Greg. Mor., X: Cor tegers. Mo. Forma florestina, come dicere o tegno, onde Danto è coposciuto per fiorcutino da Furicata, e alla procuezia altresi dof., XXXIII. E XXVIII. - Desposto, Quando gli tes, et deducesn cas in rallem Josephut. Sourca, 3, 88. dince: Non regionieus di ler.... Le cose ti fice conte

- O Tosco, che per la città del fuoco Vivo ten vai, così parlando onesto, Piacciati di ristare in questo loco.
   La tua loquela ti fa manifesto
- Di quella nobil patria natio,
  Alla qual forse fui troppo molesto. —
- 10. Subitamente questo suono usclo
  D'una dell'arche. Però m'accostal,
  Temendo, un poco niù al duca mio.
- Ed ei mi disse: Volgiti: che fai?
   Vedi là Farinata, cho s'ò dritto:
   Dalla cintola in su tutto il vedrai. —
- I' aveva già il mio viso, nel suo, fitto;
   Ed ei s'ergea col petto e con la fronto,
   Com'avesse lo 'aferno in gran dispitto.
- (Inf., III, t. 17, 20;: a quando gli foca cenno cho stesse chete (Inf., IX, t. 29). E coll'escempio del dire parco. 8. (L) Onzero, o di needestia meglio che d'eleganza.
- (SL) Oxesto. Inf., II: Parlare coesto. (F) Foco. Dante condanan, come la terrena inquisizione, gli cretici al faoco, e gli usural e quelli di Rodema (Inf., XIV, XV).
- 9. (L) Quella: Firenzo.
  (SL) Noull. Dino (ai Fiorentini): Voi possedete la più nobile città del mondo. Boco.: Firenze tra le altre
- crist tatione pia solit.

  (F) Leverta. Al Convivio parla di internie amore del presente perchi Matte. Al Convivio parla di internie amore della perceia batte perceia batte. Al Convicto della considerazione della conside
- quel force è riposte il dabbio pensiero di Dante circa l'opportantità della guerre civili (Vill., VI, 75). 10. (SL) TEMENDO. Il Guelfo temo un mon ghibellino. B il Gibbellino Farinata, che a Dante aucor gualfo parla contro i Guelfi crudeli, è scena di profesda bel-
- lexas.

  (F) Uscio, Is., XXIX, 3, 4: Jocism contra te aggress... Humiliaberis, de terra loqueris, et de humo auditure eloquism tunus; et erit quari pythonis de terra rez tus, et de humo eloquisms tunus mustiloiti. Æs., Ill: Genitus locrymobilis imo Auditur tunuslo, et vex reddito fertu cil aures.
- (SL) Farinata. Non credova l'immortalità: volutuoso, intemperante nel vitto. — Cintola. Vite ss. Padri: Si scoprisse dalla cintola in su.
  - 19. (L) Viso: occhi, Distitto: dispotto.

- E l'animose man' dei duca e pronte Mi pinser tra lo sepolture a lui, Dicendo: — Le parole tue sien conte. —
- Tosto ch' al piè della sua tomba fui,
   Guardommi un poco; e poi quaei sdegnoso
   Mi dimandò: Chi fur gli maggior' tui? —
- Mi dimandò: Chi fur gli maggior' tui' 15. Io, ch' era d' ubbidir disideroso, Non gliel colai, ma tutto gliele apersi:
- Ond'ei levò le ciglia un poco in soso; 16. Poi disse: — Fieramente furo avversi
  - A mo, o a' miei primi, e a mia parte; Si che per duo fiate gli dispersi. —
- S'ci fur cacciati, e'tornàr d'ogni parte (Risposi lui) l'una e l'altra fiata;
   Ma i vostri non appreser ben quell'arte.
- SLD PITTO. Æm., XIII. Figistpus in trippis various. Districts. Usus il Petrarca (Sus. 81), a l'Ario-sto (XXX); a dispetto in senso di disprepsi in O, Villani, Samiglia al Meramio di Vivyllio (Æm. XV. Monet inspecteriries Ille, Bostem mognamismos opporries, et union atat. Il Xasso, di Dante: Osmodo introduce qualcuno a parlare, gli fa fure quei gesti che zono nuoi proppii.
- (F) Engra. Ariet. Eth., IV: R magnanimo amo in ogni com exerce manifesto: ph sotto Parinata è dotto magnanimo, che è l'aggiunto in Virgilio degli oroi (Georg., IV: Æu., VI).
- 13. (L. Pirsier: apinsero. Conta: chiare a nobili.

  (S.L.) Anisone. Georg., Ill: Anisonum pectus.

  (F) Contz. A'contemporansi paris Dante, agli antichi Virgilio. (V. i Canti III, V. VI, XII, XIV, XV.
- XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI. Nel XIII a nel XXII, non così.) 15. (L) Sono: su.
- (SL) Seco. Fr. da Barberino: Giose. Leva gli cechi in segno d'amera ricordanza.

  16. (L) Mrr: antenati. — Pante ghibellina. — Diargent in ceillo.
- (SIA Avvanat. I maggiori di Daute furono guelli; a guello nel 1800 agli stono. Pralva. Æza, VIII: Virvino monimenta prioruss. Panya. Ottimo: Queste due parti si scoprirono in grande perdizione delle axime disponimento del compi delli monimi e delle toro facultudi.
- Dispersion of corps and solution of desto tamulto in Firence; poi, dopo la rotta di Montaperti (Pelli, pag. 20).
  - (L) Ante di ternaro.
- (SL) Arrz. Cocciati a pasqua del 1297 al venire di Gisloguerra mandatori da Carlo d'Anglo, nessuno no terno per allora; ma tiabul and fabbraso del 68, per intercessiona del Logato apostolico (Vill). Lo adegae di Farianta macco bante, malgrando in rivarenta, ad acarba risporta. Forse voll'egil rimproventre al compagni d'esillo, che non appasero riscopitare la partie.

- Allor surse alla vista scoperchiata
   Un'ombra, lungo questa, infino al monto:
   Credo che s'era inginocchion levata.

   D'intorno mi guardò, como talento
- Avesse di veder s'altri era meco; Ma poi che I sospecciar fu tutto sponto,
- Piangendo disso: Se per questo cieco Carcero vai per altezza d'ingegno;
   Mio figlio ov'è? o perchè non è teco? —
- Ed io a lui: 
   Da mo stesso non vegno.
   Colui ch' attende là, per qui mi mena;
   Forse eui Guido vostro ebbe a disdegno.
- Lo sue parole e 'l modo della pena M' avean di costui già letto il nomo: Però fu la risposta così piena.
  - 28. (L) Vista: finestra, apertura.
- (SL) Vieta. Parg., X: Ad one vista D'un gran palazzo. Così finestro dal verbo greco che vale apparire. — MENTO. Farinata, come più forto, covrusta. 19. (d.) TALENYO: VOCII. — SOPPERGIAR: SOUDUIO.
- Pol che vide ch'io ora solo con Virgilio.

  (SL) Talento. Novellino: Avera talente di dor-
- 89. GEL PLANDERSO. Dated quali dimension Il publication in propriesses all parties delirance pitalists. Guera, Ada, VII. Genera ence. Smithict. Committee. Lorent Ada, VII. Correr ence. Smithict. Commenter in Privates, another conserved in Privates, another conserved in Privates, another conserved in Privates, another control of Parties Commenter. Portation Code, benefic of Parties Apparetts of Privates, another conference of Parties and Commenter in Private of Biglio, VIII., VIII. 4 and egition content in parties of Biglio, VIII., VIII. 4 and egition tenera at alterna. Or &1 Rentmenta il division / Review and set of Code. IIII.
- 91. (b) Ponne. Ondo nos cure l'eleganas dello cuite le otrodio degli adulti cuit come Dante, e e la prorra la nancasa. Donne mi projen, pantalughi seggio dei la nateau de la come de la casa de la
- 22. (L) Lz. Dalla pena lo seppo incredulo, e dalle parole, padre e nomo che scutiva quel ch'è dehito agli alti ingegni. — Larro: detto.

(SL) LETTO. Leggers in questo senso nea Arrighetto, e λiγ= vale dico.

- Di subito drizzato, gridò: Como Dicesti: egli ebbe? non viv' egli ancora? Non fiero gli occhi suoi lo dolce lomo? —
   Quando e'accorse d'alcuna dimora
- Ch' l' faceva dinnanzi alla risposta; Supin ricaddo, e più non parve fuora.
- Ma quell'altro magnanimo, a cui posta Ristato m'era, non mutò aspetto.
- Ristato m'era, non mutò aspetto, Nè mosso collo, nè piegò sua costa. 26. E — Se, continuando al primo detto,
- E. Se, continuando al primo detto, Egli han quell'arte, disse, male appresa, Ciò mi tormenta più cho questo letto.
- Ma non cinquanta volte fia raccesa
   La faccia della Donna cho qui regge,
   Che tu saprai quanto quell'arte pesa.
- (L) DRIEZATO. Era ginocchioni. FIERE; forisco. — Loug: lume di vita.
   (SL) GRIDO. Il verso si drizza, esprime suavento.
- VIV': Æn., III: Virime? dut si hun abna recessii...
   FIERE. Lucrat., I, II, III, VI: Teta dici. Loce per luose, come addotto per addutto. Altri antichi l'usano fuori di rima.
   (F) Dolce. Æn., VI: Cati jucundum tumon.
- Eccl., XI., 7: Dolor bose s, e dilutterela egli occhi, pere di occi, per
- (SL) Ricanna. In Virgilio Andromeca, al vedere Enca e gli abiti trojani, dubbia tattavia se morto o
- vivo. Dirigust visas in medio; calor assa reliquit; Labitur... (Æn., III); differente qui e non mon hello. 95. (L) Posta: chiesta.
- SEJ MAONANIMO. Capaneo, la cui figura como, pila questa di Perinata, Stazio de die megosomico - Merò. In Virgilio retterico alquanto: Za., VII. Nemogli incerpo testima neromen morterar, Genera il dura ribre and sed Morpenia cemete. Non fece mossa ode ousileza and sed Morpenia cemete. Non fece mossa ode ouribre di perina della compania della conseguia della predicta della compania della conseguia della predicta della compania della conseguia della predicta della conseguia della conseguia predicta della conseguia della conseguia predicta della conseguia della conseguia predicta predicta della conseguia predicta predicta
- 36. (L) EGLI: essi. ARTE: di ritormare. LETTO: di fuoco.
- (SL) DETTO. V. sopra, terzina I7. LETTO: Queste motte scolpisce l'uomo od il sucolo.
- (L) Volte: mesi, Donna. Preserpina ch'è luna în ciclo. Qui: în Inferno. Arte: di ritornare. Pesa: è difficile e dura.
  - (SL) Raccesa. Georg., I: Accendit hunina resper.

 Deh, se tu mai nel dolce mondo regge,
 Dimmi: perché quel popolo è si empio hicontr' a' mici, in ciascuna sua legge? —

1:15

- Ond' io a lui:—Lo strazio e 'l grando scemplo Che fece l' Arbia colorata in rosso,
   Tale orazion fa far nel nostro tempio. —
- Tale orazion fa far nel nostro tempio. 
  30. Poi ch'ebbe sospirando il capo scosso:

  --- A ciò non fu'io sol, disse: nè certo
- Senza cagion sarei con gli altri mosso. 31. Ma fu'io sol, colà dove sofferto
- Fu per ciascun di torre via Fioreuza, Colui che la difesi a viso aperto. —
- Deh, se riposi mai vostra semenza (Prega' in lui), solvetemi quel nodo Che qui ha 'nviluppata mia sentenza.

— Donna. Æm., VI: Dominam Ditis. — Sarras. Le pratiche del Cardinale Albertini, mandato nel maggio del 1304 da Benedetto XI per far riontrare in Firenze gli Usciti, tornareno vana.

28. (L) Sg...; cosl. — Rgoog: rieda, ritorni. — Estrso: apietato. — Mun: agli Uberti.

All Se. Modo frequents in Daste per conciliure favors al discoses. Bec., 1X: Not not German Injustice around not across. Institut.— Mat qui le intensity, come quante time dell'evaluataine.— Rome, Come reggio da redu. Non crede ede pii inquesi il reggere la republica.— Euros. Ben., 1: Inguest. insien. Hec. Caras., Ill., 2: t. Inquist carder; ma qui ancera pia proprio, dassimi, ma la mante per periodi inquesi il reggere la redu. Nutr., Da tatti il probasi enconera d'allelletti, gil liberti arono cobiri Villa. Piera d'affette questa demanda delle rarelletti del Firerace control il angues ano.

29. (SIA ARTIA. Filme press Montagertri al Staces, dover fa data la batteglia, dopo la quale i Gardi formatia andreaso facernatia andreaso facernatia (andreaso facernatia) andreaso facernatia andreaso facernatia (andreaso la bando (Machiary, viariaror l'Augosion, andersos in bando (Machiary, la Fior., IRI. III. — Roton, L'Arbotto, quari aporte più lampedio: Tre forde for forde di songen reaso. — Tramon contegito sotto chica of Sim Gio-Tompo.

- 30. (L) A: a combattere Fireaze. Sansi: mi surci, (SL: Canton, Esule, perseguitate, Scuse che Dante prepura a sè stesso, — Arra, Vill., VI: I contl Guidi a i Sansal a i Disasti a succe di Ulusti.
- e i Schesi e i Pisani, e ance gli Uberti.

  31. (Le Pra: da. Tôrne via: distruggere.
- SLo Par. Compagni: Per tutti ni disse che... —
  Tonne. Volevano trapinutare altreve la città. Farinata,
  piu generose di Camillo, disensee.
  30. (L) Sr... Così. Rivosi: in patria. Semenza:
- 89. (L) Se... Cosi, Riposi: ja patria, Semenza: di-condonia. — Nodo: difficoltà. — Sentenza: opinione.

- E' par che voi veggiate, se ben odo,
   Dinnanzi, quel che il tempo seco adduce;
   E nel presente tenete altro modo. —
- Noi veggiam, come quei ch'ha mala luce, Le cose (disse) che ne son lontano: Cotanto ancor ne splende il sommo Duce.
- Quando a appressano, o son, tutto è vano.
   Quando s'appressano, o son, tutto è vano.
   Nostro intellettu; e, s'altri non ci apporta,
   Nulla sapem di vostro stato unano.
- Però comprender puoi che tutta morta Fia nostra conosceuza da quel punto Che del futuro fia chiusa la porta.
- Allor, come di mia colpa compunto,
   Dissi: Or direte dunque a quel caduto,
   Che'l suo nato è co' vivi ancor congiunto.
- E s'io fui dianzi alla risposta muto,
   Fate i saper che 'l fei perchè pensava
   Già nell'error che m'avete soluto. —

(SL) Vortra. Per riverenza usa il rei, como all'avolo Cacciaguida (Par., XVI). — SENTENZA. Alla intina. Æm., V: Quer sume anima amtentia constet. Hor. Ep., I, 1: Mea cum puymat scattentio accum. 33. (b) Nac; Non sapete quel che acque di priventa.

nol mondo, ma si Il futuro.

(SLA ADDUCE, Jer., XLVI, 17: Il tempo addusse tumulto. Hor., Sat. II, 2: Diem fentusa reduces addu-

xerst annus, Georg., I: Quid resper... vehat.

84: (Ia Lucu: vista. — Nu: ei. — Ducu: Dio.

(SIa Lucu. Petr.: A guint d'orbo senso luce.

Vive in qualche diabetto. — Drew. Che mene dritto,...
per opin celle (laf., l).

35. (Le Arronta: aovella. — Sarent: sappiamo.
(Sla Arronta: Afferre I Latini, Cic., pro Crè.,

Liv., VII, 30, in questo senso. Æn., IV: Fama furenti Detalit ormari classem.
 (F) INTELLETTO. Som.: Nessana potenza conoscir-

tira vim me nell'onima separata, se non l'intelletto.

36. (L) Da: dopo il giudziu non c'è più tempo, ma

aternità

(SL) Cerras. Æn., VI: Aperitque futura, 37. (L) Corra: d'aver tenuto in ambascia il cuora del padre. — Nato: figlio.

(F) Consuento. Anime separate era il mode della senole

Schole.
36. (L) I: gli. — Error: del non saper vol il prosente. — Serro: Sciolte.

(SL) PESSAVA. Quel 500 non supero della serto di Guido, e quell'avuro udito da Ciaceo a da Parinata annuazii del futuro, lo confendevano. — Solutto nel Cresconzio.  E già 'l maestro mio mi richiamava : Per ch' io pregai lo Spirto più avaccio,

Che mi dicesse chi con lui si stava.

40. Dissemi: — Qui con più di mille giaccio.

Qua entro è la secondo Federica.

E 'l Cardinalo. E degli altri mi taccio. -41. Indi s'ascose. Ed io invêr l'antico

Poeta volsi i passi, ripensando A quel parlar else mi parea nomico.

Egli si mosse: e poi, così andando,
 Mi disse: — Perchè se'tu si smarrito? —
 Ed io gli soddisfeci al suo dimando.

 La mente tua conservi quel che udito Hai contra te (mi comandò quel saggio).
 E ora attendi qui. (E drizzò l' dito).

39. (L) Avaccio: in fretta.

SUA Avacro. Un is certi possi toscasi.

de SU, Francan, Cercosia del Fapa del 1220, secmaiatato and 1250, meri seana pacificani dila China.
Court. Federico Risso e decesio granda L'ULL. Spigdi Cercat; fi la Interiori, moltionità e epicerco; fora ciscercon caperneli cittate di Sicilia e Regilia so priescercon caperneli cittate di Sicilia e Regilia so priesto ricco cattello. Di lai nel XIII dell' Inform. — Cascontrol. Civitani Utalinii, il quale sebe a dire pansera ficre molti cattlicies Se minus I., in l'ile problata
and control della control della control della control.

(S. Villani).

(F) Mille. Inf., IX: Molto Più che non credi son le tocobe corche, Molti danquo crann al sao tempo gl'increduli. Più notabile in Dante l'ammre di liberta tanto ardita con fede si schietta. Prova di nobile ingegno.

41. (L) INVER: verso. — PRETA: Virgilio. — PAR-LAR: di Farinata: suprai questo quest'arte pesa. 43. (L) ATTENDI: bada.

(F) Cosservi. Prov., VI, 20: Conserva, figlinal mio, i precetti del padre tno. Dan., VII, 28: Conservai in cuor min le parole. Apoc., XXII, 7: Beata chi conQuando sarai dinnanzi al dolco raggio
 Di quella il cui bell'occi
io tutto vede,

Da lei sapral di tua vita il viaggio. — 15. Appresso, volse a man sinistra il piede:

Lasciammo il muro, e gimmo liver lo mezzo Per un sentier che ad una valle fiede, Che infin lassù facca spiacer suo lezzo.

arres le parele di proficia di queste libro. — Diro. Per occitar l'attenzione, o per additure ov' è Bentrice. Atto simile nel VII e el XXIII del Pergaterin. Som.: Il din similea discrezione.

44 (L) Dr. Bestrion. (SL) Sarat. Par., XVII.

(F) Occain. Parg., VI: Che hume fia tra'l vero e lo 'utellisto. Conv.: Gli occhi di questa dounn sonn le nue dimentrarioni, le quali, dritte negli occhi dell' éveliletto, imamorezzo l'avinez. Virgilia tutto sa umanamente: Bustrio tutto vede di sienza religious.

45. (Li Arraesso: poi. — Fiede: ferisce, va a finire. (Si Mezm. En., VI: Corrigiont spatison medium. — Lasel. A paragon dell' abisso, crano tettavia molto in altn. Jud., II, 20: Monterd la sua putredine, perché superionnelle operò. — Lazzo. Eta., VI: Loca austa aita. – Fauous gurarcolostis Azeroi.

---

Tatte one egi ha a div, a olif anima, in specio Casto Latteria an aviarita, is a deministica da un averante tendepire, o dell'estat ritegas sou verte III administrativo dell'estat ritegas sou verte III administrativo dell'estat ritegas sou verte III administrativo dell'estat dell'estat

# ANTIVEGGENZA DELLE ANIME DE TRAPASSATI. MACCHINA DEL POEMA.

li Foscolo toda Dante, come d'un suo trovato, del fare che le anime veggana il faturo lontana, e del presente non sappiane; acciecché cost facciasi al Pecta comodità di raccontara ad ease la storia di certe cose, e di certe altre sentirsela raccontare da loro. Il trovato sarebbe ingegnosetto, e proprio da dramma e da romanzo moderne; ma trovato non è; a came altrove, qui Dante attinge alla gran sorgente delle tradizioni, ch'è la vera fante de veri poeti. I quali più che inventare, trovano; e non nelle nuvole, ma edificano sul fondamento fermo delle credenze de' tempi. Non sarebbera a Dante mancati altri spedienti molti e più semplici a cantare e il presento e il futuro, come voci e apparizioni di spiriti celesti, o digressioni, e impeti lirici suoi (delle quali cose il poema abbanda) se lo spediente natata non eli ai fosse offerta dall'oninione de' Padri interno alla conscenza delle snime senseste, onipiene fondata ese sole in alcune parole della Bibbia, ma e nella filasofia daminante.

Insegna Tammaso che l'anima sengrata conserva la scienza acquistata (1); vede i demonii e gli angeli, come il ricco crudele vede dai tormenti la glaria del povero già spregiato (2). Ma se degli angeli ha cognizione imperfelta, dell'altre anime l'ha più piena. La sostauzo separata dal corpo intenderà quel che è sopra e sotto di lei al modo che porta la natura sua propria; intenderà non volgendoni ai fantami, ma olle cose che sono intelligibili in sè; onde intenderà sè per sè stessa. Gli angeli kanno perfetta e propria cognizione delle cose; a le gnime aeparate, confusa: ande gli angeli conoscana anche i singolari sotta le specie contenuti; ma quelle anime non possono conoscera per via d'esse specie se non que singolari soltanta ai quali sona in certa modo determinate, o per precedente cognizione, o per alcuns affezione, a per natucali abiti, a per dirina ordinazione: dacché agui cosa ricevata in altra, ci sta al moda che porta la notura del soggetto ricerente.

Dottrina dell'antica filosofia, raffermata e illustrata in nuovo modo e più ampio da Antonio Rosmini, alla quale invano s'oppose taluno con leggerissima loquacità, ai è che l'intelletto per natura sua veda gli universali, e quindi per operazione seconda i singulari: e di qui Tommaso deduco che l'intelletta, separato dagli argani carporali, conosce per invecial mode alcuni singulari, ma non tutti. neppur quelti che sono al presente. E reca quel di Giobbe: Sire nobiles fuerint filii ejus, vice ignobiles, non intelliget (1). E dichiara cost: L' ouima separata conosce i singolari per questo, ch' è determinata a avella conoscenza per il restigio d'alcuna precedente cognizione a affezione, o per ordinazione divina. Or le onime de' morti segregole dalla conversazione de' riventi e congiunte a quella delle sostonze apirituali separate da corpi, ignorana quel che si fa tra di noi (2). E siccome le cose corporce a la incorporce atue diverse di cenere, cool sono distinte di coonizione (3). Onante all'anime de beati. Grecerio afferma che nel lumo divino esse vedono le cose del mendo; Agostino par che ne dubiti là dove dell'amata sua madre dice: S'ella redesse il dalor mia, nau può che non venisse a causolarmi in visione. Ma catesta, ben nota Tammaso, è detta in forma dubitativa: e altri potrebbe sogginngere che è voce di troppo umano dolore, sfuggita all'uama nan ancara maturo nella meditazione e nell'esercizio delle cristiane cose, e di aniriti pagani imbevata. È non è questa il aolo passo dave Agestino poteva parere men che maturo s'Cristinei cost fortemente severi com'era Girolamo, e meritarsi parole di quercla adegnosa, alle quali egli, giavane tuttavia, mal rispose con affettata e quasi schernovale riverenza.

Seque Tamanato: Le taim de' merit jamana erre nara delle case de' riventi mon che i javarina il l'are stato, come noi abbiamo de' investi morerdat il leve stato spareina. El spareina es passan ance canocere i fatti de' riventi, non di per al, mo per la minua d'estoro che di qui ramano de seu. Agostion Telendama est materia mortane quid apatur, dum apitur, and passata errum auditor è dei qui linca de on senirado per gunt. O per gli angoli, a po'demonii, o che lo spirito di Dia lo trivil.

<sup>(</sup>t) Som., I, 2, 80: e gil aliri passi della Somma son spitt (il que sta medesima Questione. — (f) Luc., XVI, 12.

<sup>(</sup>f) Job., XIV, \$1. -- (8) Qui elta Greg. Mor., II. -- (3) Ang., de cura pre mort., XIII: Anamo mortuorum rebus eigendiam non interunt. Di sunt ubi on que hic fund seire non possoni.

Ecco dunque la prima parto della aupposta invenzione di Dante, cioè l'opportunità del narrare egli vivo a' morti le cose del mondo, fondata nella tradizione de' tempi. Quanto al preconoscere esse anime il futuro, sebbene nell' Ecclesiaste sin detto: Sed nec corum quidem, quar postea futura sunt, erit recordatio apud cos, qui futuri nunt in norissimo (1); o sebbene Tommaso anch' egli affermi che l'anima secarata non conosce le cose future, le quali, non essendo enti in atto, non sono in sè conoscibili, perchè quel che monea d'entità manca di conoscibilità; nondimeno egli stesso concede che esse conoscono l'avvenire in parte nelle cagioni di quello, o dietro ael' indizii delle cose passate, la cui memoria non è apenta in lore. E possiamo agginngere, che l' intelletto, sgombro dal peso de' sensi, siccome Dante dice dell'anima dormente (2), raccogliendo in sè niù chiaramente il passato, ne deduce, merlio che gli uomini non passano, l'avvenire. Forse avrà Dante di ciò avute agli occhi altro autorità che a noi non ricorrono (per esempio i Bollandisti, 1-1050: Diabolas licet totius caput obtineat mendacii, multa tamen, conjiciendo

(t) I, 44. - (t) Purg., VIII.

de his precipue qua frequenter ecenerunt, promoscit) o avrà forse pensato che la ignoranza del presente ai dannati era pena; ai parganti diminuziono di pena; o cost l'antiveggenza del futuro a quelli maggiore tormento (1) pe' mali che leggevano in esso cagionati da' proprii peccati e dagli altrai; a questi cagione di pentimento, ed insieme anticipazione di quel soddisfacimento che le anime retto provano nel vedero adempito comecchessia l' ordine della giustizia infallibile. A sostegno di questa, cho non è mera invenzione viene onco la compne opinione de' Padri (2) che il demonio innanzi l'avvenimento di Cristo lo prevedesse, o nato lui non lo sapesse riconoscero como vindice della schiava umanità: pensiere, lasciando stare gli argomenti teologici, di filosofica sapienza, che accenna a una generalissima legge, ciob, gli spiriti erranti conoscere sempre tanto del vero quanto basta o ad illuminarli o a punirli, e l'ignoranza di alcuna parte d'esso vero essere loro data in pena dell'averio disconosciuto o oppugnato.

(1) Som., suppl. 38: Le cognizioni svule saramo ni dannali forweste... (5) Aug., 3 Gro.: Gis spiriti immondi è persesso che soppiano alcua che di ovro delle cose temporati. - Nella Sossum è soccato di quel che i domonii suppiano del fatoro (1, 46; 8, 2, 59).

## CANTO XI.

#### Argomento.

Ristanno dietro a un sepolero portante il nome di un papa. Virgilio dichiora le parlizioni dell'infernale ciltà: e questo comto, ben dice Pietro, è la chiosa di tutta la Canlica. La ciltà è costrutta in tre ceredi, e d'uno in altro si scende. Idea conforme al virgiliano: Morsia lata videt tricitici circumolata muro.

Nota la terrine 2, 5, 9, 15, 16, 31, 35, 38.

- In sull'estremità d'un'aita ripa Che ficevan gran pietre rotte in cerchio, Venimmo sopra più crudele stipa.
- E quivi, per l'orribile soperchio
   Del puzzo che 'l profondo abisso gitta,
- Ci raccostammo dietro ad un coperchio 3. D'un grand'avello: ov'io vidi una scritta,
- Che diceva: Anastagio papa guardo, Lo qual trasse Folin della via drilla.
- (L) Ripa: lo pictre rotto fanno la ripa rotonda. —
   Stira: ammasso di tormenti e di tormentati.
   (SL) Ripa. Camminando per mezzo la campagna
- della sepolture giungono alla seesa, tatta circolare, di gran pietro tagliate e sfesse, di che si dirà nel septento conto. — Stra. Inf., VIII: Tante chi stipe..., trangglie a pene? - XXIV: Stipe di serpenti.
- (L) Soperaciso: eccesso. Dietro: eran totti levati i coperchi.
   (SL) Oranistis. Æn., VII: Hic specia horrendian.
- ct seri spiracula Ditis, Monstrantur, ruptoque ingens Acheronte verago Pestiferas aperit fauces.

  3. (L) Lo. Quarto caso.
- (F) Axartaco, papa sel 40%. Forms, discoss of Tessalonics, time dell'erois d'Acacie. Natile Alessandre (Ann., Sec. Y) dimostra che non fa Anastagio papa l'Erranto, ma si l'Imperation. Il Porta fis inganazio dalla Croacca di Martino Polono. Gli armitti ora travano che papa Anastagio find talmai accusato dell'accoglicie trippe annovamente Fodico; e la metro d'anosi coppiente rippe annovamente Fodico; e la metro d'anosi del dell'accoglicie trippe annovamente Fodico; e la metro d'anosi del dell'accoglicie trippe annovamente Fodico; e la commencia del dell'accomplete del

- Lo nostro scender conviene esser tardo, Si che s'ausi un poco, prima, il senso Al tristo fiato. E poi non fia riguardo.
- Così T maestro. Ed io: Alcun compenso, Dissi lui, trova, chè I tempo non passi Perduto. — Ed egli: — Vedi che a clò penso.
- Figlinol mio, dentro da cotesti sassi (Cominciò poi a dir) son tre cerchietti, Di grado in grado, come que' che lassi.
- e l'accoglicrio poteva essere prudente carità, vodendo quante importante l'unione delle due Chiesa e la sciaura dannosa. -- Son.: Fotime pese cha Cristo fesse primo sonno puro, e per merito delle buoca vita direntanse fi-
- glimes di Dio.

  4. (L) Austi assuefaccia al puzzo a poco a poco. Non: nodreno più franchi.
- andreno pit tranch.

  SL) Avr. Nel Convivio. Fiato. Æn., VI: Talis sens holitus atris Faucibus effundens supera ad convera ferebat.
  - 5. (L) Texro dell'aspettare,
- (F) PREBUTO. Consiglio che novente ritorna. Inferno, XXIX: Purg., III, XII; Par., XXVI, Nel XVII del Purqutorio apprefitta d'un simile riposo per farsi spiegare l'ordine delle sone.
- d.) Grapo: digradanti. Lass: lasci. Dai lascivi in git, cala sempre.
- SL) CERCHIETTI. În paragone de gran carchi oslesti, e de cerchi finora percorsi, ch'erano maggiori. Ma è dimizutivo anche circuli.

- Tutti son pien' di spirti maladetti.
   Ma perchè pol ti basti pur la vista,
   Intendi come e perchè son costretti.
- B'ogni malizia ch'odio in cielo acquista, Ingiuria è 'l fine: e ogni fin cotale
   O con forza o con frode altrui contrista.
- Ma perchè frode è dell'uom proprio male, Più spiace a Dio. E però stan di sutto Gli frodolenti, e più dolor gli assale.
- De' violenti il primo cerchio è tutto:
   Ma perchè si fa forza a tre persone,
   In tre gironi è distinto e costrutto.
- A Dio, a sè, al pressimo si puone
   Far forza: dico in sè, ed in lor cose;
   Com'udiral con aperta ragione.
- Com' udiral con aperta ragione.

  12. Morte, per forza, e ferute doglicse,
  Nel prossimo si dinno: e nel su' avere,
- Ruine, incendii, e tolktte dannose.

  43. Onde, omicide, e ciascun che mal fiere,
  Guastatori e predon', tutti tormenta
  Lo giron primo, per diverse schiere.
- (L) Pur: senza dichiarazione. Costratti: stitati. (SL) Costratti. Crescenzio, II: Stieur la terra interno alle piante, quella fortomente costringere. Georg., UV: Styar... coercet. Æn., VI<sup>o</sup>. Inclusi parama azapactont. Machiav.: Stringere ollo pena.
- 8. (L) Inducata: inguestizia.
  (SL) Acquista. In mal senso, Petr., Son. LXIII:
  Bianno s'acquisto.
  - (F) INGURIA. Parola solenne d'Aristotile (Eth.).
     9. (L) Uon ragionevolo. Sutto: sotto.
- SIA STRACE. Ad Hebr., XI, 6: Pécorve a Dio. Colla negazione, non così degao. Surro. Sudent.

  10. (F) Corrattro. Formato a bella posta in Ispazii concontrici. Nel XV parla del massitzo itàbricator dell'Infaren. Nove i ceroli di finforen; noro i cielli; nove le divisioni del Purgatorio. All'Empireo rispende il Paraliso terrentra, a questo il centro ve siedel Lacifero.
- 11. (L) Puonn: pnô. In sh: nella persona. Raotomi: ragionamento. (SL) Puonn. Usato in Toscana. — Cors. Inf.,
- XIX: Le cose di Dio. RADIONE. PUTG., XXII. E dicevasi pure in prosa.

  19. (L) FERUTE: ferite. — NEL: contro. — Tot.
- LETTE: rapine, balzelli,
  (SL) NEL. Inf., XXV: In Dio., superbo. Danno:
  Goorg., III: Dat stragess. Æn., XI: Dant funcra. Rui-
- Georg., III: Dat stragets, Am., Al: Best functs. Russam dast. Tollarte, Dicevero mai tolletto, per mel tolto.

  13. (L) Oxicida; omicidi. Mal Fierz: ferisce a
- torto. Guartatori: devastatori.

- Puote uomo avere in sè man violenta, E ne suoi beni: e però nel secondo Giron convien che senza pro si penta
- [15. Qualunque priva sè del vostro mondo, Biscazza, e fonde la sua facultade, E pinnge là dov'esser dec giocondo.
- [16. Puossi far forza nella Deitade, Col cuor negando e bestemmiando quella,
- E spregiando Natura e sua bontade.

  17. E però lo minor giron suggella
- Del segno suo e Soddoma e Caorsa, E chi, spregiando Dio, col cuor favella.

(SLa Omiciae. Questa terrina corrispondo alla precedento. Omicide a morte; mal fiere a ferute (patrolbesi ferir giustamento: guastatori a ruime, devastazioni, incendil; predoni a tallette. Dice dammar per distinguere la grasso rapina dalla leggiero.

 (L) Voetro: al Poeta che è vivo. — Biscazza: ginoca in bische. — Fende: profonde.
 (SL) Biscazza. Davana., Ann., VI. e Fironzuolo.

(SL) BISCAEZA. DEVIBE., ABB., VI, e Piro
 FONDE. Arios., XI: Il songue... fonde.

D'Exans. Suo colpredi que da si paesas del pesiter delle lore miseria; tato piu se cei lore tilli se la son perrecate. — Gioccoro. Perchà lliver dallo ricchezza del gili sura a pecario. Ovvero, higue rel mondo dor'è comandato servire a Dio con kitia. Datat combana la legistrio commence costro sì, perche, chi son sama sì, non poi samera sitrui. E punice I prosighti or decidal, subbase a prodipiti sibili posti gili conji survi, perchà qui intende di quell'o per promitta di la morte.

16. (L) NELLA: contro. — BONTADE: I doni di na-

(b) Ditties. Conv.: Le nomes Delant, cloi Media. Senv.: Le dielé delle Person. Die à la seissa. Die la. — Ninazzo. La Coloro: Fabrem asparti. — Com. Pala. XIII.; I finali simplem in certe nou Nine est Peas. Qui come non è il mere pontaire; il quale, anche in contra con la contra della signatura della

Dec Somo condita Soma...

17. (i.) Manon: quel di merro, più strotto del primo.

- Scootlia: con marchio di fuoco. (SL) Mixor. Inferno, XIV, XV, XVI, XVII. -

Caona. Pone Soddenn pe' soddenili, Cooras per pli merai, perbh molli ve n'era in Cabora; o centrino, al dif ed Bocaccio, valera surrenigo et es caoccino il hissinato di buste, Giornal XXII. Par., XXVIII. Del sogme meter Concisir a Guachi S' apparenchina di bere. Il Docage reca derecti di Filippo l'Ardito costro gli ustrai, qui velipratire Coorsisi dicunter.

40

- La frode, ond'ogni coscienza è morsa, Può l'uomo usare in colui che 'n lui fida, Ed in quel che fidanza non imborsa.
   Questo modo diretro, par ch'uccida
- Pur lo vincol d'amor, che fa Natura; Onde nel cerchio secondo s'annida
- Onde nel cerchio secondo s'annua 20. Ipocrisia, lusinghe, e chi affattura, Falsità, ladroneccio, e simonia, Ruffian', baratti; e simile lordura.
- Per l'altro modo quell'amor s'obblia Che fa Natura, e quel ch'è poi aggiunto, Di che la fede spezial si cria.
- (F) Scourta. Modo hiblico. Apoc., V, VI, VII, VIII, X, XX.

  18. (SL) IMBORSA. Inf., XXIV: La speranca ringa-
- 16. (S.) Innonas. Inf., XXIV: La spremate ringaregon. Dal metter la spremata in hort an altertite in paniere non corre gran com. Le dolge rusuectane la chegéria della posta toscona delle lettere; e i simoniari son morsi in horta di fance. E il nostro confenere rassimenta la friedite pastralli è occe servalie. Del reconcercere, custodire la premana, furue tenoro, e simili, sono modi construi el aktiti.
- (F) Monsa. Intendi, o che la frode è tal vizio che le coccienze più dure a hanno rimorso; e Cècer.: Sua quecopie fraus, suas tissor suscrise excut; o che Virgillo vaglia rimproverare i contemporanei di Dantecome i più macchiati di frode.
- (L) Muno: il fredare chi diffida. Uccana: recida. — Pun: sol. — Can. Case oblique.
- (SL) Uccina. Viene da cordere; e in sense simile Fin sevente Caterian de Sicaa.
- (F) Vincoi. Soui.: Non petroblero gli ucazini insienze convivere, se l'uno all'altro non crede. E Carità, vincolo che uniree.
- 90. (L) Lesinone: adulatori. Cm: maghi. Farstrà: felsarii. — Banatti: barattiri. (SL) [roccuta, Inf., XXIII. — Lumone. Inferno.
- XVIII. APPATURA, Inf., XX. FALSITÀ, Inf., XXIX, XXX. LABROSECTO, Inf., XII. SUOSIA, Inf., XIX. REPTIAN, Inf., XVII. The BRARTH, Inf., XXII, XVII. LORDURA, Book.: I ghiottoni, i tuvernieri ed altri, di statile lordura, disconesti somini. Ma sonza il di, più potento.
- TI. (L) Altho: frodando chi si film, rompesi e il viscolo naturale e quel della fede data. — Natura. Caso retto. — Sperial: tra conescenti fiduti. — Caia:
- Caso retto. Spezial: tra conoscenti fiduti. Cala: erva. (F) Fede. Coav.: Il traditore netta faccia si mostra amico, sicobi fu di si fode avere. — Spezial. Voce

delle Squole; e dievsi ance de'sincoli,

 Onde nel cerchio minore, ov' è 'l punto Dell'universo, in su che Dite siede, Qualunque trado, in eterno è consunto.—
 Ed io: — Maestro, assai chiaro procede

148

- Ed io: Maestro, assai chlaro procede
   La tua ragione, e assai ben distingue
   Queste barátro, e il popol che l' possiede.
- 24. Ma dimmi: quei della palude pingue, Che mena 'l vento, e che batte la ploggia, E che s'incontran con si aspre lingue, 25. Perchè nen dentro della città roggia Son ei puniti, se Dio gli ha in ira?
- E se non gli ha, perchè sono a tal foggia?— 26. Ed egli a me: — Perchè tanto delira,
- Disse, lo 'ngegne tuo da quel ch' e' suole?

  Ovver, la mente dovo altrove mira?
- Non ti rimembra di quelle parole Con le quai la tua Etica pertratta Le tre disposizion' che 'l Ciel non vuole;
- 99. (L) Minore: più stretto, perch'ultima. Dive: Lucifero. — Tradez tredisco. (SL) Trade. Inf., XXXII, XXXIII, XXXIV. Anco
- nel XXXIII per tradice. (F) Misone. I tradicori, come I più rei, stanzo nel più stretto cerchio; e i soldomiti e unaral, come I più roi del cerchio secondo, stanzo nel più stretto girone e più declive: si perobò più rari, s si per piu
- (L) RAGIENE: regionamento. Possene: abita, (P) PROCESS. Som.: Ratin illa procederet. Pormascolastica e d'argomentatione: od prissam sic proceditur. a simili.
- 98. (L) PINOTE (di loto): gli iracondi. VENTO: i lascivi. — Pinonas: i golosi. — Lanote: gli nvarl. (SL) PINOTE. Est., IX: Pingui flumin. Georg., II: Cransir patasibiss. Segnari: Acqua pingus. — Mena.
- Crassir patadotas, Segaeri: Acqua pingue. Mexa, Conv.: Le foglie che l' rente fa mesare. — Batte. Ru., IX: Verberat imber hammin; IV: Vento pultadur et inder. 35. (I) Rossia: rossa di foco. — Poosia: in Inferno. (SL) Rossia. Per., VI: rubro; XIV: robbie.
- (F) Son. Som.: Iddio ama i peccatori in quanto some, a sovo da Lui; mo in quanto son peccatori, non existeno, successon dell'esere, e colecto non viene in loro da Dio, code in questo rispetto E gli ha in edio. \*\*A. (P) Ovem. Percia l'injugno trovia, o la mente si varae. Due carioni d'errore.
- 97. (L) Discosizion' dell'animo.
  (F) Tua. Coav.: Dice il mio maestro Aristotele
  nel primo dell'Etica. Più mito: La tua Fisica.— Per-

- 28. Incontinenza, malizia, e la matta Bestialitado? e como incontinenza Men Dio offende, e men biasimo accatta?
- Se tu riguardi ben questa sentenza,
   E rechiti alla mente chi son quolli
   Cho su di fuor sostengon penitenza;
- 30. Tu vedrai ben perchè da questi felli Sien dipartiti, e ¡erchè men crucciata La divina Giustiria gli martelli. —
- O Sol che sani ogni vista turbata,
   Tu mi contenti sì, quando tu solvi,
   Che, non men che saver, dubbiar m'aggrata.
- Ancora un poco indictro ti rivolvi
   (Diss'io) là dove di'che usura offende
   La divina bontade: e 'l groppo svolvi. —
- Filosofia (mi disse), a chi l'attende,
   Nota, non pure in una sola parte,
   Come Natura lo suo corso pronde
- 28. (SL) Accatta. Albert.: Accattare edie.
  29. (L) Su: gli lacostinenti.
  (P) Sostangon. Som.: I percutori sesterrame mali

penali da Dio.

31. (L) Solvi i dubbii. — Savea : super. — Dunelas:

dubiture. — Acenata: aggrada.

(SIa Sot. Inf., 1: O degli altri poeti... hune. —
Acenata. Par., XXIII: In the i gravi labor' gli sono ag-

grati. — Dubelle è nella Vita Nuova.

(P) Solvi. Arist., Fis.: Solvere dubitationem.

Som.: Solvens, subdit. Assolutamente, Crescensio: Du-

bitari perchè... Solveri in questo modo. — Dunniaa. Della fecondità del dubbio aspicate ragiono, prime del Cartesio, Aristotile.
39. (1) Rivolvi: torna. — Di': dici.

SLa Rivosty, Ov. Met., X: Quid in ista recolcor? Ea., II: Quid ego... have ingrata revolve? — Svotvi. Inf., X: Solvetonii quel modo. Dan., V, 10: Obacura interpretari, et ligate dissolvere. 38: (I.) Chi: chi ei luda. — Iv: in più d'un luogo.

(SL) ATTENDE. Col quarto caso. Psal., LXXVII. I:
Attendite... legem. Som.: Si attendator mutabilitar rei.
Conv., II, 4: Ariatotele pare cò sentire, chi bene lo at-

tende, nel primo ni cuito a monto.

(P) Pena, Fisica ed Etica al Aristotlie. — Na-Teaa, Boeria ed libro delle Duo Nature e Arist, Met., V. Sossma: Natura vale il principio intrinseco alla cose; a lala notura è o la materia o la forma materiale. In altro senso dices insutra egoi sostanza o ente, si questo rispetto dicesi natura egoi sostanza o ente, si questo rispetto dicesi naturale alla cosa quello che conviene alla sostanza di la et è intrinseco a quella.

- Dal divino intelletto e da sua arte.
   E, se tu ben la tua Fisica note.
- Tu troverai, non dopo molte carte,

  35. Che l'arte vostra quella, quanto puote,
  Segue, come 'l maestro fa 'l discente:
  Si che vostr'arte a Dio quasi è nepote.
- Da queste due (se tu ti rechi a mente Lo Genesis dal principio) conviene
- Prender sua vita, e avanzar, la gente. 37. E percibi l'usuriere altra via tiene, Per sò Natura, e per la sua seguace, Dispregia; poi che in altro pon la spene.
- 34. (L) INTELLETTO: la sapienza. ARTE: la potenza. (F) INTELLETTO, Som.: L'ener di Dio è tutt'uno out une intelletto. - Ri divine intelletto è l'iritiatore della notura. Nel Convivio: Divino intelletto. — ARTE. Som.: În Dio non cono più arti. — Mortz. È nel libro II. 35. (L) QUELLA: la natura coguo l'arti cono disco-

 (L) QUELLA: la natura segue l'arte como discopolo segue il maestro. — Nerote: figliacia alla figlia. (SL) Discente. Nel Convivio.

19'S SOUTE, L'ATLEL, L'ATT initateur neutroum in questima potest. Sous, Arte è la netta respoince delle cougiatibilei. Artes. Fin., III: Le cose di neutron kennos in sì
un principio di motto., che mas havano quelle dell'arter.
Gerbits genera cosa da cosa, come vanua dis unnos...
L'arter pasa rendera a qualatie most focued le super- una
une qui sel et molestimos motto... L'arti sultra cosa fa
Colitazione, 1, 12. Nevere: Tassot Extende l'arte, fa
çilincia della neutra; e la natura, di Dio; Tarte, di cuso
Dio viena ad asterni in certe sucho il pro-

36. (L) Due: netura e arte. — Parrian: che la gente prenda il campamento, e s'avvantaggi.

(SL) Garanis. L'acconto pesa sull'altima, come ia Semiroris (Inf., V). (F) Garanis. Gen., II, Ib; Lo pose nel giardino....

(F) GENERIE, Gem., II, 151: Lo pose nel giardino., acciocchè egit operane. - III, 161: Nel sudore del volto tuo, ti ciberni del tuo pone. Dalla natura trae più direttamente il vitto l'agricoltura; dall'arte, lo industrio e il commercio.

37. (L) SEGUACE: arts. — ALTEO che natura o lavoro umano. (SL) Pon. Spem ponere è nella Bibbia o in Vir-

gillo.

(F) NATURA, [Brus. Latini, Tesor;: Un after obenos cure di Dio në di Natura, u directu muriere, [ Unuranio offendo la natura is et, po pi sell' et seguace di lei, volendo cho il danaro parterires entra fatiche danaro, e rabando gil attri ubori; — U ragromento nos è de' più directi, um de un certo labo è procuesto nos è de' più directi, um de un certo labo è procuesto. El il directipo che Dante dimentra degli usura;
e la compagnia ch' c'da levo, provano cio ch' confermanto dalle memori del evoluti, l'unito mule che facture,

l'usura a que' tempi.

- 38. Ma seguimi oramai; chè 'l gir mi piace: Chè i Pesci guizzan su per l'orizzonta,
  - E 'l Carro tutto sovra 'l Coro giace:
- 38. (L) VIA LA: lb.

(SL) ORIZZONTA. Alla green, como Calcanta (Inferno, XX). Essendo il solo in Arieto, o all'Arieto procedono i Pesci: due ore dunque mancarano a giorno. Il carro di Boote giacova sopra quella parte dende spira Coro, vento tra posonte e maestro. Se il Carro ch'è in Leone è sopra Coro, dunque il Leone cra già tramontato, o stava per tramontare la Vergine. - Via Lh: Dicesi in Toscana. Virgilio: Hac oice sermonum roncia Aurora quadrigis Jam medium atherio cursu trajecerat axem: Et fors onne datum traherent per talia tempus, Sed comes admonuit, breviterque affata Sibylla est: Noz

E 'l balzo via là oltre si dismonta. -

ruit, Ænen (Æn., VI). Dante passò nella selva dicci ore; entro sell'Inferno sull'imbrunire; nol cerchio degli avari sulla mezzanotte; entra in Dito sull'alba: Virgilio le sa per computo, non perchè veda luce. Il primo giorno è compito.

Non canta qui, ma ragiona con precisione evidente. Cominciane gli accenni astronomici, cho la questo poema crano necessario corredo e bellezza; ma troppi, e non cosi splendidi come la Virgilio e in altri Greci. o Latini.

## DOTTRINA PENALE DI DANTE.

Nel distribuire che fa il Pouta la culpe a nell'appropriare al seus le pune, è no nordine di che Glusschie e religione che importa seguire. I Pagnai stessi rolerano quante la lors Bonolio e religione a morde e critie fissore in tale rispecto incompiuta, e però desse lengo a injunistizie encel partiche della vita. Degli Stoci, pin averri, e quell' che, a detta di taluni, più a'accestano ai senso della retituine cottano. Derane torus (1), Austri Pagnal, precenti que pousa trreget avputa: Ne sentice dignum, herribiti sector Bosolio.

Cicerone (2): In due modi si fa inciuria, cice o con forza o con frode ... e l'una e l'altra alienissima dall'uomo: ma la frode degna d'odis maggiore, Virgilio ad Aletto dà la passione delle ire e delle insidie (3), distinguendo anch'esse gl'impeti del peccare da' freddi consigli. Per sole la mente l'anima nostra differisce dalla bestiale (\$): la frode danque, che abusa della mente, è più rea, e però punita con più fieri delori. Tommaso distingue sapientemente l'astuzia che può essere a buon fine ma usa mezzi nen buoni, e che è nel linguaggio delle Scritture detta pradenza del mando e della carne (5), dal dote ehe è esecuzione dell'astuzia rea segnatamente in parole; e questo dalla frode che riguarda l'esceuzione dell'astuzia nei fatti, Gregorio (6) mette alla pena i frodelenti insieme co' frodolenti: Temmaso contrappone più direttamente violenza a giustizia; tradimento e frode o fallacia a prudenza (7). Dante nel Convino: Quelle con che prima non mostrano i loro difetti, sono più pericolose, perché di loro, molte fiate, prendere guardia non si può; siccome vedemo nel traditore.

La frod, coi la Sonna, suerpa e ritiene l'altrui è un modo di lei l'acutini (8). Figli dell' aratrio, tradiuento, frode, speripiuri, inquirindime, violenza, durzeza spirica (8). Figli, dice laidero (10). dell' aratria, menzegua, frode, furta, speripiuro, appetito del turpe lucro, tettionanza folto, richina, fouenniale, rapaccià. Coa più filosofica precisione la Sonna (11): L'acutria in due moti ceotic prime, nel risterrey z con suere d'acutriza la ducei: prime, nel risterrey z con suere d'acutriza la duretza de son sende misericardia; secundo, nel prendere; a questra risputa prisputaria disputaria. Risputata del mel prendere disputata del mel prendere del prend

Abbiame già ne' passi recati sentito numerare parecchie delle colpe alle quali Daote destina une bolgie da sè: altri ne riocontriamo in questo d' Aristotile: anche qui a proposito degli avari: Generi d'avarizia: tenaci, gretti. operanti servigi vili, viventi d'amori venali, usurgi,.... giuscatori di sarte, spogliatori di merti, ladreni (3). Conginage alla forza la frode e alla frode l'avarizia ance Virgilio, laddove alle età nacifiche fa succedere la rabbia della guerra e l' amor dell' avere (4). E qui cade a notare singolar consenanza delle dottrine recate con un passo ch' è nei Bollendisti: « Quanto la povertà è luminoso e mirahile indirizzamento a virtù, tanto l'amore della pecunia è vile e reo strumento di vizio: con verità l'Apostolo Paolo lo chiamò causa e fonte di tatti i mali (5). Di qui seguono la capidigia de' diletti, gli spergiuri, le rapine, le stragi, l'invidia, l'edio fraterco, le gnerre, l'idelatria, la smania del sempre ingrandire; e, rampolli de' mali anddetti, l'ipperisia. l'edulazione, la buffeueria, defle quali cenvien confessare essere causa l'amel del danaro. Nè sole Die panisce costoro; ma egline sè medesimi distruggone destro, portando sempre un appetite insaziabile; e del desiderare non hanno termine (6); ed è insanabile piaga. Sompre l'amore della pecunia porta seco l'invidia (7). .

Sal., I. 2. — (1) Se eff., I, I3. — (3) Etc., VII.— (4) Scenni.
 (5) Somm., S, 3, I5.— (5) Etd., I7, 25: Fallers cum fathericles ordinal.
 (7) Som., I, S, I4.
 (8) 2, 5, I5. — (9) 2, 2, I4.
 (9) 4. Dent., XVI. — (11) 3, 3, 115.

<sup>(</sup>i) inf., I; Forg., XX. — (f) Sem., 2, 2, 446. — (2) Eth., IV. — (i) Eth., VIII. — (ii) Par., IX: If meladetic feer Ch' ha discislet. — (ii) Furg., XX: Form excess for caps. — (i) inf., I. do ende insidia, prima, dipertilla. Bolland., I, 847. VII. a. Sincislos.

Eco dampo nell'ordine aso pendel l'aferto di Buso. La forsa signita del mode più fair nomini nella via e nell'arresce piandi gli omicili e i fireitori e i devastatori e i prodetto ridil l'attori no finance da sugan, Cresso fis forza signitata a si nella vita, neclebodul; negli altri besti, disperiedodi e abusola in suculo si contrari a vile disperiedodi e abusola in suculo si contrari a vile disperiedodi e abusola in suculo si contrari a vile disperiedodi e abusola in suculo si contrari a vile disperiedo di sono di si contrari a vile disperiedo del abusola in suculo di sono di contrari a vile disperie prodegli, vignali, rescultà det scappinato si contrari disperie i prodegli, quali erce che corrono inaggini de acuto indensa del si vileggi del del abusta; i si pratei, qui la principa con la prodegia del abusta; qui miti si prodegia del abusta; qui diri si principa con una pioggia del abusta; qui diri si principa con una pioggia della abusta; qui diri si principa con una pioggia della abusta; qui diri a principa con una pioggia della abusta; qui diri si principa con una pioggia della abusta; qui diri si principa con una pioggia della abusta; qui diri si principa con una pioggia della abusta; qui diri si principa con una pioggia della abusta; qui diri si principa con una pioggia della abusta; qui diri si principa con una pioggia della abusta; qui diri si principa della della abusta; qui si rei principa della della abusta; qui si rei principa della della abusta; qui diri si principa con una pioggia della abusta; qui diri si principa della abusta su su principa della della abusta; qui diri si principa della della abusta; qui si principa della abusta su su principa della della abusta; qui si principa della abusta su su principa della della abusta; qui si principa della abusta su su principa della della abusta; qui si principa della abusta su su principa de

La frode, come più nera della violenza, è più basso e più tormentata, Que' che la usarono per trarre da vili passioni altrui vile Incro, o che per proprio diletto cradele ingannarono donne, sono frustati da' diavoli: gli adulatori giacciono cello aterco; i simoniaci, capovolti in buche infuocate; gl' indovini e maghi hanno la faccia per forza rivolta dalle apalle: i barattieri , tuffati nella pece bollente; el' ipocriti camminano gravati in cappe di piombo dorate; i ladri, morsi da aerpi che si attortigliano ad easi e ai trasformano ne' corpi loro; que' che frodarono altrni coo consigli perfidi e fecero quasi un farto del vero, avvolti entro una fiamma che li invola alla viata: i seminatori di discordia, secondo che più o meno gravo acissura fecero. lacerati o monchi o troocati nelle mani, nel viso, nel petto, o reciso il capo dal busto que' che falsarono o la verità con parole o il prezzo delle cose con l'opera, abraoantisi tra loro, o giacenti e ricoperti di pizglie o di lebbra puazolente. Queste apecie di frode esercitanzi in genere contro chi non ha fiducia speciale, e però offendono la fedo pubblica o la società, non infrangono i più atretti e più sacri legami. Ma sotto alle bolge digradanti nel pozzo profondo sono i traditori nel ghiaccio in quattro achiere: quei che tradirono fratelli o altri congiunti; que' che tradirono la patria, che è parentela più intima come di madre; que' che tradirono i benefattori, che son da tenere più che ae padri; quo' che tradirono o Dio o il re che, nel coocetto di Dante, è l'imagine di Dio sella terra.

mangono i lucivi, i polosi, gli svari e i prodighi, gli izcondi con gli accidio e con gli risili e co saperbi; e lo dichiari con le dottine di Aristotile non mestro. Il quale distingne l'il locositienta sopris, i, malisia sasie. Il la bestialità bestiera. E bestiele fi sinonimo a ride (1). È incontinerzo, dici romanos, ona sorbrar il modo della ropione sullo conceptiorna depti coseri, della ricchizza e d'altre risuite, de su a pigne assura hene (2). Per raus, la corne che ferma contre le spirita, la secreticò, Onde Artistotile (3): Se dessono virsio de petri e secreticosi.

Or egli dichiara il perchè fuori della città infuocata ri-

(1) Pal. — (3) Som., 2, 3, 156. Altrore (1, 1, 6) inconfinenzo è spingate per concapiorezzo, che è di per so moto naturale, perserilio pol; mon con tame deliberata malisia come la trode.— (3) Eth., VII.

lettaziani a tristezze, nen è da atuairne ma da seusare. E ben lo atesso filosofo nota, che l' incontinente non folsa il anuremo principio del rero, ma eccede pel desiderio dol beoe e erra nella acelta de' mezzi: nell'incontinenza l'nomo. anco oell'atto del mal fare, in certa puisa si pente o arrossisce. L'incontinenzo, soggiuoge Tommaso, è nella riolenza degl' iracondi, nella vermenza dei molinconici, che sono di complessione troppo terrestra, nella rilanatezza de' flemmatici, nella debilità delle femmine (8). Il cho dichiara la sentenza del filosofo: Due sorte seno di incentinenzo: la afrenotezzo che previena il consiglio della raginne, e la debalezza che non si reope a reconda di auello. Poò l'uomo essere incontinente di piaceri, d'onori, di ricchezze, di cibi, di sdegno; può, cioè, con si sapere ne' movimenti suddetti moderare; ma il male dell'incontinente non è maliaia profonda. Ecco perchè alcuoi vizii sono pooiti e dentro e fuori della dantesca città; l'avarizia fuori, dentro la simonia; perchè la prima è incontinente desiderio, l'altra è maliaia più nera.

Ma e'a, ecomó Arisatóle serso, ser incusionesse jui colopied es direguadres como as corto genera di multista massimo quella decositivama che trascorra a cemanita in massimo quella decositivama che trascorra a cetera del considerato del la considera di formaria in puda suti datto puedio è derama, questa del margarato i godo suti datto puedio è derama, questa del considerato del considerato del margarato sutilizar del considerato del considerato, con sundo quell'inconsistanta che rison di incredelta; a condicato del considerato del considerato del considerato, più riciamati di pena più grave (xi), montre con e qui di considerato propositi (s).

Bestialità, secondo il greco filosofo, è qualanque vizio condotto a tale coresso che par degno di ente irragionevole, che degrada l'umana digoità. Coni riziosità è furore trasmodato. Durersa è l'amona molizsa della bestialità (5). la questo sistema tutti quanti i peccati possono passare per detti tre gradi, d'iocontinenas, malizia, bestialità; o però Daote a' bestisti non assegna Inogo diatinto, ma questi insieme co' maluiosi rinchiude entro delle mara infaocate. Levando a questa distinaione la corteccia scolastica, resta un succo di buona e teologica filosofia. Incontinenza è la corruzione del volere; maliaia, v'aggiunge la perversione dell' intelletto; hestislità, l'operazione distruggitrice della social fede e unità. La ferocio della natura corrotta sconvolge le anime, la quale feroria, palpando auzzi (6). E direlibesi adombrata la triplice distinzione nelle parole dell'Apostolo (7): criminatores, incontinentes, immifes,

(i) Sons, S. & Mar- (2) Sole, VIL.— (i) Left, XXXIII.— (i) Cylorida, Nature, J. R. Bernin, Language (p.), in developed for appeals, — (i) Sons, J. J. S. A. S. S. M. E. Indditor un's find Gell' assertion. Conservative I limitation for the during successing I limitation for the during successing I limitation for the during successing I limit surface of the Computer of the Comput





Cotal de quel burrato era la recoa. E a su la punta della vetta lacca L'infamua de Crete era distesa,

INFERNO Canto XII, Terzma i.



## CANTO XII.

#### Argomento.

Scrationo al utilino crechio, de'valenti: e il primo giuna è de'violenti in altrus. Sulla scesa sia a puraristi il Michardoni "vi videnti sono in su finue si assagno bollente. Figogiante da Virgilia (VI, ESO) non è assagne una famma. Stanzo repitii ultri fino agli coccid, aftri el nano, attir con soli i piesti, scroubi i milipatti. Il Custura risattano chi si lera più su per allogorieria in pena de'ballent. Virgilio parla a Nesso e a Chirona. Nesso porta Dantei di bal fissono, e gli sustato parechi d'amatta per chi d'amatta d'a

Nota le terzine 4, 8, 10, 14; 17 alla 22; 24, 25, 28, 34, 35, 37, 42, 44.

- Fra lo loco, ove a scender la riva Venimmo, alpestro; e, per quel ch'iviera, ance-Tal, ch'ogni vista ne sarebbe schiva.
- Qual è quella ruina che nel fianco,
   Di qua da Trento, l'Adice percosse
   O per tremuoto o per sostegno manco,
- (L) Ena: algestre, e per il Minotauro che v'era, tale da spavontare fin gli occhi.
   (L) Apica. Caso obbliquo. — Manco: chè ci man-
- casse il sostegno sotto. (SL) Franco. Æa., I: Impulit in lates. La rovina di Monto Barco presso Rovereto si vede tattora. L'Adige, correva allora forse di li. Altri intende la rovina della Chiqua presso Rivoli seguita pel 1310; e lo scoglio allora cadde appunto nell'Adige a lo percesse. Ma la ruina di Monte Barco ha alcuna via per iscendere, quelle della Chiusa no, almeno adesso. E acciocchè reggu la similitudine col borro infernale, qualche via ci dev'essero; e l'alcuna della terriea seguente non può significare nessuna. Aggiungasi che questo canto fu probehilmente composto inneazi il 1310. - Psacossa. Ala., IX (d'una gran mole di sasso): Ruinous Prema trahit, penitusque radis illien remonbit. O. Ain., XII: Veluti montis saxum de vertice proceps Quan ruit arubum vento, seu turbidus imber Protuit, aut annis mirit sublapsa vetustas... Stot., VII: Sic ubi mubiforum montie latus aut nova ventis Sobrit hieras aut victa nitu non pertulit atas... Aut vallem cavat, aut medias intercipit

- Che da cima del monte, onde si mosse, Al piano, è sì la roccia discoscesa,
- Ch'alcuna via darebbe a chi su fosse; 4. Cotal di quel burrato era la scesa. E 'n su la punta della rotta lacca
- L'infamia di Creti era distesa,

  5. Che fu concetta nella falsa vacca.
- E quando vide noi, sò stesso morse, Si come quei cui l'ira dentro fiacca. 6. Lo savio mio invèr lui gridò: — Forse
  - Jo savio mio inver jui grido: Forse Tu credi che qui sia 'l duca d'Atene, Che su nel mondo la morte ti porse?
- (L) ALCUMA: ma dura per scendere.
   (L) Lacca: ruina formante cel piano sottoposte un baciae: la punta è l'estremo più alto.
- SLI Lacca, Cosl Pinto lo trovazo doce si digrada (daf., VI). Parana, Orid, Pant, I.: Consa Acestina: timor atque infamia silvos. Æa., VI: Feneris movimenta nefamia. Carti. Vill., I. 6. Creta nel XIV dell'estaro, ed Certa Gi el amero pla variato, e dicerasi come Cipri. Durtras. Virgilio, di Gorbero (Æa., VI): Totoqua inques attenditre entre di Consa Cipri. —
- 5. (L) Vacca: Pasifae e Rogina.
  - (SL) CONCETTA. Buc., VI; En., VI. (F) FIACCA. La forza dell'ira è debolozza. Inf., VII; suma dentro de con la tua rabbia.
- 6. (L) DUCA (duce) B'ATENA: Teseo.

- 7. Pártiti, bestia. Che questi non viene Ammaestrato dalla tua sorella; Ma vassi per veder le vostre pene. -
- 8. Qual è quel toro che si slaccia in quella Ch'ha ricevuto già 'l colpo mortale,
- Che gir non sa, ma qua e là saltella; 9. Vid io lo Minotauro far cotale: E quegli accorto gridò: - Corri al varco.
- Mentre ch'è 'n furia, è buon che tu ti cale.-10. Così prendemmo via giù per lo scarco Di quelle pietre, che spesso moviensi
- Sotto i mie'piedi per lo nuovo carco. 11. lo gia pensando, E quei disse: - Tu pensi
- Forse a questa rovina, cho è guardata Da quell'ira bestial ch'i' ora spensi. 12. Or vo'che sappi, che, l'altra fiata
  - Ch' i' discesi quaggiù nel hasso inferno, Questa roccia non era ancor cascata:
- 13. Ma certo, poco pria (se ben discerno) Che venisse Colui che la gran preda Levò a Dite del cerchio superno,
- 7. (L) Questi: Daote. Tua. Arianna insegnò a Teseo noridera Il Minoteuro. - Vassu: se no va.
- (SL) SORELLA. Ov. Met., VIII. 8. (L) In: in quel punto.
- (SL) SLACCIA. ÆD., II: Quales mugitus, fugit quant saucius aram Taurus, et incertam excussit cervice sc-
- 9. (L) COTALA: cosi. QUEGLI: Virgilio. VARCO: dove ei scende, - CALE; cali. (SL) CALE. Æn., VI: Occupat Æncas aditum...
- Evaditque celer. 10. (L) Scanco: marchlo. - Moviessi: si movem (SL) Scanco, Scerico, in Firenze, mucchio di sasri e di terra che da più inoghi in uno e'ammonta. -Nuovo. Inf., VIII: Quand' i' fui dentro, parce carca.
- Ov. Met., IV: Sacroque a corpore pressum Ingensuit 11. (L) Sprast: rammentandogli Teseo.
- (F) Bastial. Som,: L' iru impedisce l' uso della ragione. - Spansi, Al Minoteuro rammenta Tesco; a Pluto, Michele; ai diavoli, Tesco. 19. (L) Discuss. Virgilio vi sceso poco dopo morto,
- e Gest Cristo scese al Limbo mezzo secolo poi, (SL) ANCON, Inf., IV. 1X
- (F) Basso. Psal., LXXXV, 12: Inferno inferiori, per distinguerlo dal Limbo, detto Inferi. 13. (L) Discerno. Giudico, vedo computacdo. - Co-
- LUI: Gest Cristo. CERCHIO: Limbo. (F) Conus. Quando Cristo mori, la terra crollò

- 14. Da tutte parti l'alta valle feda Tremò sì, ch'i' pensai che l'universo Sentisse amor; per lo quale è chi creda
- 15. Più volte 1 mondo in caos converso. E in quel punto, questa vecchia roccia,
- Qui e altrove, tal fece riverso, 16. Ma ficca gli occhi a valle: chè s'approccia La riviera del sangue, in la qual bolle Qual che per violenza in altrui noccia. --

XXVII, 51, 52). Il girone dei violenti e quel degl'ipocriti soffersero soli la detta rovica, cussi a significare l'odio che il mansueto e candido Aguello dimostro a questi due sopra tutti i vizii, e le due cause della morte di lui: ipocrisia e vioienza. Come mai Virgilio, che dopo la morte di G. C. noo era ecese laggit, poteva sepere di questo? Virgilio tutto seppe. E pare che Duote ai savi e buoci dei sno Limbo attribuisca la facoltà d'acquistare comizioni fuor della naturale sfere loro, con tutto che privati della visione di Dio. - Prena. [C.] Ad Coloss. Empolians principatus et patestates, traducit con-Adenter palam triumphone illos in semetipso.

14. (Li Fena; sorta, (SL) FEDA, Fedité In Albertano; e fedo la Pier Filippo Alamanni del 500,

(F) AMOR. Georg., IV: Chao denses Diesim mumerabat amores. Opinione d'Empedecle, che l'emograncità degli atomi fosse amore; i quali tendendo col tempo a nuov'ordine di cose, producono il Caos. Aristotile (Phys.; De aoims, I) le combatte. Ma da Aristotile stesso l'attrazione è detta figuratamente amoro, la quale figure taluni intendendo alla lettere, ridicolamente ce risero, Ott.: Democrito... appellava il tempo della detta confuzione tempo d'omistade; che ogni cora amicherolmente stavano insieme. In altro scoro plà gentile e non meno filosofico, nelle Rime: Fágli natura quando è amorosa. 15. (L) Rivenso: rovina.

(SL) VECCHIA. Æn., XII: Samun antiquem, ingens. Æn., III e VIII: Sazo... retusto. - Alteova. Inf., XXIII, XXIV. Si notico gli iati del verso, sonante rovina

(F) Caos. Ov. Met., I. È anco tradizione cristiana, e la divisione che fa nella Genesi degli elementi Il Creatore corrisponde quasi letteralmente alla descrizione di Ovidio, e ai versi di Virgilio nell'Egloga VI. Un inno della Chiesa, sublime: Hlustra quiddam cernimus, Quad nesciat finem pati, Sublime, celsum, interminum, Antiquius ogelo et Chan,

16. (L) A VALLE: gib. - APPROCCIA: appressa. -QUAL CHE: qualunque.

(SL) A VALLE. Inf., XX: Rumore a valle. (F) Bolle, Ambr., Prof. 11 ad miss.: Logo misto di sangue e di fuoco, quanti ricere, gli ingvia ine le sepolture si apersero e le pietre si spaccarono (Matth., eieme e artle, Lucan., VI: Ripanque sonantem Ignibus.

- Oh cieca cupidigis, oh ira folle,
   Che si ci sproni nella vita corta,
   E nell'eterna pol sì mal c'immolle!
- I' vidi un'ampia fossa, in arco torta: Come quella che tutto il piano abbraccis, Secondo ch'avea detto la mia scorta:
- E tra 'l piè della ripa ed essa, in traccia Correan Centauri, armati di saette,
- Come solean nel mondo andare a caccia.

  20. Vedendoci calar, ciascun ristette:

  E della schiera tre si dipartiro,
- Con archi e asticciuole, prima elette.

  21. E l'un gridò da lungi: A qual martiro
  Venite vol che scendete la costa?

Ditel costinci: se non, l'arco tiro. ---

97. (L) limeolis: bagni in sangue, (SIA Curca, Cic. in Pis.: Cuniditas... oreg ra-

pielos. — Cristo Lois. 18 Fis.: Cupinatar., ocer-spielos. — Cristola. 25., IX Fisro- ardivientes confique insuna cupide Epit. Georg., Ir Regnosdi... dira cupido. Hai qui le dec eloc del canto, la cupidita translea e la predatrica. — Inxocalia. Par., XXVIII: Oh cupidigia de si mortali affonde Si sotto te. La dervina del tiranni e del ladroni è morsa a bollire nel liquore des parvero.

(F) Folls. Cic.: Ira initium insania. — Senost. Æn., XI: Stimulis haud mollibus ira: Som:: Stimolato da comensistenza.

18. (L) Scoata: Virgilio.

(SL) Anco. Æn., Ill: Portus,, cureatur in ar-

cum. Georg., II: Torquestur in arcus. — Aberiaccia. Hor., Poet.: Urbem Latior assplecti sourus. (F) Abbriaccia. Molti i tiranni.

(F) ABBRACCIA. Molti i tiranni.
19. (L) TRA...: tra'l sasso erto e taglisto ia tondo era no sentiero.

(SL) Tra. Molti de' sentieri d'Inferno il Poeta fa strettissimi (laf., X, XXIII). — Correan. Æn., VII: Vertics montis ab alto Descendunt Centauri.... cursu

90. (L) ELETTE: a meglio feriro.

(SL) ELETTE. Virgilio, di Pallante ai vedere ignoti venire (Æn., VIII): Raptoque volat telo obvius

91. (L) Convect: di costi.

SIA Lexos. Virgilio Ivi; Et percot e homato: Invense, quae causas subjeti fiponice tertave visa I Ouditité inquit. « Vi; Nortia (Caronta) quas jam inde vi Stygia prospeat da suda Per taction memus tre, psdemqua adverter riya. Sie prive apprellire dictis, alqui incepta titro: Cuiquies es, armana qui nostra di incepta titro: Cuiquies es, armana qui nostra di passina tendir, Fare aga, quid venias, jam isthinc et comprina pressum.

Lo mio maestro disse: — La risposta
 Farem noi a Chiron costà di presso.
 Mal fu la voglia tua sempre si tosta. —

 Pol mi tentò, e disse: — Quegli è Nesso, Che morì per la bella Dejanira, E fe' di sè la vendetta egli stesso.

24. E quel di mezzo, che al petto si mira, È 1 gran Chirone, che nudri Achille:

È 'I gran Chirone, che nudri Achille: Quell'altro è Folo che fu si pien d'ira. 25. D'intorno al fosso vanno a mille a mille,

Saettando quale anima si svelle

Del sangue più, che sua colpa sortille. —

26. Noi ci appressammo a quelle fiere snelle.
Chiron prese uno strale, e con la cocca
Feco la barba indictro alle mascello:

22. (L) Mal: care ti cesta il precipitose volcre, come quande volesti Dejanira moglie d'Ercole.

(SL) Di razzio, Novellino, X: Mi fezzi tante di

press. Si volçe al maggioro dei tre, al mem furioso. — MAL PR. Ov. Met., IX. Nesso, sactuto da Perole, el wedich, dasdo alla doma la verte latiris dell'avvelonato suo sangue. Ond' Erole monto in furoro. L'ira è cottapio. 28. (La Texro: toccò, per cenno.

(SL) TEXTÒ. Herat. Sat., II, 5: Cubito stantem prope tangene. Epist., 1, 6: Podiat latus. Inf., XXVII: Mi tentò di costa. Tentare da tenere.

94. (L) NURRI: educe.
(SL) CHIRONE. LUCADO nomina de Centauri queati tro: Hespes et Alcida magni Phote (Phars., VI).

By Max. Peacos, come dotto. Di Calrens, rediscible (Leine, 1982) description (ever., III). Ottome: Species in sures a serie in medicion. — Pato. Le somina Station (Erick, III) e Virgilio (ever.), III to religio (ever.), III to religio (ever.), II catavari estatuted del transa cel del lories. Virgilio sande regil vi mette I Centarir, idati le facevare in estato en celle Focie en di quelli dice elemento il returbi del prediction (Cr. Max.). I evene di figuranta le cupilification (evene del regiliario (evene del regili

95. (L) Quale: quainnque. — Svelle: s'aira per men tentire il bolloro. — Cre: cui le assegnò la ena celpa. (SL) Svelle. Confittavi dalla Giustizia eterna. Divellere in semo simile, Inf., XXXIV.

(F) SONTILLE. Sorte non è sempre caso. Æn., VIII: Laborem sortiti. Sap., VIII, 19: Sortitus sum animam bonam.

96. (L) Cocca: il di sotto della eacita. — Fzcz: per parlare più chiaro e libero. (SL) Barra. Per parlare, una sinfa in Ovidio

- 27. Quando s'ebbe scoperta la gran bocca, Disse a' compagni: — Sieto voi accorti Cho quel dirietro muove ciò ch'o' tocca?
- Così non soglion fare i pie' de' morti. —
   E 'l mio buon duca, che già gli era al petto,
   Ovo lo duo nature son consorti,
- Rispose: Ben è vivo: e, sì soletto, Mostrargli mi convien la valle buia. Necossità 7 c'induce, e non diletto.
- Tal si parti da cantare alleluia,
   Che ne commise quest'ufficio nuovo.
   Non è ladron, nè io anima fuia.
- Ma, per quella Virtù per cu' io muovo Li passi miei per si selvaggia strada, Danne un de'tuoi, a cui noi siamo a pruovo,
- Che ne dimestri là ove si guada,
   E che porti cestui in su la groppa;
   Chè non è spirto che per l'aër vada.

- Chiron si volse la sulla destra poppa,
   E disse a Nesso: Torna, o si gli gulda:
- E fa cansar s'altra schiera v'intoppa. 34. Nol ci movemmo, con la scorta fida, Lungo la proda del bollor vermiglio,
- Ove i bolliti facéno alte strida.

  35. I' vidi gente sotto infino al ciglio:
  - E I gran Centauro disse: Ei son tiranni Che dier nel sangue e nell'aver di piglio.
- 36. Quivi si piangon gli spietati danni:
  Quivi è Ajessandro, e Dionisio fero,
  Che fe' Cicilia aver delorosi anni.
- E quella fronte ch' ha 'l pel così nero, É Azzolino. E quell' altro che è biondo, È Obizzo da Esti. Il qual, per vero.

(Met., V): Rarantesque comas o fronte removit od aurcs, Atque oit.

97. (L) Stern: vi sieto. — Quat: Dante.
(F) Tocca. Som: Agens corpore, agens per con-

28. (L) Petto: non mrivava più su: tanto Chirono era grande. — Dun: d'uomo e di cavallo. (SL) Petto. Dipinge da poeta l'altezza del mo-

stro. — Naturra. Lecrezio (V) dice i Centauri duplici matura, et corpore bino. Æn., VIII: Nubigrnos... bimondres. (P) Monti. Som.: Anima separata non può muovere il corpo. — Consoatt. Stephan; Consortes, ono-

rum fines contigui sunt. In S. Pietro, in altre senso: Consortes natures (II, I, 4). \*\*\* (L) Si: così io con lui. — 'L c': ce lo.

(SL) INDUCE, Som.: Necessitate inducente.

30. (L) Tal: Boatrice. — Da: di ciclo. — Na: a lui e a me. — Pua: indra,

(SL) Fuja. Da Fur, Nice, Soldanieri ehlama la fain la volpe. Altri Intende fuin per nera da furrus. Chiama Initi i re tristi. Isf., VI: Tro l'avine più nere. (F) Allievia. Apre., XIX, 6: Audiei quari vecom., aquarum multarum., d'occitium: olichia.—

Neovo, La filosofia naturale e politica non fu mai posta finora così direttamente per grado alla divina. 31, (L) Cut: cho ci sia presso e si guidi, SLb Paterro, Nel trecento anche in press. Voce

viva, diceno, in Lombardia. Da prope I Latini propitius.

39. (L) Grada: Il sangue. — Contui: Dante.

39. (L) Grada: Il sangue. — Costut: Dante.

- 83. (Le Porpa: lato. St. Riempitivo. Fa: che
- Si J Forra. Il Bonesceio (Fes, III): Si voltain su la props somera. Inf., XVIII: Alle detre somemella. Giovra, VIII: Lora va by parte somvilla. GenaLeana, di Neso (VII): Treng per mose improbe Lermona rector passure sopieta. Qui Nessa fia il mestle
  resona rector passure sopieta. Qui Nessa fia il mestle
  resona di inegitareo più sactata, nastra. Errora. Percha D' niverso al fosto como a malle a milla. Interprare chi D' niverso i il Trenas. Nivelethre prevectio
  di quali incominati. Fosto copres seppa, se
  hape non la interpra.

  38. 4, (a) Drai el sacque.
- (SL) Bollon. Stat., II: Objecta vias torrentum incendia cludunt.
  - 36. (L) DANNI: recati altrui.
- GIA ALEMANDA. NEI CONVICE è Dobto per la liberalità, no per altre. Ditturne l'esta ucción i principioni di Perina, e Menandro, Electione, Cullistene, Citio. Attri internè. Alemandro di Perna streciolismo, che vestica di pelli gii uomini per faril mangiara a'unoi casal. Control Alemandro il Macelsone deciona Locano. Di liberiolis, il Potta trovara mensione in S. Agostito e in Resempletti timande di Biosisio e in Rosi di L. Contra per Sciolis il Bocanccio, sempre. E tuttavia in Firenze pres cicilimo.
- 37. Sila ARROLINO, Anco nel Noveillao. Estrelia di Romana morto nel 1970, di quale accenna nel 1140. Al Paradico, non avora fuori del nasque se neo la froste segno di effrata tiranaldo. – Entr. Per Este à foi foi. Civitani, Sofforato dal figlio, Gielfo rabbiono, eradele, napano. Costul fece loga con Carlo d'Anglia nella conquista di Napoli; onde fa complice alla revina revez. Pa fatte, diec il Beccaccio, per la Chiesa merchese della

- Fu spento dal figliastro su nel mondo. —
   Allor mi volsi al poeta; e quei disse;
   Questi ti sia or primo; e io, secondo. —
- Poco più oltre, il Centauro s'affisse Sovr'una gente che fino alla gola Parea che di quel bulicame uscisse.
  - Mostrocci un' ombra dall' un canto sola,
     Dicendo: Colui fesse, in grembo a Dio,
     Lo cuor che 'n su Tamigi ancor si cola.
  - 41. Po' vidi genti che di fuor del rio Tencan la testa; e ancor, tutto 'l casso:
    - E di costoro assai riconobb'io.

Marca d'Ancona: nella quale fece un gran testore, e con quello e con l'estute de suol amiel occapò la città di Forrare, e occio di quella la famiglia de' Vinolguerra con altri acquaci di parte imperiale. Ma percibe il parricidio pare incerdibile. Dante lo obiama figliatro, e dice per rero, o per questo, o perchè ne correva incerta la voce.

85. (SL) Mosto. Vuol indicaro che la vita del corpo gli fu tolta dai figlio, quella dell'anima e' so la tolse da sè. Onda nel I dell'inferao: La seconda morte.

(F) Votas. Dante, che non amave gli Esteasi, si volge a Virgilio in atto tra di maraviglia o d'orrore. Dove trattata di dellitti, Virgilio non paris; lazica diro i dannati. Il Tarso, mettero tanta distanza dai Principi d'Este a sè, quanta dal Ciclo dill'Informo. 39. (d.) S'arrass: si fermo.

(SL) S'AFFISSE. Perg., XXXIII. — GENTE. Fin qui i tiranni, ora gli omicidi, men fitti nel sangue. — Bellicame. Cott dicerasi un'acqua termale a Viterbo (Inf., XIV).

40. (SL) Sona. Per l'enermità del misfatto, Nel IV dell'Inferno fa solo il Saladino per la singolorità dell'aomo. - Fassa. Nel 1270 Guido di Monforte, Vicario di Carlo d'Angiò la Viterbo, nell'atto dell'elevazione dell'ostia, pecise d'una stoccata nel quore Arrigo figlipol di Riccardo conte di Cornovaziia tdirete e buon giorine, dice il Boccaccio; semplice, dolce, e monsuelo e angelico, dice l'Ottimo), per vendicare suo padre che nella battaglia d'Evesham, il 1265, combattendo contro Enrico III. fratel di Riccardo, fa ucciso, e il cadavere strascinato nel fango. Così fece Guido ad Arrigo: ucciso (dicesi con assenso di Carlo d'Angiè), lo strascinò fuor di chiesa. Il ouore di lui fu porteto a Londre e posto in an calice d'oro in man d'una statua sul Tamigli: nella veste della statua è scritto: Cor gladio scissum do cui consanguinens sum. - Gazazzo. Por di vederlo trafitto tre le braccia di Dio stesso, e nell'ostia levata vedere Cristo (Vill., VII). - Cola. Cola sangue e grida giustizia; come il sangue d'Abele nella Genesi. [Vill., Int., VII.1

41. (L) Casso: petto.

42. Così a più a più si facea basso Quel sangue, sì che copria pur li piedi: E quivi fu del fosso il nostro passo, 43. — Sì come tu da questa parte vedi

Lo bulicame che sempre si scema (Disse 'l Centauro), voglio che tu credi

 Che da quest'altra, a più a più, giù prema Lo fondo suo, infin che si raggiunge Ovo la tirannia convien che gema.

 La divina Giustizia, di qua, punge Quell'Attila che fu fiagello in terra, E Pirro, e Sesto: ed in eterno munge

Le lagrime che col bellor disserra
 A Rinier da Corneto, a Rinier Pazzo,

A Rinier da Corneto, a Rinier Pazzo, Che fecero alle strade tanta guerra. — Poi si rivolse, e ripassossi 'l guazzo.

49. (L) A rib a rib: sampre pib. — Pun: sol. (SL) Passo. Nesso lo prende in groppa: Yirgilio va a gaudo o per l'aria. Orid. Met., IX: Nessus adit, membrisque raleus acitusque vodorum. Nel sanguo basso giacciono I rei di ferite, d'estornicai.

(P) Pinni. Esceb., XiVII, S. 5, 6, 7: Mi conduns per l'arqui rispa olte calcipine, rispa alte recine, rispa alte recine, rispa alte recine, rispa alte recine de me l'arqui et de probado terrente che non si polpundara. E dissa a nue. Hali pue coetas, o spiant del l'anon. E nii condusse en nii rolte alta ripa del terrente del l'anon. E nii condusse en nii rolte alta ripa del terrente tespai di motti dall' una a dall' altra parte. Veggati ili principlo del Cuato segenate.

43. (SL) Vass. Buc., I: Ut cerniz.

44. (L) PRIMA...: quanto il fondo è più giù, tanto il sangue è più alto.

(SL) Parma. Virgilio, d'un fiume (Æn., I): Pelago premit area sonanti. Somiat.: Premuto, per basso, depresso.

(P) RADOLUNDE. Os., IV, 2: Sanguis sanguinem tetigit. 45. (L) Monoa: spreme.

GLI Praco. Spirota; resultires prima de Roma, pei de Greut; o il Notothone indica d'rejuni (dia, II e III), il quals fore sus apos Andresses, de Greut; il quals fore sus apos Andresses, con tentre de l'acceptation de l'acceptat

46. (L) Ripassossi: Riempitivo il si. - Guazzo: guado.

(SL) CORSUTO. Assassino alla spiaggia di Roma.
— PARZO, De'PARZI di Valdarno, famiglia nominata
s'rubava i prelati di Roma circa il 1228, ond'ibbe
scomusica, e contro lui o'suoi furon date loggi in Firubas.

 (F) Pazzo. Da Attila a Sesto, tiranni; da Sesto a Rinieri, predatori.

La prima parte del Canto nea ha dicitire cont autta a spoitia come altivora, so per non si vegilia che conteto ritragga: Il loopo alportire e la malagorosi discona. Ma a similitadine del Troso é foree piu vira che nel l'Enanda. Accessai teologici e mitologici limitem misti; a di storia natico e moderna, d'italia e d'Eropo. L'en umerazioni però mon ficili che nel grandi pocti del-prantichtia. L'ileste dol sangoo, che fores più vane dalla storia di Tuniri, accessata nel XII del Perspetorio, o molte espressioni potenti, fina bello il Canto.

## I TIBANNI.

Non pais atrano cho noll' entrare alla pono de' violenti il Petta exclaim; los decre capidoris, es ire felle t'el-trànatel chiama redice di testi i moit in equitati, cio la votonta discordinata di cosa qualstati; però e'entra l'iraviolenta e rapace al degli omicidi, el de' ludrosi di strada, e e al de governazioni con gianti. Santio: (1): Commune di dine repai. Oratio: Percet accritia misercone capidine pectas (2).

Dick Aristolle (3) were large l'investinence del l'in de del consequences, et ou quella richeras che fin temperature, de companiences, e con quella richeras che fa surriver de consequences, e con quella richeras che fa surriver per le consequence que l'internation per la consequence de l'internation que consequence que l'approprie de l'internation accompanient per la perurisione, cande più spesso dei rescondi successo montile per ad le imperational et accompliances anna tendre l'approprie de present del fette, in quella di male tend a decempanie de perus. Ma d'altra partic l'irin, nota Tomana (5), è più prese in questio del present per perior la questra del directo, in quella di male tend a occupante de prese. Ma d'altra partic l'irin, nota Tomana (5), è più prese in questio del devenimo pegalire mana (6), è più presente pegalire del presente del perior del perior del periori periori per la consequence del periori periori per la consequence del periori periori per la consequence del periori per la consequence del periori periori per la consequence del periori pe

L'ira incontinente è fnori di Dite; l'ira bestiale de'tiranci, dontro. Il Minoturo, bestis e figlio di re, figura l'ira e la rapina tirannica, la quale si nutre di carne umana e di giovane sangue.

Le ropacté ai contiene auto la rieducas, delle quel e i ann apecté (B). Le capelajis moure i frame à rapias, l'ire a dare la morte. Ne Centauri Egura, dice il Bocceccio, gli sensité dell' arme, o'quil si tiransi tempono le signocio costra s' piaceri de popoli. Vergilio ii pone alle porte d'inferno a, posono C/1: stoblassia Meglia mettre lisi caccia. I violenti in Exechiele (8) son detti excistori, o neello Genei Memond. E i Constain in Inferno sesteturo i tiransi come fossero fiero selvegge; il che raumenta la sotri di Valenco.

Della rapina e privata e pubblica, così la Somma (9):

(8) Thinh., IL. — (8) Ep., I, L. — (8) Eth., VIII. — (8) Sem., A, A, 156. — (5) Sem., 162 e 156: Fra concluse a emicidio. — (6) Sem., A, A, 166. — (7) Eh., VI. — (6) XXXII, 20. — (9) A, A, 64.

La ravina è violenza e contringimento per cui traticai contro oiustizia ad altri quel che è suo. Chi per violenza toglie cosa altrni, se è persona privata opera illecitamente e commette rapina, siccome apparisce ne' ladroni; ai principi poi la podestà pubblica commetteri per questo che siano della giustizia custodi, e però non è lecite ad essi usare violenza e costringimento se nen secondo tenore di giuaticia, e ciè contre i nemici con la guerra a contre i cittadini rei con la pena. Se poi contro giustizia essi prendono violentemente le altrui cose, commettono rapina e sono alla restituzione tennti. E quanto alle prede di querra, è da distinguere che se la guerra sia giusta, le cose con forza acquistate in guerra dicentano di chi le prende; e questa nen è rapina: quantinopse si possa auche in guerra giusta peccare con l'intenzione per cupidigia di preda; ciol. quando non per la giustizia principalmente combattani, ma per la preda (1). E quanto a' principi, se eglino da' sudditi esigono anel che è ad essi docuto secondo ginstizia per canservare il comun bene, anco se violenza s' adoperi, non è rapina. Ma se indebitamente per violenza estorcano, gli è rapina eiccome il ladrocinio, onde dice Agostino (2): Remota justitia, quid annt regna nisi magna latrocinia? Quia ot latrocinia quid sunt nisi parva rogna? Ed Ezechiele (3): Principes eius in medio illius quasi Inpi rapientes pradam. Onde sono tenuti alla restituzione siccome i ladroni, e tanto più gracemente peccano de' ladroni, quanto più pericoloramente e più comnarmente contro la quatizia pubblica fanno; della quale son posti a custodi.

Tyrman maxime videntius melditis informat (5); è Aritatili (5); I firmain che puntanto in città e rubano in testile (5); I firmain che puntanto in città e rubano in testile (5); I firmain che puntanto in città e rubano in avri. Il matto di Germin (5); prodo gentium corrisponde il titolo che di Lacono al Nacodono di fetta prodo (7); e forso sa ambolute i passi avri Dueta eruta in mira. L'Oùtima a questa luogis: È da antore con la tirmanto ai maria è patiliaritione e malengia... Introdo il tirunno salementa il suo hem proprio; di che di è mada il titoli di laconosti suo hem proprio; di con la contacti di e mada il titoli di

(t) Aug., Yet. Dess., ser. XIX: Militare per la preda d poccale.— (b) De Civ. Des, IV.— (7) XXII, 27.— (4) Som., 2, 8, 116.— (5) Eth., IV.— (6) IV. 7.— (7) Phars., X. rimments. Der i innende anzeicht in relikti per ferzi im gereit is deman em benagnitätier. Mit eines zeginne relakti 6 fern... e punis percekti enn if, der int der
ginne relakti 6 fern... e punis percekti enn if, der icht der
erdet de einem som gereit i inn distrappinent. Mit indvolken, den mit celli unsi cittalatis inn man, in ha cen hirenten, erperki mit breites lastie e ablit allt inne volken. Den job er gereit mit breites lastie e ablit allt inne volken. Den job er form i general met breites lastie e ablit allt inne volken. Den job er form gene inspalue promosa, percekt inn gibt
passams relaktive; eine een gene istema e di male conditatio, il qualit per it har volkelistic beginne sotto passer
tatio il gepali... Il gerê de la breitest lasson salt condimittal in propie... Il gerê de la breitest lasson salt condiconsideration.

Tommaso (1): Tyrannorum dominium dinturuum esse non potest cum sit multitudini odionem: che rammenta quello delli VIII del Paradisa: Se mala signoria che sempra accora Li senoli muoretti. Ma quella sentenza è per terrore e ammaestramento de' popoli temperata dall' altra (1): Tyranni sunt instrumentum divina justitia ad puniendum delicta hominnas.

Due volte, a quel ch' io rummente, ha Dante la voce trammin (2), the volte la voce trames, laddre clier che flantagen auss et , r aus fi mui Soura guerra su' cour de flantagen auss et , r aus fi mui Soura guerra su' cour de sui trame (3), est le verre et flaite site paux Son di i somi di re et superature, e che de Tommon opprouders i somi di re et superature, e che de Tommon opprouders gene, sof rur propter trapam, qui and hace Bour gressif et, i repressor reguler de pharmat, et quassepressaga si non jure conservent : et la cet flait regiments, quad et sinda et la conservent : et la cet flait regiments, quad et sinda et gressor (3). The sui al reguler, and frances (3). The sui al reguler, and frances (3).

(1) De Reg. prin., 4, 40.

(f) Do Reg. prin., III., 7. Cost dichlara quel d'Osea (XIII., 14): Dabo bibl regem in furore men.— (f) inf., XII., L. 44; XXVII. L. 48. — (3) inf., XXVII. — (1) Parg., VL. — (5) Do Reg. prin., III., 48.

## CANTO XIII.

#### Argomento.

Nel secondo airone de'violenti penano i suicidi, trasformati in aspri tronchi sensibili, come il corpo di Polidoro in Virgilio. Le Arpie li divorano, come in Virgilio l'avoltoio divora il cuore di Tizio, E le Arpie da Virgilio son poste sulla soglia d'Inferno. Il Poeta trova Pier delle Vigne, segretario di Federigo II. Poi rincontrano ombre nude insequite da cagne nere che vanno per lacerarle; e sono i prodighi che disperati si uccisero o si lasciaron morire, prodighi bestiali, nonchè incontinenti.

Note lo terrine I, 2, 5, 8, 9, I2, 14, 15, 19, 22; 24 alla 27; 31; 33 alla 48.

- 1. Non era ancor di là Nesso arrivato, Quando noi ci mettemmo per un bosco Cho da nessun sentiero era segnato.
- 2. Non frondi vordi, ma di color fosco; Non rami schietti, ma nodosi e involti; Non nomi v'eran, ma stecchi con tosco. 3. Non han sì aspri sterpi nè sì folti
- Quelle flore selvagge che in odio hanno, Tra Cécina o Cornoto, i luoghi colti. 4. Quivi lo brutte Arpie lor nidi fanno,
- Cho cacciar delle Strofade i Troiani Con tristo annunzio di futuro danno.
- 1. (L) Dt th: del guado.
- 9. (L) Schierri: lisci,
- (SL) Schierra. Polis.: L'abeto schietto e senza nocchi. - Post. Per frutta in genere, anche nel XVI dell'Inferno. Semint.: L' droute carice di ressicanti pessi. - Syscem. Virgilio, del cospuglio di Polidoro (.En., III): Denvis hastilibus horrida...
- 3. (La Contr: coltivati. (SL) Connero. Tra gli Stati del Papa e Toscana. Fine a' di nostri luogo palustre.
- 4. (L) BRUTTR: some. (SL) BAUTTS. Æn., III: Obsormas... rolucres. -
- STROPADE, ÆR., III. ANNUNCIO, ÆR., III: Ibitis Italiam, portusque intrare licebit. Sed non ante datam cingetis marnibus urbem, Quam vas dira fames... Ambesas subigat malis absumers mensas.

- 5. Ale hanno late, e colli o visi umani, Piè con artigli, o pennuto il gran ventre: Fanno lamenti in sugli alberi strani,
- 6. E 'l buon maestro: Prima che più entre. Sappi che se'nel secondo girone.
- Mi cominciò a dire: e sarai, mentre 7. Che tu verrai nell'orribil sabbione. Però riguarda beno; o sì vedrai Coso cho torrien fede al mio sermone. -
- 5. (L) LATE: largbo. (SL) LATE. Æn., III: Magnis quatiunt clangoribus alas. - Unani. Æa., III: Virginei volucrum vultus. -ARTIOLL. Æn., III: Pedibus... uncis. - Uncorque manus. - VENTER. Æn., III: Fardissima ventris Proluvies. -LAMENTL Æn., III: Von tetrum dira inter odorem,
- (F) STRANI, Lucano le chiama cani volanti. Nei 300 sapevano la greca etimologia della voce, e l'ancaimo inedito che la dichiara, dice: Li vizii e li peccati rono profigurati per li tiranni e per le fiere.
- 6. (L) MENTRE: fin. (SL) MENTER. Vale anco fino a che, come il dism de' Latini. Pandoif.: Stard con voi, mentreche non l'ab-
- bandenerete. 7. (L) Tonnien: non le crederesti a me.
- (SL) Tonnien. Petr.: Scepiri Che acquistan fede alla penosa vita. - Fran. Æa., III: Dicta video mira-
- bils monstrum... Eloquar, an sileam? (F) TORRIEN. I suicidi sono incarcerati in un tronco. perchè avendo gettata via la spoglia mortale, non meri-

- I' sentia d'ogni parte tragger guai,
   E non vedea persona che 'l facesse;
   Per ch'io, tutto smarrito, m'arrestai.
- Per ch'io, tutto smarrito, m'arrestal.
   Per cedo ch'ei credette ch'io credesse
   Che tante voci uscisser tra que bronchi
- Da gente che per noi si nascondesse.

  10. Però disse 'l maestro: Se tu tronchi
  Qualche fraschetta d'una d'este piante,
- Li pensier, ch'hai, si faran tutti monchi.-11. Allor, porsi la mano un poco avante,
- E colsi un ramuscel da un gran pruno; E'Itronco suo gridò: — Perchèmi schiante? — 12. Dacchè fatta fu poi di sangue bruno,
- Ricominciò a gridar; Perchè mi scerpi?

  Non hai tu spirto di pietate alcuno?
- Uomini fummo, ed or sem fatti sterpi.
   Ben dovrebb'esser la tua man più pia
- Se stati fossim' anime di serpi. —

  14. Come d'un stizzo verde, ch'arso sia

  Dall'un de capi, che dall'altro geme,

  E cigola per vento che va via.
- tano riaverla. Avranno vita vegetante, ma per più strazlo, sensitiva.
- (L) Per cui': onde.
   (SL) Gual. Dante, Rime: Travendo guari. Smarrito. Æn., Ill: Multa movens animo. – Ancipiti mentem formidine pressus. — Arekotal. Æn., VI: Constitit
- Aneos, strepitumque exterritus hausit.

  9. (L) Pan; per non esser vista da nol.
- (SL) Carmson. Sacch.: In aresse. Petr.: Credo ben che tu credi. [C.] Simile in Esiedo. L'Ariosto, con giuco più affettato: P credea, e credo, e creder crede il rere. 19. (d.) Eure: queste. — Moneai: vodrai che son
- anime negli storpi.

  SL) Frascuerta. Æn., Ill: Lentum convellere
  vissen.— Moxen: Pare giuco con l'intagino doltroncare.

  11. (SL) Ponsi. Æn., Ill: Accessi viridenque cò humo
  convellere siriosus Conquis. Sculavra † Æn., Ill: Gemitta longimolità into Addition formulo: et con undita
- mitus lacrimabilis into Auditur tumulo, et voa redalta fertur ad aures: Quid miscrum, Anca, laceras! 18. (L) SCRPI: laceri. (SL) BRUNO, A.C., III: Nam, qua prima solo ru-
- ptie radicibus orbos Vellitur, huic atra Equantur sanguine gutte, Et terram tobo macudant.— SPIETO. Bocc.: Se in lui fa spirito di picta desum. 13. (SL) UOMINI. Æu., III: Hand cruor hic de sti-
- pite monat. Ръ. Ада, III: Parce pius scelerare maпие. — Szzri, Luc., III, 7: Genimina viperarum. 14. (L) Game: umore,
- (SL) [STIZZO. Non bene e con freddo ragionamento l'imitò l'Ariosto (VI); Come ceppo talor che le medolle Rare e vote abbia, e posto al foco sia; Poi che

- Così di quella scheggia usciva insieme
   Parole e sangue. Ond'io lascial la cima
   Cadere, e stetti come l'uom che teme.
   S'egli avesse potuto ereder prima
- (Rispose ii Savio mio), anima lesa, Ciò ch'ha veduto, pur con la mia rima;
- 17. Non averebbe in te la man distesa:

  Ma la cosa incredibile ml fece
- Indurlo ad ovra che a me stesso pesa.

  18. Ma digli chi tu fosti; si che, in veco
  D' alcuna ammenda, tua fama rinfreschi
  Nel mondo su, dove tornar gli lece. —
- 40. E 'l tronco: Si, col dolce dir, m'adeschi, Ch' l' non posso tacere. E voi non gravi Perch' io un poco a ragionar m'inveschi.
- Io son colui che tenni ambo le chiavi Del cuor di Federigo, e che le volsi, Serrando e disserrando, si soavi,

per gron calor quell'aria molle Resta comunta che in metto l'empia, Bentro vissona a con strepito bolle, Tonto che quel funor troci la via. Cons morsmone a stride a si corruccia Quel mirto offeso.] — Ganza, Crescena: La nera terra generà e renderà cotali risudamenti, e non grondi gronde d'orqua.

grandi grande d'orque.

(F) Comm. Accenna a un passo di Aristotile
(Moteor).

- 15. (L) Schessia: ramo retto.
- SL) Schroola, En., Ill: Ater et alterius sequitur de cortios sampuis. — Conz. Modo che l'ammonta il vigiliano: Similis tenenti... imploranti... laboranti (Æa., XII, VII: Georg., Ill), e l'oraniano: Similis metuenti (Sat., II, 5). — Tenez. Æn., Ill: Mihi frigidus
- horror membra quatit, 16. (L) Pen: col. — Rima: parola.
- (SL) Lesa. Lesione per mustilazione era voce del tempo ed è tuttavia termine medico e legale. — RIMA. Metro per grido (inf., VII). Altri Intende del III dell'Encide, che gii doveva parer favoloso.
- 17. (L) Ovra: opera.
  (SL) Averages. È nel Sacchettl.
- 18. (L) AMMENDA: del dolore a te fatto. RINFREscrit: rinnovi in bens. — Gla lecef; ppò.
- (L) Vot: a voi non sis grave che.
   (L) TENRI: l'aprivo al volere e al disvolore, —
   SOAVI: descouente.
- (8/3) CHIATI, Petti; Del mio cor, domo, l'una de l'attra chiara Artet in mono. Par, Xi.4 c au, cent del morte, La porta del piocor nessus disterva. Souxi, Int., XIX; Souvennetta prese il associa Chi.: Per la vircia., a maximomente per la sun bello distoru..., In tanto de collente consigliero appo la improdore Federipa, che collente consigliero appo la improdore Federipa, che consequence con per lo improva per lo improva per la posterio per no opermento con per la improva per la posterio per no.

- Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi.
   Fede portai al glorioso ufizio,
   Tanto, ch' i' ne perdei lo sonno e i polsi.
- 22. La meretrice che mai dall'ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti.
- Morte comune, e delle corti vizio, 23. Infiammò contra me gli animi tutti;
- Infiammò contra me gli animi tutti;
   E gl'infiammati infiammår sì Augusto,
- Che i lieti onor' tornaro in tristi lutti.
- 91. (L) Teles: solo obbi i suoi segreti. Sonne: prima la paco, poi la vita. (SL) Sonne: in Virgilio (Æn., IV): al suicidio precedene vigilio affannese. — Poust. Dante, Rime: Che
- procedono vigilio uffunnoso. Polst. Dante, Rime: Che fa da'polei l'anima partire. 39. (L) La: invidia. — Creare: imperatore. — Putti:
- efacciati.
  (SL) Comune. Æn., II: Trojer et patrier commu-
- nis Erinnys.

  (F) Marktrica. Sea., Phon.: Simil ista mundi
- conditor posuit Deux, Odium atque regnum. PUTTL Aug. Conf. . IV: Meretrices cupiditates. Conv.: La borca meretrice di questi adulteri. Meretrice e cortigiana sisonimi. Queste siuta a spiczare lo strupo del VII dell' Inferno. L' invidia diabolica, engione de' nostri mali, è stupro tentate centre la leggo di Dio. -Monra. L'invidia, meretrice e merte comune, nel I dell'Inferno muove dagli abissi la lupa (avarizia), la qualo impedisce e uccido. Accusarono Pier delle Vigne i cortigiani dell'avere tradito il segreto alla Chicsa di Roma, Ott.: Per lo consiglio di costui l'imperadore obbe sospetto Eurico suo primogenito, il quale elli area fatto re della Magna, e temendo che non tradisse la corona. il mandò preso in Puylia, nel qual luogo il detto Earico .... alla ma vita impose fine, oncle lo imperadore molto addoloro, siecome elli mostra in quella che crunineia: . Misericordia pii patris... . E credesi che per questo trocasse cagione sopra il detto Piero, che elli mederimo a istanza del papa avesse fatta una lettera contro a quella che lo imperadore avea fatta alli principi cristiani.
- 93. (L) Tornare: si volsero.
- 20. (1) Transmir of below.

  21. (2) Transmir of below.

  22. (2) Transmir of below.

  23. (2) Transmir of below.

  24. (2) Transmir of below.

  25. (2) Transmir of below.

  26. (2) Transmir of below.

  27

- L'animo mio, per disdegnoso gusto,
   Credendo, col morir, fuggir disdegno,
   Ingiusto feco me contra me, giusto.
- Per le nuove radici d'esto legno
   Vi giuro, che giammai non ruppi fede
   Al mio signor, che fu d'onor si degno,
- 26. E se di voi alcun nel mondo riede,
  - Conforti la memoria mia, cho giace Ancor del colpo cho invidia le diede. --
- Un poco attese; e poi: Dacch'ei si tace,
   Disse 'l pocta a me, non perder l'ora;
   Ma parla, e chiedi a lui se più ti piace. —
- Ond' io a lui: Dimandal tu ancora
   Di quei che credi ch' a me soddisfaccia:
   Ch' i' non potrei: tanta pietà m'accora.—
- En., V: Lectum., homorem. Tonnano. In una canzone siciliana citata da Dante: Fortro orgegiare dusque e costra alteza... tornino in basezza. Vit. ss. Padri: Il pionto di Giuliana fu tornato in grande lettica. (P. Tarre. Para acciunto succrifto a hetti: ma
- significa ferse la morale tristità del deleve. E nache il severo Aquinate: Malum est causa tristitia et luctus. 28. (il.) Pan... Per l'amaro piacere che cercasi nella coddisfuzione di fiero disdegno, credende liberarmi dal peso dell'ira, fui legiusto contro me che ero pure innocente dell'ira mossetumi colore.
- (SL) Dissupance. Her., Epod., XVIII: Fastidiosa tristis agrinomia. — Mostr. Ov. Met., VII: Asimon doqueo claudunt; mortisque timorem Morte fugant. — Guesto. &u., VI: Sibi letum Insontes peperere manu.
- (P) CREMENDO. Some: Talumo per l'uccisione di ab stesso si creda evitare altro male maggiore. — Inouesto. Arist. Et., V: Nisson pusò fare impisatisia a sè atesso. 25. (L) Νυονα: du poco più di sinquant'anni era morto.
- SL Leovo. Giara per la norra veste, come per la proprie na univa. Ale, J. K. 19 coput ho piure. Opone. Deve il Peeta lo caccia tra gl' increduil selle flamme. Federige en degue d'ence come anice delle lattere, com' wone di valere, e Ghibelline arlente; ma Dente devere diamara l'encipta di lui, e le sorrisperdense col semico di totta. Derrepe, il foliciara. E sel che de la come de la
  - 26. (L) CONFERTI: d'opore.
- (L) ATTESE: Virgilio. ORA: tempo.
   (SL) ORA. Modo antico e moderno de Greci. Armannino: In que pochi stanno per grande ora. Æn., VI:
- Flendo ducimus horas.

  28. (F) Sondispaccia. Sond: Inquisirit ut per Christum satisferet discipulis.
  - 12

- Però ricominciò: Se l'uom ti faceta Liberamente ciò che 'l tuo dir prega, Spirito incarcerato, ancor ti piaccia
   Di dirne come l'anima si lega.
- In questi nocchi: e dinne, se tu puoi, S'alcuna mai da tai membra si spiega. —
- Allor sofiò lo tronco, forte; e poi Si converti quel vento in cotal voce:
   Brevemente sarà risposto a voi.
- Quando si parte l'anima feroce
   Dal corpo ond'ella stessa s'è disvelta,
   Minòs la manela alla settima foco.
- Cade in la selva, e non le è parte scolta;
   Mu, là dove fortuna la balestra,
   Onivi germoglia come gram di spelta.
- Surge in vormona, ed in pianta silvestra. Le Arpie, pascendo poi delle sue foglie, Fanno dolore, e al dolor finestra.
- 99. (L) Uom: non ombra. Liberamente: com voloctà liberale.
- SLà Uont, Ief., I: Od onfere ed annot. Lammanshir. George., I: Tellus Omnin iblevinis, mello posente, ferota. Novelli, XIX: Della grounde liberati e cartesia del re Giorone. Dicagranaro, Rammonta la carcere disportata del certifiano indarno folele.
- (L) Nocrat: piante nodore. S'inoa: sviluppa. (SL) SPIEGA. Nel neuso del latino explicare. Georg., II: Frondes explicat.
- (F) LEGA: Conv. II, 5: L'anima è legata a incurrerata per gli organi del., corpo. Lucas., VI: Exmimes artus, inercaque classir. tissentess Carceris antiqui.
- 88. (L) Foats: fortemente.
  (SL) Baxyanante. Delle proprie sventure s'invesea a ragionare; del supplizio, breve.
- 32. (L. Fraore: in st. Settina: ch'è questa. (SL) Fraore. Æu., VI: Luvenque permi Projecert animus. — Fore. Æu., VI: Fauribus Orci. — Fau-
- ces Aversi, Ogai cerchio è come bocca che inghiotto e direva, dira sel XXXI dell'Inferne, 33. (SL) Fostuna, Anche qui con è caso, ma fato
- di Dio. Balenta, Getta, con' evi sdegnosancelle pettareno la propria vita. — Gazancata, Eds., Ill: Tezi' Telorum repu, et jaculir increcit acutic. La spita mette di molti permolti. L'inne retroude dans un accupe et y corpe et y prend rovine comme une plante dans la terre où elle a th' neutr. Plat., Padon; Trad. di Cousia, 19 (P) Can. Entels., XXX, 5; Sulla faccio della
- (F) CABL. ERICL., AAIA, O: Sona process etcuterra cudrasi: non surai raccolta, ai reccatidat; allibestic della terra e ai volenti del ciclo diediti a disonare. — Negara, Gittaron la vita quasi a caso; a caso germocliano nella pena.
  - 34. (L) FANNO: struziano, e n'esce parele s sangue. (O

- Come l'altre, verrem per nostre spoglie;
   Ma non, però, ch'alcuna sen rivesta:
   Chè non è giusto aver ciò ch' uom si toglie.
- Qui le strascineremo: e per la mesta Selva saranno i nostri corpi appesi,
- Ciascuno al prun dell'ombra sua molesta. 37. Noi eravamo ancor al tronco attesi, Credendo ch'altro ne volesse dire;
- Quando noi fummo d'un romor sorpresi,
  38. Similemente a colui che venire
  Sente "I porce e la caccia alla sua porte
- Sente 'l porco e la caccia alla sua posta, Ch'ode le bestie, e le frasche stormire. 39. El ecco duo dalla sinistra costa.
- Nudi o graffiati, fuggondo si forte Cho della selva rompicno ogni rosta.
- Sila Seane. Georg., Ill. Sponts nos que se tolbest., fortin neppest. — Vesanera, En., Ill.: Orneariepade. — Sixvarina, En., Ill.: Viriden spitem. — Pi-Seriza. Virgilio, di porta resultanta (En., Ill.: Ingestem lato dedit ere fractiens. U Ariosta, d'un cignale, men besa: (The old porta e edi grid a con it zonne Fa deranque si colpe empis finative.) File longsido il Tanos. (M. che scongiopine o regardes a perel Fa I'mus a Patter
- sports orunque gionget !

  35. (Li Altan: animo, Sroclia: corpl. St.: a sb.

  SLè Coss. Risconds alla soccoda dimanda:
- Diene ...
  36. (L) Ozera...: enima molesta al corpo di cui si
- privo.

  (SL) Musta. Virgilio, de'suioidi (Æn., VI): Pronima deinde temest merati loca.
- (P) Arrau. Non dec cona religiona contratia, p(P) Arrau. Non dec cona religiona contratia, percha quella sopentione è una sporie d'unione. Solo intenda che quenta simplar congiunzione fara più grave il temmota, giucchi, al dire di la Agostino citato. l'Octimo, è bisogno dell'anima contiano ricongiungeroi al il cerpa. E qui Pottimo chiamo Bante: ello destruoi funti cuttellor, mu adament di perpleta pole, ma grandirimo montre di tutte coince, manimomente di condirimo montre di tutte coince, manimomente di pre-
- logia z di filozofia. 37. (L) Attest: intenti
- 35. (L) Ponco: ciganio. Caccia: cacciatori. Posta: ovo Pattondono.
- (SLI SUBLEMENTS. Nel Convivio. CACCIA, dai caccistori, il Mannoni: Volca sul pian discorrere La cacrie afferrenduta.
- 39. (L) ROSTA: rami e frasche.
- (SL) SINISTRA. Tengon sempre a sinistra (Inierao, XIV). — Rouritso. Æn., VII: Otherwayat nicatem Linguentes cursu rapido: dat auntilous ingens Sylva locum, et stoopto colont virguilla fraçore.
- (F) GRATTIATI, Soffreno il supplizio d'Atteone (Ov. Met., III), il quale, secondo Pietro di Danto, cra

- Quel dinnanzi:—Ora accorri, accorri, Morte!—146. Quando 'l maestro fu sovr'esso fermo. E l'altro, a cui pareva tardar troppo, Gridava: - Lano, sì non furo accorte
- 41. Le gambe tue alle giostre del Toppo. --E, poichè forse gli fallia la lena, Di sè e d'un cespuglio fe' un groppo.
- 42. Dirietro a loro, cra la selva piena Di nere cagne, bramose, e correnti
- Come veltri ch'uscisser di catena.
- 43. In quel che s'appiattò miser li denti; E. quel dilaccrato a brano a brano, Poi sen portăr quelle membra dolenti.
- 44. Presemi allor la mia scorta per mano, E menommi al cespuglio, che piangea,
- Per le rotture sanguinenti, invano. 45. - O Incopo (dicea) da Sant' Andrea,
  - Che t'è giovato di me fare schermo? Cho colpa ho io della tua vita rea? -

- Disse: Chi fusti, che per tante punte Soffii, col sangue, doloroso sermo? -47. E quegli a noi: - O anime, che giunte
- Sicte a veder lo strazio disonesto Ch' ha le mio frondì sì da me disgiunte,
- 48. Raccoglietele al piè del tristo cesto. I' fui della città che nel Battista
- Cangiò 'I primo padrone: ond' e', per questo. 49. Sempre con l'arte sua la farà trista.
- E, se non fosse cho 'n sul passo d' Arno Rimane ancor di lui aleuna vista,
- 50. Quei cittadin' che poi la rifondarno Sovra 'I cener che d'Attila rimase. Avrebber fatto lavorare indarno.
- I' fei giubetto a me delle mic case.

un prodigo che nella cacela consumò l'aver suo, onde fu dotto che i snoi proprii cani le lacerarene. 49. (L) Tannan: dalla rabbia del lacerare, - Si:

cosi. - Accourge proute. (SL) Lano, Giovane Scarse. Alla battaglia delle

Pieva del Toppo, di qua d'Arezzo, dove i Senesi furono viati daeli Arctial Il 1288, anziebe vivere nella miseria, sopravvonutagli per sua prodigalità, si cacciò tra' nemici a moriro. Era della brigata godereccia di cui and XXIX dell' inferno. - Accourts. Inf., XXXIV: Porse a me l'accorto passo, (F) Monte. Apre., IX, 6: Brameranno morire, e

funniră la morte du cui, I spicidi di Virgilio: Quam rellent athers in alto Nunc et pauperiem, et duros perferre labores! (Æn., Vh.

41 (L) Farria : maneuva - Guerro : s'accoccolà sotto un cospuglio, ch'è poi lacerate con esso.

(SL) Giostra. Così le chiama perchè qui si tratta di correre; e ia quella battaglia, di fuggire; e Lano nol volle. Quest' ironia ritrae il prodigo, spensierato ance la merzo a' termenti. - Fallia. Gio. Vill.: Fullito il lignoggio di Corto Mogno, - Gnorro, Plavio; Accozzarono i lati loro l'uno con l'oltro; e copertisi dsopra con iscudi molto lunghi feciono di loro un gomitolo inespugnabile.

49. (P) VELTAL Paragona la cagno n'veltri perchè oagne aon erano ma moetri infernali. Così Cerbero al cana. Greg., IX, ep. 7: Il diarolo in forma di cone nero. In questo cagne taluno vede la povertà, la vergogne, le cura che incalzano il prodigo, Eroch., V, 17: Arrenteri contr'essi bestie pessime infino a con:unzione. Lucan., VI: Stygiasque canes.

44. (SL) ROTTURE. Æn., III: Ruptie radicibus ortor Vellitor.

bella fiammata fece ardere la sua villa: cettava i danari nel fiame (Bocc.). 46. (L) Saamo: sermone.

(SL) Seamo. In prosa, come Ploto o Cote. Questi è Rocco de' Mozzi, il qual forsa, disso l' Anonimo, viste in Francia dove la forca ha nome gibet; altri dice Lotte decli Agli, florentino, che voguto in novertà diede per danari falsa sentenza, onde per vergogna mori. 47. da Disonasto: some.

- (SL) ANME. Li crode Ombre ambedue, come Alberigo nal XXXIII dell'Inferno. - Disonusto. Æn., VI:
- Truncas inhonesta vulnere narca. 48. (L) CESTO: ccspo. - CITTA: Firenze. - PA-BRONE: Marte.
- (SL) BATTISTA, Marte, non nit patrono di Fironzo, adeganto ao la fingella; e peggio sarebbe se al Ponte Vecebio non se no vedessa ancora la statua smorricata; fatta levare dal flume deve gran tempo giacque, Firenze toccò di quegli anni molte sconfitte. L'accenno è in-
- sieme ironia e commiserazione. Pannosa, Machiavelli ; S. Giovanni protettore e padrone di questo repubblica. 49. (L) ARTE: la guerra. - Vista: imagino. (SL) ARTE. Marte, i Latini assolutamente, per
- guerra. Æn., VII: Insani Martis omore. (F) VISTA. Discorso superstizioso posto in hocea a an dannato; e allegorico. Vuol dire che Firenza, smossi gli usi guerrieri, non aveva più pace; datani al traffico de'suoi fiorini portanti l'imagine del Battista. Di ciò si lagnano altri del tempo di Danto. E a questo passo danno luce quelli del Paradiso (IX o XVIII). V. G. Vill., I, 42, 60; II, 1; III, I. 50. (L) Givarro: patibole

(SL) RIPONDAGNO. Totila danneggiò Firenzo, ma aon la distrussu: così la storia. Carlo Magno, secondo 45. (Sl.) Jacoro. Padovano prodigo: per vedera un:. faxolosa tradizione, la riedifico. - Girmetto. Post. Cast.: Giubetto, torre a Parigi oce impicegnai gli uomini. - Giubbetto be il Nomi (II, IO).

(F) INDARNO. Psal. CXXVI, 1: Se il Signore non arrit edificata la casa, indarno lavorerunno que' che la

----

Da Virgillo è il concetto priecipale del Canto; ma Virgillo seo ha quel potrota: sucreo inirime gurrele ci sampus; cè il crospolio, che pienque, Per le rethure ampuinenti, invano. La efficace famigliarità del linguaggio aggiungo potenza alle due nuovo similitudissi del tirzo che cigola, e della caccia che tico rumorosa como tem-

penta. I lamenti dello erpio che straziano cepil erzigli e col becro i danosti, pare cha aggiangano la besi a tormento: o quel produgo che, ansaudo al cerse, ap petendo con la figura estrerei al morri delle capa estrabione, he per finte de riefenciere all'altro correcta e sua escontita i natutagia; e pei riepista notto un corpugilo, el è lacerate con quello, si che al mielda aprinagenti alle arqui il morros del canti è commelio (arbanyo di meri il commelio (arbanyo di meri il

Il Ghibellico, che a Fironzo republica rimprovera il visio dell' iovidia, confessa che l'invidia è il vizio delle certi. Non so ne il dire di Piar delle Vigco sia qua e là men parco e meno schietto di quol che in Daois sool essere, per aduttavia illa meniero dol corrigiano a del latterato: ma Dante, all'udirio, ne scote taota pletà che noo può proferire parche

#### I SUICIDI E CATONE.

Il macioli, coà nells Soums, è chipa pertiè è entre alcitation sturbure pei quale cianusame il reuser pengrisperché l'ames anné di si stram une delle cuanniàl, alla quale fa finale sattravadus can la usarir ; finalinante pertidegli attipa (a finale si mode la marie e la vita, e del quale egli usarpa (a finale alla made la marie e la vita, e del qualegli usarpa (a finale del giarrate) percetto del om accidere qui pare la lunga, deche l'accidere sò atesso è fare vinleura all'usana vita en attar (2).

Non può, soggiunge Tommaso, non può l'uomo ucridere sè stesse per ecitare un mole, dacché coli ra con incontro a mal maggiore in pena dell'acer rotti i rincoli che la stringena alla natura e alla società e la fanne dipendere da Dio. Nun la può neanco per sottrarsi alla ciolenza del precata altrui, darché se egli o questo non consente, non pecca. Non lo può finolmente per ecitore il proprie peccato a per sunirsene, docché l' nome nan è quadice di sè stesse, e teglienderi di vita si teglie il tempo e il tuogo all' ommendo. E non è certo che egli debba peccare; paiché può Die da qualunque siasi cimento liberarle; and egli così dispera di Dio e rinnega la proprio libertà. E poi: È fortezzo se l' nomo non rifugor dal soffrire da altr' nomo la morte per fine di rirtà e per ecitare la colpa; ma darri la morte per evitore un dolare ha sembianco di fortecca: fortezza rera non è, auxi fiacchezzo d'onima che non cole a sostenere i dolori (3),

Or com è (cade qui si dover domunibri), come è the Danc collecia in legat toute concreta si pi del monte del Pargarteri il michi Catene l'Vegini, il sou marcira, silnature di Casser a dell'ampre, dia mogi in dismorte di Genertica del compositione del compositione del consersitione abbit qui chimi gli accit si Prote; me regiferer intersione abbit qui chimi gli accit si Prote; me regiferer internera, in più alto mode che Verginia, fee pero di impariale giuntitati boltano il remine dell'impere vapilergiato alta, inpunta como lota compinera sumita; purifi del tempo sua, e viaquera glidellisii. Così tra colore che morireno per l'Isla egli acconterna limitore Enrich Comilla, i ser Niso ed Eurislo pone Turno; il che non avrebbe fatto per service al numero, se cotesto non era un service al proprio concetto ancor più che a quello del Poeta maestro. Di Cesare stesso egli accenna un vizio turpe (1), di Cesare che da lui è posto tra i grandi spiriti ch'e' si esaltava in vederli (2). Di siffatte contradizioni morali , che in lui sono aforzi di equità politica, gli esempi non mancano nel poema: e per questo egli colloca tra' brati Costantino, la cui dote donata al Pastore di Roma, siccome a' tempi di Dante credevasi, fu modre di tonto male, ma non toglie la buona intenzione che fece mol feutto (3), E quanto a Catone, egli avrà certamente avuta al pensiero la scotenza paganamente rettorica di Lucano: La causa rincitrice piocyne agli Dei, a Catone la rinta, E Danta era animo da mettersi volonticri dalla parte de' vinti al per generosità, e sì perchè non ignaro degl' immeritati dolori. Ne celi ignorava come tra eli nomini dell' età di Catone no de' più sguniati lodatori della vittoria (4), forao per adulare anche così la riverenza da' Cesariani affettata per pullore e per arte serso la memoria di Catone, chiamasse la fine di questo, nobile letum : che rammenta il sobiliter mori, detto ne Maccabei (5) del suicidio di Razia. « Razia, un de seniori, da Gerosolima fu condotto a

« Ratis, un de seniori, da Gerustinas fu condetto a Nicitore, Ratis, sono mante della patrio di stateredo fana, che per affetto padre di cindei era chianato, Questi per molto tempo ai tenno fermo nel proposito del giudicino, condento d'officir in pegno di nas persevenana il cerpo e la rita. Or rolena lo Nicitaner manifostere l'odio che avera contro Gialoni, anando ringuerento soldoti dei la premiessera: che si credera, pigliando lai, poter fare de Giulei grando stripe. Or viendo la suchera fu forsa-

(8) Perg., XXVI. - (8) Inf., IV. - (8) Inf., XIX: Par. . XX. -

oppose como mai a Conjulgar possania parte en tropo 

(i) ponde en la C. II, "reide on los personal. Entrandensi al 
mortes que la propera de la contractiva de 

mortes que la compania parte en la compania parte en la compania parte 

(ii) ponde en la C. III, "reide on la propera la contractiva de 

mortes que la compania parte en la compania parte 

(iii) ponde en la compania parte en la compania parte 

(iii) ponde en la compania parte en la compania parte 

(iii) ponde en la compania parte 

(iii)

rità d'Aristotile (Et., Itt) e d'Agostino (De Civ. Del, E.)

nella sua rasa, e siondare la porta e metterci fosco, già stando per essero preso, si trafisse di spada , eleggendo morire nobilmente auzichè farsi suddito a' tristi. ed essere malmenato da ingiustizie non degne dell'origine sua. » Le quali ultime parale Coutra natales suos indiquis injuriis agi, jo intendo non delle onte da tespero per la sua nobiltà, ma delle violenze ch'esti avrebbe patite come Giudeo, perchè fosse in lui offesa e la religione e la patria, e così scuorati i fedeli, e imbaldanziti i nemici. Questa intenziono rende più scusabile l'atto asrrato, atto che san Tommaso non loda; ma cho Bante potera riconoscere somigliante a quel di Catone; e porre differenza tra Bruto che, ucciso Cesare amico e quasi polire, muore rinnegando la virtir, e Catone che, sensa atto o parola d'odio, anziché continuare, come noteva, le strazi civili. accide sè stesso tracquillamente dopo letto Piatone, Inddone ragiona dell'immortalità, raccomandandosi l'anima come poteva un pagano alla cui fe-le gon era colpa il suicidio, ansi lode. Tommaso stesso commendo la morto volontaria di alcune sante che così intesero sottrarsi alla colna e alla violenza tirannica, la commenda come un'ispirazione di Dio. E anche secondo la filosofia umana può dirsi cho se nel punto dell'uccidere sè stesso l'uomo crede fermamente che dall' un lato non v'è altro scampo si peccare, e dall'altro che la sua morte per le altrui mani è inevitabile, e se crede che l'esempio dato da lui può confermare nel bene i fratelli, sarà errore il sun di intelletto, o, se vanisi, una manio porziale, ma può non essere giudicato certamente per colna dagli nomimi, e Dio solo ne è giudice. Ad ispirazione Tommaso reca altrest la morte di Sonsone; il qual poteva suco umanamente esser mosso da questo pensiero, che la sua schiavità era pur tuttavia una contingata battaglis; e che siccome può l' uomo in guerra esporte sè stesso s morte certa, ansi deve, per domare l'inginste nemico; così Sansone poteva con la morte di un solo comprare lo sterminio di molti.

Cotesto non era però di Calone; del quale appariseo chiaro che Dante velle a slobit fare man aperò di mindolo, e metterto soto appiò del monto, come salo Sulazino nel Limbo, e farto degno di tanta riverensa quanta deva padre figinolo, spanto come era Razia da Gindel detto padre. Senonchò passa i confini del simbolo o d'opni imngiamo el chiama erqui di Catone i sette cerchi delle sui-

me purpani, e farte apponte purpue estre la lable di lui, cremadio carde rigo una supertizione e relocale hallo e re. Virgilio lo fa duntos piros (1); ma Dante già è più liberia. Sennochi della mente del Fiscorition più comodamente che in quella del Mantorano si concliurano le sideo di Biona mipore e di Bona repubblica, disposiche P Allighieria desilverano, como sleche fedicità dell'Italia, repubbliche patriari generirere e datte e religione salla frea quella di Bona, e po in bustannara l'impere che la proregence con perceno partientissima carrilà.

Notisi che il nome di Catone pronunziato altrove (2), là dove ne è parlato così s longo, si tace; come il nome della Bouna gentile che è primo movente al viaggio del Poeta e al poema, Cost in questo lavaro l'arcano del simbolo e della scienza conzigueresi all' evidente dell'imagine e della nassione; così intendera coli, e gli rinsciva, essere qui uomo di chiesa e là d'arme; qui dettare in cattedra e là tuonare nella piazza. Di dire schietto e evidente esempi notabili ha questo canto, dove, saco traducendo Virgilio alla lettera, rimane Dante: e imitandolo lo condeusa, e rispormia certe ripetizioni s che il poets latino si lascia pensalamente andore, per istudio di numero squisito e di finita eleganza (3), Ed esempio del come il congianevre le tradizioni pagano con le cristiane fosse vezzo non solo di Dante, ma del tempo sno e di tutto il medio evo, son le parole seguenti di s. Bernardo, che spiegano come nel canto de' suicidi s'intreccino le duo pitturo virgiliane delle Arpie e delle frasche rementi parole e sangue: Home about gratia, ferent fractus, quibus porci infermales, at Arpia, pascuntur. Qui abbiamo anche il perme della pittura che viene appresso, cioè de' prodighi cho si lacerano tra loro, o le cui rincorsa è assomigliata alla caccio del porco. E Dante avera di certo alla mente il passo del Padro, dacchè Pietro lo cita; il quale riscontro conferms altrest quanto meriti che sia posto mente al comento di Pietro.

(i) En., VI. — (i) Inf., XIV. — (i) En., III: Conviler aplease cumulties (force a Burrealman, sounders a harree Membra 200 aprel 10 aprel





Chi e guel grande che non par che curi Lo neendre, e guace dispettoro e torto, Si che la pioggia non par che l'maturi!

INFERNO, Canto XIV, Terzina 16,

## TOTAL OVERSESSE

The second second

The state of the s

CONTRACTOR OF THE PARTY.

The second second

The same of the sa

## CANTO XIV.

#### Argomento.

Il terzo giono è un igunula compagna au cui pioce funca. I violenti contro Dio, projui, ricevono latifo fradror; i violenti contro natura se ne schemicano moglio, ma daruno la folica del corno; i violenti contro matera e arte, cisè gii unrazi, intelnos ranniccidat. Tra' unpiù e i bruno Copano. Commissando tra teste a l'e arcas, ipungon tà dove chila tra' unpiù e i bruno Copano. Commissando tra teste a l'e arcas, ipungon tà dove della nete acce un famicello rosso i cui morgini son di pietra. Di qui prende a parlare de funti infermati.

Nota la terzine 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17; 19 alla 22; 27, 36, 37, 38, 39.

- Poichè la carità del natio loco
   Mi strinse, raunai le frondo sparte,
   E rendèle a colui, ch'era già roco.
   Indi venimme, alfine, onde si narte.
- Lo secondo giron dal terzo, e dove Si vede di Giustizia orribil'arte.

  3. A ben manifestar le cose nuove,
  Dico che arrivammo ad una landa
- Che dal suo letto ogni pianta rimuove.

  4. La dolorosa selva lo è ghirianda
  Intorno, come il fosso tristo ad essa:
  Quivi formammo i piedi a randa a randa.
- (L) LA: l'amor patrio; era Fiorentino. Sparre: dalle cagne. — Rammin: lo rendal. — Reco: del pariere gemendo sangue.
   (SL) Canth. Cie., de Off., I, 17: Patrice cardes.
   (Cort. Contid della cardinia. — Servara Navall. 2016.
- (SL) Canth. Cic., do Off., 1, 17: Pairies carda. Conv.: Cartid della patria. — Stasses. Novell., 12: L'amora de' noi cittadini che... gridavano morch, la striagea. Æm., X: mentens potries striamit gietalis imago. 2. (14) Omne: là onde si divide.
  - 8. (L) LANDA: piano ignudo.
- (SL) Cosa. Æn., VI: Paudere res alta terra et caligina mersas.

  4. (L) La...: il fosso de' violenti gira in tondo la selva; questa, l'arvas. — Francanno: tra la selva e
- selva; questa, l'areas. Fermanno: tra la selva e l'areas, andando adagio in quel limite. — A ranna: rascate.

- Lo spazzo era una rena arida e spessa, Non d'altra foggia fatta, che colei Che fu da'piè di Caton già soppressa.
- SEI GENTLARIA. Or. Met., Y. Sylvis coronat opuza.

  FERMANICO. Nel senso del III dell'Inferio (terz. 20,

  RENDA. Nella liagua viva (Davazz, An., II, Sh. I Veneti arreste per presso, lasgo: forsa ambedos da haeress; I Gred moderni qu'apia, in fila, di filo.
- 5. (L) Stazzo: suolo. Colei: atoma. Soppressa: posta.

(SL) [C.] Ap. 2. Theos. In floruma ignis dantis viudictas iis, qui non noverunt Deum. — On. Æn., VI: Discite justitiam moniti, et non tennere Divos. D'anime nude vidi molte gregge,
 Che piangean tutte assai miseramente;
 E parea posta lor diversa legge.

101

- Supin giaceva in terra alcuna gente, Alcuna si sedea tutta raccolta, E altra andava continüamente.
- Quella che giva intorno, era più molta;
   E quella men, che giaceva al tormento;
- Ma più al duolo avea la lingua sciolta.

  10. Sovra tutto il sabbion, d'un cader lento
  Piovean di fuoco dilatate falde.
- Come di neve in alpe sanza vento.

  11. Quali Alessandro, in quello parti caide
  D' India, vide sovra lo suo stuolo
  Fiamme cadere infino a terra salde;
- Por ch'e' provvide a scalpitar lo suolo Con le sue schiere (perciocchè 'l vapore Me'si stingueva mentre ch'era solo);
- Tale scendeva l'eternale ardore;
   Onde la rena s'accendea, com'esca y
   Sotto 'I focile, a doppiar lo dolore.
- 7. (SL) Missaamente. Booc.: Miseromente pionge la sua ritrosto. Vita N.: Piongeomo assoi pictossimente. 8. (SL) Seora. Ial., XVII. Æn., VI: Solet aternum-
- que sedebit Infefix Theseux. Andava. Iaf., XV, XVI.
   (L) Men: in aumero. Avea: gridava.
   (SL) Molta. Col più, como in Virgilio (Ea., VI):
- (SLi Molta. Cel più, como in Virgillo (En., VI): Quam multo..., arez. — Sciolta. Æn., VI: Fatis orn resolvit.
- 10. (L) VENTO: cho la sperda.
- (SL) Froco. Lucano, del Viaggio di Catone (Phars., IX)... Jon spiniori spini, Et gluque... collector, et unda Rarior. [Palus. Tano, Gerux., X., 61. NEVE. E bionca uneu seculor neura reculi Petr. Tr., XL. Nere, Che sanca recto i un abel colle faccili. (P. POVEAN. Exceh., XXXVIII, 22: Judicalo cua potte et ampoigie, et inidere rechmenti; et langiblus sin-
- mentie: ignem et sulphur plum super eun.

  11. (L) Qualt: flamme. Salot: intere.
- (F) Qualt. Alberto Magno citato da Beuvenuto da Imola: Mararigliona impressione service Alexandro ad Aristotela nella lettera dei Mirabili dell'India, dicendo come nurole di fuoco faccaramo a modo di une cadenda dal cich, de quali opti dile milizie comando che la zenf-
- 19. (L) Ma': meglio si spegneva prima che de cadesse dell'altro.
  - (SL) STINGUAVA, anco in proca.

- Senza riposo mai era la tresca Delle misere mani, or quindi or quinci, Iscotendo da sè l'arsura fresca.
- lo cominciai: Maestro, tu che vinci Tutte le cose, fuor che i dimon' duri
- Ch'all'entrar della porta incontro uselnei; 16. Chi è quel grande che non par che curi Lo 'necadio, e giace dispettoso e torto.
- Si che la pioggia non par che 'l maturi? --17. E quel medesmo che si fu accorto
  - Ch'i' dimandava il mio duca di lui, Gridò: — Qual i'fui vivo, tal son morto.
- Se Giove stanchi il suo fabbro, da cui, Crucciato, prese la folgore acuta Onde l'ultimo di percosso fui;
- 14. (L) Iscotendo: scuolendo. Presca: nueva
- sempre.
  (SL) Tarsca. Per opitarsi, studiorsi, ha esempi antiobi. — Missar. Æn., II: Misron... ortus.

  15. da Unciscu ci usoirone.
- (SL) Visci. Vedo is costul una superbia ostinata simile a quella de' demonii che gli si opposero all'entrata di Dite. — Dena. Æn., XII: Duri socraria Dite. – VI: Durissima rema.
- 16. (L) Tonto: bieco. Maturi: ammolli.
- SEL GANNE, Stat., XII Megnanismu... Oppos. X. Ingust These atternal under... N'CRESSO dell' Editors, Greg., Mex., VV. Jonendon, patione... N'CRESSO dell' Editors, Greg., Mex., VV. Jonendon, patione... a traverit Terres additors, monocraded per l'inter ribusposes Greibles, ottop legi son illimitato Tomosti... Diversion, Catt., Xi. de mala vertipies massification d'Soure rivera, and vine, o berte avalla pottern. Merjin il prima Situation. In the contraction of the co
- 17. SLi Viva. Stat., X: Emperior, quid socra jurest, on folius Apollo. (P) Gree. Una contono attribuita a Danta, di
- Firenze dice, che la divorana Capanea, Crasso, Aglauro, cioè l'empietà, l'avarizia, l'invidia. Capaneo è dunque un simbolo del dispregio di Dia.
- (L) Fareno: Velezzo. Ful Capaneo, bestemmiatore fulminuto sotto Tebe.
- SLA GIOVE. In Statio, Capanco a Giove: Nulione peo tregoida; clausaled; munima Thebis Statist — The potias resints (quis come concurrent noble Digniorh, — STANCEL. É.R., VIII.: How pater "Échie properut dum Lemmina crit. — Parma. Virgillo, di Vulcano (ÆL., VIII): Opera ad fobrilia megit. — Poloone. Statio di

- E s'egli stanchi gli altri a muta a muta In Mongibello alla fucina negra, Gridando: « Buon Vulcano, aiuta aiutal, »
- Siccom'e' fece alla pugna di Flegra;
   E me saetti di tutta sua forza;
   Non ne potrebbe aver vendetta allegra. —
- Non ne potrebbe aver vendetta allegra. 21. Allora il duca mio parlò di forza

  Tanto, ch' i' non l' avea si forte udito:
- O Capanéo, in ciò che non s' ammorza
  La tua superbia, se' tu più punito.
  - Nullo martirio, fuor che la tua rabbia, Sarebbe al tuo furor dolor compito. —

Capanae (Tabh. VIII): Palainia igan Infertunque Ineron elegan framats repollat. Virgilo, edita facina il voltana a di Ciclopi (Ela. VIII): Ha informatsa masidan... Palamo erat, into positre com patriana cusibilità in terrat... malamapa. metanque Microlant oppir, finamissa penachosi iras (Longe, I. Ispa Piter. Falinias moltere dextra... metalia corda Tre gente hamilis strevit person. Ha figurosti... Cermoin telio Dijetti, impressant Austri et dessitations inder. 19. 0. d. Aurii 2 (Ciclopi.

Political Profiles of Calego (28s., VIII): Political Political Insurement Georg., IV: de relati invalida Insurement George (28s., 18s., 18

ghorei.

SLI FLEGAL VAI. Flie., V. FMegrenz pagner.

SLAIO, dli Glève la Capanco (Theb., V): FMegre con
frame onheit Prelii. — Terra. SLAI, X.: None ogn
mont toth in ne consilere flomnisi Jupiter. — Talio dicentent note Josep planeo aduction. Corriyott. — Fuzza.

Novellino, LXV: Ti displob di tutto min freza. — Vizaserra del falinino che personos Guagoo, SLAI, XI.:

Ultricia., flomnus, X.: Fruidon ni turchiu artisa Certisest, potist falione normius accombine ne

91. (L) Unito: lui dire.

- (SL) Ammonza. Benn eta di chi fu spento dal fulmine. (F) Fortz. Più cho a Pluto; perchè l'empietà è
- peggior cosa dell'avarizia, a Virgilio è il poeta de'pii, 22. (SL) Funos. Stat., X: Furestess rinit. XI: Furiss
- virtuits iniquer.

- Poi si rivolse a me con miglior labbia,
   Dicendo: Quel fu l'un do sette regi Ch'assiser Tebe: ed ebbe, e par ch'egli abbia,
- Dio in disdegno, e poco par che 'l pregi. Ma, com' io dissi lui, gli suoi dispetti
- Sono, al suo petto assai debiti, fregi. 25. Or mi vien' dietro: e guarda che non metti Ancor li piedi nella rena arsiccia; Ma sempre al bosco gli ritieni stretti. —
- Ma sempre al bosco gli riticni stretti. 26. Tacendo divenimmo là 'vo spiccia Fuor della selva un picciol fiumicello,
- Lo cui rossore ancor mi raccapriccia. 27. Quale del Bulicame esce il ruscello
- Che parton poi tra lor le peccatrici; Tal per la rena giù sen giva quello.
- 28. Lo fondo suo e ambo le pendici Fatte eran pietra, e i margini da lato: Perch'io m'accorsi cho 'l passo cra lici.

(F) Martinio. S. Agostino: Ogni animo disordinoto è pena a sè stesso. Som.: La perversa volontà ne dannati è la iuro pena.

- 93. (¿¿ Larbia: viso. Assiste: assediarono. (¿¿) Larbia. Vita Nouvin. — Assiste. Anco no no proposar a Firena. L'assedio di Tebe gli faccya force pensare a Firenae. — Pan. Che veramento non l'aveva in disdezno: e cuindi li maggior fuerore.
- 94. (L) Leu: a lui. Fasco. La pena o l'ira più lo crucciano.
- Sil Dungman, Stat, III: Superum contemptor. Virgilio (LEn., Vh.) pito: Phigyasque micerimus ammes deluvet, et sugma testelur vece per unibras: Dicete justilium moniti, et mos tenuere Birot. — Dirterriti: Stat., X: Despectum Don. — Praro Di Capanoo fulminato, Stat., X: Cierron mb pectore tructat. 46. (Li Diversione): vesilium, — "Yi; ves.
- Sida Diversione. S' usa in Tocoana. Æb., VII. Ferenze Sono. — Raccaratecta. Ance per la memoria de'tiransi (Inf., XII). Orrible a vedero quel nargue tra il Soco della selva, il resso del fucco, il gialibecio della reas. Non l'avera pelma vedero questo rescello: dasque da Capanco a quivi, era non herce lo spazio. 27. Sida Buctaras. Laplecto d'acqua belleute o roi-

27. SLI Britzaux. Laphette d'acqua hollente venssient des miglie da Viterbo, el quale laghette uscira ur rascello. Pennine quivi abitanti, force perché qué bagai erane frequentit, si dividerane un rispende di quell'acqua, da servirene agli uti lore. Smittenine de que de la companie de la companie de la conce auterranea oproppile e belleneare lo balza na actif da suelo fangues, o levano un fumo che par da loutaso una suvulo hisma.

26. (L) Lict: li.

(SL) PIETRA. Anco nel balicame di Viterbo le sponde erano impietrite: e così fa l'Elsa in Toscana

- Tra tutto l'altro ch'io t'ho dimestrato,
   Poscia che noi entrammo per la porta
   Lo cui sogliare a nessuno è serrato,
- Cosa non fu dagli tuoi occhi seorta Notabile, com' è "I presente rio, Cho sopra sè tutte fiammelle ammorta. —
- Queste, parole fur del duca mio: Perch'i'pregai che mi largisse il pasto Di cui largito m'aveva 'l disio.
- 32. In mezzo mar siede un paese guasto (Diss'egli allora), che s'appella Creta, Sotto 'l cui rege fu già 'l mondo casto.
- 33. Una montagna v'è, che già fu lieta
  D'acque e di fronde, che si chiamò Ida:
  Ora è diserta come cosa victa.
- Rêa la scelse già per cuna fiela
   Del suo figliuoto; e, per celarlo meglio,
   Quando piangea, vi facea far le grida.
- (Perg., XXXIII), în Tiveli l'Aniene. Lect. Quici e quaci în Toseana. 29. (L) L'altre: îl resto. — Socialne: seglin.
- (SL) Souliar. Ance in pross. Serrate. Do the Cristo vi scree (inf., IV, VIII). 30. (L) Ammenta: spegme.
- SL AMMERTA. Crescent., II, 27, e nelle Rime di Dante. B Albertano: Le saette affocate assusartare. 31. (L) Laresse: dicesse chizzo.
- (F) Pasro. La metafora del cibo applicata alle conoscenzo della mente torna frequentissima nel Peema. L'ha Platono più volte. Greg., Mor. I, 15: Ignoruntio
- jejunium. 39. (l.) Mezzo: del. — Guasto: devastato.
- mogni Man. Ividere, X. 13; Ze., Ill; Certa Joice mogni medio juster imade poste, Remistr. 26d secure more, Genere. Nen ha jab be centa rittà della qualita Vergilla (Eds., Ill.) no Ordio (Ber., X. 26). Amaintate. Vergilla (Eds., Ill.) no Ordio (Ber., X. 26). Amaintate most squari il intere del march differ consortion.— Terra New York, Villi Avenue perpolitate, il illum rare plement Servelta: for placela popular in pore respecta. Caran. Servelta: for placela popular in pore respecta. Caran. Or Med., 1: Zee, 111. Revue occura ne quel di discremate (Ill.) Cerch pudicibino, Martines rege, montatus for Provest. Mor cast relates in power passe di marchia.
- En., VI: Nulli fas casto sceleratum insistere linea.

  33. (1.) Vieta: vecchia.
- (SL) MONTAGNA. ÆR., III: Mons Iderus ubi, et gentis canabula nostre. — LETA. Curt.: Colles freedibus lati, George, I: Lerus ager. — Frenne. ÆR., III: Idarunque nemus.
- (L) Pielivolo; Giove. Griba: ai Curoti.
   (SL) Rea. Æn., III: Hinc mater cultrix Cybele,
   Corybantiaque are. Fina. Æn., III: Hinc fida silentia

- Dentro dal monte sta dritto un gran veglio,
   Cho tien vôlte le spalle invêr Damiata,
   E Roma guarda si come suo speglio.
- 36. La sua testa è di fin ore formata, E puro argento son le braccia e 'l petto;
- Poi è di rame infino alla forcata: 37. Da indi in giuso, è tutto ferro detto,
- Salvo che 'l destro piede è terra cotta; E sta 'n su quel, più che 'n sull'altro, cretto. 38. Ciascuna parte, fuor che l'oro, è rotta
- D'una fessura, che lagrime goccia; Le quali, accolte, foran quella grotta. 39. Lor corso in questa valle si diroccia:
- Fanno Acheronte, Stige, o Flegetonta; Poi sen va giù per questa stretta doccia
- Infin là ove più non si dismonta.
   Fanno Cocito: e qual sia quello stagno,
   Tu I vederai: però qui non si conta. —
- 41. Ed io a lui: Se 1 presente rigagno Si deriva così dal nostro mondo,
- Perchè ci appar pure a questo vivagno? 42. Ed egli a me: — Tu sai che 'l luogo è tondo: E, tutto che tu sii venuto molto,
  - Pur a sinistra, giù calando al fondo;
- surris, Or. Het., X: Puero cognita terra Jeri. Grans. Georg., IV: Cambros Curctions somitus crepitantioque ara secutar, Dictaro cali regem parcer sub autro.
- 35. (F) DEUTTO. Lo fa diritto forse per indicare la serie aon interrotta delle amano cose.
  - rie aon interrutta delle amano cose.

    36. (L) Forcata: coscie.

    (SL) Agounto, Ov. Met., 1: Postquam, Saturno
- tenebrosa in Tartara misso, Sub Jore mundus crat, subilipue orgentea proles.

  27. (l.) Fartre: aspoggiato.
- Sle Trana. Juven., Sat. XIII: Nona ætas agitur, pejovaque sorvala ferri Temporibus; quorum sceleri non invenit ipan Nonen, et a nullo possit natura metallo. 38. (L) Oext.La: del mosto.
  - 39. (L) Direccia: scende.
    40. (L) LA; al centro della terra.
- (SL) LA: at centro ocia terra.

  (SL) LA: at centro ocia terra.
- 48. (Li Perr: sol. Vivacue: erlo del girone. SIL SI DERIVA. Crescenz., VI: Le pière che ti coggiono en acterimo e arolin. — Vivacue. Inf., XXIII. Nel IX del Paradino, viragno, orlo di vesto, come lembo e di vesto e d'altro.
- 49. (L) Lucco: Finferne. Pun: sempre.

verbi neutri.

- Non se'ancor per tutto I cerchio vôlto. Perchè, se cosa n'apparisco nuova, Non dee addur maraviglia al tuo volto. —
- 44. Ed io aneor: Maestro, ove si truova Flegetonte e Letéo? chè dell'un taci; E l'altro, di'che si fa d'esta piova. —
- In tutto tue question', certo, mi piaei (Rispose): ma 'l bollor dell'acqua rossa Dovea ben solver l'una ebe tu faci.
- Lete vedrai, ma faor di questa fossa,
   Là dovo vanno l'anime a lavarsi
   Quando la colpa pentuta è rimossa. —
- 44. (Li Lette: Lete. Prova: lagrime del vecchio. (SL) Lette. Armanniao. Forse qoi avrà prese alla lettera il virgiliaco: Lethermague, domos placidas qui provanta, annessa (En. VI). — Prova. Petr.: Piocommi anune lagrime del vino.
- 45. (L) QUESTION: domande. Rossa: di Flegetooto: Phai vista. — Paci: fai.
- (SL) Rossa. Æn., VI: Flammis torrentibus....

  Phispethon.

  46. (L) Veoras, io Purgatorio. Pentuta: espirata
- dai pentire.

  (SL) Lavarsi. Purg., XXXIII. PENTUTA: paseivo: como sospirato e lagrimato, ch' hacco crigica da

- 47. Poi disse: Omai è tempo da scostarsi Dal bosco. Fa che di retro a me vegne. Li margini fan via, che non son arsi; E sopra loro ogni vapor si spegno. —
- 47. (L) VEGER: tu venga. Non: il fuoco che cade è vinto dall'umor del ruscello. (SL) FAN. Modo Virgiliano. — Spenne. Æn., V: Restinctan... ropor.

----

Derrelhe Capaco, cell' inferne cantato da so Crisliano, con partire di Valena e di Giere: ma questi, al seilito, seno simboli a Dante. Neo è da imitate in contetto, aid a cocconamerche henvi da lodara los selo severe cent egli accende Virgilio contro gli campil, a il sideppe contro i verità a distazione, e una senidispa contro i verità a distazione, e una perioda; peco pero che que presi.

Le des similitatifis terriche di Catone e d'Alessandro cella elecutione sen mes felici de la terra di de Balicane; miginer, perchà pis schietta. La descrizione dell'Ida, a la questione proporta da ultimo, men l'indiche la pittara del vecchio, stilitato lagrimo ree e pacierire de ven. Percha, sano gli rappesa capaci d'unisione, sano, secondo il concetto, più o meno valcoismonto lupirati.

# FILOSOFIA STORICA DEL POEMA. E. ANCHE DEL LUGGO D'INFERNO.

Quella ch'ors chiamiamo filosofia della storia, cioè la considerazione delle leggi che governano i fatti umani, e delle cause e de fini, le quali e i gusti possono solo rischiarare la narrazione delle occasioni e de casi; la filosofia della storia, nata innanzi al Cristianesimo, raccolta siccome in perme nelle parole di Mosè e de profeti, fu dal Cristianesimo svolta e smpliats. Dante, e per istinto e per meditazione, ci aveva la mira; e lo provano, oltre al primo e al quatterdicesimo dell'Inferno, e oltre al sedicesimo e al trentaducsimo del Purgatorio, e oltre al sesto e si trentaduesimo del Paradiso e ad altri luoghi parecchi, d Convivio e la Monarchia, o la stessa Volgare Eloqueuza, Inquesto Canto rappresentasi la vita dell'umanità com'un nomo, e le età del mondo come porti d'un corpo, formato di più o men prezioso metallo. L'imagine lunguagente descritts nelle Metamorfosi è da Virgilio toccata a proposito delle due cose che più importavano s Bante, la religione e l'Italia. Nell'egloga quarta le lodi di Pollione son riguardate da Dante come un vaticinio della religione di Cristo, prengaziata dal Poeta inconsspevole; e il verso: Jans redit et virgo, redeunt saturnio regna, è tradotto nel ventiduesimo del Purgatorio: Torna giastizia e primo tempo umano. Nè s caso sarà parso a Bunte che l'età dell'oro fosse denominata del regno di Saturno, e che Saturno regnasse nella terra latina, E Virgilio appunto nell' ottevo dell' Enride s'Il Italia specialmente appropria quells distinzione delle età dell'oro e d'altri metalli: Deterior doner paullatim ac decolor atas.... Tam reges.... E perchè esso Virgilio nel sesto promette rimovellata s' tempi d' Augusto la civiltà pacilica di Saturno, però Bante lo sceglie a sua guida, siccome il cantore della Monarchia, da non si confondere co' regni ferrei, la quale egli in fantasia vagheggiava.

Il vecchio, figura della vita del mondo, sta ritto siccome quello che mai deve giacere in vile riposo; sta nella montagna di Creta (1), che è, insieme con l'Italia, una

delle origini della gente troians, cioè a dire, da ultimo, dell'impero di Roma. E la chiama cosa rieta, per indicare l'origine tenebross de primi secoli, e forse la dimenticanza delle vere origiui della buona monsrchia, In Pluturco il Tempo è Dio sotterraneo e terrestre. lu Daniele (1) la statua veduts da Nabuccodonosor è dichisrata cost: Quella stotus grande e alta stara di contro a te... Il capo di questa statua era d' ara fine ; il petto e le braccia d' orgento puro; il rentre e le cosce di rame; le gambe di ferro; de' siedi mus sarte era di ferra, e uno di coccio... Tu sei la testa d' ara ; dopo le sorgerà un requo minore del tuo, d'orornio... e 'l amerio reuno surà come ferree. La status riposa più sul piede che è di terra cotta, che nou su quel di ferro, a denotare la caducità della grandezza umans e la fallacia delle umane voglie; e questo è dichiarazione a quel verso del primo esuto: Si che 'I piè fermo sempre era 'I più bause. Il vecchio tien volte le spallo a Damiata, e guarda a Roma siccome a suo specchio: e Creta è in linea retta tra Damiats d' Egitto e Roma. Nota il Costa accenasrsi alla monarchia egizia e al romano impero. I più intendono l'antica idolstrica civiltà, e per Roma il centro del mondo novello. Nella statua iu cui Daniele figura gl'imperi del mondo antico . Dante vuole rappresentare non solo le età del mondo civile, ma si gli stati del mondo morale e le varie nature degli nomini: santi, buoni, men buoni, cattivi, pessimi, e vili. Congiungendo l'idea biblica con la tradizione mitologica delle quattro ctà del mondo da Ovidio descritte, congegna l'imagine simbolica dell' umana vita, e fors'auco, siccome vuole il Costa, del progresso dei governi monarchici. Questo canto dimostra, meglio d'ogui altro, con quali fini secoppiasse Daute nel suo poema la mitologica con la storica tradizione. E' riguardava quella come simbolo della verità stessa, come deposito delle antiche dottrine del genere umano. E si compiacera in quegli autori, principalmente poeti o filosofi, che facevano dalla favola trasparire le sembianze del

(t) Force l'evale infeller pensando al monte lés, rédievan la ence (nel ver-o: Insumet Ma super, projugit gralissima Teurris (En., X), che é dell' lés nell' Asia Minore. Con elo Virgilio accuna nila consenouse d'origine fra' Trojani e Creical; a cosi, nan meso dell'amente che planuente, conglunge il songue prece al fetigo. (b) 31, 32, 33, 36, 36, 46.



vero. Qui cade quello che dice del Poeta il Boccaccio: Famigliarissimo divenne di Virgitio, d'Orazio, di Ovidio, di Stazia e di ciaccan altre porto famoso.

La fessura onde è rotta ciascuna parte della statna, salvo il capo dell'oro, denota la perduta integrità dell'umana innocenza; chè appunto siccome intéere vale pure; e soso agli antichi Toscani e a'presenti e nel reeno di Napoli vale intero; così rette e corretto dicono il peggiorare dell'anima. Ed è bello presentare i vizii e i peccati come an rivo di lagrime, le quali cerrono a termentare i dannati : come dire che il male è pena a sè stesso. Boczio : Improbis sequitia ipsa supplicioss est (1). Per Acheronte tragittano le anime; passano, cioè, per quel fiume di lagrime che dai loro vizii deriva: Stige è tormento agl' iracondi e ad altri; Flegetonte, a'tiranni. Esce dalla selva e traversa l'arena, o va in fondo all'abisso l'acqua che fa Cocito. Com'è, si dirà, che le lagrime accolte facciano quattro fiumi , uno de' quali ha colore sanguigno? Forse la natura del girone è tale da render sanguigna l'acqua che scorre per esso. Ma di questo non di ragione il Poeta. Quello che taluno potrebbe affermare si è, che di nuesto fiumo, il qual viene dalla terra, gli fosse ispirata l'idea anco da quell' Eridano che scende nell' Eliso, e che Virgilio (2) dipinge: Inter odoratum lauri nemus, unde superue Plurimus Eridoni per sylvam volvitur amuis. Platone: In quella selva precipitano tutti i fiumi, e di quella tutti di puero discorrono. Mo re n'è quattre fra' molti, de' quali il più grande è scorrente faori in tanda e chiamato l'Oceane. E anco nel quarto della Georgica: Omuso sub magna labentio flumina terra Spectabat dicersa tocis, E d'Acheronte (3); Est locus Italia in medio... Hic specus horrendum et sarri spiracula Ditis Monstratur, runtoque ingens Acherente corago.. E Ovidio, volgarizzato così da un del trecento: Si come 'I mare ricere i fiumi di tutto ta terra, così l'inferna riceve tutte l'anime (4). Utque fretum de teta flumina terra. Sie anmes animas locus accipit itte

Tra Urale argementation of Tommso O'Aquino O'A thribital position he pricci additional come fine da maton. Et regionando del reguo del trist collection nel contro della resultante del regionale del

(ii) IV. 5. It genue è sai verse di Statie (Theb., VII): Autorest herrissis atque ager inversite Cergius. Phispithesque et Sipa; in section di China and China. Const. (1) (Statistical China and China and

lando di Dio; e figure tolte da oggetti corporei afaggono a' filosofanti più secchi e più seccagginosi, e figure tolte dal mondo spirituale sfuggono a cobro che dicono di nogare lo spirito; se non che questi non hanno il merio della verità inavveritta; ne quelli, della spropositata clo-

gama. Balaka como colla Mislogia sono mensi nottera lamani indice colles Therm solla dislopio Filiagene Jonati; indice colles Therm solla dislopio Filiagene collectus in fera del finece and neura del monde (1), E and separate della Soman tervina ni clabitarizatione del verso di Dante: Nette Inneter steren in califa e in poli (2), gianti in ett principato ariquite frique treva undique inpun time dique comprepato ariquite frique treva undique inpun divendigue comprepato ariquite frique treva undique inpun divendigue compressione collectus, collectus della collectus della finame al al phatecie, chi, non avertende il dottinia del calor conteste persentita del pittagorici come il nistema contro della terra i traditore e in circumba diplosatione, contro della terra i traditore e in circumba diplosatione, monde il systema, a diquere il in referenta dipoles nistemcation della terra i traditore e in circumba diplosatione.

Dante seculordo veige sempre a man mances kielde, quande sarsi in fiend all'anhors, extra percenta setta in circunferenza del monto inferenta. La forma nell'alberto, circunferenza del monto inferenta. La forma nell'alberto, circunferenza del monto inferenza del monto del mento del monto del mento del monto del mento del monto del mento del monto del mont

E come a freue del reals porerai questa intuitai si potente, el montra la littera di Capuco, che quantangue un poi pia abbondante delle sollet ane (?), in venente resi rambiano pia doce che non quedit di Statori in digratio estimate, ed è tutti interprenta del racce di Statori come nol precodente Canto i l'arti ed quedi di Verginio, come a l'estimate, ed e tutti interprenta del racce di Statori del Permata. Il Casto del Perimata, con quel misso d'orpospilo ci di accommento, d'in critto e di patria pieta, di la resistata del primata, con quel contrapposito ria o clittacida del recursante alfattanos e il pulso inispersat, è il matetioni del recursante alfattanos e il pulso inispersat, è il matedio del recursante alfattanos e il pulso inispersat, è il mate-

(i) Ar. de Ced. et munde, II. — (b) Int., III. — (b) Som., Suppl., 97, 7. — (i) Ed., YIII. — (b) Int., YIII. — (b) Purp., XXXIII. (f) Non per te curi — on per tel Tondari » par si olgi doble... is distipue — intachi il non febbre » hane. Tattene colon antato — period if ferra. nen l'arce si fersi soble » si've più pussio » multi martirio » in lun superiodo — in ton robble «il bes farer» pero per sit 1 prays » etti mod sirgiti » dispettione è letto.

## CANTO XV.

#### Argomento.

Scome le estalazioni de rusperi perapono, un home, e quelli espendamente della palude or era Soddoma; con di de ruspori del rusculo di commorcha ani unegolia il famma piòvente: onde i Poeti commissano illeni. E allostantiti gran iratto dalla nelva de' micidi, si revueno no più tre dispresiatori di Dio ma ler d'icidini contro natura. Pigli incontra Druncho; e parlamo di Piccate, e delle secuture al Poeta deslinate. Branstio poi corre via per ruspigniegne in sua schiera.

Note le terzine 3; 5 alla I5; I9, 20; 26 alla 29; 3I, 34, 39, 40, 41.

- Ora cen' porta l' un de' duri margini;
   E 'l fummo del ruscel, di sopra, aduggia,
- Si che dal fuoco salva l'acqua e gli argini. 2. Quale i Fiamminghi tra Guzzante e Bruggia, . Temendo 'l fiotto che invèr lor s'avventa,
- Temendo 'I fiotto che invêr lor s'avventa, Fanno lo schermo perchè 'I mar si fuggia;
   E quale i Padovan' lungo la Brenta,
- Per difender lor ville e lor castelli, Anzi che Chiarentana il caldo senta; 4. A tale imagine eran fatti quelli;
- Tuttochè nè si alti nè si grossi, Qual che si fosse, lo maestro fèlli.
- (L) CEN' PORTA: andiam su. ADUGGIA: fa conbra e spegne il fuoco.
   (SL) DUM. Inf., XIV.
- 9. (L) Gullante. Ciaque leghe da Bruges.— Screene: d'argini. — Fuoqu: si ritiri indictro.
- (SL) Bavoota. Vill., VIII, 32. Froota. Æn., XI: Qualis ubi... pontus Nunc ruit ad terras, scopulosque superjacit undam... Nunc... fugit.
- 3. (L) YILEI: citta. (SL) CHARKYTANA. A levante del lago di Lerici è un moste detto Cuarana e Carrenzana; e dai deu laghi appiè d'erso nasco le Breata, che ingrossa delle acque scondenti dalle altres in cui la Carcanana via via si protende. Seusa gli argini, dice l'Anonimo, offenderebbe quasi mezzo il contado di Padoreo. Nel 1900 Dante
- fu in quella città.

  4. (L) QUELLI: Argini. Massuno costruttore. —
  FRILL: li fece.

- Già eravám dalla selva rimossi Tanto, ch'i'non avrci visto dov'era Perch'io indietro rivolto mi fossi:
- Quando incontrammo d'anime una schiera Che venia lungo l'argine; e ciascuna Ci riguardava, come suol da sera
- Guardar l'un l'altro sotto nuova luna;
   E sì vêr noi aguzzavan le ciglia
- Come vecchio sartor fa nella eruna.

  8. Così adocchiato da cotal famiglia,
  Ful conosciuto da un, che mi prese
  Per lo lembo, e gridò: Qual maraviglia! —
- 9. Ed io, quando "l suo braccio a me distese, Ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, Si che "l viso abbruciato non difese
- (SL) Masstro. Inf., XXXI: A cinger his, qual che fosse il maestro Non so... III (della porta): Fecensi la divina Potestate.
- 5. (L) Erax la selva. Parcu': per quanto.
  6. (SL) Sera. Æa., VI: Ibunt obscuri sola sub nocte
  per unidrasu... Quale per incertam lunum sub luce maligua Est iter. Agnovitque per unidram Obecuram, qualem primo qui surpere mense Aut videt aut vidise pu-
- tat per mulila luman. Orid. Mct., IV: Quam simul agnorunt inter caliginis umbras.

  7. (L) Cuena: d'ago per infilare il refe.
  - (L) Lemmo. L'argine sr'alto. Qual! Tu qui? (SL) Fammula. Inf., IV: Filosofon famiglia.
  - 9. (L) Corro: arso. Direse: vieto.

La conoscenza sua al mio 'ntelletto;
 E, chinando la mano alla sua faccia,

- Risposi: Siete voi qui, ser Brunetto? 11. E quegli: — O figliuol mio, non ti dispinccia
- Se Brunetto Latini, un poco, teco Ritorna indietro, e lascia andar la traccia. — 12. Io dissi lui: — Quanto posso, von preco.
- Io dissi lui: Quanto posso, von preco.
   E se volete che con vol m'asseggia,
- Faròl, se piace a costui; chè vo seco. 13. — O figliuo! (disse), qual di questa greggia S'arresta punto, giaco poi cent'anni Senza arrostarsi quando I fuoco il freggia.

(SL) Corro, Georg., 1: Glebas... coquat maturis solibus estas. — Dirass. Novell.; Area difeso sotto pena del cuore, che mismo tornasse. Nel sonso di interdisse, &a. X.: Hone defende furoren. B rimato ai Francesi,

10. (SL) BAUNETTO, Pelli, pag. 65, 66. Macetro di Dante, dico i' Anonimo, ia certa parte di scienza morale: al dir del Roccaccio, neila filomfia naturale: anto alla Lastra nel 1220, visse guelfo, e fu da Firenzo esiliato, chi dico per fallo di scrittura pubblica ch' s'non volle correggere poi, chi por fallo acaggiore. Autorevole cittadino, gioviale, modesto: mondano lo chiama Giovanni Villani, ma gran filosofo e... sommo maestro in rettorica... e in digrossare i Fiorentini e farli scorti in bene parlare a in supere... reggere la repubblica. Filippo io dice fracondo, li Poeta lo colloca tra i soddomiti. sebhean non sin del Latini l'infamo Pataffio; nè si paò credero cho Danto calunnii, mostrandoglisi cosi rispettosamente afferionato. Mondono del resto si chiama il Latini stesso nei suo Tesoretto. Andò ambasciatore ad Alfoaso re di Castiglia perchè reprimesse Maafredi. Mori nel 1294; sol 1290 esulò in Francia; nel 1209, ripetrio. Dante mette a questa pena Brunetto, a tattavia troviamo nel Tosoretto (XXI): Ma tra questi peccati Son vie più condannati Que' che sen soddoniti. Deh., come son periti Quei che contra natura Brigan con tal busnura/1

mra!]
(P) INTELLETTO. La memoria senza l'intelletto
non riconotes, perchè non ruffronta (Purg., XXIII).

(L) Taaccia: fila do'snoi.
 (SL) Isnarao. Æn., VI: Jurat usque morari;
 Et conferre gradum, et reniendi discere cousana. Traccia, Inf., XII: In traccia Correan Contouri.

cia. Inf., XII: In traccia Correan Contouri.

 (L) Panco: prego. — M'asspoola: sieda. — Fanci: lo faro. — Costut: Virgilio.
 (SL) Panco. Nel XXVIII dell'Inferno, per pre-

ghern.

13. (L) Qual: qualunque di soi. — Arrostass:
sventolarsi, sè correre; che par sollieve dal fucco. —
Prosta: ferisca.

(SL) Gazotta. Mach., II, XIV, 23: Greget... turbarum. Orazio, ad un granda raccomandando un amico

Però va oltre: i'ti verrò a'panni;
 E poi rigiugnerò la mia masnada,
 Che va piancendo i suoi eterni danni. ---

 I' non osava scender della strada,
 Per andar par di lui; ma 'l capo chino Tenea, com' uom che riverente vada.

 Ei cominciò: — Qual fortuna o destino, Anzi l'ultimo di, quaggiù ti mena?

E chi è questi che mostra 'l cammino? — 17. — Lassu di sopra in la vita serena (Rispos' io lui) mi smarri' in una valle,

(Rispos' io lui) mi smarri' in una valle, Avanti che l'età mia fosse piona. 18. Pur ior mattina le volsi le spalle:

Questi m'apparve , ritornando in quella; E riducomi a ca por questo calle. —

(Epist., I, 9): Scribe tui gregis hunc, e non per blazimo nò per cella. — Armontanes. Armannino: S'arrosta con la spada.

(F) Armostarst. Costoro camminano sempre, a castigo, dell'antica modezza.
\$4. (Le Parxi: non a fiance, s'era più bassa, — Re-

GUONERÒ: ragginngerò.
(SL) Masnara. Non avera mal sesso, Novell. XX:
La mamaña (d'un caraliere). Anco sel Villan e nel

Machiavelli.

15. (L) Pax: di pari con.

(F) Riverente. Son.: Refugit se comparari, re-

terendo ipmen.

16. (L) Axr: avanti. — Mostra: a te.

SL QCAL Ea. VI: Sed te qui vieum canut, age, for viciarim, Attalrinit. An monite Drivall or quart to furbume fatopt. Cit tritts sine solt domos, loca turbida, adirect la Datata furbume non valo caso (laf., Vil).—
DESTENS. Æn., VI: Fatoque, fortunaque virsim.—
MOSTRA. Æn., I: Monstronte vicim.

17. da Lut: a lai. — PLENA; di 35 anni. (Sil Lanh, Paudolf: So, di sopra. — SEREXA. Centrappoto de Ivegal bai. Æn., Vi. Dubri vite. — PLENA. Neque sel 14 di maggio del 1205, si smarri nel marzo del 1200; non 35 anni interi. - Orid. Mrt. VIII. Plenia semis. Ad Egh., IV. 35 Plenitudirio di Cin. (P) VALIL Jen., II, 22: Osomodo dicin. porto. Bantim som embaleri Fibb vien trau sir correalia, sotto.

quid feceris.

18. (L) PUR: sol. — QUELLA: Vallo. — CA: casa.

SLI PER. Da un giorno e meno si trovara in Inferno. — Guerri. Non nomina Vrigilio si al Cavalcani si a Brusatio sè si tre del canto seguente; si per non ripetro senopre, e si per son deviar l'attento in iscone estrance al suo tema. Virgilio si palena ad Ultima, a Seccibici e Bassie lo monina a Statio, perchi no avera in que' inophi special ragiona. — Arraxra. Indica che gii è na morto: s a qualcha mode risposde

- 907
- Ed egli a me: Se tu segui tua stella, Non puoi fallire a giorioso porto, Se ben m'accorsi nella vita bella.
- 20. E a'i' non fossi si per tempo morto, Veggendo 'l Cielo a tè così benigno, Dato t'avrei all'opera conforto.
- 21. Ma quello ingrato popolo maligno Che discese di Fiesole ab antico.
- E tiene ancor del monte e del macigno, 22. Ti si farà, per tuo ben far, nimico. Ed è ragion: chè tra gli lazzi sorbi Si disconvien fruttare il delce fico
- 23. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi: Gente avara, invidiosa, e superba. De'lor costumi fa che tu ti forbi.
- 24. La tua fortuna tanto onor ti serba, Che l'una parte e l'altra avranno famo Di te: ma lunci fia dal becco l'erba.
- 25. Faccian le bestie fiesolane strame Di lor medesme; e non tocchin la pianta, S'alcuna surge ancor nel lor letame,
- 26. In cui riviva la sementa santa Di quei Roman' cho vi rimaser quando Fu fatto 'l nidio di malizia tanta. -

alla domanda: chi è questi? - Ritornamo, Per a me ritornante, al moto del 300. - Ca. Vive in Toscana ed altrove. E mostra cho non par morale ma politico era lo scopo di questo viaggio.

19. (L) PALLISS: manear di giungero a fine degno, - BELLA: del mondo. (SL) Bella. Inf., VII: Mondo pulcro.

(F) Saove. L'impolso che ti vien dalla stella, la quale potè sul tuo sascero. Petr., meno moralmente: Non mio voler, ma mia stella seguendo. (Par., XXII.) Nacque entrando il solo in Gomini, che, dice l'Anonimo, secondo gli astrologhi, è significatore di scrittura e di seicozia. E il Boccaccio: Nella men infanzia amai segni apparirono della futura gloria del suo ingegno: dal principio della puerizia... non secondo i costumi de'nobili odierni si diede alle fanciullesche lascirie e agli ozii. -PORTO. Psal. CVI, 30: Deducit cos in particos reduntatio

90. (SL) TEMPO. Non già else morisso giovane; ma tanto non visse da potere aiutare Dante nell'opera sua letteraria e elvile: e il Poeta vuol dar a conoscore che Brunctio avrebbe ponsato con ini.

- 91. (SL) Quezzo. Piacque, disse il Ressetti, al Poeta orre in bocca ad un Guelfo la cendanna de Guelfi. -INGRATO. Vill., VI, 79: Le robbie delle ingrate popole di Firenze. - Finsona, Distingue i Fiorentini discessi da Picsole, disfatte Catilina, a popolare la città, dove pochi eran restati della colonia romana: li distingue, dal puro seme romano; come se la montagna desse no mini più stupidi e molli e corrotti. [G. Vill., L. IV, c. 5; e Machiav., Ist. Fior., l. XI. 1 - Monra, Neila Volcare Eloquenza bissima le montanine e rusticone loquele: nel XVI del Paradiso grida contro Del villon d' Aquaglson, di quel da Signa. - Maciono. Virgilio, delle piotre di Deucalione: Unde homines noti, churum genus (Georg., D. Inde genus durum sumus experienzque laborum: Et documento danus qua sissus origine nati (Ovid., Mct., I). 99. (L) LAZZI: acerbi.

Disconvius, Pett.: Gentil pianta in arido ferreno Par che si discourence. - Psco. Imagine che nella Bibbia torns frequente.

- 23. (SL) Oast. Fiorentini ciechi: il proverbio vive tuttorn; fin daeche i Pisani, conquistata Majorien, offrendo a Firenze due porte di bronzo o due colonne, questa scelse lo colonne, ed crano annerite dal fuoco; ma, perchè rizvoltate, i Florontini non se ne avvidero se non tardi. Altri vsole che qui s'acceani alla cecità di Firenze quando apersero le porte a Totila, che polla distrusso. Vill., II, 1: I Fiorestini molarreduti, e nerii furo... chimunti cicchi, credettono olle me folse busingle... e misero dentro ini e ma gente. Ciò fu nel 440. Il Villani, ancora: Noi Fiorentini detti orbi per antico coloure precerbio per li nostri difetti e discordie.
- P4. (L) Ma: invano ti brameranno,
- (SL) PARTE. Binnehl e Neri. Dall'accoglienza aveta o offerta o sperata nelle Corti de'signori romaganoli, lembardi e tescani c'deduceva l'angurio. - Fama. Ma nel XVII del Paradiso egli, l'infelice, ha fame della ingrata sus patris. In S. Caterias sovento: fame dell'anime (della salute loro). - Bacco, Nel verso seguente li chiama bestie. Qui pare intenda rostro se poi paria del nidio.
- 95. (L) Manasan: s'ammontino e infradicino fra loro. 26. (L) Fu: fu ereata Firenze. - Ninso: nido.
- (SL) SANTA. [C.] I. Esdr. IX, 2. Commiscuprent sesuce aenciuse cum populis terrarum,
- (F) Roman. Dunte si stimava doppiamente roo, se vero è che si tenesso discendente della pobil famiglia Frangipani. I pregiudizii d'astrologia e di aobiltà nella mente di lui s'accoppiano a'sontimenti più alti: sebbene questo delle schintte, che in Dante è pregiudizio, in sè sia principio che ha la sun verità. Nel Convivio Firenze bellissimo e famosissima fiolia di Roma. Vill. (IV, 6). I Fiorentini son oggi stratti di due popoli cost dirersi di costuni e notura, e sempre stoti nimiri per antico, siccome era il popolo romeno e quello (SL) Lazzt. Vivo in Corsica. Crescenz., II, 6. - | de' Figroloni, I Romanl nel Convivio strumenti di Dio.

- 27 Se fosse pieno tutto il mio dimando (Risposi io lui ), voi non sareste ancora Dell'umana natura posto in bando.
- Chè 'n la mente m'è fitta, ed or m'accuora,
   La cara huona imagine paterna
   Di voi, quando nel mondo ad ora ad ora
- M'insegnavate come l'uom s'eterna.
   E quant'io l'abbo in grado, mentr'io vivo,
- Convien che nella mia lingua si scerna. 30. Ciò che narrate di mio corso, scrivo;
- E serbolo a chiosar con altro testo A Donna che 'l saprà, se a lei arrivo.
- A Donna che 'l saprà, se a lei arrivo.

  31. Tanto vogl'io che vi sia manifesto;

  Pur che mia coscienzia non mi garra:
- Ch' alla Fortuna, come vuol, son presto.

  32. Non è nuova agli orecchi miei tale arra.

  Però giri Fortuna la sua ruota
  - Come le piace, e 'l villan la sua marra.—
- (L) Pieno: esandito. Let: a lui. Bando: marte.
   (F) Pieno. Paul. CH, 5: Replet... desiderium. —
- (F) PIENO, Paal. Cil., 5: Repiet., desidermon. NATURA. Som.: É proprio dell'usuema natura, l'anima essere unita al corpo. — Bakno. Riguarda la marte como un baado, il banda como una morte.
- 28. (L) An sovente.
  (SL) Fitta. Æa., IV: Harrent infini pectore rultus Verbaque. Grèg., Ep., XLI: Vultus tui imaginem in-
- tra cordia viscera impressam porta. IMADIRE. E.a., IX: Mentem patries strinuit pictotis imago. — II: Solit cari pictotivi imago. — Account, vedeadola si deturpata. Nel XXIII del Pargatorio, a Forces: La faccia tsa, del logrinasi gli acceta, Mi di di pianger ma non minor voglia... reggendola si torta.
- (L) Etenna: per l'ingogen. Aero: ho. Mextre: finchò. — Linova: parole. — Serrna: cogosen.
   (L) Conso: vita. — Senivo: in mente. — Te-
- sto: In miancela di Ferianta. Donna: da Bentrico.
  (SL) Saval. Inf., X: Da tei appeal di tua vita
  il viaggio.
  (F) Consu. Tim., II, IV, 7: Cursum consummari.
  En., IV: Fixi et, ouem dedirent cursum fortuma, pe-
- regi. Schivo, Inf., II: O mente che serirenti ciò ch'io cidi. — Chiosan, Frasc troppo scolattica, ma Danta ne la apesso.
- 31. (L) Tanto: questa, Garra: riprouda. Presto: preparato.
- 39. (L) Non: l'intese da Farinata. Arra. La predizinne è caparra del futuro. — Fantura...: lei rispetto, l villani da Fiesole non curo.
- (SL) Neova. A.a., VI: Non utla taterum... noro mi facies inopinare surgit: Oumia pracepi, atque animo unecum ante peregi.

- Lo mio maestro allora in sulla gota
   Destra si volse 'ndietro, c riguardommi;
   Poi disse: Bene ascolta chi la nota. —
- 34. Nè pertanto di men parlando vommi Con ser Brunetto; c dimando chi sono
- Li suoi compagni più noti e più sommi. 35. Ed egli a mo: — Saper d'alcuno è buono:
  - Degli altri fia laudabile tacerci;
- Chè 'l tempo saria corto a tanto suono. 36. Insomma sappi che tutti fur cherci,
  - E letterati grandi e di gran fama, D'un medesmo peccato al mondo lerci.
- O'P. Feattus, Da Virgilia na entere providenti e imutabili git ordini di lei. Zav., VI. Tu ne code biz; sed centra melentici rito, Quo tan te fortuna zine da recare alla fortuna, ma quasi a coatrappoto di quella canna dire, l'ordine delle cone seguna lui sana, le gi mmini faccinano pare il male; io questi anni terma, m'assocretta a quella.
- 33. (L) 'Neigreo, Precedeva, Beng: hai ben hadato a'miel detti.
- (SL) La: Così: Chi la fa, P aspetta. Da questi madi famigliari il Peota del dire illustre ann rifugee. — Nora. Kan, III: Salera cusete motal. Petr.: E conintentamente ascelta e nota La lunga istoria delle pone sale.
  - - 31. (L) Nž: ač laselo però di parlare.
  - SL) Mr. Simile al virgillano (Grovg., Il): Nominus interça, An., VI: No: Minus "Encas., Protequitur incrimums longe. No la lode di Virgilio, ne le trista predizioni sturbarono il mio desiderio di sapero. — Pia. Nel trecenta le particelle intensive accuppiavansi asco a' superlativi. 35. (Il) Scono: dire.
  - (SL) Scano. Inf., VI: Pose fine al lagrimabil
  - 346. (d) Camari: chierici. Lanci: sudici. (Sl.) Terr. La plebo disperzata è men larcia per certi vizii squisiti. Intendi so che fossere cheriel insiena e lettereti, mu l'una ni altre: e cherico qui valo usono colto: letterato, più inanazii sella scienza. Que'della usunuala di limenteta erana tetti tali: ca n'era prendera gli scienziali. Vill. Letterato in opsi scienza. — Lanci. Vivo in Tocanan. Alberti: Di pecondo si territo.

- Priscián sen va con quella turba grama,
   E Francesco d'Accorso anco; e vedervi,
   S'avessi avuto di tal tigna brama,
- Colui potéi, che dal servo de servi
  Fu trasmutato d'Arno in Bacchiglione,
  Ove lasciò li mal protesi nervi.
- 30. Di più direi: ma 'l venir e 'l sermone
- Più lungo esser non può; però ch'i'veggio Là surger nuovo fumno dal subbione.
- Gente vica, con la quale esser non deggio.
   Sieti raccomandato il mio Tesoro,
- Nel qualc i' vivo ancora : e più non cheggio.—
- Poi si rivolse; e parve di coloro
   Che corrone a Verona il drappo verde
   Per la campagna; e parve di costoro

# 37. (L) Pauscain. Grammatico.

- (SL) Princias. Force simbole de pedagoghi che ia tal genere hen mala fema. — Accesso. Floreatino, figlio del colchre giureconsulto del medesimo zone, predossere asch'egli valente, morì aci 1229. — Tiona. Ance la tigata è purito.
- 38. (L) Porfi: potevi. Dal.: paps. Trassectato di sede vescovile. — D': di Firenzo in Vicenza. — Oveni, dove mori.
- (SL) Cours. Andrea de'Mozzi, vescovo di Firenze; il quale per questo vizio fu trasferito al vescovato di Vi-
- ceaza, dove mori gotteso.

  (P) Nzavi. Som.: In sanguine et nervo intelligitur prohiberi crudelites et voluptus, et fortitulo ad pec-
- candurs.

  39. (L) Franzo per la renz mesza delle ecalpitar di grate.
- Skl.) Sermonz. Æm., I: Longo zormone. Pva. Rammenta il cangedo di Delibbo. Æm., VI: Ergiebo momeruna rediorpose tenderia. I decas, i mostrum; melioribus utere fata. — Viceno. Æm., IX: Hie middem migro glosserari pulerre mulem Prospielant Teueri on tenderas insurpere campin. — Fvano. Como nel XVI del Partzaterio, Marco si osogedo da Duate.
  - 40. (L) Vivo: di fama. Cazcoto: chiedo. (SL) Vivo. Ennio: Neuro me locrimis decoret.
- relito viru' per ora virum. Or. Met., XV: Si quid hebent veri vatum prenspin, virum. (P) Taxono. Allora, che non avevan la stampa, alla fama d'un' opera era più hisogno della eura de'le-
- nevoli per gon perire. Del Tenvetto non parle, comcora misore. Ma questo è l'abbotto d'en viaggio sisulie a quello di Bunto. Il Tenore è un encichopolin del suo tempo scritta dopo il Tenoretto; lo tradune in parte Bono Giamboni. Lo stilo pectico di Branctto è nella Volezze Elonouran hiasimuto da Dunto.
  - 41. (L) Danero: palio.

Quegli che vince, e non colui che perde.

SL Revorse. Parlando guardara al Poeta, Ora si volge per raggiungere la sua schiera; non si rivolge glà indicteo. — Duarro, Dante l'avrè reduta, essende in Verona, estesta corsa, che facevasi la prima domenica di Quaresime da uomini ignudi. Comico vedore il segretario della Repubblica forentina correre al pallo.

---

Cd dies dar, glasguele al corondo statele della campeza inferente, erio pera el vivia la chia d'usicidi, trapporta supra langua, faren pera el vivia la chia d'usicidi, trapporta supra langua la fantain, che misera gli quatti trapporta supra la companio della co

Il edisare la masa dall' argiae verso Brustio più gis, fa pittera: ne l'adarra e ago chia per riversea al deassio mestra, à morale beliezz, ispirata da quella bonta c'è a unia even ispiraisone. Tre volte ridice il mone di lai, ann a cano. El è bello il riconoscerto, tette chè differente da piche recure i vercito, fatte che differente da piche recure i vercito, fatte con l'experiente da finore; ma l'aguitiene di Fores, l'amico, ordi Perzettorio, affectione and l'esa, sel difto a più coma a Botárior, la densa port, e una miglione coma a Botárior, la densa port, e una miglione carte, soi di nontrescota insieme a ramoia.

Contrapposto non così moralmente felice, sono le dure altere parolo, che tongono di macigno, contro la petria; e quel discernimento tra Fiorcatini ficsolani e Fiorestiai romani, è pregiudizio letterato. Predicendo che le due parti contrarie avrebbero fame di lui, non antivedeva le lunghe fami e freddi e rigilie dell'esilio; pà il mesto preludio del venticinquesimo del Paradiso, poeticamente più bello anche perchè mesto e mito. Veramente nelle aspro parole di questo canto senti più il lazzo del sorso che la dolcezza del fico. A ogni modo, preva che Danto voleva essere fico. E lo locuzioni orbi. fuebirsi de' costumi impuri, becco, strame, letame; e i modi famigliari quasi proverbiali, il rillan la soa marra, bes oscolto chi la nota; e le similitadial del surto e del palio, più originali che quella della nuova luna e degli argivi radovani o flamminghi; dimostrano che della dignità poetica Dante aveva tutt'altro concetto che noi.

## DELLA CHIARENTANA, E D'ALCUNE VARIANTI DI DANTE,

(Lettera a Niccolò Filippi di Trento.)

Lo scritto del professore Lunetti mi piace e rischiara in modo nuove il verso di Dante: ma il Dembsher non intendeva che fosse Carintia il Tirolo. Quantunque in antico il nome di Carintia si distendesse a hen più larghi confini, e forse significasse la regione montana, come suone la radice or, non solo nelle lingue orientali , ms in altre dimolte. Dante pur disse lembardi i parenti di Virgilio: non fece con eiò Virgilio longebardo. Nè credo che quelle voci e modi che nella Commedia sono, e seno nel dialetto di Trento, il Poeta le traesse di costi, non dall'uso toscano. One' medesimi modi troviamo in Toscani che mai non videro Trento. Ed è cosa dimostrata oramai, che il Poeta da' lnoghi dell' esilio attingeva affetti, pensieri, imagini, non parole. Ma quella lista, gieva alla storia della linena: e lascia indurre che Dante avrà nel Trentino rincontrati vestigi, più che adesso non paia, della favella materas.

M'era già nota la varia lezione: che angger dette a Nina (1); ma la mi pare affettata, e non di quella potente evidenza che è propria del Nostro. Nel saccedette è adembrata la merto del marito e la cagion della merte, e

quel che Semirsmide fece e patl, succedatagli.
Nel mio Comento non ho disputate delle varie lezioni
nè dette le ragioni della mia scella; che m'avrebbe condetto a lunghezza infinita: ma qui per saggie darò qualche esempto.

. . . . Lupa, che di tulte brame Sembiara carca nella sua magrezza (2):

nella, non colla; perchè nella magrezza par di vedere incarnate le hrame: e risalta il contrapposto tra le idee di magrezza e di carca.

Or se' tu quel Virgilio, e quella fente Che spande di parter si lurgo fiume (3)? Della fonte è lo spandere, non di Virgilio; no spaudi , dumque, ma spande.

Me degno a ciò, nè ie nè altri crede (1):

il crede riempie il verso, ma è riempitivo troppo alfieriane.

Su la flamana, oude 'I mar non ha canto (2).

Dicendo oce, il mare trasportasi nella fiumana, miracolo

nen necessario.

Bestemniscane Iddio e' lor parenti (3);

e i ler toglie al verso e snellezza e armonia. Vede alla terra latte le sue spoglie (4).

Vedere alla terra le spoglie sue è più poetico, parmi, del renderle. Virgilio:

Miraturque nocas frandes el non suo pomo (5); obtrechio rendere le sue spoglie è quasi contradizione; il suo non si rende.

. . . Per ficcar la viso a fondo (6).

Se diei al fondo togli quell'indeterminata immensa profondità che intende il Poeta. S'e' sapeva di ficear gli occhi al lendo, le discerneva egli danque.

Gaina attende chi vila ci spense (7).

Se ta dici sa rita, sarà come dire ei ha morti vivendo, sehbene un mode simile trovisi in altro antico.

Chè tutto l'oro ch'è sotto la lima, E che già fu, di quest' anime stanche Non poterrebbe farne pasar una (8).

Non O che. Lasciame agli scelastici le particole disginative. L'e rincalza l'idea, l'a l'ammezza. Scrive non pele-

(i) lef., Y, L 30: Bit's Semiramis di cui si legge Che succelelle a Kino, s fu sua sposa. — (i) lef., l, L 47. — (i) lef., l, L 22.

(6) inf. II., L 11. — (F 1sf., II., 1. 26. — (5) inf., III., L 25. — (6) inf., III., L 38. — (5) 0 corg., II. — (6) inf., IV, t. t. — (7) inf., V, L 36. — (6) inf., VII., L 25. reide, che vien da potare, ma paterreide che così scutii pronunziare a' vecchi del popolo fiorentino. La lezione non e' potreide mi suona non so che barbaro.

non e' potrebbe mi suona uon so che barbaro.

Perch' una gente impera e altra langue (1),

Se una va senz'articolo, perchè apporto ad altra?

Vidi genti fungose in quel panteno,

Ignadi tutti (2).

Non ignade, ma, ignadi, che è più proprio, più vario, più evidente.

restare dice durata più lunga che non abbia qui luogo. Rieture risponde a sistere; restare a mauere.

Le varianti del poema s'hanno a gimbeare secondo la mmiera del Poeta, chè i grandi scrittori son pietra di paragone a sè stessi.
Fise il luogo di fisso è caro a Dante: diremo dinacue

Fagone a se stessi.

Fiso il luogo di fisso è caro a Dante: diremo dinaque
uon fisso riguardoi (1), ma al fiss. Famigliarissimo a
Dante, come alla virente lingua toscana, è l'uso de' pronomi to, fo, ogli. Diremo dinaque:

Della famiglia dantesca non sembrano, per esempio, i segnenti versi del Codice Bartoliniano:

Ombre mostrommi e nominommi a dito (9).
..... seoloricci il viso (10).
.... parlare non ci pulcro (11).
Non l'il celai, ma fatto li l'aperai (12).

Hai contro te, se co., susda quel suggio (13).

Domandasi so Danto s. rivesso i' talvolta o sempre so.
Certo è cho l' i' in molti luogbi rinfranca il verso, come:

## F non so ben ridir com' to v' entrai (14).

Perché má ammoglier sempre l'i con l'e se tanti manocetti tre lo baccino solor é e il Tecni intatra l'harino. Le regole della pressolia, della grammatica della posinateria; l'autorità di porrecti misonocritti conjivanti di femdere mai lerione, opni cons dere cedere alle norme del ganto vero che misera i tresi con l'amina o no colle dita, e che porta le regole della grammatica e della logica nella propria cossiciaza. Miri dica pure che nel tresso-

sia inntile l' in, to veggo in quell' in, non l'andar au quasi per una scala, ma l'ascensione nell' immensità dell'altezza, Dicasi mere che

## Mi rimpinores . . . (1)

è meglio che ripringere, perchè vione da impiago: io sento che il ausono stesso di rimpiagere cozza coll'igle di ripriagere a pece a peoce, a sosso a più capitombolo che ritrarsi lento; pringere è in Toscana vivo, e forse i Latini ateasi prinna di impiago il questo senso averano piago. Dicasi pare che appusto perciò a recisanes madrebbe sostituito

lo rispondo che questo riforsore rovina ogni cosa, che rainere non vuol già dire sempre cadere a precipizio. Ruit sol, diceva pure Virgibo.

Vnolsi che nel canto quioto

Genti, che l'oura nerà al pastiga (3) sia meglio d'aer nero: ma pare a me che oer con la dieresi, o l'o di nero accresca all'orrore.

Che torno acceplie d' infiniti guai (4)
..., secondo ch' io per ascoltare (5)

.... chi sono, ch'han cotante on'anza (6) Mentrechè il vento, come fa, ci tace (7) Loco se' messa, e n così fatta pena, Che s' altra è moggior, nulla è si spiacente (8)

Tal cadde n terra la bestia crudele (9) Profisando più della doiente ripa (10) Già puoi scargere quello che s' aspetta (11)

Io ridi come ben ci ricoperse (12) Di quella patria nobile natio (13)

variant liverilatione che in una accetta. Perso di puna di possibilità con internationale nell'annia conti tamosi.

por possibilità di continuo di con

Come l'arena onaydo a turbo spira (14),

leggesi nel Bartoliniano; e così vogliono che sia ben letto, perchè l'arena spira, non il turbine; e io credeva al contrario che la rena s'aggiri spirando il turbine: sehbene in Virgilio (1): Ferretque fretis spirantibus areuer: ma il modo che nel latino è potente, non mi sa d'italiano.

#### Di quei Signor dell'attissimo canto Che sopra gli altri com' squila vola (2).

Che il canto voli, to vedo: che voli com'aquila, voli sopra altri canti, nen posso vedere. Se tutti i manoscritti fuor ch' nno, dicessero di quei, io vorrei di plurale far singolare l'antorità di totti i manoscritti per leggere di quel Siener, Taccio che il secondo verso consuona a quel che sonra fu detto d' Omero poeta sovrano.

#### Pietà mi viuuse, e fui enasi smarrito (3),

Vinto dalla pietà di quell'anime, sebbene meritamente dannate, è giustissima locuzione: giunto della pietà, quasi par voglia intendere che il Poeta fuggisse da lei. Ben è vero che altrovo (4): Finggémi errore e ginguémi panra; ma ivi è il contrapposto di fuggire e di raggiungers forse

## troppo ingegnose, e che perciò appunto a questa pietosa Graffia gli spirti, gli ingoja ed isenatra (5).

Io non so come Cerbero faccia a squartare dopo aver ingointe; e non so che cosa si facciono gli ingointi spiriti nel ventre di Cerbero.

#### E durerà quanto il mondo fontona (6).

narrazione de due amanti men si conviene.

Io leggo moto, ed ecco le mie ragioni. 1.º Dopo aver detto nel mendo dura, dir quanto il mondo, non mi pare conforme alla maniera di Dante, 2º Il moto, oltre alle idee nehilissime di creaziono, dategli da' platonici, da Cicerone, da san Tommaso, comprende anco quella del mondo. 3,º Se Dante invece di moto, poteva com'altri oppongono dire tempo, poteva anco invece di mosse nel primo canto dire cred quelle cose belle, non lo disso però. 4.º Lantanare è più preprio al moto che al mondo. 5,º Lontana non è forse qui da prendere come aggettivo, che Dante non avrebbe ferse detto durare lontuno. Ma foss' anche aggettivo, meglio sarchbe fontana quanto il moto, che quanto il mondo. Lontonare, del resto, è un di que' neutri italiani, a' quali è terato lo atrascico del si, come a mocere, sartire, e cent' altri.

#### Li rami schianta, abbatte e porta fuori (7).

(1) Green, L = (6) Inf., IV, t. 28. - (3) Inf., V, t. 26. - (6) Inf. XXXI, t. 12. - (5) lat., VI, t. 6. - (6) lat., 15, t. 20. - (7) lat., IX. L 21.

lo sto per i flori, perchè cotesto indeterminato portar fuori è prostico; perchè la lezione di fiori aggiunge una idea; perchè i due avverhi fuori e dinanzi, oltre al suonar male, confondono l'imaginazione; perchè vedero i rami portati fuori dalla burrasca è imagine merta; vedere i rami abhattuti e i fiori volanti, è imagine vaghissima fra l'orrore.

Vorrebbe il signor Parenti nell' VIII del Paradiso leggessimo

Ricolserni alla luce, che promessa Tanto s' avea, e: di' chi siete? fue La voce mia, di grande affetto impressa . . . (1),

in luogo di chi se' tu, che gli pare suone da bargello e da bolgia, e da pareggiarsi alle husse. Ma Dante stesso per hocca dell'ombra cara risponde; Così fatta... il mondo m'ebbe: e seguita parlande di solo Carlo Martelle, Dopo la quale risposta, Dante contento, fatto m' hai lieto, dice. E se il se' tu pare all'erudito modenese auono di hargelle. il chi siete, accanto a luce... fue, roce, mi sa di femmineo. Nè gli antichi avevano del numero quel senso adolcinato che noi. Son pur di Dante, e in aeggetti non d'ira I versi:

> Ond'ella che redea me al com' io (2). Beatrice 'n suso, ed is in lei guardara (3). Quel sol che pria d'amor mi scaldò 'l petto (6).

Chi ar' tu pronnaziato da labbro toscano (5), e con la dehita posa, innanzi a fue, snona più efficace assai di chi siete, che fa troppo scorrere la lingua alla fine del verso, e non è punte impresse d'affetta.

Questo sia notato semplicemente per sazzio delle ragieni che guidarono la mia scelta. Coloro del resto che certe lezioni spropositate del Codice Bartoliniano e del Padre Lombardi prepongone a quelle degli Accademici della Crusca (i quali errarogo, ma non mai contro il numero nè contro la lingua), troppo più hisognerebbe che le mie ragioni a far loro mutare sentenza. La bellezza nella sua maravigliosa unità, è cosa tanto relativa al diverso sentire degli nemini, che la concordia pur di pochi gindizii ed affetti somiglia a miracolo; ed è agli occhi miei indizio certo d'un comune ispiratore, conciliatore e maestro.

<sup>(</sup>I) T. IS. - (I) Par., I. I. 19. - (I) Par., IL I. S. - (I) Par., III, t. 1. - (5) Che il la insanti ad altre accesso perda più che merca il uno, lo urava il communto che il Toscani ne facesano feria o simili: I dialetti veneti ancora costa per eset in, e tatti i mosillabi dopo parole acceptata amorzavano l'acce possibile il rimare non ci ka con oscia (int., XXX).

## CANTO XVI.

#### Argomento.

Procedona lango l'argina, a giungono la dere si smitus l'esqua roma cadrer nei cerchte di stott ; nacentrame un'ul tera schira, che, a divi di l'Erior, que ron di procedo contro natura, ma in altra maniera exercitat. Il Bingloit mal le schirer divisa secondo le professioni: primi i letterati, l'avaititi pió. Calt l'Olimo. Dante parta a tre Fiservatini, a grida centre l'irrora. Del giunge alla cateratta del fume: a Virgilio getta la coronda, di cui Dante ce cuito, per chiamer Geriona.

Nota le terzine 1, 2, 4, 6, 9, 11, I2, I3, 16, 18, 20; 22 alla 28; 30, 34; 37 alla 40; 42, 44, 45.

- 1. Già era in loco ovo s'udia 'l rimbombo
  Dell'acqua che cadea nell'altro giro,
  Simile a quel, che l'arnie fanno, rombo;
  2. Quando tre ombre insieme si partiro,
  Corrego d'una torma che nessava.
- Correndo, d'una torma che passava
  Sotto la pioggia dell'aspro martiro.

  3. Venian vêr noi; e ciascuna gridava:

   Sóstati, tu che all'abito no sembri
- Essere aleun di nostra terra prava. 4. Ahimò, che piaghe vidi ne lor membri, Recenti e vecchie, dalle fiamme incese! Ancor men' duel, pur ch'io me ne rimembri.
- Alle for grida il mio dottor s'attese;
   Volse il viso v\u00f3r me, e Ora aspetta,
   Disse. A costor si vuole esser cortese.
- E, se non fosse il fuoco che saetta La natura del luogo, l'diccrei Che meglio stesse a te, che a lor, la fretta.—
- Ricominci\u00e1r, come noi ristemmo, ei L'antico verso: e quando a noi fur giunti, Fenno una ruota di s\u00e0 tutti e trei.
- Qual soleano i campion' far, nudi e unti, Avvisando lor presa e lor vantaggio, Prima che sien tra lor battuti e panti;
- 1. Sid Giao. De fredeshati: l'ettave di tutto l'Inferent édile tittà di Bite il secondo. ARME. Viaprilio (Georg., IV) paragona il rombo delle spi al mormo-rie dell'orde del marv. Romon. Traspositione del per de la marcha del control del co
- (F) PRAYA. In senso politico, non merale: che n costore non s'addiceva notare la pravità de costumi. Par., IX: Terra peren Islaica. 4. (L) Incesa: brucisto.
- (SL) Incres. Le fisamme eprivan la piaga, poi la brucievano. Verso potente. — Pun. Inf., XXXIII: Dolor che'l cuor mi preme, Gid pur pensando.
- (L) S'ATERE: bale. St vrolk: bisogua.
   (SL) S'ATERE. Machiav., Fram. stor.: S'attenciareme a guardare le case sue.
   (L) Dickrest direi. Steme: convenisse.
- (SL) NATURA. ÆR., X: Noturo loci.

  7. (L) COME: appear. E1: cssi. YERSO: suono più o meco articolato. Ruota: girasdo ie tondo sopra sò stessi.
- (SL) Et. Verso che nessuno eserebbe a' di nestri. I secoli mediceri, così come i corretti, hasno il lore pudore. Verso. S'usa io Toscana. Tarr. Come duoi per due enco in prosa.
- 8. (L) Avvisando: badendo. Parsa: come prendere l'avversario. — Battuti: dal cesto o dal pugno.— Puvit: da arme.

 Così, rotando, ciascuna il visaggio Drizzava a me; sì che 'n contrario il collo Faceva ai piè continüo viaggio.

 E se miseria d'esto loco sollo Rende in dispetto noi e'nostri preghi (Cominciò l'uno), e 'I tinto aspetto e brollo;

 La fama nostra il tuo animo pieghi A dirne chi tu se', che l vivi piedi Così sicuro per lo 'nferno freghi.

GEL Carrier, Vipp., vilg. akt. Condutions of price of feedings in La late at 'ming' librar or units in Practice; vietate of people in Italia. — Civr. 26s., III in Practice; vietate of people in Italia. — Civr. 26s., III vivitor; Insance idea of prices of networs was first people of the Victor; Insance idea of process of networs a first people of the people of the vietate of people of the victor of th

l piedi in tondo.

(SL) VISAGOIO, Vive in Toscana. (F) DRIZZAVA, Convivio (I. 8): Atto libero è quando una sersona ra rolentieri ad alcuna parte, che si mostra nel tenere volto lo viso in quello atto sferzato; e quando contre a veglia si ra, in non guardare nella parte ere si va. Qui dice: Giravano in tondo, e mi valgeveno ad ngni momento le spalle; ma il viso era sempre volto e me; sicché nelle girevalta torcevena il collo per riguardermi. E girevano perchè la lor pene è nue stare mai fermi; se no, giacerebbero cent'anni immobili sette il fuoca, come i dispregiatori di Dio: onde, nan potondo camminare innanzi per parlare col Poeta, si fermeno, e pur si muovana. Si munvana in tanda perché l'orlo del cerchio cra vicino, ne evrebbero potuto esguiter Dante a lungo, endando diritto; no tutti e tre parlorgli, come brameveno, a lungo,

 (L) E sa: sobbene. — Sollo: cedevole, arenoso. — RENNE: el fe ossere disprezzeti. — Brollo: scurticato del fucco.

(SL) BROLLO. Inf., XXXIV: La schiena Rimanea della pelle tutta brulla.

11. (SL) Pimmi. Æn., XII: Hand quaquom dictia... flectiur. E altreve pit volte. — Francii. Ere vivo e aclacre più aul terrece; molto pit, poi, naleades sul dure margine. Le difference tra l'esserce di corpo vivo e d'ambre, le vedemma nel III o nell'VIII e nel XII dell' Inferno. e le vedemen coverete.  Questi, l'orme di cui pestar mi vedi, Tuttochè nudo e dipelato vada, Fu di grado maggior che tu non credi.

Nepete fu della buona Gualdrada;
 Guidoguerra ebbe nome: ed in sua vita
 Fece col senno assai e con la spada.

14. L'altro, che appresso me la rena trita, É Tegghiaio Aldobrandi, la cui voce Nel mondo su dovrebbe esser gradita. 15. Ed io che posto son con loro in croce,

Jacopo Rusticucci fui: e certo La fiera moglie, più ch'altro, mi nuoce. --

 S'i'fossi stato dal fuoco coverto, Gittato mi sarei tra lor di sotto; E credo che 'l Dottor l'avria sofferto.

 (L) DIPELATO: dal fuoco.
 (F) Nuno, Anco per denotare e punire il visio svorgognato. Ie., 111, 9: Peccatum suum quasi Sodoma praedicarerunt, nee absconderunt.

13. (SL) GUALDRADA. Figlie di Bellineinne Berti, nomineto nel XV e nel XVI del Peradiso. Ottone IV, sul principin del secola XII venuto in Pirenze, in nne festa deta nelle cattedrele, motteggiò di valeria baciare; quella rispose, në egli në altri il farebbe che suo marito una fasse; ande Ottone ne feco stima e la maritò al conte Guido, uno de'suoi baroni, di cai nacque Ruggeri e di lui Guidoguerra. Ottone gli diede in signorio il Cascatino. - Guino. Dall'opere, dice l'Anonimo, ebbe suprangome di Guerra. Con quattrocento de Quelfi usciti di Firenze fece campita la gren battaglio dell'Angioine contro Manfredi, e rilevò in Pirenze parte guelfa, che nel 1267 potè rientrarvi. Esule enn Guidoruerra era il nadre di Dante. - Sanno. Ariesto: Col senno e con la lancia. Tasso: Molto egli oprò col senno e colla mano. 11. (L) APPRESSN: dupo. - Voca... di pace.

Sia Tarra, Æn, Y: Calcomque terri joss colle-Borez, — Tanoman, Degli dalianti, famiglia nemica al Pesta, Teggisiain sensaiglio le bettaglie enatro i Sencui e gli uscid Ghibellini, un non fa sacottato, e secegui la gran rotta di Mestaperti, Farinata, il Ghibelline vincitore, e Teggisiaio, il Geelfo costanta, ambedes cos escomini il rammesta il Pesta.

15. (SL) Caoce. Valore qualitati termenta, appento camo termento, de terquere, al stende ad altri delori. Il Petrores, accoppinade non bene le due imagini diverse: Amor che m'ha legado e tienni in croce. — Jacoro. Ricco e valente covaliere.

SOF, KICCO è valente covaliere.
\$6. (L) Sorro, scendendo dall'argino. — Soffento, tattoché guelfi e rei.

- 17. Ma, perch' i' mi sarei bruciato e cotto, Vinse paura la mia buona voglia Che di loro abbracciar mi facea ghiotto.
- 18. Poi cominciai: Non dispetto, ma doglia, La vostra condizion dentro mi fisse (Tanto che tardi tutta si dispoglia),
- 19. Tosto che questo mio signor mi disse Parole per le quali io mi pensai Che, qual voi siete, tal gente venisse.
- 20. Di vostra terra sono: e sempre mal L'ovra di voi e gli onorati nomi Con affezion ritrassi e ascoltai.
- 21. Lascio lo fele, e vo pei dolci pomi Promessi a me per lo verace duca: Ma fine al centro pria convien ch'i'tomi. -
- 17. (SIA COTTO, Il primo indica l'impression della flamme: l'altro dell'erdore. Inf., XV: Cotto aspetto. Vita s. Girol.: Ne punte l'uneno andare sopra le brace, che le sue piante non si euociano. Georg., IV: Flumina ... ad limum radii tepefacta coquebant. Lucan., VI: Incoctas admisso sole medullas. - IX: Quos calor adjucit, putrique incoxit arena. - Gusorro. Ariosto, XXIX, 6I. Cost gli piacque il delicato volto, Si ne direnne immantinente ghiotto.
- 18. (L) Disperro: dispregio. La. Caso retto. -Dootta: il vostro stato m'accora, a luagamente mi dorra.
- (SL) DISPOSLIA. Le motafore fisse o dispoglia non istanno insiemo: difetto aon frequente nel Nostro. Vestire fortegga, virté, è modo biblico, Psal., XXXIV, 26: Induantur... reverentia. Georg., Il, delle piante: Eaucrint silvestrem animum. An., IV: Exue mentem. Dante: E d'omi counter l'avina mostia, Bart, s. Cosc.: Dei vizi spogliati. Giambull.: Dispogliatori d'ogni compas-
  - 19. (L) QUAL; slta.
- (SL) Quat. Quanto più modesta, tanto più dogna d'alto lodatore e d'alti lodati, le lode. 20. (L) Terra: città. - Ovra: politica. - Ritrassi:
- rappresental e me stesso per imitaria. (SL) OVRA. Inf., XV: Dato t' avrei all'opera conforto. Dante sel 1300 era Guelfo; ma tala non si enrebbe dimestro qui se i tre Guelfi non avessero meritata la stime ance di lui non più guelfo. - Ritaassi,
- Dante, nel VI dell'Infarno, aveva già parlato a Cincco di Tegghiaio e del Rustiencol. 21. (L) Fria: del male. - Per 10: dal. - Centro:
- della terra. Toxu: cali. (SL) PROMESSI. Inf., I, II, X.
- (F) FELR. Jer., VIII, 14: Ci dil bere acqua di
- ficle perché peccamino al Signore. E IX, 15. [C.] Dent. 29. Radin generans fel et amaritudinem, Som.: La per-

- 22. Se lungamente l'anima conduca Le membra tue (rispose quegli allora). E se la fama tua dopo te luca;
- 23. Cortesia e valor, di', se dimora Nella nostra città, sì come suole; O se del tutto se n'è gito fuora.
- 24. Ché Guiglielmo Borsiere, il qual si duole Con noi per poco, e va là co' compagni, Assai ne eruccia con le sue parole. -
- 25. La gento nuova o i subiti guadagni, Orgoglio e dismisura han generata, Fiorenza, in te; sì cho tu già ten' piagni. -
- 26. Così gridai con la faccia levata: E i tre, che ciò inteser per risposta, Guatar l'un l'altre, come al ver si guata,

rerrità de' costumi è l'amaritudine della mente. - Poss. Frutti in genere, Apoc., XVIII. 14: Le poua desiderate dall'anima tua, si partiranno da te. [C.] Deut. 33. De pomis collism erternorum, - Tom, La meditazione del male è un cadervi col peasiero per vederae gli ef-

- fetti; e evitare di rovinarvi coa l'opera, 99 (L) Ser ossi - Ter morto (SL) CONDUCA. An., IV: Duon spiritus hos reget artus. Lucan., VI: Virentes animas, et adhuc sua mem-
- bra regentes. Petr.: Spirto gentil che quelle membra reggi. - Luca, Par., XII: Le glorie loro ingieme luca. 93. (F) Convesta. In entico comprondeva ogni interna ed esterna gentilezza. Purg., XVI: In mil paece ch' Adioe e Po rina Solea ralore e cortesia trorarsi. -VALOR, Danto Conv.: Potenza di natura, E nel XXVI del Paradiso traduce oune bossus, ogni ratore,
- 91. (L) PER POCO: da poco in qua-(SL) GUIGLIFLEO. Così anche il Bocenceio, cho in una novolla lo chieme gentile cortigiane. Per che mo-
- risse vecchissimo verso il 1300, 25. (L) La: la gente del contedo arricchita. - Praont: ducti.
- (SL) Nuova. In quosto senso i Latini: Aomo no-THE - PLANEL Book : L'abboninevole gravizia de Fio-
- (F) GUABAONI. Co'rioggi e con l'unure, così l' Ottimo. Nel Convivio cita Lucano, il quale fa le romene discordie ingenerate dalle ricebezza, la vilissima dello cose, F. il passo del Villani citato al Canto VII., L. 22. Excel., XVI, 49: Questa fu l'iniquità di Sodoma sorella tua: superbia, satollanza di pane e obbondanza. Aristotile fra le cause della sedizione none il guadarno,
  - 26. (L) Grava: come si fe al sentir dire il vero. (SL) LEVATA. Verse Firenze in atto d'ira, di
- dolore, d'amore. Guata, Æn., XI: Olli costupuere silentes, Conversique oculos inter se atque ora tenebant. L' italiano ha macriore officacia,

- Se l'altre volte si poco ti costa (Risposer tutti) il soddisfare altrui;
   Felice te, che si parli a tua posta.
- 28. Però, se campi d'esti luoghi bui, E torni a riveder le belle stelle,
  - Quando ti gioverà dicere: \* l' fui »; 20. Fa cho di noi alla gente favelle. — Indi rupper la ruota; e. a fuggirsi.
- Ale sembiaron le lor gambe snelle.

  30. Un ammen non saria potuto dirsi
  Tosto così com'ei furo spariti:
- Perch' al maestro parve di partirsi. 31. Io lo seguiva. E poco cravám iti, Che 'l suon dell' acqua n'era sì vicino
- Che, per parlar, saremmo appena uditi.

  32. Come quel fiume ch'ha proprio cammino
  Prima da monte Veso invêr levante.
- Dalla sinistra costa d'Apennino, 33. Che si chiama Acquaeheta suso, avante
- Che si chiama Acquaeneta suso, avanti Che si divalli giù nel basso letto, E a Forli di quel nome è vacante;
- (L) ALTRUI: domanda. Poeta: france.
   SGE, SGENERARE. Lodano l'ardita sincerità del Poeta, me non gliele prediccion sempre così fortunata.
   (L) Bui d'Inferno. — Dicenz: rammentare i mali redutà, ad esempio.
   (SL) Bui. Æn. VI: Loca turbida. - Loca sonta
- situ noctemque profundam. RIVERER. Stat., II: Hesdules visure polos solemque relicioum. — Goveral. Æn., I: Et have nim sueminiase juvahit. Tasso: Quando ti givered narrare altrui. Le novid vedute, e dive: in pil. Languide.
- (L) Rupper: non pit girano in tondo. Semstason: sembraros.
   (SL) Rupper. V. terz. Q. — Ale. Æn., VIII:
- Pedibut timor addidit alas.

  30. (SLi Ammer. Æa., I: Dicto citius: Ov. Met., V: Citius quam nuoc tibi facta reservo, Vive; in an ames.
- 31. (L) SAREMOS: Statl.
  32. (SL) VESO. Monteveso sopra il Gunovesc. Æn., X. (SL) Vesolus. Quivi l'Appenino comincia: le sizistra d'Appenino grande a levante a l'appenino del del del production del prod
- d'Apenaino guarda a levante, e l'acque che da manca scendose, mettono nell'Adriatico. Del Po e di Montereso, Solino, conosciuto del Nostro. 33. (I) Divazz: scenda. — Letto: pian di Koma-
- G. (i) DIVALLI; scenon. LETTO: pain di Romagra. — È vacante: perde.
  (SL) Acquachera. Soura Forli nerdo quel nome.
- e si chiama Montone dall'impoto; siccome il ficro Montone plù alto si chiame Acquecheta, nosi Flegetonte, che più su è stagno, giù precipita con rimbombo.

- Rimbomba là sovra San Benedetto Dall'Alpe, per cadere a una scesa, Ove dovria per mille esser ricetto;
- Cosi, giù d'una ripa discoscesa Trovammo risonar quell'acqua tinta, Si che 'n poc'ora avria l'orecchia offesa.
- 36. Io aveva una corda intorno cinta; E con essa pensai, alcuna volta, Prender la lonza alla pelle dipinta.
- (P) VACANTE. Frase non bella ma delle secole. Arist., Fin.: Mote racet. - Facesitas a mote geist est. Parg., V: Le ne? vecade suo direnta rano; e nella Somma, craemazione vale craezione.
  34. (de Sax: badia.
- (SL) REETTA Ci dovrebbe essere lange per monaci molti; e pochi seno. Il Resetti pensando che Arripo VII in questi loophi fi combattuto dei Guelli, spiega che da quella rape, secondo il desiderio del Poeta, sarebbero devuti precipitar milli Guelli. Troppo lagraçosamente crudelo. Ne, se Dante questo pensava, direbbe ricette.
- 35. (L) TINTA: POSTA. ORA: tempo. OFFESA: assorbida.
- (SL) Tinta. Inf., XIV. Nel VI: Acqua tinta.

  36. (L) Interno: al corpo. Alcuna: una. Alla: dalla. Dipinta: macchiata.
- (SL) DIFERTA. Inf., L Georg., III: Pictorque rolucres. Ov. Met., IV: Pictia... fresia.
- (P) Conna. Significa la mortificazione con cui Dante sperò viacere le lassuria. Luca (XII. 35): Signo i tombi vostri precinti. Som.: Il cinto denota contineuza. E significa la buonn fede per cul sporò trarre a sè i Fiorentini, e ora spera patteggiare coa la frode, si che non gil possa far male. Is., XI, T: Erit justitia cingulum tumberum ejus: et fides cinctorium remum ejuz. Alle buona fedn s'oppone la frode; della quale dien il Poeta (Inf., XI) che recide il vincolo d'amore, Di che la fede spessat si cria. Questo poi della corda è simbolo moltenlice; onde Dante (Purgatorio, VII), di Piotro d'Aragona: D'agni cater portè cinta la corda; cioè d'ogni bene. F. la note alla t. 23. S'aggiunge, che Dante, come terzierio dai Prancescani, zei Giovodi Santo avrà forse avuto indoeso quell'abito e quel cordoac, col quale meri (Pelli, pag. 79). Altri per la corda intondo la fortezza, contraria insieme e alla lussuria e alla frode. Jo., XXI, 18: Quand' eri più giocone cingeri te stesso s n' enderi dore volevi; ma quando ineecchierai, stenderai le tue mani, e altri ti cisperd e condurrà doce tu non runi. - DIPINTA, Jor., XIII, 23: Si mutare potest Æthiops pellem suom, aut pardus varietates suas; et vos poteritis benefacere cum didiceritis maken.

- Poscia cho l'ebbi tutta da me sciolta, Si come il duca m'avea comandato; Porsila a lui aggroppata e ravvolta.
- Ond'ei si volse invêr le destre late,
   E, alquante di lungi dalla spenda,
   La città ciusa in quell'alto burrate.
- La gittò giuso in quell'alto burrato.

  30. E pur convien che novità risponda
  (Dicea fra me medesmo) al nuovo cenno
- Che 'I maestro con l'occhio si seconda.—
  40. Ahi quanto cauti gli uomini esser denno
  Presso a color che non veggon pur l'opra
  Ma por entro i pensier miran col senuo?
- El disse a me: Tosto verrà di sopra Ciò ch'i'attendo, o cho 'l tuo pensier sogna;
- Tosto convien ch'al tuo viso si scuopra. 42. Sempre a quel ver ch'a faccia di menzogna, De'l'uom chiuder le labbra quant'e' puote,
- Perocchè, sanza colpa, fa vergogna: 43. Ma qui tacer non posso; e, per le note Di questa Commedia, lettor, ti giuro, S'elle non sien di lunga grazia vôte.
- 87. (L) Aconoppata: obe chi s'arrampica, s'aggrappi a' nodi.
- (L) Luvoi, perché la non desse la na masso.
   (SL) Di. Novell., LXI: Motro di lampi da Roma.
   (F) Dastrao. Sempre nel beao la mossa è a destra.
   (L) Novità: ci ha essere qualcosa di macco.
- SECONDA: eegue. SLi CENNO. Seguiva con l'occhio la corda per vedero se Geriono saliva: s getta quel seguo, perchò 'il suon dell' acqua non arrebbe lasciato intesdere ogni chiamata. Poi si conveagono alla froda i taciti canal. —
- SECONDA. ÆD., VIII: Ocudisque sequantur... mušeus. 40. (L) Pra: sol.
- (F) Viccon. Vede non solo le opere esteriori, ma l'interna volontà.
- (L) Soona: imagina in confuse. Viso: squardo.
   (D) Paccia: aspette. Fa: fa dir cose strans; ance se vere, non è ercente.
- (F) Faccia. B. Giamh. trad. del Tesora di Branetto e coctaneo di Danto: La revitade ha suelte volte faccia di managuna. Albertano, XXVIII: Sporte volte la verita ha faccia di lugia... Tol verità del dire che ti sio credula; chè oltrimenti il sarebie ripatata per bugia. En., Il: Armorum facie (apparezua).
  - 43. (L) S': cost. Non: piacciano a lungo.

- Ch'i'vidi per quell'aër grosso e scuro Venir nuotando una figura in suso, Maravigliosa ad ogni cuor sicuro;
- 45. Si como torna colui che va giuso
  Talora a selver éncora che apprapo
  - Talora a solver áncora che aggrappa O scoglio o altro che nel mare è chiuso; Che 'n su si stende, e da piè si rattrappa.
- (SL) Vôtte. Inf., XX: Se Dio ti losci, letter, prender frutto Di tua lezione. 41. (L) Sectao: ardito.
- SIa Noranno, Virgilio, di Dodalor Emerit da Arcter (E.E., Vli. Ma qui anotava nell'aria grossa, come in arqua grava. Manavioanna, Virgilio, di Proteo George, (Vi: Omnia tronsformat nese in minicula rema, figurape hervillinque ferunt, Vita Nova: Marair filianamenta tristo. Georg., I: Simulacra modis pollectio mirid.
- (F) Secuno. Gianubosi. La sicurtà è non dubitor della con che soprarvengono. Soza.: Securitas animi quies a tissore. Casa: Asientos usosini e sicuri.
- 45. (L) Acogarra: legata. Chiuso; ancoso.— Su: colle braccia. — Rattrarra: raccoglie. (SL) Chiuso. Æn., VI: Obscuris claudust con-
- (SL) CRIUSO. Æn., VI: Obscurie clausiust conrallibus umbrat. — RATTRAPPA. Vive in Toscana ruttrappire. Vottori: Braccia rattrappate.

#### ---

Bello il principio, che, faceado sentire nel verno il succoo dell'angue loutane ordenti, minera lo spusio convo e il da correre. Griginale in fine: cho, per cenno alla Frode che salga, Viprilio pet ta la corsa di cai socio cra ciator como per denotare che quel che agli oscolo ricepto, giorna a fare che i triuli, tattecha nessici al bene, con la farberia loro gli serrano. Il langeo colleguio cel tre Piercensiai, che a Banto

percuas grande con, dimetro quanto le sagunti assiciologlia il talla secuente ance qui printi grandi. Mi l'impatta le creative. Odin partir all'expeptio e qui printi all'especia della seguita della perce ancienti della seguita accorde all'abbonizzatione della perce ancienti dispette de sololici d'antica na, a giuttic succende all'abbonizzatione della perce central aggiunti di dispette de sololici d'antica l'antica della seguita della seguita della perce la dispetta della della seguita della perce botto della seguita qualifica della perce lotte della seguita qualifica della perce lotte della seguita qualifica della perce lotte della seguita percela della percela della realizativa, setto visioni, la partir, incominante hella l'enalizativa della seguita della seguita della seguita della seguita del cise sense seggiore el leggi destre e si gisistica.

### COMPARAZIONI E IMAGINI

### TOLTE DALL' IDEA DI TEMPO E DI NUMERO.

Dante come proprietà e ripoto della mente umana pone la facibi del raffentare (1); facibita potente in lai che ben sapera accoppiare Principie e fan con la mente fasse (2). Da una comparatione che in questo Canto rincontriamo concernento la misure del tempo, nen sarà discaro trascorrere per ultre somiglianti qual più qual meno efficaci.

Un ammen non saria potuto dirsi Tosto così, com' ei furo spariti. - Nè O si tosto mai, nè I si scrisse, Com'ei s'accese e arse, e cener tutto Convenue che cascando dicenisse (3). - In non acresti in tanto tratto e messo Nel fuoco il dito, in quanto io vidi 'l segno Che segne 'l Taure s fui dentro da esso (4). - In tonto in quanto nu quadret para E vala e dalla noce si dischiara. Giunto mi ridi... (5). - E si come saetta che nel segno Percuote pria che sia la corda oueto. Così corremmo nel recondo requo (6). -Quant' è dal sunto che il Zenit intitra (il solo e la luna). Infin che l'uno e l'altre da quel cinto, Cambiando l'emisperio, si dilibra; Tanto, col volto di riso dipinto, Si tocoue Beatrice (7). - E anal è il trasmutore, in nicciol varco Di tempo, in bianca donna quando 'l volto Suo ni discarchi di vergogun il carco; Tal fu negli occhi mici (8). - E funne ricoperto E l'una e l'altra ruota, e'l témo, in tanto Che più tiene un sospir la bocca aperto (9). -Pria che passin mill'unni? ch' è più corto Spazio all' eterno, ch'un mover di ciglia Al cerchio che più tardi in cielo è torto (10). - Mostrava alcun de' peccatori il dosso, E nascondera in men che non balena (11).- E come in estro, in ambra, od in cristallo Bassio rizzlende si che dal renire All'esser Intto non è intervallo... (12). -

Che del fare e del chieder tra voi due Fio primet quel che

(1) Purp., XVII. — (2) inf., XXIII. Purp., XVI: Mylin arefracións, che un fin certo, Quá e niteres, quede ce fo of corcepto; con increas quede ce fo of corcepto; consensanta Permagelico della Madrie di Gest i conferenza in cerde zue. — (2) Inf., XXII. — (6) Par., XXII. — (6) Par., XIII. — (6) Par., L. — (6) Par., XIII. — (6) Par.,

tra gli altri è più tardo (1). Non sa... quant' io mi vivazi Ma giò non fa '1 tornar mio tanto totto, Ch' i' no mi cot celer prima alla rira (2). — Tu zentirai di qua da picciol tempo Di qurl che Pralo, non ch'altri, t' agogna: E se già fosse, non sario per tempo (3). — Ma del saltre Non m' accors' io, se mon com' uom s'acc-

Ma del salire Non su'accors' io, se non com'uous s'acorge, Anzi 'l primo pensier, del suo veniro (b). — Nelto speglio In che, prima che penei, il pensier pandi (5). — Si mbilamente Che l'into suo per tempo non si sporga (6).

Nelle imagini che il Poeta sceplie, ritrovana il e missine quantità del tempo, e denotate le imanestrable, ctuti il imiti del tempo da ultimo sorvolati. Del roggiorno d'Adamo nel parallos derrestre doct he la Dalla prini cor a spuella ciè 2 secondo, Come 'l sai muita qualfa, all' era suris (7). Dell' intervallo dalli creaziono degli neglei alla caluta dico: Na giosparieria, manerando, al erusti 38 testo cone degli Angolé parte Turbe' l'angoptito di vastri elementi (8).

più generale, anche qui irroviamo ricchezza di modi e d'imagini. D' nu dubbio: Prima era scenpie, e ora è fatto doppio (9); dello splendore d'un Celesta: Sepra lo qual doppio lume s' addus (10); del raggio della grazia ne Beati: Moltiplicato in le tonto risplende (11); della virtà dell'in-

(i) Far., XXII. Il mode income as locke per equipmen dasheds or in the egal interest of step and limited of step and limited in the control of the control o

telligenza divina operante negli astri:... Suo bontate Mottiplicata per le stelle spiego, Girrando sè sorra ma unitate (1); della natura degli Angeli:... Si nitre s'ingrada In numero, che mai non fu loquela Ne concetta mortal che

toute rade (2). . Il voto non si può commutere, secondo Dante, ae la pnova offerta non sia maggiore di quella prima; ae guesta in quella, Come 'l quattro nel sei, non è raccolta (3). Domenico non domanda al papa di puter disprasare o due e tre per sci (4), cioè commutare il maggior peso col minore. Da Dio raggia la vita del pensiero altrai nell'anima contemplante, come raggia Ball' un, se si conosce, il ciuque e 'l sei (5). Nelle facceode civili, massime nel ili del pericolo, taglio Più e meglio uno che le cinque spade (6). Romeo. il povero pellegrino, richiesto di rendere conto all'ingrato re, oli assegnò sette e cinque per diece (7). E sette colte ata per grande numero indeterminato (8), coel come cento e come mille. Ercole al ladro Gliene die cento, e non senti le diece (9). Dante a simoniaci: E che altro è da roi all'idelatre, Se non ch'egli nno, e voi n'orate ceuto? (10). - Chi s'arresta un po'aotto la pioggia del fuoco, per nena, giaco poi cent' anni senza poter con la mani scuotero da sè gli ardori; i diavoli addentano i barattieri con pris di cento raffi; al sentire i falastori che un vivo viacgiava tra essi, Più fur di cruto che a'arrestarono a riguardarlo: se un falsatoro in cent' anni notesse fare sus' ancie di strada, ai metterebbe in via per misurare le undici miglia della sua bolgia, e raggiungere il reo signoro che lo indusse al peccato; il falcone senza preda discendo muovendosì per cento ruote... disslegnoso e fello (11); più

(i) Par., (i). - (ii) Par., XXIX. Apro in Puradiso il Poeta però el exempets che commedia è la sua, a dica: Non ha Firenze tauti Lapi e Binti, Quante is fatte facole per anno la pergumo si gridan quinci e quinds (Par., XXIX). E ramments l'altro. Che faute lingue ion son ora apprese A dicer sign fen Serena e 'l Rene (inl. XVI Sinone al fabro monettere: Son qui per un falte; E tu per peu ch' ulcun ultro dimenio (lut., XXX). De prate ch' s' non arrei mai credulu Che Morte tenta n'accese disfatta iint., 1111, Se s'adunane encer talta la gente Chr.,. Con quella... E l' altra... E qual forate no nembro, e qual mussa Mostrasse; d'uppunghar sarette multi Il modo drife ness bolgio sozza... (ini., XXVIII). Qual deler form er deals enodels Dr Fuldichtung ... E de Marconne e de Surdiann I mula Facerro in una focca fulfa insembre ; Tal era quaci... tinf., XXIX). Hurennu non cred'us che fante n'abbin Quante bisce egis arcu ilut., XXVI. Quante il citian..., Fede becciste... Di tente ficmes tel latta rispirudra L'ottava bolgia (inf., XXVI). Tunti spirudor ch' l' premi ch' ogni tume Che par nel ciel , quindi fecer diffuso XXI.... Un ben distributo I più posedifor faccio pin riccht Di sé, che se du pochi é pessedato (Purg., XV). - (3) Par. (6) Par., XII. - (5) Par., XV. - (6) Par., XVI. - (7) Par., XI (6) Int., Vill :... più di artir colle m' hai sicurio renduta. Inf., XXII : Per un, ch'io so, ne fare cenir selle. Le cette taste della bentia nel XIX dell'inferen rispostiscono nel XXXII del Parratario. Nel IV dell' Inferno II cantello de' savil a gianti nagani è Sette notte chiefe d'aitr mura , e per sette porte ci il entra. - (9) lad., XXV. - Alle prime percouse! E gia nessunn Le sec te leeze (list., XVIII), ... (10) list., XIX,... (11) list. XVII. Purg., XXIX: Non-eron cento tea' sont passi e mut. Quando te ripe igualmente

di cesto spiriti indono sella barchetta cell'angolo, appra di dimino coccido. Si efecti orana. Ministire in susseggieri di rine streva (I). Nel pianeta del contemplazio centa genera. La chiefficumo comatiri rei (I). Nel pianeta del contemplazio centa genera. La chiefficumo comatiri rei (I). Nel finali condere Virgilio montre a nomina a Duote tri sensusiti; più di sulle condere consista di menso collecta ciu viva per aperra la posta chiana al posti di disconti qual como piano di militi a magindra piano. Piarti viva que del rei di sulla rina di piano. Piarti controli di si di sulla rina di sulla rina di sulla rina di sulla rina di si di rindi. I sulla rei del rindi. I sulla rei sulla rindi. Si controli di si si di si d

Danto a Virgilio: Ten priego, E ripriego, che 'l priego captis mitte (3). Firenze è dazli amici perfidi fatta selva tale, che di qui o mill'auni Nello stato primaio non si rinselva (4). Se Dante atesse nella fiamma porgatrice ben mill' o ani. Non lo potrebbe fur, d' un capel, calco (5). La volontà ferma è come fuoco cho si ridirizza sempro se mille colle le terco ciolenza; il traditoro non vaol dire il spo nome a Dante se questi mille fiate gli caschi addosso a atraspardi i canelli: l'uomo assorto in un forte pensiero non a'accorge se d'interne gli suemine mille trombe. Mille disiri più che fiamma caldi (6) atringono gli occhi di Dante agli occhi di Beatrice. In una valle ovo soggiornano puchi monaci, docrio per mille escer ricetto (7); nella valle unde Scipione ebbe gloria, Anteo recava melle lion per profo (8); nelle valle ove attendono i principi neglicenti è sonrità di mille odori (9). Ulisse a' co nonzai suoi dico: Per ceuto milio Perigli siete giunti all'occidente (10). Della divina firmma di Virgilio sono allumati niù di mille (11). L'unmo saperbo vnol giudicare da lungi mille miglia Con la reduta corta d'uno spanna (12), il lume di Beatrice splende più di mille miglia : più di mille Inci appariscono a Dante nel pianeta di Giove; nel trionfo di Maria ammira migliaia di lucerne, più di mille splendori (43) accesi da un lome altissimo di cui non vodo il principio: più di mille foglie ha la rosa di Paradiso, Delle austauxe augeliche il numero.... Più che 'l doppiur degli scacchi s'immillo (14): ma nelle loro migliaia contate da Daniele, Determinato numero si cela (15). A cantare la bellezze di Paradiso se tutto le linguo do poeti anonassero of millerme del rero Non si verrio (16); al miracolo del Cristispesimo diffuso, gli altri miracoli non sono il millesimo. E perchè la commedia a' intrecci pur sempre alla Cantica, pel libro della giastinia la bonth d' un ro xoppo è segnata da I come uno, o il contrario da un' M cho significs mille. E d'un altro re: E a abre ad intender quonto è poco. La sua scrittura ficu lettere mozze (17), cho si

 contrappone alla volontà misericordiosa ounipossente A cui nos puste il fia mai esser mozzo (1).

Nel poema Al auste ha posto mano e cielo e terra (2) dovevano trovar luogo anco le lettere dell' alfabeto dasse e nude, e vestire poetica veste. Ne' principii dell' umano linguaggio I s'appellaca in terra il Sommo Bene (3). L'alfa e l'omega dello sacre carte vale anco in Dante principio ed altima perlezione: e il Sutun alegge pon è che l'alfa come titolo di principato, e uua versione di aua Maesth sotterranea. L'Angelo descrive al Poeta in fronto sette P con le puota della spada, e altri angeli, cot ventilare dell'ali, devono cancellargiiele su zu a nno a uno; e Virgilio, dono cancellato il primo e rimasterli pur sei le lettere, gli dice: Quando i P, che son rimasi Ancor nel rolto tuo, presso che stinti, Sarauno, come l'un, del tutto rasi (6), allors salirai la montagna leggiero come nave che serude a seconda. Il nome di Beatrice è compitato per B e per sce da colui che aovente paragona sè atesso s fanciallo. Nel viso umano compitando i due occhi col naso e le occhiaie, egli legge omo; e ne' dimograti, a'quali le occhiaie più fonde e più nere e più livide, vede risaltare la M. Gli apiriti amanti giustizia dispongono sè io forma da rappresentare le lettere dell' alfabeto e le parole Diligite justitiam ... qui judicatis terram. E si fanno er D, or I, er L in sue Aoure (5); poi si riposano pell'pltima lettera e s'ingialiane all'emme, che non si può veramente, non che lettera d'alfabeto, ma in più fiorito modo fregiare manto di re.

I nomi de' numeri non paiono prossici a lui che, picchiando forte, fa balzare d' ogni selce scintilla, e zampilli da ogni terreno scavando profondo. Ne si ingegni veramente poetici paventano d'apparire] prosaici; appento come la achietta innocenza ignora il falso pudore. Dante nomina donque le cose cul loro nomo proprio, e intende quasi sempre d'essere inteso quanto comporta l'ardnità delle case che dice. Egli scande nel prime cerchio che l'abisso cigne (6). Poi del cerchio primate (7) giù nel secondo; poi io sono al terzo cerchio. Di nuova pena mi convien far versi, E dar materia al veutesimo Canto (8). Ma perché piene son tutte le carte Ordite a questa Cantica seconda (9). Virgilio gli dice dapprima Io sarò primo e tu sarai secondo (10); poi quando sono al Centauro: Questi tí sta or primo ed io secondo (11). E nell'uscire d'inferno: Saltenno ou, ei primo, ed to secondo (12). E quasi sempre numerati ad uno ad uno i cerchi e le bolge (13). Ma chi

volesse abboodanza di numeri vada nel Paradiso, e senta come interco a quel prato, da cui dipende di ciole tatta la nutura, a girino lo intelligueno ampliche in forma di none cerchi, il primo rapolitamono: E queste are da su altre circocarcito, E quel del terzo, e il terzo poi del questo. Del quanta el questo prato, pei del sesso il tiquinto. Sopra se-quiesti al tertimo. Con lo cletto e il tiquinto. Sopra se-quiesti al tertimo. Con l'ottore el ricocarcito. E que del sesso di circo del sesso di circo di contra del producto del sesso del sesso di circo del sesso del sesso di circo del sesso del sesso di circo del sesso del sesso del sesso del sisso d

Quest'nno, che è Dio, altrove dicesi semplicemente quel che è primo, e la prima virtà, la prima colentà, la prima ugualità, il primo vero: e altrove: Quell' Uno e Due e Tre che sempre vive, E regna sempre in Tre e Due ed Uno (2). Adunare a lui vale nutficure; e della Trinità : Quella rira Luce che si mea Dal aut Lucente, che non si disuna Da tui ne dall' Amor che 'n lor e' intrea (3); intrearsi e internarsi gli è non gib farsi triplo, ma esacre trino. Della Trioita, parecchie volte: O trina Luce che in unica Stella Scintillando. - Tre giri Di tre celori e d'una contruenza. - In trino ed uso. - Una sostanza in tre Persone. - Tre Persone in divina natura. Ed in una mstanzia essa e l'umana (5). - E credo in tre Persone elerne; e queste Credo una essenzia si una e si trina, Che soffera congunte sunt et este (5). Abbiam visto adduare, che non è per l'appunto doppiore, usato da loi in altri acnsi (6). Incinovarsi (7) vale moltislicarsi per cinoue: e immillarsi, per mille.

Di corpo trasformato in atres corpo at che la trasformatione non è accorc compiuta, e gli disc: l'ide de più asseer' ai den sel son... Dur e nessun l'imagine percera Perres (3). D' un damato che porta in mano la testa propria: El eram dos in uno, e uno in due (3). A significare l'inceperienna del male: suocee applicite den o tre appriel, (4); e a dispingere di movere di greut manutai: Come le percerille... a una (41) a dua etr.. Il noste modo virgitano è treso li in quodii: L'acceptiura no note modo virgitano è treso li in quodii: L'acceptiura.

(i)  $10t_{r}$ , 11. - 0)  $Pat_{r}$ , 33.7. - 0;  $Pat_{r}$ , 23.7. - 0; Pa

(f) Par., XXVIII. - (h) Pat., XIV. - (h) Pat., XIII. - (k) Par., XIII. - Par., X: Guardando nel esso Fiable con l'amore Che l'ann e l'altre elernalmente spira, La prime ed Inegabile Velore. - Detl'ado Pales, che compre la sozio Modronde come spira e some fglin. 1ef., 111: La dirina Petentate, La sommo Sapienza e & p Amore. - (5) Par., XXIV. Do' girl aspellel fernare (Par., XXVIII) : Alloye. - (3) Fig., AAN', for girl suggested strainty, a call' XI del-titulerenti del Pargalorio, triporello (Par., XVII); a call' XI del-l'Inferso: fre serchattit. - (6) Inf., XIV: Doppuer to dolore. -(7) Par., IX : Guesta centesim' anno ancor c'incinque. Cant cet IV rao, sesta compagnia valo di sei persone. — (8) int., (9) Int., XXVIII. - (90) Seteso solle (Purc., XXXI) : e les., XXVIII: Quel traditor she unde pur con t'uno Gelevo acchiet, come nel disletto di Cortà co' quattro volo a quattro pieti; e se una, ad un fraite; come it destroce of une vale of one voer (Perg., 1V). (11) Ad was ad use più velte (Perg., XXIV; Par., XXXIII). Purg., XXVI: Factors: una con eng. lef., II: Ed to sel ens. lef., XI: Non pure ia ana sola parte, per Genotare più parti. Ascora più spesso l'ene e l'altre, che porrebbe più prassice (Par., XIV, XXIX, XXX). Abbiama ambe, ambr, extrambe, extrambi, intrambe, en dec, amendes (let., XXXIII., XIX, XXI. 1); bree e tret (Per., XXVIII; Sal., XVI); tatti e bre, fetti e cinque, tults e selle (Purg., XXVII, IX, XXXIII).

oneste e liete Fure iterate tre e quattro colte (1). De'sonsi simbolici dati nel poema al numero tre nofi è qui luogo a a dire. Ma seguitando de' semplici numeri: Tre ninfe, le virtà teologali, danzano dall'una parte del carro mistico; quattro dell' altra, le cardinali; il Grifone tende le als Tra la mezzana e le tre e tre liste (2) cho fanno i candelahri segnando un solco di luce; i quattro animali aimbolici aono pennuti di aei ale; Lucifero piange con aei ocehi; dieci sono le corna o aette le teste della bestia mostropaa. Una diecina sono i diavoli Malebranche (3). Nipbe è impietrita tra sette e sette suoi figlissoli spenti (4). Le lettere formanti la scritta nel pianeta di Giore com' oro in argento sono einque rolte sette vocali e consonanti (5). La bolgia do' falastori gira undici miglia, E men d'un mezzo di traverso non ei ka (6); la bolgia di sopra volge miglia rentidue (7). Ventiquattro i seniori coronali aul monte; ventipuattro le anime sante che gli appariscono dentro al sole. Trenta gran palmi e cinesi alle vede il Poeta dal collo al ventre della grande corporatura de' giganti legati; per ogni tempo che l' anima in vita ha indugiato il pentirsi no atarà in Purgatorio trenta. Cinquanta gradi è salito il solo sull'orizzonte del Purgatorio e Dante non a' era accorto, totto ne' suoi pensieri. Cinquanta mesi non saranno passati, e Dante asprà quanto pesa l'arte del ritornare dall' esilio. Al ritorno l' aiuterà un cinquecente dieci e cinque. Stazio ata nell' esitio del Purgatorio più che il quorte craterimo, cioè più di quattro cent' anni a purgarzi della tiepidezza al vero; o migliaia di lunari per la prodigalità (8), Più di cento e cent' anni ata l' aggita trasportata da Coatantino nell' estremo d' Europa; einquecent' anni e più fece dimora in Alba. La Fenice muore e poi rinasce Quando al cinquecentesimo anno appressa (9). Dalla pascita di

(i) Purg., Vil. - (i) Purg., XXIX. - (i) Diret passi in più d'un luope. I moti del ciclo misuransi dal primo mobile, Si come diece da menso e da quieto (Par., XXVII.) — (1) Purp., XII. — (5) Par., XVIII. - (6) Ini., XXX. - (7) Mills passi seminone I due Poeti e sono inntani turtavia dalla schiete manzarta, dev'e il moneuclissimo re Menfrett (Parg., III). Nel gire deve al purpa il viste della gota Ben mille passi e più ei portir altre (Purg., XXIV). Net giro del l' lavidia : Quante di qua per un migliano si conta, Tante di la eraram not ges ils (Parg., XIII). In quet dell'ire finne vicce più di messa lega con ali occhi chiusi e barcollando come somo pies di seemo o di viso. Forse semila miglia di loninno Ci ferre l'ora - (6) A dimestrare to misura del mesì egli hu erein (Par., XXX) modi varii: int., XXXIII: Berer periogie... m'eren mostrate.. pin lene pid. Per., XXVII: Diorea Qualunque cibo per qualunque buna. Parg., XXIX: Lana... nel suo mego meso, Parg., XXI: Partiest ancer le temps per celendi. Int., X : Cinquanta voile fia raccesa La foccia della iano.... Inl., XXVI: Conque polte ra ensor Le isme era di sotto della luna. Pat., XXVII: Ma prima che unaco lullo si eserni, Per la cratesma ch'é loggiù negicile. Parg., XXIV: L'aura di maggio muoresi e olexon. lef., XXIX: Degli spedali Bi Feldichiana ira 'i Inglio e 'i sellembre Parg., V: Ne, Sol calasso, necolo d'agesto. VI: A mezzo necembre Non piuspe qual abe in d'ottobre fits. - (9) tal., XXIV

Ginta a quille di Carciagnida più cinquevante cinquante voite à piuncia di hime. Dalla curi di Circo à France-neci la Petretti se ca siette malie e rand' mais a più diaprita e avere (1). Della morte di Circia del visione di Diante coronera ania mille disprise cen areanta nei (2). Il partico in ch'egit debe i troine de Dia più a contra casa a richiamatera alla mette che i restificiagne accoli corri degli reposanti. Procretta della mette che i restificiagne accoli corri degli reposanti. Procretta della mette che i restificiagne accoli corri degli reposanti. Procretta della metta della contra della metta della contra della metta della contra della co

trest talune delle locuzioni con le quali il Poeta aignifica l'eternità. Della breve immortalità del nomo parlando, egli dice Virgilio pregio etruo di Mantera, ed è riconoscente a Brunetto che gl'insegnasse come l'uom s'aterno, e sente che la vita ana a' infutura per fama in più largo apazio di tempo che non possano essere al mondo punite le perfidia de' suoi nemici. Ma poi del secolo veramente immortale parlando, dimostra il perchè la creatura ragionevolo non abbia fine, e chiama l' anima, con sostantivo degno, assolutamente l' eterne (3). L' infornale egli chiama luoge eterno, eterno prigione, eterne cerchie, aura eterno; eterno pianto, eterno delere, eterni danni; fueco eterno, eternole ardore; eterna notte, tenebre, rezza; eterna la pioggia con grandine e peve; la bufera infernale non reata mai , faticoso in eterno è il manto che aggrava gl' ipocriti; i falsatori non danno ralta in sempiterno, o il Poeta desidera che al lavoro del grattarsi l'unghia a lor... basti sternalmente (4). In quella valle nessun mai si scolea; nessuna speranza li conforta mai di minor pena nonchè di riposo. La città delorosa eterne dura: l'aria ana è senza tempo tinta; ed è ragione che senon termine si deglia Chi, per amor di cosa che non duri Eternalmenta,... si spoglia l' amore delle cose immutabili (5). Eterne le rote da' cieli , eterne le toro bellezze, eterni i raggi della vita beata: sterna la luce ovo i Beati riguardano: eterna margarita. no' anima eletta; e tutte senza fine cittadine della Roma soperna. Eterne le penne degli Angeli, i quali notano sempre le loro armonio dietro alle note degli eterni giri, ed in quella primovera sempiterna perpetualmente avernano Oranne; e i Benti vegliano in amore con perpetuo cieta, e il loro Diletto fa perpetue nozze nel ciclo e v' insempra il gieire. Egli che in ana eternità fuor di tempo s'aperse, amere elerno, in nuori amori; egli elerne spiro, elerne valore che ardendo in sè, dispiega di fuori lo eterne bellezze: egli nel eui consetto eterna si dipingo ogni cosa; egli sempiterna le rote lucenti, con sempre nuovi desiderii desiderato.

(i) Pat., Xi. — (i) Int., XXI. — (i) Purg., V: To be we peck to centus f'elevae. Il Petrocca del corpo: Il mio mortal.— (i) Int., Xi., XX. — (i) Pat., XV.





In defen a 1 petto a ambediar to conte Seponte aven di node e de retelle. INFERNO, Canto XVII Terzma 5.

# MAN WELL

Allerman St.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

10000

- constitution

-

# CANTO XVII.

#### Argomento.

Salila la fora, Virgilio tende dall'argina a parlarle: Dante per l'orio di quel sercito, orio de non a loco dal funo gladirinanti il funo condribo ni cercito di quel receito, probe de ma loco dal funo gladirinanti di funo condribo ni cercito di valla rigido. Riconosce linino all'arme del cando dipida nopra una tiassa: ma non parta con loro, come a troppo pergente araz. Torna a Virgilio, salpono in appropa a Grrino, il quale modombo per l'aria, discende all'Ottos cerchio; e, depositii, si dilegna, alegnoso dell'inolatio mon, qui le hano una porfure a son frodoloriti par' nono la disposso dell'inolatio mon, qui le hano una porfure a son frodoloriti par' nono.

Note la terrine 1 alla 9; 11; 15 alla 19; 23, 24, 25, 27, insino alla fine.

- Ecco la fiera con la coda aguzza, Cho passa i monti, e rompe mura od armi; Ecco colei che tutto il mondo appuzza. —
   Si cominciò lo mio duca a parlarmi;
- Si comincio lo mio duca a pariarmi;
   E accennollo che vonisse a proda
   Vicino al fin de' passeggiati marmi.
- E quella sozza imagine di freda Sen venne, o arrivò la testa e 7 busto; Ma 'n sulla riva non trasse la coda.

m' Erco imagine i tre m 1. (SL) Ecco. Si badi alla mossa del cominciamento

no Casti I, III, IV, VII, X, XV. — Terro. Inf., XI: Lo frode, nod rogin conclusa è mora de la carcade d'alean. Not è senta intendimenta quetes sair della rede del fande de pluvan. — Rustre. La frode del cavalon ruppe le mera di Troia (P.S., II), il dardo insidera De artico e propie l'arcai. — Achille (Efs., VII) con Pietre. Orato, dell'oro; Per medio ir statilite, El germo-

- pere amat saxa (Corm., III, 16).

  9. (L) Marm: gli argisi impietrati dall'acqua.
  (SL) Passeoolati. Come: Errata... Litora (Æa., III).

  3. (L) Amarch. Attivo.
- (F) Paosa, Virgilia colloca sulla soglio d'Infarao Gerinea. Forma tricorporis undre (Æa, VD, Dante che tra'vialenti in altru i pone I Centauri, tra's suicidi le Arpia, e quael passaggio dall' alto Inforno a Dite, Fie-

La faccia sua era faccia d'uom giusto,
 Tanto benigna avea di fuor la pelle;
 E d'un serpente tutto l'altro fusto.

gias : dagli eretici al violanti, il Minotanro: de'violenti a' fredelanti collaca Geriane; eia acrebe onel triplice corpo simbologgi lo forme varie dolla frode; sia perchè viato Gariona , Ercole veans in Italia (Æn., VIII) e fu anniverato tra i padri dell' italica niviltà: e siccom'Ercolo è simbolo della forza, così l'altro vina posto imagine della froda. Pietro, cel triplice corpo, intenda i tre modi di frodare: in parole, come aduletori, mezzani, seminatori di scisma e di scandeln; in cose, cama falsificatori, simoniaci, ipocriti, maghi; in opere, come baratticri, ladri, traditori: a queste distinzione corrisponda can quella che è nolla Somma tra dolo a frode, L'Ottimo dice che i tre corpi di Geringe erano tre fratelli, ohe l'uno lusingeva, l'altro rapiva, il terza feriva; e olò risponde alla faccia beelgma, al busto serpentiao, alla code velenosa. Dante son gli da tre corpi. Hnr. Carm., IV. 9: Averes fraudis, perché l'averizia è frodofanta; e la frode è quest compre tinte di ampidità. 4. (L) Altro: il restente.

4. (1) ALTRO: 11 research. (SL) Givero. Arisoto, della frede (XIV, ST), sempre con mono parsimonia del Nostro n quasi scolare che maestravolmania amplifica: Area piaceval viso, obito consto, Us umil volper d'ecoli, sus andar grava, Un parder at braigno e si modesta, Che parea Gabriel che discosse: Are. Era bratta e dell'orres in tutto il resto.

- Due branche avea, pilose infin l'ascelle;
   Lo dosso e 'l petto e ambedue le coste
   Dipinte avea di nodi e di rotelle.
- Con più color' sommesse e soprapposte Non fer' ma' in drappo Tartari ne Turchi, Ne fur tai tele per Aragno imposte.

7. Come talvolta stanno a riva i burchi,
Che parte sono in aequa, e parte in terra;

E come, là tra lì Tedeschi lurchi, 8. Lo bevero s'assetta a far suo guerra; Così la fiera pessima si stava Sull'orlo che, di pietra, il sabbion serra.

Palla. Hor. Epist., I, 16: Introvum turpem, specimum pelle decord.

Sergery. Gos., 111, 1: Il sergente più auturi di tutti più aimonti della terro. La frode ispira su più attidi desti più aimonti della terro. La frode ispira su più a dibetia, ha forma di giuntita: poi vinea agl'ingunoi. Il violeno: e ha cola aguza, perchè acato al malo si il retroleno: e ha cola aguza, perchè acato al malo si il redolante; ha herache pelone, perchè cosa bestiala di frode i! nodi figuraco gl'intrighi; le rotello, i raggiri. S. 6.3 lurra, pur aille.

(S.L.) Pilosa, Acco in press. — INTIN. Pargatorio, XXXII: Innin le piante. — Nont. Virgilio poso cel seo Infarco colore quidu. . , front innexa elienti. Ornito, d'un leguleio: Cicutar Nodosi talular contum (Sat., II, 3). — ROTELLE, Arios: Destrier... tutto sparso di macchie e di retella.

6. (L) IMPOSTE: su telaio.

(SL) ARAONE. Ov. Mot., VI., o Purg., XII. Bentorna l'imagine delle tele a significare i transati inganati, le orative iosidie, le tessue frodi. E ben torname le sommosse, il foade, e le sovrapposte, il ricamo, a desotare la doppiezza del freololecto.
7. (b) Lracue; divoratori immosdi.

SL Lenon. Tacio die i Germani debit semo coloque. In kinio morem vita glebrico. Bueta cocano forvano ai cesto Tedenchi, i quali mandati de Manfredi a soccero de Firenzatili Uscii, forro da questi, pel lore dal, empiuti di cilo o di vizo, o commessi e menta certa. Pere seccana apl'imperatori tolcobati, i quali volcenzo tenere l'italia o cen la soccervera e non stravano, come sodi deria, siq una la D. Di qui si vodo come sola meccalità lo moreme e ai roccor l'armi stracora sola meccalità lo moreme e ai roccor l'armi stracora sola meccalità lo moreme e ai roccor l'armi strales. Il perpor. Catero. — Grazza colle codi per

 Baveno: Cantoro. — Guerra: com secon intorbida l'onda o piglia i pescl. — Orlo: orlo che, essendo di pietra, serre il sabbioce.
 (SL) Baveno. Cesi anco la prosa antica. Questa

GLI DEFERO. COM amos in press matter. Questin guerra attesta Pietro. Io oon n'estro mallevador. — Penniza. Frase della Genesi. — Onto. Il cerchio de' violenti era ciato d'no orio di piotra: so no, Dante oon zarebbe potuto socadere illoso delle finzimi cadenti.  Nel vano tutta sua ceda guizzava, Torcondo in su la venenosa forca, Che, a guisa di scorpion, la punta armava.
 Lo duca disso: — Or convien che si torca

La nostra via un poco, infino a quella Bestia malvagia che colà si corca. — 11. Però seendemmo alla destra mammella;

E dieci passi femmo in sullo stremo, Per ben cessar la rena e la fiammella. 12. E quando noi a lei venuti semo, Poco più oltre veggio in sulla rena

Gente seder, propinqua al luogo scemo.

13. Quívi 'l maestro: — Acciocchè tutta piena
Esperienza d'esto giron porti,
Mi disse, va, o vedi la lor mena.

 Li tuoi ragionamenti sien là corti.
 Mentre che torni, parlerò con questa, Che no conceda l'auol omeri forti. —
 Così ancor su per la strema testa Di quel settimo cerchio, tutto solo Andal, ovo sedea la gente mesta.

 (L) Vano...: non le transe a riva. — Forca: coda biforcuta. — Can. Caso retto.
 (SL) Sconron. Purg., 1X: Freddo animale Che

con la coda percuote la gente.

(F) Varo. Significa la vanità e instabilità della frode. — Fonca. Pierio Valerinao: Miele ha sulla boca, occuito l'aculto sella coda. Cost gli somini che con lin-

gue blandiscono, di soppiotto feriscono.

11. (L) Mammella: parte. — Cresar: cantar. S'avantano alcuni passi sull'orio per più allotacorrii dalla fiamma e dalla rena necesa com'esca let XV.

fiamma e dalla rene accesa com' esca. Inf. XIV. (SL) Mamerlla. Inf., XII: Detra poppa. — Cessan, Nel convivio. Novellino: - Cessar briga a cotoro ed a me. Dino, pag. 40.

(F) DESTRA. Fio qui avavan sempre svoltato a sioistra: ora scodono a destra pur per aodare a obi agevoli loro il viaggio. Poi, per iscendere la via dell'Ioferno, ripigiloso sempre da manea.

(L) Scrno: all'orio, al vano.
 (F) Scrno. Gli usuroi staneo ultimi de'violenti,
 coetigui alla frode.
 (L) MENA: il dimenarsi che fanno.

(SL) Piena. Som: Hobere pleniorem notition. — Mana. Inf., XXIV: serpenti... di si diversa mena... Rammenta acco l'origioo di agnen, da ago.

14. (L) Mantan: fin. — Questa: fiera. 15. (L) Testa: orio.

(F) Solo. L'usura è vizio pit moderno che antico. E gli usurai italiani, odictissimi in Francia, forne perché stranieri e perché impacciavano le faccende de-

- Per gli occhi fuori scoppiava lor duolo:
   Di qua di là soccorrén con le mani
   Quando a' vapori, e quando al caldo suolo.
- Non altrimenti fan di state i cani
   Or col ceffo, or col piè, quando son morsi
   O da pulci o da mosche o da tafani.
- Poi che nel viso a certi gli occhi porsi, Ne' quali il doloroso fuoco casca,
- Non ne conobbi alcun: ma i' m'accorsi 19. Che dal collo a ciascun pendea una tasca Ch'avea certo colore e certo segno;
- Ch' avea certo colore e certo segno; E quindi par che 'l loro occhio si pasca. 20. E, com' io riguardando tra lor vegno,
- In una borsa gialla vidi azzurro, Che di lione avea faccia e contegno.
- gli usurai del paese (de'quali erano famosi que'di Cahors), li disencciò re Filippo.
- 16. (L) MANI, scotendo la fismura cadente, smovendo il sucio.
- (SL) Soccoanim. Petr.: Soccorri alla mia guerra.

  17. (SL) CANI. Arion, X: Simil battaglia fa la motor audace Contra? mastin nel policerom oposto. O missa dimenti o nel sempra. L'una di micha e Palto.

mese dinanzi o nel seguace, L'uno di spiche e l'altro pien di mosto: Negli occhi il punge e nel grifo mordica; Vologdi interno, e gli sta sempre accesto. E quel, morfa spesso il dente asciutto: Ma un tratto che gli arrivi, appaga il tutto. Erideote, ma lungo. 18. (SLI Pouss. Altrove dicei inviere, gettare, fecare,

porgret Verchine o jih settle derever de general-neuering porgret Verchine o jih settle derever de general per nen tatti feltit. Petr. Ore gir osel general person Belland, 1, 51: Perrjeres risons. Tengene il vito basicine o guardare la tanez; ins per decotare la lor cupitania perchè Dante veglia mostrare di nen aver mai avanicommercie con tale geniz; sia perchè, come gii avani-La trouscente vita che i pri suzzi. Ad opri concernar, con gii fa branii (Ed., VIII).— Casci, coi smoon dipiage

e pesa.

(F) Froco. Ezech., XXII, 27, 31: I principi suoi,

avari... in fuoco d'ira gli commond. 19. (L) QUINDI: di questa vista.

(SL) Tasca. Pei la chiama sacchetto: noe dice se pieno; farsa, a pita scherno e tormento, megilo è fario vueto. — Pasca. Æm., I: Anissuum picturus puscir inauxi. George, II: Anissuum., pascat prospectus insuem. Eccl. IV, 8: Nº si saziai l'occlui mue di richetzas.

(F) Seono. La tasca portava l'arma del casata: ingeguoto per dar a conoscere que dannati secas lungo discorso, e per portava in Inferno los chercos della sudicia achilta. Firenmala: Mi levai la fasca dalla spatia. — Pasca. Luc., XII, 34: Or'è il vostro tesoro, ini è il corre castro.

90. (L) Corregne: atto.

- Poi, procedendo di mio sguardo il curro, Vidine un'altra come sangue rossa, Mostrare un'oca bianca più che burro.
- 22. E un, che d'una scross azzurra e grossa Segnato avea lo suo sacchetto bianco, Mi disse: — Che sai tu in questa sossa?
- Or te ne va. E, perchè se' vivo anco, Sappi che I mio vicin Vitaliano
- Sederà qui dal mio sinistro fianco. 24. Con questi Fiorentin' son, Padovano. Spesse finte m'intronan gli orecchi,
- Gridando: « Vegna il cavalier sovrano 25. Che recherà la tasca co' tre becchi! » —
- Quindi storse la bocca, e di fuor trasse La lingua, come buo che 'l naso lecchi. 26. E io, temendo no 'l più star crucciasse
  - Lui che di poco star m'avea ammonito, Tornámi indietro dall'anime lasse.
- (SL) CONTRODO. Inf., IX: Membra femminili arrino e atta. Arme de'Gianfigliazzi fiarentini. 21. (L) Cunno: cocchin o corso.
- (SL) Cunno. S'usava anco la proza. L'oca è arme degli Ubriachi, nobili di Firenze, usural (Malespini). 99. (L) Gnosa: pregna.
- SLè Scaora. Degli Scrovigni. D' nna Scrovigni aarrasi sel 1305 innamorato in Padova Dante: fama forse modace. Fat. Tr de no no se ad suuraio, od dananta. Simile alla donanda di Caronte, di Flegias, dri disvoli. Lo conoce vivo all'andar libero fra'tormenti. Possa. Inc., XXIII. 41.
  - 93. (L) Vicus: concittadino.
- (SL) Vicix. Petr.: Piangu Pistoja e i cistadin persersi Che perdus hauno si dolor vicino ida vicini. — Vitaliano. Dei Deute, di Padova. — Sinistro. Dunque più rea.
- (F) Sazeni. Azon: Perché seggono in Inferno? La capion può essere che sedevano anche eirendo e guadagmando aziozi.
- 94. (L) Sovaano: usuraio.
- SE SOTRANO. Inf., XXII: Barntier fu nou piccio san soressan. Giovanni Bainamate foncation, ancor vivo nei 1300, che poi mori porerissimo. Aveva per insegna in campo giallo tre hecchi nori: « l'atta che seque, è la ingergie dell'iovantini meral, ed a appropriato alla vilta di tale poccato. 325. (§) Soranza: In., LVII, 4: Super quem hasitis?
- 25. (F) Stooke. In., LVII, 4; Super quem lunista? Super quem dilatantis os, et ejecistis linguans? 26. (L) No'L: che il mio star il più a lungo non crucciasse Virgilio.
- (SL) Lassz. Fessus in Virgilio ha semo di delore: Quem fezzis finom rebus ferat (Æn., III).

- Trovai lo duca mio ch'era salito
   Già sulla groppa del fiero animale;
   E disse a me: Or sie forte e ardito.
- Omai si scende per sì fatte scale.
   Monta dinnanzi; ch'i' voglio esser mezzo,
   Si cho la coda non possa far male. —
- Qual è colui ch'ha si presso 'l riprezzo Della quartana, ch'ha già l'unghie smorte, E trema tutto, pur guardando il rezzo;

30. Tal divenn' io alle parole pôrte:

Ma vergogna mi fêr' le suo minacce,

- Che, innanzi a buon signor, fa servo forte.

  31. I' m'assettai in su quelle spallacce:
  Si volli dir (ma la voce non venne
- Com'i'credetti): Fa che tu m'abbracce.—

  32. Ma esso, ch'altra volta mi sovvenne

  Ad altro forte, tosto ch'io montai.
- Con le braccia m'avvinse e mi sostenne.

  33. E disse: Gerion, muoviti omai.

  Le ruote larghe, e lo scender sia poco:
  Pensa la nuova soma che tu hai.
  - 97. (L) Six: sii.
  - (F) FORTE. Reg., 11, X, 12: Esto rir fort's.
- (SL) SCALE. Gerione, Anten (Inf., XXXI); Lucifero (Inf., XXXIV).— MEZZO. Æn., VI: Median... two-Hune kabet. Machiav.: I popoli mezzi fra luro e i Cartaginesi.
  - (F) Mrzzo. Tra l'usens e la frodo si pone 1:
- 99. (L) Reparato: brivido. Razzo: non vorrebbescir dal solo, e al pur voder l'ombra trema.
- (SL) Ripaezzo, Vit. 10. Padri: Sentire ribrezzo di febbre. Petr.: Qual ha gist i nervi a i potsi e i penner cari. Osi domestica febbre assalir deve; più languido.
- 36. (L) Pdara: dotte. Car: la qual vergogna decoraggio.
  (SL) Missacce. Non sempro ostilo. Missa i Lutini.
  le voci con che il bifoleo stimola i hovi al lavoro. —
- SERVO. Similitudiae di padeoac con servo è nel Cant-XXIX dell'Inferno. 31. (SL) Stallacca. Virgilio, di Cerbero: Issumosiferpo (Em., VL) — VENNE, Æn., XII: Nec von os-
- 16736 (Ed., VI) VENE, 252., All: Nee est dererba aspunctor. - VI: Inceptus classor frustratur himtes. - II, III, IV e XII: Fox foucides hasit, 32. (b) Altro roots: difficile pages.
- (F) FORTE. Così diciamo qui sta il forte. Lo soc corse dall'averziat: a dalla frode a lessos due muli ciinfestarona la politica a il costume di Roma e d'Itali: Greg., Mor., XXXI: É figliante dell'everziat la frod.
- 33. (L) Peco: scendi lente s a chiocciola per as: iscustere troppo il vivo.

In dietro in dietro, sì quindi si tolse: E poi ch'al tutto si senti a giuoco, 35. Là 'v' era 'l petto, la coda rivolse;

34. Come la navicella esce di loco

- E quella, tesa, come anguilla mosse; E con le branche l'aere a sè raccolse. 36. Mazzior paura non credo che fosse
- Quando Fetonte abhandenò gli freni, (Perehè I ciel, come pare ancor, si cosse);
- Nò quando Icaro misero le reni Senti spennar per la scaldata cera (Gridando il padre a lui: « Mala via tieni »);
- 38. Che fu la mia, quando vidi ch'i'era Nell'aër d'ogni parte, e vidi spenta
- Ogni veduta, fuor che della fiera.

  30. Ella sen va nuotando lenta lenta:
  Ruota, e discende; ma non me n'accorgo;
  Se non ch'al viso o di sotto mi venta.

(SL) RUTE. Come sogliona gli uccolli specialmente di rupina. Conv.: Meglio sarebbe, roi, come rondine, rolore basso, che, come nibbio, altissime rote fore sopra cone viliazione.

- 31. (Li Gircon: a tire, da poter muovere libere, Sila Navicella. Rammenta i burehi della ternina 7. — A oproca. Videre a giusco, anta la Crasora, degli uccelli di rapina quando si spaziano lasciati liberi dal carciatore. Il francese eroir beus jeu; a l'italiano fer giusco, di costa che toria comodo.
- 35. (L) ANDUILLA: como nuotando.
  (SL) TESA. Como fa l'necello dell'ala.
- 36. (Li Fossa: in Fetente.— Farm; del carre solare.

   Pancat: onde. Panu: apparisce nella via lattea.

   Cossa: brucio.
- Sl à Poise a Febota. Molo latino. Bec., II Duas une Golstes terebat, Ner sper libertatis crest. An., II: Art sdi jum potrire percentus au finites aodi teled percentinust. — Parxi. Or. Net., III: Mente inopa, gelda formalitat bera rousiis. Semits: [e-funte] lastone i freni, gli quali poi ch'e' curalli sestiro giacere nel anuno dosso prescoro paga:
  - 37. (L) GRIDANDO: Ald, are. Padae: Dedalo, (Sl.) Misero, II verso suona cajuta. — Reni, Ov. Mel., VIII: Medii ederatas, pennarson cincula, ce-
  - rus, Oxid. Art. Am., II: Telescripet cere; nudes quatit ille Incertes.

    35. (L) Mia: paura. — Stenta: altro non vidi.
  - Sla Vini spenta onni veneta. Rammenta le tenchet rischili.
  - 39. (L) VENTA: pel moto dell'asimale sente vento al viso, pel moto dello scendere lo sente sotto.

 I' sentía già dalla man destra il gorgo Far sotto noi un orribile stroscio; Perchè, con gli occhi, in giù la testa sporgo.
 Allor fu'jo più timido allo scoscio;

Però ch' l' vidi fuochi, e sentii pianti, Ond' io, tremando, tutto mi raccoscio. 42. E vidi noi (che no 'l vedea davanti).

Lo scendere e 'l girar per li gran mali Che s'appressavan da diversi canti. 53. Come 'l falcon ch' è stato assai sull'ali.

Come 'l falcon ch'è stato assai sull'ali,
 Che, sanza veder logoro o uccello,
 Fa dire al falconiere: « Oimè tu cali! »;

 Discende lasso, onde si muove snello Per cento ruote, e da lungi si pone Dal suo maestro, disdegnoso e fello;

40. (L) Gonoo: di Floretonte.

(SL) DENTRA. Screete dal margine destro: il flumo dunque restava a sinistra. Per nverlo ora a destra, covien che le roto che fa Goriona secudendo si tengano vicina al flume. — Sconco. Passa da sentia a sporpo; como alle terrine 20 e 21 da regno a vicia. Passaggi frequenti in Virgilio.

41. (L) Scoscio: per guardar giù s'ara piegato, quasi acoscinto.

SL<sub>2</sub> Raccosco. Il Varano, duro ma forte, asati volte, imitatore delle estrinseche forme dello stile di Dante: Su l'onde in rotofor 'circoli strette Fissai, ritori, chiusi le pupille Da un improvriso error vinte a ristrette.

49: (L) Girar: dal soono appressantesi soativa di scendere, dal variare dal suono sentiva di girare coa larghe ruote. (SL) APPRESSAVAN. Inf., VIII, t. 23. — GIRAR.

Arios: Ore dopo un girarsi di gran tando, Con Rugger seco il grande augel disesse.

48. (L) Sull'ALI: In alto, — Locono: di enoio o di

penne per richiamar il falcono o dirizzarlo alla preda.

— Call: senza preda.

44. (Li Frillo: perchè senza proda.

(SL) Marstro. Francese: Moitre. — Frilo. Par., IV; Petr., Tr. d'Am.: of m'amunte più turbata e Così ne pose al fondo Gerione,
 A piede a piè della stagliata rocca;

E, discarcate le nostre persone, Si dileguò, come da corda cocca.

45. (L) A PIEDE A PIÈ: per l'appunte a piè. — Sta-GLATA: si ritta che pureva stagliata. — Coca: saetta. (SL) A PIEDE A PIÈ. Come a lato a lato, e simili. — Stagliata. Æm., Vill: Stabat conta silea proccisie

— STACLIATA. Æm., VIII: Stabet oesta silee proceise undigne aexis, Spebmon derso insurpers, oltissima vins, Dirarusus nisidi donus apportuna volucrusi. — Cocca. Æm., VII: Arundo per istrale. Georg., IV: Nervo pulsante sagittæ.

Nel casto precedente la comparazione del ramone dell'ingene quello dello spi cell'arine, el ed sindi challa locati al namissare che s'agrargio alla faze, sono più locati al namissare che s'agrargio alla faze, sono più prime dell'arquistetta. Na abbiano dei sono che spisrate casto, erutivo; d'i care se di Fetonte; ma segnatana casto, erutivo; d'i care se di Fetonte; ma segnatana casto di care dellos State cena generare sublea conpità voltro al care dellos State cena generare subresono d'au carettiere teolero. Oli prer più molte che altreve la similitedimi anone a beller accasta date toda d'aracce no poi d'italogisti di a sempre a someri e; ano. Aracce riterna nel Purgicario, i rivola risma di Propuella di Carina in Producti la sarcivollo. Il herro repessal la Vennia in Producti la sarcivollo. Il herro

La pittera della Freis è più accuratamente lunga che in Dante non esquino, come privalio a tutto il restante dell' Inférno, che è regne di frode. Anche qui nouve confessione di paren dalla bocca dell' some animonte anti doppia, e innanzi il montare in groppa al montre, e alto secodere il quade è dipinto in masiera da fere di questo Canto umo de più originali, anocreda certa invettire, mode notate percale certa invettire.

fatto forte dalla voco del signoro; la febbre, il sangue;

I cani, il bue, il castoro, il falco, l'anguilla,

Si dominderà perebè Geriono nalga aggrappato alla fune, egli che poteva per l'aria asotare. Dicel risposte potrebbersi dare, ingegnose più l'una che l'altra. Io lascio questo indovinello al lattori.

### LA PENA DEL FUOCO.

Giova ritornare sull' ordine delle nene qual' è ragionato da Dante, di che già su detto nell' undecimo Canto. Le Somma (1), con l'usata profondità ed esattezza, viene distingoendo le colpe secondo gli oggetti o' quali esae tendono, accondo che riguardano più specialmente lo apirito o la materia, accondo le cagioni che le muovono, secondo le persone contro le quali si pecca, secondo la gravità cho le rende più o meno remissibili , secondo il commettere alcan etto o l'ometterio, accondo l'eccesso o il difetto degli atti, secondo le circostanze, secondo il procedimento: poi cerca come e in quanto aiano le colne connesse fra loro, se pari di gravità o no; se questa aia da misurarsi secondo la condizione di chi pecca, o secondo la quentità del nocamento cho reca. Nella Somma atessa è la distinzione principale de'peccati, contro Dio, sè, i prossimi ; cho è altresì in Isidoro (2). Nell' assegnare a'pecosti gravità diversa, Tommaso nota, come, seguendo l'errore degli Stoici, e forse interpretando male un passo di Jacopo, certi Eretici facessero pari a tutti i danoati le pene. Dante le viene variando secondo la gualità e guantità della colpa. come nuó umana racione e fantazia; ma non cià cho in altre visioni non si rincontrino annolizii forse niù convenevolmente appropriati. Ne è maraviglia che le poesia non ritrovi proporzioni giuste tra il fallo o la pena, se non le rinviene irreprensibili neppure la scienza politica e la filosofica: o molto ci sarebbe da dire appra quel passo di Tommaso, ove oppusto alto triplice distinzione delle relazioni dell' nomo applicando l' altro notissima delle virto, dice : Le rirtà teologiche ordinano l'uomo rispetto e Dio. temperanza e fortezza rispetto o sè etesso, giustizio a' prosessi. Oquan vedo che la giustizia comprende le relezioni verso Dio o verso sè, e che da quelle verso i prossimi non possono essere escluse le fortezza e la tempe-

Ma per seguire le consonanze del pensiero di Dante

con quello di S. Tommaso leggansi i luoghi seguenti: Pecca contro Dio l'eretico e il sacrilego e il bestemmiatore...,

(f) f, S, 72, 73, - (b) De summe bono.

Percane contro sè il poloso, il lascino e il prodico... Contro il prossimo, il ladro e l' amicida... L'uomo è naturalmente animale politica e sociale (1). Chi perca nel prossimo, pecca e in Dio e in sè medesimo,, (2). In ananto l'ordine rispetto a Dio inchinde bani ordine umono, il percare contre Dio è comune a ogni pecento; ma in quanto l'ordine rissetto a Dio sorrasta alle relazioni dell'uomo con sè e col prossimo, il peccato contro Dio è uno speciale genere di neccata

Sempre i precati contro Dio sono più gravi.... Bestemmiare è dir contumetia o parola di eprenjo in invinzia del Creatore... Il none di bestemmia importa una certa negazione (3) di bontà eccellente, o principalmente dello dirina (4)... La bestemmio deroga alla bautà diring e con l'opinione o con lo volontà delesionte; può essere bestemmio del cuore (5) e bestemmio del labbro... La bestemmto che decona olla bautà dicina non solo avanto alla verità dell'intelletto ma onche quanto alla gravità della volontà detestante, e che impedisce al passibile l'onore dirino, è bestemmia compinta... La bestemmia deropa alla corità, Con opest'ultima sentenza il gran pensatore vuoli farci accorti che i rincoli delle anime singole coll'invisibile sono insieme vincoli sociali, e che l'idea religiosa non può dalle civile mai essero separata. E però forso Dante sceglie per tipo de bestemmiatori Capaneo, il guerriero. assediatore di Tebe, il ministro di fraterna guerra.

A questo Canto ho serbato appuoto il parlare della pena del fuoco che quettro Conti prende, acciocche aia più chiara l'intenziono del Poeta, nella varia intenzità d'essa pena. La sentenza evangelica del fuoco eterno (6) il Demasceno dichiara così: fuoco non materiale; ma quole, Dio sa (7). E la Somma: Il fooco è massimamente affittiro per ciò che abbanda in rirtà attiva; e però col nome

(I) Arist. Pet., 1. - (2) Ecce II medo : acere la se man ciolenia. (3) Inf., XI: For forse nella Dellade, Col ruce nepaudo e benienmiande quelle. - (6) 141: E spregiando natura e ena bentade. -(6) Ivi. Col coor negando e bestemmiando. - (6) Matth., XXV, #1-- (7) Dam., de ori. fid.; Aug., Gen., I, Xil. Force così Inte quel 41 Globbe . Decorabit cam ignis qui non succenditur (XX, 26). de faces implicates aque acisaves to sin eventure (1). Gregorie: Dué si di faces dell'German, en son in su madicrezioli i pecenturi; che rimentoleso, quanto san colque risporti dell'archive dell'archive dell'archive sin colque i pecesario, pare il priprio face sotte come materiali che sant maltre a correr, condi maltre come i maltipoli colsi attenuara dell'archive si dell'archive si dell'archive di accusara con la come dell'archive si dell'archive di accusara suttati ano punti di finco prechi fattinoi piarerero si di generatori di Dic. Licolore e fattinatto dei Capisco beateminatto estito il marci di Tech-Spoot appre Giometri).

I violenti cource Dis sono aspini, per riceverre tatta senar riquero la finame, e ferrai si riqueritori in alto la potenza che offerera, immobili, quasi da lei cuestimo fininissi: i violenzi ili astavire, correndo, per demotrar l'impiettesi delle giacolii veglie, na nel coron schermendosi alpuanto dell'incendio piorenze: i violenti ni reposimo per susre, che offecolono insieme Dio e la natora, e l'arre, delle quali due crestiure di Do abussona i nerima ignista, a ne stamon ransicchitati in sh.per significare la greetenza soperesa stel-l'arren quartici, as a prostoto col progrem meno passio dall'arren di Parron quartici, as a prostoto col progrem meno passio dall'arren carriori, ara prostoto col progrem meno passio dall'

finman e coll'siont delle mani per para far prova si rinfrescarsi, hanno tormento men daro del bestramistori di Dio. E stamo più hasso degli altri, perchi l'assur è cosa vile, e più confinate alla frode puntia nelle lodgie di sotto; laddre la bestemmia ha più del violeto, e però he lodata adla sanguisona selra del suicidi. Dell'acquisto usurario dice Aristolle che est suazione

præter naturem (1); e la Somma, ragionando dell' usura, eccettas dal bissimo di essa solo quel frotto che serve a compensare il danno che il prestatore avesse dal motuo a patire (2). Se non che i moderni teologi ed economisti consentono che per compenso del danno abbiasi eziondio s computare quel tanto che il prestatore potrebbe ritrarre di frutto dal suo danaro s' egli medesimo l'adoprasse; del quale frutto privandosi nel mutoo, egli viene a ricevere danno vero, quasi come di somma perduta. Ma sola la coscienza può essere giodice di casi tali; nè hasta la lontana possibilità del guadagno per farsi titolo al pro del dauaro, ms richiedesi che il prestatore abbia forza e d'industria e di volonzà da poter rendere il danaro frattuoso operandolo. Di qui consegue che gli oziosi , per poco di censo che piglino, sono usursi e peccano di comunismo tanto più reo, quanto più mascherato.

(1) Sep., 97. — (3) filel., iV. Inf., XII:.... Si scrife Del songne più che sua colpu sortille. Inf., iX: E i monimenti son più e men coldi.

(i) Pol., L - (i) S, S, 7h; e S, S, Lift: L'vennois incre di quelle che deveni dare grabuite.

### CANTO XVIII.

#### Argomento.

Samon all'ottore cerchio, diviso in fant, e un ciacum fano un ponte; i font girons to toute, l'uno inciduné l'attor, come i les griend de vicinit; al che la decima bolgia è la nora major di lutte. Nel success della decima, cia di lutte, s'agre il pozzo che impaga le traditari. La dela bolgia con la lordatori i dela prima i colattori di develo proprieta bibblime o per altrai. Proi seczani travano un Biologenez; lea schittori, a proprieta bibblime come lissone. La chattori di menti i rincustrano coi encesa, quanti per fatte prima bibblime, travani Gimona. La chattori i in tercania delle frantate che pigliano. Nell'altra bolgia gli adulatori, judici in terca.

Nota le terzioe 1 alla 6; 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 27, 28, 31, 32; 35 alla 40; 42, 43, 44.

- Luogo è in inferno, detto Malebolge, Tutto di pietra, e di color ferrigno, Come la cerchia che d'intorno il volge.
- Nel dritto mezzo del campo maligno Vaneggia un pozzo assai largo e profondo, Di cui suo luogo conterà l'ordigno.
- Quel cinghio che rimane, adunque, è tondo,
   Tra 'l pozzo e il piè dell'ulla ripa dura;
   E ha distinto in dieci valli il fondo.
- Quale, dove per guardia delle mura Più e più fossi cingon li castelli. La parte dov'e' son, rende figura;
- Tale imagino quivi facean quelli;
   E come a tai fortezze, da'lor sogli
   Alla ripa di fuor, son ponticelli;
- Cosi da îmo della roccia scogli
   Movén, che ricidean gli argini e i fossi,
   Infino al pozzo che i tronca e raccògli.
- 1. (i) L. L. cenema: Il mure di masso dal quale dicesso per l'aria. la voice il pirin interno.

  Si Mazzanoz i linevol chiameri poi Malchenocho, Belgia merce simile a biancie; posi dialera
  leopo, Carl una dell'universo tatto insecen dist, VIII,
  deven piccipio il relatarei di di diginazi non indore
  idal, Xia. Fizzanoso, Virglio, di Carnatei Perrugimen, cyando. Ferregiae Eusonolium Intelmi (Eds., VIII,
   Canena. Cerebia discrenati le mera di Firenzo. 
  Vento. Come girera, è attivi e neutra assoluto.
- Q. (A. Nal: nel bel mozzo. Vargouat: « aprevuoto. Converna: dirè a luogo suo como à fatto. (SL: Dimtro: savva senso di proprio, per l'appusto. Maltono. lof., VII: Moligne piagge. Il pozzo è como lo sodo dei dioci fossi; sentina d'Inferso. Vargo-

oza. V. la terrina 25.

3. (L) t 1 il terreso che cinge il posso e la roc-

- cia a perpendicolo è tondo e diviso da dicel argini, sopra ciascuno de'quali no ponte. (SL) Desci. Georg., IV: Novice Styre interfusa
- overcet.

  4. (L) Quale: qual figura presenta la parte dove sono
  (fossi che cingono il castello.
- i torsi ene cingono il castetto.

  (SL) Fsoura. Coox.: Tutto cuopre la neve e rende
  una figura in ogni parte, sicchè d'alcuno sentiero vestigio non si vede.
  - (L) Quelli: argini. Sogli: soglio.
     (SL) Souli. Vive in Corsica.
- 6. (L) Movin: dal fondo, dal piè del masso si partono scogli che quasi ponti accavalcian la b-ige e le tagliano a traverso, e metteno al pozzo il qual pare li tronchi e raccolga.
- (SL) Movin. Inf., XXIII: Un sasso che dalla gran cerchia Si muore e varca tutti i vallon' feri. Rammenta

- In questo luogo, dalla schiena scossi
   Di Gerion, trovammoci; e 7 poeta
   Tenne a sinistra, e io dictro mi mossi.
- Alla man destra vidi nuova pieta, Nuovi tormenti, e nuovi frustatori, Di che la prima bolgia era repleta.
- Nel fondo erano ignudi i peccatori:
   Dal mezzo in qua ci venian verso 'l volto;
   Di là con noi, ma con passi maggiori:
- Come i Roman', per l'escreito molto,
   L'anno del giubbileo, su per lo ponte
- L'anno del giubbileo, su per lo ponte Hanno, a passar la gente, modo tolto; 11. Che dall'un lato tutti hanno la fronte
- Verso 'l Castello, e vanno a Santo Pietro, Dall'altra sponda vanno verso 'l monte.

- Di qua, di là, su per lo sasso tetro, Vidi dimon' cornuti, con gran ferze, Che li battean crudcimente di retro.
- Ahi come facén lor levar le berzo
   Alle prime percesse! E già nessuno
   Le seconde aspettava nè le terzo.
- Mentr' io andava, gli occhi miei in uno Furo scontrati; ed io si tosto dissi:

   Già di veder costui non son digiuno.
- Perciò, a figurarlo, gli occhi affissi:
   E 'l dolce duca meco si ristette,
- E assenti che alquanto indictro gissi.

  16. E quel frustato celar si credette

  Bassaudo 'l viso: ma poco gli valse;

  Ch'io dissi: Tu che l'occhio a terra gette,

la potente cridenta di qual di Virgilio: Refugilione di titter templam e En, III). — Tonca. Æn, Vo Secti. Conca. Æn, Vo Secti. Conca. Æn, Vo Secti. Conca. Æn, Vo Secti. Conca di una rota raccoplie i rappi e quani il tranca. I con i posti tutti pendoso varso il potro, cado gli arrigi vanno temnado in alterna. — Racciota. Accide per eccepilio (Purg., XIV, t. 2), s cile, anco nella presamitca per copilio.

7. (SL) Scoret. Esprime il dispetto con cui li posò. Æn., X: Excussus curru.

A.A., A.: Excusus curru.

(F) Sinistra. Solita direzione do'diso Poeti; perchè scendon sempre a tormenti e reità maggiori. I frodatori stanno chiusi in bolge, come rei di più chiuso

delitto.

8. (L) Piźra: delore.

SL) Pieta. Petr.: Di pitta e di paura smorto. — Frustatori. Ær., VI: Hine exaudiri genitus, et sero sonare Verbero. — Repleta. Pat., XII, t. 20.

 (L) Dat...: dal mezzo della larghezza della bolgia venivano volti al Poeta; dall'altro mezzo, in la e più veloci.

venivaso votti ai Poeta; dan auto merzo, in in e pei veloci. 10. (L) Esarciro: moltitudine. — Passar. Attivo. — Totro: preso spediente.

Sil. Banctru. Georg., I: Cervorum., excrebas.
— Peutr di Catal Sant'Angelo; I Imano 1200, quando
Datos fi a Roma embasciatere della repubblica a Bonafatalo, Queeto papa, primo intitarene dell'indulles, fesso
diddere il punte per lo lungo, sicola le peute dall'un into andanes verso Catal Sint'Angelo a. S. Pieto, sensa intarpparaja; v'ercane puntello, der D'Ottom, che adiligrama
il passo, Altri pel norte literade il Ginnicolo. — Tacro. In
queeto sensa nanco in prome.

11. (SL) Sasto. Cosi, intero nel Malespini: Sesde Giorgani. 80. (L) Sasso: La bolgia è tetta piotra. — Perze:

SL Sasso, Sarson per parte di monte è in Virgilio «E.s., Ill. — Fearz. Æn., VI: Sostes ultriz accincta flaquibi Tiriphone qualit fonzilena. — BATTEAN.
Ornzio, de verseggiatori cho reciprocamente si adulano, deceno finziana arbaniti: Cerdumer, et fotidon plapia conomisma hoston, Lento Soxonites od lumina prima
ducilo (Epist., Il. 2).

(F) Conzutt. Sismo alla pena del lenccinio. Le visioni del disvolo corauto frequenti nelle leggende. Bell., I, 329. 13. Bezze: la gamba dal giacochio el piè. — Net-

SLi Bauze. Alzar le gambe, slicesi tuttora per

fuggire. Altri berza per postola.

11. (Li Non: lo vidi già.
(SL) Scontrati. Sovente in Dante gil occhi hanno

vita e quasi asima propria. — Diotriso. Così dirà la crista auzia; e le luci ineldriote (laf., XXIX); e pascere gli occhi (laf., XVII). Arion.: Viorrebbe dell'impresa esare digiuno. – Neumono Di far fetta a Buogier restò digiuno. Ma non è do modì più belli.

 (L) Fiotrario: raffigurario.— Gust: andasei più presso per parlargii.

(SL.) INBELTEO. Se correvano, come il Poeta ritorna ogli addictro per parlare a costuii Poete per celessi a Dante, e non gii pussare inasari, il dannato s' era fermato abbassando il viso per più celarsi; a costo di toccare altre siernate de' diavoli.

 SL) Bassando, Æa., VI: Via adeo agnorit parilanton, et dira tegenten Supplicia. — Garra Inf., XVII. t. 21. Duna. X, 15: Dejec valtum meson at terrem. Æa., X: Oculos Rutulorum rejicit arris; XI: oculos deiesta.

- Se le fazion' che porti, non son false, Venedico se' tu Caccianimico.
- Ma che ti mena a si pungenti Salse? 48. Ed egli a me: — Mal volentier lo dico: Ma aforzami la tua chiara favella,
  - Ma aforzami la tua chiara favella, Che mi fa sovvenir del mondo antico.
- 19. I' fui colui che la Ghisola bella Condussi a far la voglia del Marchese,
- Come che suoni la sconcia novella. 20. E non pur io qui piango, Bolognese;
- Anzi n'è questo luogo tanto pieno, Cho tante lingue non son ora apprese
- A dicer sips tra Savena e 'l Reno.
   E se di ciò vuoi fede e testimonio,
   Récati a mente il nostro avaro seno.
- (F) CELAR. I vixiosi più vili fuggono agai conoscenza. Aug., de Erem.: Per la turpezza del corpo e la muditid confusi, vorranno celarsi, e non potranno. – Confusi dejectique pudora.
- 17. (L) FARION': fatterre. CHR: chi soducesti e vendesti?
- - (SL) SFORZAMI. Simile nel XXIV dell'Inf. (t. 46).
     (L) NEVELLA: fama.
- SLI ORIGEAL Scrulle di Vencilori, egil la isdusse a servica del reggio Còluno di Este detto anche
  dal Villari sengi-lociumo di Este detto anche
  dal Villari sengi-lociumo del Scrubetto, signe di Ferrar.
  Pere che varia: currosse di cia la voce: una Dano, in
  colio de' Gudfi Estessi, asseverantemente l'affrerar. E la
  gentifica Diagna de la licitium safreri di enternali fennici,
  gentifica avura; e' l'avariatio è lapa (l'urgatoria, XX); in
  n potenti acerchi degli varal abusta si fa meretire. —
  NOVILLA Albertanu: La falso sociella fuoto vien seco.
  990. (3) Arrassis: summaettetta.
- (SL) BOLOGHER. Inf., XVII: Con questi Fiorentin' son, Padosono. — APPREE. Brunetto: Ben appress di guerra.
- (L) Sera: sia. Tra: finmi tra'quali è Belogna. — Tastimunio: testimunianza.

- Cosi parlando, il percosse un demonio Della sua scuriada, e disse: — Via, Ruffian! qui non son femmine da conio. —
- I' mi raggiunsi con la scorta mia: Poscia, con pochi passi, divenimmo Dove uno scoglio dalla ripa uscia.
- Assal leggeramente quel salimmo;
   E, vôlti a destra, su per la sua scheggia
- Da quelle cerchio eterne ci partimmo. 25. Quando noi fummo là dov'ei vaneggia
- Di sotto, per dar passo agli sferzati. Lo duca disse: — Attienti; e fa che feggia
- Lo viso in te di quest'altri malnati
   Ai quali ancor non vedesti la faccia,
   Perocchè son, con noi insieme, andati. —
- Dal vecchio ponte guardavam la traccia Cho venia verso noi dall'altra banda, E che la ferza similmente caccia.
- GL) Stra. I Bolognesi in dicono tuttavia.— Saxo. Qual vonto varagineso che inphintte. Juv.: Quanda Major cararitto potisti sinus. L'Ottima dice che la ruffianeria ivi germanglio per l'Università pepelata di giovesti seenditrica.
- 29. (L) Scullaria: fruita. Da: da vendere.

  (SL) Parlaneo. Lui cost porlomda, al mode latien: talia dicentem. Scuriaria. Scuria vive nel Veneto.
- 93. Scoata: Virgilio. Divenmens: venimno.
  (SL) Mr. Inf., XII., t. 44: Si raggiunge Ore...
   Ripa. Costeggiarom finente i alto muro a sinistra,
  guardanda a destra: ora trovana na ponte che si parte
  dal mura, o accavalicia il fosso, lo salgona, e si partono dalla staglista rocca, eterma, nan caduca nome
- quella della città di Firenze.

  94. (L) Schmodia. Bastava una striscia del masso per far da pante.
- (SL) ETERNE. Inf., 1, t. 38: Luogo eterno. Lucano, del munico des copre Tifco: Æterna mole (Phars., V). 95. (L) Vanconia...: era vuoto per der passo ai deznati...— ATTERNI: fermati...— FROSIA...; ferica, vesga
- (SL) ATTIENTI. Vit. ss. Padri: In non mi posso attenere ch'io non mi levi. — Fessia. Int., X: Sentier che ad una valle fiele. 36. (L) Viso: vista.

diritto a to il laro aspetto.

- (SL) Faccia. (F. la terz. 9.) Si ferman sul ponte o volgeno il viso in dirittura apposta a quella da cui son venuti lango la rupe.
- 97. (L) TRACCIA: file.
  (SL) VECCHO. Inf., XII., t. 15: Vecchia receia.

   TRACCIA. Inf., XII., t. 19.

- E 'l buon maestro, senza mia dimanda,
   Mi disse: Guarda quel grande che viene.
- E per dolor non par lagrima spanda. 29. Quanto aspetto reale ancor ritiene! Quelli è Jason, cho per cuore e per senno
- Li Colchi del monton privati fene. 30. Ello passò per l'isola di Lonno

Poi che le ardite femmine spietate Tutti li maschi loro a morte dienno.

- Ivi con segni e con parole ornate
   Issifile ingannò, la giovinetta
   Che prima l'altre avea tutte 'ngannate.
- 32. Lasciolla quivi gravida e soletta.

  Tal colpa a tal martiro lui condanna:
  E anche di Medea si fa vendotta.
- Con lui sen va chi da tal parte inganna.
   E questo basti della prima valle
- Sapere, e di color cho in sè assanna. 34. Già eravam là 'vo lo stretto calle
  - Con l'argine secondo s'Incrociechia, E fa di quello ad un altr'areo spalle.
- 28. (SL) DEKANDA. Glielo mostra perch'ere un entico. Virgilio gl'insegne sempre i chiari uomini de'secoli più remoti. — PAZ. Inf., XIV., t. 16: La pioggia mon per che' mechei. 29. (L) Crone: coraggio. — Mosroos: vallo d'oce.
- FENE: foco.
   (SL) QUANTO. Æn., IV: Quanta sene ore ferrosa!
   JABOM. Ov. Met., VII, 5.
  - JABON. Ov. Met., VII, 5.
     30. (L) ELLO: egli. DERNO: diedero.
     (SL) LIENO. Ov. Her., VI. ARRETE. Porché no-
- (S.I. LESSO, OV. IRC., VI.— ARBITE. POPCES nocisero nomici; sperkars, percès pacif a meriti: in vendetta dell'essersi que' di Lesso addomesticati con le donne de'viati nemici. — Draxso. Æn., V. XI: Dut., leto. Samint: Dore ella morte.
- 31. (L) Seen: d'amore. Ixcanne, salvando il padro Toanto.
- (SL) SEONI. Petr.: Con parole e con cenni fisi legato. — Ornate. Inf., II. La ina parola armota. — [Is-SIFILE. Apoll. Rhod., lib. I; Valer. Floct., Argon.,
- 39. (L) Menna: abbandoneta de Ginsone. Vexnetta: pona.
- 83. (L) Parte: in tal modo, seducendo. Assanna: afferra.
- (SL) ASSANNA. Inf., XXXI: Dirora.

  34. (L) ERAVAM... Il ponte sul fosso s'incrocicchia
  coll'argino perchò il medcaimo scoglio traverse gli ar-
- coll'argieo perchò il medcaimo scoglio traverse gli argini tutti, e fe sovr'ossi tanti archi. L'argine è spalla che regge gli erchi.

- 35. Quindi sentimmo gente che si nicchia Ndi'altra bolgia, e che coi muso sbuffa, E sè medesma con le palme picchia.
  36. Le ripe eran grommate d'una muffa, Per l'alito di giú che vi s' appasta, Che con gli occhi o col naso facca ruffa.
- Lo fondo è cupo sì, che non ci basta L'occliio a veder, senza montaro al dosso
- Dell'arco, ove lo scoglio più sovrasta. 38. Quivi venimmo: o quindi, giù nel fosso Vidi gente attuffata in uno sterco
- Che dagli uman' privati parea mosso.

  39. E mentre ch'io laggili con l'occhio cerco,
  Vidi un col capo sì di merda lordo.
- Che non parea s'era laïco o chorco. 40. Quei mi sgridb: — Perchè se' tu si 'ngordo Di riguardar più me che gli altri brutti?—
- Ed io a lui: Perchè, se ben ricordo, 41. Già t'ho veduto co' capelli asciutti;
- E se'Alessio Interminei da Lucca: Però t'adocchio più che gli altri tutti. —
- 85. (L) Niccela: dolarsi coe ripugnanza. (SL) Niccela. Ereco cello sterco, a però abuffavano: atto di chi senta cran puzzo.
- 36. (L) Alfro: effuvio fotente. Appara: applastriccia. — Zuppa: fecuta schife e e vedare e e sentire. (SL) Alfro. Æe., VI: Tolie sen holitus etris Faucibus effundeus supera ed concesa ferebus.
- (F) ZEFFA. Dicesi urtar l'odoreto, offender la vista, percaoter l'adito. S. Gregorio pone in Inferno, fistore intellirabile, flagelli di percaotenti, orribile ceduta di Denomii. Ia queste parota pare sia coma il germa dal Canto.
- (L) Ove...: nel mezzo che è più alto.
   (SL) Dosso, Scoglio. Æn., I: Dormon imma
- (F) Dosso. Convenive salire nel pin alto del ponte, gisochè per poco che il ruggio visuale si fosse scotato della perpendicolare, serebbe ito a ferire no l' fondo, me l'esa o l'altra sponda del fosso. Significe forse, che per bose conservere certi viuil s'bisocre allostanarene:
- per bene esservere certi vizil e bisogne allentanarsen l'edulazione segnetamenta, cupa insieme a schifosa. 38. (L) Pazvatt: cossi.
- (SL) PRIVATI. Diersi tuttavia. 39. (L) PAREA: opporiva.
- (SL) Louro. Anche Quietiliano (X, 1) concede che a luogo s'edoprizo la parela propria di cose anche sodice.— Czznco. Questo fors'anco perchè l'Antelminelli era cavaliere, ua che di mezzo tra chierico e lalco.
- (L) Parrri: sudici.
   (SL) Bayrri: Inf., VIH: Chi sr', che si sr' fatto
- ratio.
  41. (SL) Interatives. Illustre famiglia, da cui nacque

#### 42. Ed egli allor, battendosi la zucca:

Quaggiù m'hanno sommerso le lusinghe
Ond'i' non ebbi mai la lingua stucca. 

 43. Appresso ciò lo duca: 
 Fa che pinghe,

Mi disse, un poco il viso più avante, Si che la faccia ben con gli occhi attinghe

Castruccio: Bianchi, cacciati di Lucca; biasimeti del Villesi (VIII, 45). 49. (SL) Zucca. Per dispregio. L'Ottimo la sota

come voce lucchese; ore di tutta Italia.

48. (L) Аргиляю: dopo. — Римии: tu spinga gli
occhi. — Аттимона: raggiunga.

(SL) ATTINOSE. Fr. Jacop.: Passa il ciel tutto stellato, Ed attinge ollo sperare.

(F) ATTINOSE. Som.: Ad violendum pertingere. La vista in otto e la cosa visibile in otto, in quanto s'in-

forma dell'imagine di quella, come le pupille dell'imagine del colore. Altrove: Il soprer è assimilazione olla coma sopula. - L'oggetto consociuto è nel consociute. Così s'illustra quello del XXIII dell'Inferno: S'io fossi d'impionoloto vetro, L'imagine di fuor tua mon trarrei Pui totto a me che quella d'entro impetro. 44. Di quella sozza scapigliata fante

Che là si graffia con l'unghie merdose, Ed or s'accoscia, e ora è in piede stante. 45. Taïda è, la puttana che rispose

Al drudo suo, quando disse: « Ho io grazie Grandi appo te? - Anzi maravigliose. » E quinci sien le nostre viste sazie. —

44. (L) PANTE: donne vile.

(SL) FANTE. Purg., XI: E sailo in Compagnative ogni fante. Arion., XXIII: A farsi moglic d'un poerro fonte. — Unoane. Altro segno di dolore. En., IV: Unguibus cro soror fadons et pectora pugnis. (F) S-Artollata. Per contrapposto al merotricii

(P) Scarsoliata. Per contrapposto al merotricii ornomenti. — Os. Atti d'inquieta e di sfacciata. 45. (L) Ho?: mi sei ta grata? — Sang: s' è visto

assai,
(F) Tama. Non la Grece femosa, me Taide del-

l'Enneco di Terenzio. Tranoce la Terenzio domanda al lanisphiero Gandone: Mopasa vero gratica aggre rico banisphiero Gandone: Mopasa vero gratica aggre tato est è Non midi)? E Gantone: Ingeneta. — Ais tu lato est è Non to lipo gradiene dono, guema data richore asser l'abba de la lanisphie veniasero de Taldo, e Gastono les irferiesse: e popeçado lei nell' Informa Castono les irferiesse: e popeçado lei nell' Informa voluti indicare che adulazione à visio meretriclo. — SAIR. Eccl. I. S. Non netrotratro coblas vinu.

Nella prima bolgia un antico e un moderno, Cacciascenico e Giasono: nella seconda un moderno o us entico, Aiessio e Taide: i moderni due gretiluoniais; gli antichi us principe o use meretrice. Il canto è del gemere comico: 19 Dante isteadava comporre espone: c del reuto son cose cho rasentano il comico in Virgilio stenso a in Guerro.

Chi sconce per sè, ce hi seduce per sitri, la denna chebet, è mono cella medeima pesa, perchè sel noddirfare alle basse voglio proprie è vitta, sei puo senza vitta, force pergiore che quille di corrattoro prezzolato (preche più perfido), simulare l'affetto, e quella riverezza che a indivisibile dill'amorre, che più dell'effetto ingama e tradicce le misere donce. Pei, il preztotto me hi na naino di tradice; a può cosrer dalla:

mieria e dell'abiettezza sua e dall'ecempio a dalle tentaziona de'richel tratua di metitere, adore ochero che si danno vanto di gestili, dei vanti loro stessi e dalla odezazione artua dovrubbero spegneadre pudore se risogo. Piedimente, chi solnes per sh, puo unara a questa ne le arti medesime di chi sottore per riscostrer lulezacioni. Ozindi suora regione del mattere sedutori e noluborti i delo presente belgico, gdi adalasteri più e noluborti i delo presente belgico, gdi adalasteri più

e nountori in use presente source; qui soussort pues sotto, perché spesso più vili. La descriziose dello bolge e del passaggio dall'una sil'atra, diffetto a farsi in parole, è tasto più maestrevole che coceias. Un facitore di Romanno storico ei spendere use mezza dozzina di pagine: descrivesdo, non dipiageve, qui à architettra e scultura

### PENA DEGLI ADULATORI.

L'adultatione è da Tommaso definits lode a fin di piacere ad attrui; e la definizione è meglio dichiarata nelle condizioni seguenti, che segnano i gradi varii del torpe peccato: se lodato il male; se lodato per semplice debolezza o per fine di lucro; se lodsto il bene oltre al giusto, se innanzi tempo, se fnor di luogo, so in maniera da invanire il lodsto o svisrlo. È quests è sentenza che non solo gli nomini nji, ma i politici e i letterati dovrebbero aver sempre alls mente: Ance il biasimore il male e lodare il bene, se non si faccio nel modo debito, è riziaso (1). Non so se nel sottomettere alle frustate de' demonii que' che lusiugano per sedurre il padore in servigio proprio o altrai. Dante avesse la mira a queste parole del Grande Gregorio: Acciocché dall'immoderate lods non siamo inorgogliti, Die permette che le detrazioni ci lacerino (2). Certo è che tra la corruzione indotts dalle lusinghe nel pudore della donna, e tra quella che generano le lusinghe nel padore d'ogni anims amana, è trists affinità : onde il Poeta le sccosts. Nulla così come l'adulazione corrompe la mente (3). Adulare, dice il Grisostomo, è de' seduttori; e Plutarco: l'adulatore è ministro di veluttà. Onde il comone: lenocinio delle parole. Montaigne: Il n'est chose qui empoisonne tant les princes que la effotterie..., ni maquerelage si propre et si ardinaire à corrompre la chasteté des femmes, que de les paltre, et entretenir de leurs lonanges. Ed Orazio, paragonando l'adulatore al buffone, aveva già detto: Ut matrona meretrici dispar erit, otque Discolor, infido scurra distabit amicus (4).

Nells prims bolgis Gissone che seduce con ornste parole; nell'altra Taido che Insinga l'amante sedotto. E nota la gradazione della pena: il mezzano e il seduttore ingrato, men rei dell'adulatore vile. Non tutti, nota Pietro, qui sono gli adulatori, ma que' che lesingarono il male.

Forse che Dante collegando i due passi dell' Apostolo: Si athue kominibus placerem, Christi servus nan essen (3). Omnia... arbito en ut stercora, ut Christona luerifacion (0), svrà trorsto il passaggio tra i due vizii, e la pena si secondo. Forse scrivendo dell' adulatore, coperto il capo di

(i) Som., 5, 5, 115. — (i) Mor., XXII. — (i) Hier., Ep. XIV. — (i) Epist., I, 15. — (ii) Ad Gal., 5, 10. — (ii) Ad Philip., III, 3.

immondizia, si che non parea s'era lasco o cherco, avrà pensato alle decretali che sentenziano: i chierci: adulateri o traditeri docer essere degradati (1). Qui il capo dell'adulatore lordisto, sitrovo il teschio dell'arciresseovo traditore divorato dalla oterna fame del traditore Ugolino.

Arrà Dante letto in Agostino: Æternis fastoribus deputent sufficientos; e in Gergorio (2): Era un pante sotto il quale un finne erre e coliginoso correra, estandos nebbia di puzza. E Geogorio stesso (3): Percata a mentis nastra utero timpuam exercenenta fattida egernatur. — Toma maso (4): En que sunt fortad hespicinatur quani volin-

Nel Profest trovismo: Pauls selle preprie feece (S). Defree in fuerbus mello (B. Girier eja settera et cernie (T). Omnis mulier... fernicaria, quasi stercus in via conculobitur (S). Patreba in unibur pius, qua confusione rea diguas peri (D). Qui sutribionhar in cercesia, suppleant unut aterema (UO). Sarebbe ficile, colle concordinate della Bibbi sili namo, moltipleares silitare instanzia in basis trammontere: de stercere eripsus pauperen, ut collect eun com strincibiosal. Com servicio della concursa della contrammontere: de stercere eripsus pauperen, ut collect eun com strincibiosal. Constitution della constitution della con-

Il Poste della Novira Eloise (sai si perdosi il nominere qui lei) dice a tatta lo do di Date, ch'e si giugifica le cone cei lore propris soma. Il Musmini, ame posta di Ganzagoro, sona diferenze cei Donner della centra oli del centrali e conocci. El Diango della centra di del controli di cono certifici e conocci. Il Filosoph and practicate, come del conocci del conocci del conocci del posta serie tore che non si il staticco del Ponte allo Grazio. Elia di conocci del cono

(i) Fan. 1, Brit. XUV, Cep. III. — (9) Biol. IV, 3h. — (3) Mex. XXI, IX. — (3) Mex. 1, b. 160. No union a dissipance of Basine, massive per dare a conserver l'indefe del temp, menn exclusiones an expette per quesco più everennoli sustener e più dispitation di nell'instance o di sell ligranggio, notrema che netta formana la similitationa sinte dall'uniona dell'inflammataine code più chara volta: — (il) Ferenz, XXVIII, H.— (il) Suphen., I, 4t.—(il) Xichiba, I., II, 40.—(il) Recil. XXVIII, III.— (il) Suphen., II, 4t.—(il) T. T. T., IV, III.—(il) Per XXIII. — (il) Per XXIIII. — (il) Per XXIIIII. — (il) Per XXIIII. — (il) Per XXIIIII. — (il) Per XXIIII. — (il) Per XXIIII. — (il) Per XXIIII. — (il) Per XXIIII. — (il) Per XXIIIII. — (il) Per XXIIII. — (il) Per XXIIIII. — (il) Per XXIIIIIIII. — (il) Per XXIII

### CANTO XIX.

#### Argomento.

Nella terra i simulari. La pietra è piema di fori, dutti d'uguale trephera, de comerci Gropo è un somo. Datis bosco de flora symularo i poi di d' un domato, e pourte delte paude, ordenti di fomuse; perché l'alere revisito è infamusato, Quando giumpo un danado suono, quel c'ence de flora cer judit, cia casa dentre, e il recente irinane a distinario in fuera le gambe. Al vodera uso guizzare e ardere più degli altri, il Parta e divangisi di supere chi è sia. Vigili de porta di pros fia più sella belghi. El parque Nicolò Perca, e gli rimprovera il uso peccato. Pri Virgilio la porta aut ponte della obblia seguente.

Nota le terrico 1, 4, 5; 7 alla 11; 20, 22; 24 alla 27; 30; 33 alla 36; 38, 40, 41, 42.

- Per oro e per argento adulterate;
   Or convien che per voi suoni la tromba,
   Perocchè nella terza bolgia state.
- Già eravamo alla seguente tomba Montati dello scoglio in quella parte Ch'appunto sovra 7 mezzo fosso piomba.
- O semma Sapienza, quant'è l'arte
   Che mostri in cieto, in terra, e nel mal mondo!
   E quanto giusto tua virtù comparte!
   I vidi, per le coste e per lo fondo,
  - Piena la pietra livida di fori,

    D'un largo tutti; e ciascuno era tondo.
- Nos mi parés meno ampi nè maggiori Che quei che son nel mio bel San Giovanni, Fatti per luogo de' battezzatori.

 (L) Scorz: venguso da boata divisa, alla bosta umana devrebbero andars congiunte.
 (F) Conz. Tertuillizzo: Le cose di Dio non haveno prezzo. — Bontatz. A Simoo Mago: Act., VIII, 20: Le tun pecunia na teco in prefizione, piacchi il dono di

- Do temasti potersi per pennie penuler.

  9. (f) AlvIIIAITA Som.: Simonicous procurut quad
  Ecclaria que est sponsa Christi, de alias previde ai quan de popusa, Cypr., p. 60: Adultaram cotholram cothocurs. Jer., III, 9: Mechata est cum lupide et lipus. Coov.: Ricchaza, false mertrici. Ad Corischi, II, II. Xon ambelantes m catulia, neque adulterantes rertum Del.
- (L) Muzzo del fosso. La più alta parte dell'arco.
   Prossa: cade a piombo.
   (SL) Mazzo. Eo., III: Medio... posto.
   Tossa.
   Rialzo, come il lation tessubes: Vive in Corrica.

Prozesa. Georg., III: Speluncarque tegant, et saxen proculet umbra.

(F) Toussa. Eccl., VIII, 10. Vidi impios sepultos:

(F) Tousa. Eccl., VIII, 10. Vidi impios seguitos: qui ctiom quamo adhue vierent, in loco taneto erunt. 4. (L) Sarienza di Die. (F) ARIE. Som.: L'este della dicina sopienza. Coce. Epbes.: In luto megnitudinen nuel artis ostendit.

— Moope (C.). Prov. III, 19, 20: Bonissus sopiestia fundació terram, stolilisti cello presidenti; appentia illia erappernat objesi. — Guerro (C.). Sap. XII, 15: Comni justas, juste consia disposis. — Contantel Nel Canto VII inerridiese alla vista degli avari; qol conosce sapiente la pena de'simoniaci.

- (L) Foux, da'lati della bolgia e sal piano.
   (SL) Livina, Inf., XVIII, t. 1: Color ferrigno.
- 6. (L) San: chiesa di Firenze. (SL) Quel. Che si redenno (dice l' Anonimo) in

- 7. L'un degli quali, ancor non è molt'anni, Ruppi io per un che dentro v'annegava: E questo sia suggel ch' ogni uomo sganni.
- 8. Fuor della bocca a ciascun soperchiava D'un peccator li piedi, e delle gambe Infino al grosso: e l'altro, dentro stava.
- 9. Le piante erano accese a tutti intrambo; Perchò sì forte guizzavan le giunte,
- Che spezzate averian ritorte e strambe. 10. Qual suole il fiammeggiar delle cose unto Muoversi pur su per l'estrema buccia.
- Tal cra li da' calcagni alle punte, 11. - Chi è colui, maestro, che si cruccia, Guizzando più che gli altri suoi consorti '(Diss' io), e cui più rossa fiamma succia?-

- 12. Ed egli a me: Se tu vuoi ch'i'ti porti Laggila per quella ripa che più giace, Da lui saprai di sè e de'suoi torti. -
- 13. Ed io: Tanto m'è bel quanto a te piace, Tu se'signore: o sai ch'io non mi parto Dal tuo volere; e sai quel cho si tace. -
- 14. Aller venimme in su l'argine quarte: Volgemmo, e discendemmo a mano stanca Laggiù nel fondo foracchiato e arto.
- 15. E 'l buon maestro ancor dalla sua anca Non mi dipose, sì mi giunse al rotto Di quel che si piangeva con la zanca.
- 16. O qual che se', che 'l di su tien' di sotto, Anima trista, come pal commessa (Comincia' io a dir), so puoi, fa motto. -

certi battezzatorii, zella chinsa maggiore di San Giovanzi di Pirenze, che sono di tale ampiezzo che un gorzone e'entra. - Sono (dice il Luodino) quattro pozzetti intorno alla fente, posta nel mezzo del tempio, fatti perchè vi stiano i preti che bottezzano, occiocchè stieno più presso all'acqua, e possano molti in un tempo attendere a battezzore, (I battesimi facevansi tutti nel Sabato Sapto.) Nel 1626 tal lavacro fu demolito. - Bea. In quel battistero pendevano l'elmo e la spada del vescovo d' Arezzo, morto alla battaglia di Campaldino, dove il Poeta combattè fortenente. Il suo San Giovanni gli dastava la memoria anco di gioranta. E le armi dette (malaugurato trofco) vi stettero appese fino a Cosimo III (Pelli, pag. 91). 7. (L) L'un foro. - Stongt di verità.

(SL) RUPPI. Eran forse di legno. - ANNEGAVA. Schernandovi sopra, vi cadde, pare, a capo all'ingita, Iodi forse l'idea della pona descritta qui. - SOANNI. Quest' atto all'esule sarà stato form apposto ad sudace ampietà. Però qui ne parla; e dice suggel, perchè il anggello distingue il vero tertimonio dal falso.

5. (L) Bocca del foro. - Clascun foro. - Sopen-CRIAVA: uscivaco i piedi. - L'ALTRO: il resto del corpo, (SL) Sorraceiava. Cellini: Da uno de lati avanzora fuori la coda, a dall'altro avanzava tutte e due te toeche. - [Pixzi. Cod. Cact.: Per pena hanno la mente confitta in terra e le gambe in alto, quasi scalciando o Dio, come se dicessero: lo disprezzo in tutto

le core celesti, e quelle dello terra voglio possedere.] 9. (L) INTRAMER: ambedue. - PERCRE: onde. -Giunta: giunture, collo de' piedi. - Ritonta: legami di ramuscelli attorti. - Stramen: legami d'erbe in-

(SL) Guerre. Pulel: Corta le giunte, il piè largo. 10. (L) Pun: sol. - Buccia: superficie. - Punta: hruciavano di pelle in pelle.

11. (L) Consourt: compagni al dolore. - Succia: sorbe ogni umore.

(SL) Succes. Æn., II: Lambere florema comus. et circum temporo parci. Hor. Sat., I, 5: Flamma ... summum properabat lambere tectum. (F) Cauccia. Luc., XVI, 24: Crucior in hac flam-

mo. - Pib. Come papa, pit reo, Greg., Dial. IV, 43; Unus est gehennas ignis, sed non uno modo omnes cruciat peccatores. 19. (L) Più: di più dolca pendio. - Tonri: falli.

(SL) GIACE. Georg., III: Tontum campi jacet. -

Æn., III: Topsunque jocentem. - Tours. Petr.: Ore piangiamo il nostro e l'altrui torto (F) GIACE. Altra volta Virgilio lo porterà per

salvarlo da diavoli punitori della baratteria, 13. (F) Ban: mi pince.

(SL) Bet. In questo sanso abbella nel Paradiso;

e nel Purgatorio, in lingua provenzala, obelia. - Sanxone. Buc., V: Tu major: tibi me est æquum parere. - TACE, Inf., X, t. 6; XVI, t. 43 14. (L) STANCA; sinistra. - Auro: stretto.

(SL) QUARTO. Scesero il ponte della bolgia terra;

perché da ogni bolgia il muro verso la roccia, è più alto. - Stanca per sinistra, anco in prosa. - Anto. Stretto è il fondo della bolgia, e perchè il pendio delle muraglie tale lo rende, a perché de simonisci aoa ve n'e moltissimi, a perchè stando oc'fori del fondo e delle coste, tengoco meno spazio degli altri daznati. Purvatorio (XXV, t. 3): artezza. 15. (L) ANCA ...: teorndolo alzato, lo reggeva quasi

sul fianco. - Dirosa: deposa. - Si: sinchè. - Rotto: foro. - Pianogya: lamentaya. - Zanca: gamba, (SL) ROTTO. Purg., IX. - S1 [C.]. Apoc. 1, 7:

Plengent st. - Zanca. In Toscana cionca, in Corsica zonca. Virgilio lo trasporta, perchè l'asprezza del cammino, il pendio rovinoso, i fori, la fiamma, erano innisampi al passo d'un vivo.

16. (L) 'L DI SU: Il CADO. - COMMESSA: fitta si cho combacia cel foro. - Fa morro: di'.

- Io stava come 'l frate che confessa Lo perfido assassin, che, poi ch' è fitto, Richiama lui, perchè la morte cessa.
- Ed ei gridò: Se'tu già costi ritto, Se'tu già costi ritto, Bonifazio?
- Di perecchi anni mi menti lo scritto. 19. Se' tu sì tosto di quell'aver sezio Per lo qual non temesti torre a inganno
- La bella donna, e dipoi farne strazio? 20. Tal mi fec'io quai son color che stanno Per non intender ciò ch'è lor risposto.
- Per non intender ciò ch'è lor risposto, Quasi scornati, e risponder non sanno. 21. Allor Virgilio disse: — Digli tosto:
- « Non son colui, non son colui che credi. »— Ed io risposi come a mo fu 'mposto.
- (SL) COMMERGA. Chè 'l palo, dies l'Ottimo, e' è il più sottile di sotto. Crese.: Si consecta nella fersara.

  17. (Le Richiama: a capo in già chiama il frato per confessara il qualcho altro peccato, e così differisce la
- (F) Assassin. Assassinus plantetur copite decreum, ita quod morialur: gli antichi decreti di Firenzo. Que-
- sta pena chiamavano propogginare.

  18. (L) Scarre: il libro del futuro ove leggono, secondo il Poeta, i dannati,
- Sil. Bouranno Nicolo III si erwie Ever see, e demante fig. Bonitatio VIII Le Gie-sieughiou anno II Villani (VIII), (the superbe, dispectione, design faire gain (see, see magazaine » possues tel vigil consecutive design for the see and the see and
- (L) Aven: ricchezze. Tonne: sposare. A:
   on. Donna: la Chiesa.
- (SL) INDANNO. Ingansando Colestine V; e con voci fatte sentire di motte, come di cicio, inducendolo a riflutare il papato.
- (F) Betta, S. Paolo, della Chicau (dd Epd., Y. 27). Non arenets macchia në rupe. — S'raarrol I.' Ottimo: Nullo muggiore strazio paste usono fure della ma dionna... obe tottometteria per moneta a chi più ne da. Monarchi. Matrem prottimunt, furtere arapellent del predi andragio. Troppe mendane fureno le tresche politiche di Bouifatio con la Francia.
- (SL) Colli. Ripete la risposta, come fu la domanda Sc'tul... Conz. G. Vill.: Dince come pli fu impatto.

- 22. Per che lo spirto tutti storse i piedi: Poi sospirando e con voce di pianto Mi disse: — Dunque che a me richiedi?
  23. Se di saper chi lo sia ti cal cotanto
- Che tu abbi però la ripa scorsa;

  Sapsi ch'io fui vestito del gran manto:
- Sappi ch'io fui vestito del gran manto 25. E veramente fui figliuol dell'Orsa, Cupido si, per avanzar gli orsatti,
- Che sù l'avere, e qui me misi in borsa.

  25. Di sotto al capo mio son gli altri tratti
  Che precedetter me simoneggiando,
  Per la fessura delle pietra piatti.
- 26. Laggiù cascherò io altresi, quando Verrà colui ch'io credea che tu fossi
- Allor ch'i' feci 'l subito dimando. 27. Ma più è 'l tempo già che i piè mi cossi, E ch'io son stato così sottosopra,
- Ch' ei non starà piantato co' piè rossi:

   Chè dopo lui verrà, di più laid' opra,
   Di vêr ponente, un pastor senza legge,
   Tal, che convien che lui e me ricuoora.
- 22. (SL) Stonge. Per vergogna d'avero parlate ad altri che a complice suo. — Voca. Æn., IV: Longes in
- fetus ducere rocca.

  93 (L) Scorsa: scora. Pui papa.
- (SL) MANTO, Purg., XIX: Pesa 7 gron manto. 91 (L) Ozsa: Orsini. — Avanzan: necroscere di po-
- SEA ORSA. Niccolò III, eletto nel dicembre del 1277, regab dos anni s otto meni: era degli Orsini, chimmai asticamento (fii Trei, animale vorace. Il Petrarra in una cassono giucca se questo cognomo. Ott: Tatti il honefici di Scate Chica al suo consorti enede, conferi grazie, assupra accettando quella persona la cui hora gli era più cepiona.
- 95. (L) TRATTI: tirati git. Platti: appiattati.
  (SL) Platti. Abert.: Piatti tradimenti. Arios.:
  Nel federa luziondo si broudo niatto.
- Nel fodero Luciando il braudo piatto,

  26. (L) Court: Bonifazio,

  27. (L) Cosi: capovolto. Et: Bonifazio,
- (SL) Pth. Dalla morte di Niccolò a quella di Bonifazio, vent'anni; da Bonifazio a Clemente, undici. — Sorrosoraa. Arios., XXIX: Sozzopra se se su con la corvilla.
- 28. (L) Văz: di verso Guascogna, a ponente di Roma.

   Riccogna nella buca.
- RICLOVEZ BERR DOCE.

  (SLI DEC. Nos subito dopo. Tra Boaifazio e
  Clemenle V venne Benedetto XI; buoa papa, intento a
  rappaciero le toscane discordio. Mori il 27 di Inglio 1304.

   Oran. G. Villani: Ususo di male opere. Opera, nel
  simpolaro, sell' Inf., XVI. PONENE, Vill., V. 80.
  -



To stava come l'frate che confepa Lo perfedo apafun,

INFERNO, Cande XIX, Terzina 17.





 Nuovo Jason sark, di cui si legge Ne' Maccabei. E come a quel fu molle Suo re, così fia lui chi Francia regge.

Io non se s'i' mi fui qui troppo folle,
 Ch'i' pur risposi lui a questo metro:
 Deh or mi di': quanto tesero vollo

— Deh or mi di': quanto tesoro vollo 31. Nostro Signore in prima da San Pietro, Che ponesse le chiavi in sus balia? Certo, non chiese se non « Viemmi dietro. »

32. Nè Pier nè gli altri chiesero a Mattia Oro o argento, quando fu sortito Nel luogo che perdè l'anima ria.

Nei tuogo che peroe i anima ria.

33. Però ti sta; chò tu se' ben punito.

E guarda ben la mal tolta moneta,

Ch' esser ti fece contra Carlo artito.

Par., XXVII.— Lucou. L'Ottimo: Come bestia dato elle cose temporali, ed ai diletti della carne. - Popol senze legge obiana il Petraren i Todoschi.

egge chiama il Petrarea i Todoschi.
39. (L) Mosse: facilo. — Lu: a Ini.

(SL) St LEGGE. É medo del Novellino e di tanti sitri. — Molle. Æn., VII: Mollius, et selito matrum de more loculo est. (F) Jason. Somme sacerdote per favoro d'Antioco

usurpatore, il quale, avuto il censo promesso da Giasont la merceda, gli vendò il sacerdozio, Machab, II, IV, 8: Ambicha Jason.... nunumous sacerdotios... promittens i... tolenta... ex redditibus. Simil patto dicono facesse Clemente a Filippo: favoriase l'elezion sua,

de ogli trasferirobbe in Avignone la sedo.

 De Lin a contendere seco. — Lin a lul.

(SL) Marme. Più sotto (terz. 40): Cantora cotai

note. — Dt'. Novellino, LX: Rispose, or sai di', conte, perderò io? (F) Tasono. Nel Vangelo è ogni prozzo anche

piccolo.

31. (F) CHAYL Matth., XVI, 19: A te darò le chiari
del regno de' cieli.

39. (L) Altri apostoli. — Mattia, cletto invece di Giuda. (F) Mattia, Act., I. 26: Cecciti sore super Mo-

thiam. Cita nella Monarchia questo passo. — Ono. Act., III, 6: Oro e argento non ho. 33. (L) Sta costi. — Brn. Irenia.

Ald Granda. Act, VIII, 20: Perconis nes tremest in perditores, orre che payer s'il horne, centralisti mat tolto danne, avuto da Procida per far custo all'a dipolo one d'a récine i future a' conjuncti con Procida, na non la ballo con bollo papele; o pittiento il danne che ta secumidant des il vrano habitana di valerti imperventera, per via d'un nipole, con la cana d'Apojo; a, ribitato, le diventati semico, lo stringenti a rimuniara la dispità senatoria di Roma, il vicariste di Tomona. Nivodo Illi Illermalli invol compressato di Procincia di Proci

34. E se non fosse che ancor lo mi vieta La reverenzia dello sommo chiavi

Che tu tenesti nella vita lieta, 35. I' userei parole ancor più gravi:

Chè la vostra avarizia il mondo attrista Calcando i buoni e sollevando i pravi.

 Di voi, Pastor', s'accorse il Vangelista Quando colei che siede sovra l'acque, Puttaneggiar co'regi a lui fu vista;

ginati, si fece de Rodello imperatore donare la Romagan e Bologna. Velleva face due regul, Teccana è Lonbardia, per donarii a duo suoi nipoti. Per le rifuto di Crito d'Angle, il qual disso non relevil imperatate con un preto, ascetti con inertito a diritti di Contanna d'Arraçona sul ergon di Sicilia. Coltanzo In Carlo del raçona sul ergon di Sicilia. Coltanzo In Carlo del dirento do al l'assimo del papa, rebiptos del opporte dell'esta dell'esta dell'esta dell'esta dell'esta dell'esta del per esta dell'esta dell'est

34. (L) CEIAVI di Pietro.

(P) REVERSITA. Sono: La viverenza delle cose che appartengeno al culto. - La riverenza porpe culto ed cosore o' superiori. - La riverenza rispuerda direttemente la dignità della persona, e però secondo la varia rasiona dello dignità ha specie varie.

35. (SL) Useret. Æn., I: His rocidus usa est. Som.: Utotur convenientidus verdis.

(F) ATTAINTA. Prov., XV, 27: Conturba cara ma chi seguita l'aversitio. — CALCANDO. Booli: Perversi rusident celso Mores solio, nonetoque calcant figuistà vier colla mocentes. Nel Coavivio a' si lamenta, che por amore dello riccionzo i buoni siano in dispetto teneti, e li mutrazi onorsi ed essilato.

36. (L) Accense: vi scerse e giudicè prefetando. — A: de. (SL) [ Paston. Apoc., XVII, I, 2, 3. Petr., Opers, edit, Bas., 1554. Ecist. sino titulo: Ecist. XVI. pag. 729.]

- S' Accousse. Inf., XV: Non puri fullire o giorisso porto, Se ben m'occorsi. A. Virg. Æn., II; Visa mihi. (F) VANOSLISTA. Apoe., XVII, I: Venne un da' sette Angeli che overcono le sette coppe, e parlò a me dicendo: Vieni, fo ti mostrerò la donnazione della gran meretrice che siede sull'acque molte, con la quale fornicarono i re della terra, a s'inebriarono coloro ch'abitano la terra del vino della prostituzione ma. E mi rapi, in ispirito, nel deserto. E vidi una donna sedente sopra una bestia di rosso colore, piena di nomi di bestemmia, avente sette capi e dieci corna: e la donna era vestita di porpora e colore di cocco e dorata d'oro... E in fronte aveva scritto un nome di mistero: Babilonia la grande, madre delle fornicazioni e delle abominazioni della terra... Poi disse a me; L' acque che tu redesti, dove la meretrice siede, sono i popoli e le genti e le lingue (che scorron com'acque). - Puttanengian. Esech., XVI, 25: A ogni capo di via edificasti un segno di pro-

nete.

Quella che con le sette teste nacque,
 E dalle-diece corna ebbe argomento,
 Fin che virtute al suo marito piacque.

38. Fatto v'avete dio d'oro e d'argento. E che altro è da voi all'idolatre,

Se non, ch'egli uno, e voi ne orate cento?

39. Ahi Costantin, di quanto mal fu matre.

Non la tua conversion, ma quella dote Cho da te prese il primo ricco patre! — 40. E mentr'io gli cantava cotai note.

O ira o coscienzia che 'l mordesse, Forte spingava con ambo le piote.

stituzione. G. Vill.: E cost puttaneggiana e dissistulare il Duca co'cittadini. 37. (L) Assourano: modo di gevernare. — At:

(F) QUELLA. Il Poeta fa tutt'un corpo e della gram marctrice e della gram bestia; e il Bossuet actoche il des simboli signifenao una cora. Ma gl'interpreti figarano nella bestia il peccato. — Serra Extra. Αροκ., XVII. Dico Piotro: Le actte tente i divii dello Spirico Sunto, e è disci corne i commodumenti monsici. — Coraxa.

Dan., VII, 20, 24: De cornibus decem, quar habebat in capite.... cornua decem..., decem rejes erunt.

38, (L) B: corru. — Una idala. — Carra: le mo-

(SL) IDOLATER. Profete per profeto, na Gradi di san Girolamo. (F) Dto. Ot., VIII, 4: Il ioro argento e l'oro, se ne ferore ideal. Ad Esh. V. S. descrito è accepto deal'.

ne fecero idoli. Ad Eph., V, 5: Arurizio è servità degl'idoli. S. Tons: Simonicess, offeresa aurum idole aruritie. Pu. CXII, 4: 1 simoniceri delle genti argesto, rore. — Centro? Alaso, citato dall'Ottimo: L'orarizio è quella per la quale la peconia è adorata nell'animo del mortali.

 (L) Matra: esusa. — Dote: beal temporali. — Patra: Silvastro.

(SL) [Ant. Danta, de Monarchia, llh. III: All'imperators non è lecito sciedere l'imperio. E però se allume dignital non, come dicono, state da Contentino alimente...]
— MATRE. L'una l'Ariosto, e in antico era pur della prosa. — Dorz. Diez dore posibè disse suprito.

(b) PATRE. MORATCH, Ib. II: O popolo pilore, et le Italia pirirona, a quell'infraventer de lus imporiro mis nato mis floure, a l'intensione can piu mos gli merce uni facto imporen. Altrova (ib. III): Dissos gli invente quide contentia imp. mondetar a lepre inferenziame, quel Contactinua imp. mondetar a lepre inferenziame domeri Rectine, com multiu alia imperii disputettomi. Contantinua alemar non peterat diputatene, nee Reclamate and experie contentia interioriame alemar non peterat diputatene, nee Reclamate recipera. Escriptica montro indispotate cert al temperalia recipienda: per preception probliticisma experanta recipienda: per preception probliticisma experanta.

49. (L) SPINOAVA: guizzava, scalciava. - Pietz: piante.

I' credo ben ch' al mio duca piacesse;
 Con si contenta labbia sempre attese
 Lo suon delle parole vere espresse.
 Però con ambo le braccia mi prese;

E, poi che tutto su mi s'ebbe al petto, Rimontò per la via onde disceso; 43. Nè si stancò d'avermi a sè ristretto

Sì men' portò sovra 'I colmo dell' arco
Lo dal quarto al quint' argine è tragetto.
Le di quarto al quint' argine è tragetto.
Le quivi souvemente spose il carco,
Soave, per lo scoglio sconcio ed erto,
Che sarebbe alle capre duro varco.
Indi un altro vallon mi pu scoverto.

-----

(SL) CANTAVA. Æa., IX: Tolia jactontem dictis, ac dira cancatem. — Prote. Fazio, IV, 4. L'usano nel Piemoate, d'animali. 41. (L. Lagrax: viso,

(SL) Estresse. Arios.: Con tont' ira Espresse il nuo periore.

(F) Estrassa. Nen ammezzate un schiette, e quasi egrounte dall'anima, Virgillo, armico dall'avarisia e cantor dell'onore d'Italia, si compiaco aello sdogno di Daato.

49. (SL) PERA. Quasi in segme d'affetto.

(SL) St. Inf., XXIX, t. 10: St fs partito. —
 Colmo. Portario fin eltre ai bisogno, è indizio d'affatto.

44. (L.) Storet: depoin. — Inst: di là. 68L3 SCAVEMENTE. Novelliao, LX: Portorione in braccio mollo souremente. Petr.: More la schiera ma souremente. — Seous. Purg., XX: Sponesti 7 tuo porteto. — Scave. Ovid. Am., II, 16 a altrovo: Dulce...

(F) Vallos. Più grande; perchè di falsi profeti, maghi, indovini, stregoni era abbondanza a que' tempi.

Le similitatiai, del frate, delle cose nate, del pale; l'accesso al fere del battiere, ch'agil, pralavar usa vita, ruppe con qual bracclo che avvra bracdia la hacia e con avvratava sactte di fisoco contrla simoshi, l'altera e fana famigliarità del rimproveri la simoshi, l'altera e fana famigliarità del rimproveri biano parta vita e l'armidineo de la panisone, e la scienza e l'affetto, e la privata vita del posta e la vita d'Italia e d'Europa, la vita della terra a de'eiell.

Il partito ch'e' true dalle buche dove sen capotitti I dannati, per aominare Bosifizio, così per isbagio, è squisito trevata della passione; e la similitadina di chi aon intende la risposta a rimano scornato, è ironia delle più maguinnoc. Ma mesteri poi fra l'ira lo zelo, e, sotto il fremito della vendetta, il genuito dell'o questo dodoro.

### I SIMONIACI.

Da coloro i quali per danaro mercaoleggiaco P osor | zii, segue la Somma (1), opposti olla religione, sono oussi delle donne e per lucro lusingano, passa a coloro che ner dagaro vendono le cose di Dio che di bontà devono essere spose, e fanno strazio della sposa di Cristo, la Chiesa, e nel nome di lei adulterano co'potenti. Questo passaggio è di per sè solo uso satira amara.

Sisseuio, dice Tommaso, è releuti deliberata di comprare a rendere cosa spirituole a aunema a spirituale (1). Il name è do Simone mago, del quole si legge uegli Atti (2) che offerse ngli Apastoli donora per compern di potere spirituale, cioè, che a quanti egli impouesse le moui, riceressero lo Spirito Santo. - Per permin, nota Aristotilo (3) (citato nella Somma), intendesi tutto quello che il prezzo se ne nud con neconio estimare. Sicrome l'anima rire di suo progria cita, e il corpo rice dell' unione can l'anima, roal certi gagetti sono spitifuoli in sè stessi, come i sucramenti e altre cose tali ; certi altri dicossi spirituoli in ciò, che sono o tali core conciunti (A). Indebita è la materia della rendito e compera spirituole

per tre ragioni. Primieromente, perchè coso spirituale non può con ofenn prezzo terreno essere compensato; siccome della Sapienzo è detto (5), ek' ell' è niù cara di tutte zirchesse, a nesman delle core desiderabili unh a lei compararsi. In secondo inogo, perché non può rendere chi non è della coso il padrone: or il Preloto della Chiesa non è padrone delle cose spirituali, mo dissenuatore, secondo anel detta: Resulti l' nomo sè come munistro di Crista e dispensatore dei misteri di Dio (6). In terzo Inago, perchè esse proreugono da colontà di Dio gratuito; oude il Signore dice: Gratuita ricreeste, gratuita date (7), Chi cende le cose spirituali imito il discepolo d' Elia, Jesi, che ricerette danaro dal lebbraro mondato (8). Nessuno, dice Gregorio VII. de' fedeli ignara essere eresia simoniara competare o cendere l'oltare o le decime o lo Spirito Sauto (9). I ri-

unn professione d'infedeltà, sebbene talcalta l'incredulità non sia nella mente. E però la simonia è detta erezia, perchè il mostror di credere rendibile il dono dello Spirito Sauto è eresio, se uon di dottrino, di fotto,

L'adaite, così Temmaso con sewienza che pare arditissima, una è conseguenza diretta delle premesse. l' adulto del quale il prete chiedesse il prezzo del battesimo, e, se no, nol colesse battezzore, foss'onco in punto di morte, docrebbe morire senzo battesimo, auziché dore prezzo: ché il me desiderie basterebbe. Di qui si vede quioto meno necessario dovesse a tal maestro apparire che per l'ottenimento di beni troppo men preziosi del hattesimo, facessersi necoziazioni simili a mercimonio.

Col nome (prosegue) di compro e rendito intendesi oqui contratte men gratuite; onde ne la permutazione delle prebende o de' beneficii ecclesiastici pub, senza pericolo di simenia, furzi d'autorità delle parti: e neguro transozioni. siccome il Jua Camenico stabilisce. Mo può il pretato di suo uffizio tali permetazioni fore per causa necessaria o pur utile, Urbano II (2): Chi di o acquisto core ecclesiastiche non can quel fine che sono istituite, ma per prezzo di linguo o d'asseguia indebito o di daunea, è simoniaro. - Se il chisrico, sentenzia la Somura, serel al prelata a utilità de consanguiuri di lui o del restui patrimonio, o a cose simili, è simoniaco. Chi per mezzo d'un presente consroue coso epirituale, uan la può ritenere lecitamente; ch' anzi, i rendi tori di cone spirituoli e anco i mediatori loro, punisconsi: se chierici, d'infomia e deposizione; se loici, di scomunica.

Ricerere però qualche casa a sosteniamento di quelli che ministrano i Socramenti di Cristo, secondo l' ordine dello Chiesa e la consuetudine opprovata, è coso lecito, purchinou si prendo come prezzo a mercede, ma come stipendio a necessità. Senonchè: Anco laddoce la consuctudine consente il pagare certo prezzo non per le cose sacre, mo per la necessità del sacerdate, dece e auesto e il fedele non so-

<sup>(</sup>E) Sees., 2, 5, 560. - 12) Art., VIII. - (3) Eth., [V. - (6) Som (1) Sees., T, 3, 100. — (2) Art., VIII. — (3) EIB., (V. — (3) Som., 1. c. — (3) Prov., III. — (3) Ad Cor., 1, IV, 1. — (7) Matth., X, 8. — (3) Beg., IV, V. — (5) Beg., 1.

<sup>(</sup>i) 0. 1 + 2. - (i) Ep. XVII of Larium

lamente nan ci congiungere l'intenzione del comprare a del venders, sua astenersi auco dalle apparenze d'umana cunidità.

In questo Castos il Poeta non nomina che tre popi; dischi, seccodo Tomano, necio il papo più icaverre i cizi di si inancia, cente qualmope ollera siniti unen, ci il precio di si inancia, come qualmope ollera siniti unen, ci il precio di ettate più grare quanto la prassa frien loopo staggiore. Perchi, rebbone le casa della Chieso siano a lui agidiate siccome dispostantere principale; non peri sono conso o padrane; antic, vigil ricerene, per alcunar cono piritinale, discono delle candili et divana chieso, anna marbele servotatio di innovato; e similirone la patrelle consective risonate ricerendo datava di telesi, non di vivi di Chieso.

In una canaone attribuita sit Allajisheri, di Ferenze i detto che il divenze Captaro C

some, open the centre of not versupes and open the best of the centre of

così gli naurai pascon l'occhia della tasca che portano appesa, con tormento minore perchè meno rei. In una visione infernale narrata da Gregorio VII, gli usurpatori dei beni della Chiesa di Metz stanno schierati giù giù lungo una scala, e quando un nuovo ne capita, il precedente scende un grado più sotto: imagine simile a quella di Dante che fa l'un dannato cacciare qui l'altro più addentro nel foro infencato: senonche qui più sanisito d tormento, perchè capovolti, e perchè la pietra da tutti i lati li stringe, e concentra e ripercuote gli ardori; e perchè l'un dannato soprappopendosi all'altro lo arde egli stesso col tocco, col peso lo aggrara; quasi a rappresentare come sni peccati precedenti si facciano soma i seguenti, che da loro si generano per l'esempio. Il Poeta trovava per tutto il terreno da sè calcato gli elementi del proprio lavoro; ma egli li raccogliera sparsi, li condensava dissipati, li formava con l' arte sua creatrice in viva figura. In tutto il Canto spirano il dispetto, lo scherno; abbondano le allusioni bibliche per combattere gli avversarii con le loro armi proprie. Nella Monarchia cita quel di Matteo (1): Non coghate posseders në oro në argenta në moneta nelle cinture restre. E prosegue: Etsi per Lucam habemus relaxationem pracepti quantum ad quadam; ad possessimem tomen auri et argenti licentiatam Eccleriam, post prohibitionem illam, incenire non potai, Poterat imperium in patrocinium Ecclesia patcimonium et alia deputare: immota semper superiori dominia: poterat et vicarius Dei, non tanguam possessor, sed tonguam fructuum pro Ecclesia Chrysti pauperibus dispensator; quod Apostolos fecisse non

Senochè, le parele dure dell'essile strenturato sono, in modo deput della laispriis, tempera del verso. La ri-versata delle somme chiari, che diriale lai dila greggia del elemente chiari, che diriale lai dila greggia del elementa s'abbido e rabido; che coamona al delto di Leono Nagno: La diputtà more in erede indepara non riene meno, coamona cello sillettoneo purche che leggonia nella Monarchia: Appospiato a quelle rienerezza che pia filiatade her a padra; pia fighiation o moder; pia erens diritta, pia ceresa la Gitnea, pia reruo il pastire, pia ceresa tatti chia ta dispiane ci midro; professioni.

(t) Perg., VIII.

(I) X, P.

ignarotur.

# CANTO XX.

### Argomento.

Nella quarta gli auguri, i sortilegi, i venefici, gl' indovini. Hanno il collo e la testa volli per forza dalla parte della schiena; onde camminano a ritroso, e guardano dieiro a sè, perchè vollero veder troppo davante: rovesciamento non senza continuo dolore. Altrimenti, troppo leggera sarebbe la pena.

Nota le terrine 3, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 43.

- Di nuova pena mi convien far versi, E dar materia al ventesimo Canto Della prima Canzon, ch' è de' sommersi.
   I' era già disposto tutto quanto
- 2 I era gia disposto tutto quanto A riguardar nello scoverto fondo, Che si bagnava d'angoscioso pianto.
- E vidi gente per lo vallon tondo
   Venir, tacendo e lagrimando, al passo
   Che fanno le letane in questo mondo.
   Como 'l viso mi scese in lor più basso,
   Mirabilmente apparvo esser travolto
- Ciascun, tra I mento e il principio del casso: 5. Chè dalle rene era tornato I volto; E indietro venir gli eonvenia, Perchè I veder dinnanzi era lor tolto.

- Forse per forza già di parlasia Si travolse così alcun del tutto; Ma io nol vidi, nè credo che sia.
- 7. Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto Di tua lezione; or pensa per te stesso
- Com'i' potea tener lo viso asciutto

  8. Quando la nostra imagine da presso
  Vidi si torta, cho 'l pianto degli occhi
- Le natiche bagnava per lo fesso.

  9. Certo l' piangea, poggiato a un do'rocchi
  Del duro scoglio: si che la mia scorta
- Mi disse: Ancor se' tu degli altri sciocchi?

  10. Qui vive la pietà quand' è ben morta.

  Chi è pili scellerato di colui

  Che al gludicio divin passion porta?
- (L) Canzon: Cantica. Sommers: in Inferno.
   (SL) Canzon, Pt. CXXXVI, 3: Conting continuous.
- (L) Scoverro a me stante in cima.
   (SL) Scoverro. V. ult. verso del Canto precedente.
   (L) Letare: Litania. Processioni.
- (SL) Al. rasso. Così diciamo: o posso lente. Letane. Vill., II, 13: Così chiamano le processioni i Greci Inttavia e gl' Illirici del rito greco.
- 4. (L) Viso: sguardo. Casso: petto.
  (SL) Scran, Inf., IV: Ficcar lo viso a fondo.
- (SL) Schen, Inf., IV: Fierar lo viso a for
   (L) Tonnaro: voltato. Gli: loro.

- 6. (L) Parlasia: peralisia. (SL) Panlasia. Crescentio.
- (L) Sz: cosi. Leziowz: lettura di questi varsi.
   (SL) Leziowa per lettura, in Feo Belcari.
- S. (L) Nostra: nmana.

  9. (L) Roccai: massi. Ancon: anche tu.
- (F) Sciocrait Matt. XV, I6: Adhuc et vos sine intellects estist Inf., VII: O creature sciocole! Petr.: Ne parlar, dice, o credere a lor medo.
- 10. (L) Qui: è pietà non avare piatà. Scellerato è portare le umane passioni nell'esame de' divini giudixii.

- Drizza la testa, drizza, e vedi a cul S'aperse, agli occhi de' Teban', la terra; Por che gridaran tutti: « Dove rui.
- Per che gridavan tutti: « Dove rui, 12. Anfiaráo? perchè lasci la guerra? » E non restò di ruinare a valle
- Fino a Minós, che ciascheduno afferra. 13. Mira che ha fatto petto delle spalle. Perché vollo veder troppo davante,
- Dirietro guarda, e fa ritroso calle. 16. Vedi Tiresia, che mutò sembiante
  - Quando, di maschio, feramina divenne, Cangiandosi le membra tutte quante;

Viv. Inf., XXXIII. E overties  $p_i$  be a very vision. Per., Vi. P was spread profit of P spectrals, Girol., Ex. XXIII. P consults in some postar, imports in Direction of the Control of the Con

(L) Cry: chi. — Rry: rovini.
 (SL) Trans'. Anfarao, uno de'sette che assedia-

rono Tele (en altre no rincontra nel XIV), era indevino, — Terra, Stat., VII: Erce alte precept konus ore prefundo Dissibi. — Ret. Par., XXX, t. 28: Euc. Ed è molo mato più volte in Virgilio.

 (L) RESTO: OCSSO. — A VALLE: gib. — APPENEA, e giulica.

(SL) Laver, I nemici gli rinfacciavano con ischerno in sua renitenza del venire alla guerra. E'ana vadera. La neglio lo tradi (Parat. IV). Rassmenta il VII dell'Inferno: Percht ticnil E percht burb? 13. (d) Scalle: la il monto verso la schina.

(F) Dirixtao, Mich., III. 6: La notte arrete per risione, a per direnzione le tendre. Anche la un Paguno, e studiata da Dante, i fairi vatirinii sono diamati. Lucina, IX: Sortilegia egenat dudii, atosperque futuria Cuidna maciolite.

11. (L) MENBUA: viso, seno, cuta, pelo.

SLI TIRESTA. Stat. Tisch., e Ov. Mct., III. — Dr. Seniint: D' mans, fatte fransism. — MEMBEA. Ov. Mct., III: Nan dan somporem sirish co-intuits aghe Corpten serpentum baculi vidurent irtu; Deque viro factus univolde! farmina, septem Ejerra autumna... Percussis arquidate infoar Ferrar print.

- E prima, poi, ribatter le convenue Li duo serpenti, avvolti, con la verga, Che riavesse le maschili penne.
- Aronta è quei che al ventro gli s'atterga;
   Che ne'monti di Luni (dove ronca
   Lo Carrarese che di sotto alberga)
- 17. Ebbe tra'bianchi marmi la spelonca Per sus dimora; onde, a guardar le stelle
- E 'l mar, non gli era la vedula tronca.

  18. E quella che ricuopre le manunelle,
  Che tu non vedi, con le trecce sciolte,
  E ha di la ogni pilosa pelle,
- Manto fu; che cercò per terre molte, Poscia si posc là dove nacqu'io: Onde un poco mi piace cho m'ascolte.
- Poscia che 'l padre suo di vita uscio,
   E venne serva la città di Baco,
   Questa gran tempo per lo mondo gio.

 (L) La: a Tiresia, fatto fommina. — Avvoltt in amore. — Pexxa: peli. (SL) Pexxe. Fuor di rima, in quotto sonso, il

Petraren. Piume, la hurba di Catone (Purg., l).

16. (L) ATTEROA: avendo ambedue il capo a rovescho, Aronie che reniva dietro a Tircsia volta lo spalle
al ventre di quello, invese che all'altro s'atterghi il
ventre suo. — Rosca: colliva.

SIA ARONYA, comus poscia Galomata, Altri cod. Armatta. Los. Plants, 1; Fucciou, rateis; quierous qui marinias sero Armani incolait deserten menia Luno... — Ronya. Inf. XXVII; Dece readomini cel cara. — Ron-cafet; ana terra nel Vestes, como dire lango colivano. Rescour per ramor efectas in latalia find 1735 (Mo-rist, Mos. Nonant. Fund.).
17. (da Seruccia: Luni deserta.

SLa STELLE Lacano, d'Aronte: Falminis edocien motos, reassynt culcutes Fibrerum, et monitus errentis in atre prame (Pharx., h. Vingilio, d'un auguro: Qui nidera senhe (En., III). 18. (il. PRLE: expelie ie peli del pettignose.

 (L) Carco: girb. — Là: Mantova. — Onde: di che.
 (SLe Manyo, Viene ai sortilegi, Applica alla

Manto di Tiresia quel che Virgilio dico della italiana. — Pose. Æn., III: Pomere nedez. 20. (L) Padre sco: Tiresia. — Venne: diverse. —

SERVA: Tebe, poiché Teneo ucoise Creonte. «SL PANEE. Ov. Met., VI: Suta Tircnia, renturi proveia, Mento. — Baco per Bacco, como Brine per Erieni dul., IX.

- Suso in Italia bella giace un laco Appie dell'Alpe che serra Lamagna, Sovra Tiralli; ed la nome Benaco.
- Per mille fonti, credo, e più, si bagna,
   Tra Garda e Val Camonica, Pennino Dell'acqua che nel detto lago stagna.
- Luogo è nel mezzo, là dove il trentino Pastore o quel di Brescia e 'l veronese Segnar poria, se fesse quel cammino.
- 24. Siede Peschiera, bello e forte arnese,
  Da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi,
  Onde la riva intorno più discese.
- Ivi convien che tutto quanto caschi Ciò che 'n grembo a Benace star non può; E fussi fitune giù po' verdi paschi.
- 91. (L) Scso. Paria dall' Inforno. SERBA: divido Italia da Germania. — Tirazza: Tirolo.
- (SL) Bella. An., IV: Paichro... Latin. Serra. Inf. IX: Quarnaro Che Butia chinde. — Tiralli. Vill., XII, 85, per Tirolo. — Benaco. Lo nomina Virgilio nel
- Il della Gaorgiche.

  22. (L) Footti: Pennino si bagna dell'acqua... Mille fonti che poi fanno il lago, scondono dell' Alpi Pennine, cho fanno un triangolo con Ganta e Valengonica.
- SL BAONA. In sente nipuanto differente dal cocome, o affina al latino behesan, che indica non semplica unidita, um copia d'acqua. Forta si dogma è imparsonale da sottintendevi il lungo tra Garda, Valezmonica e Penniso, legrando e, chestitrovani in inicual codici. Parg., Xi. D'interno a lui peres calcute e picco lli combici.
- 23. (S) Ponia: potrebbe.— Sa: i tro vencovi potrebbero, asercitando le loro funzioni, benedire, so moves-
- tero verso l'ultimo confine delle diocesi loro. (SL Leono. Æn., VII: Est locus l'abbe in medio, a altrova pit volta. — Mezzo. La niaistra è diocesi di Trento, la destra di Brescia, il lago tatto di Verona. An-
- che l'Alberti (*Italia*: pone il dette confine li presso, Altri per secze intendo l'isoletta nel lago.
- 24. (L) ONNE: la dove la riva scende. ARNESE: rocca. — FRONTESGUAR: far fronte.
- SiJa America. De armener. Nella vita di s. Antonio, errese viu monastero. Tanes: Gaza, Jello e forte armene Da frontroppiare i regus di Sovia. Fanorza conta. Precherra era siliera di Verena. Questo cesso à forse dato in ripuazio agli Scaligeri. Penchiera fa sempre longo di general importanti devic. di Fanordi, t. II., propositi della contacta di Cont
- (SL) GREMSO. Virgilio, di un fiume: Carulessa in granium (A., VIII). — Pascal Georg., 11: Et qua-

- Tosto che l'acqua a correr mette co', Non più Benaco, ma Mincio si chiama Fino a Governo, dove cade in Po.
- Non molto ha corso, che trova una lama, Nella qual si distende, e la impaluda;
- E suol di state talora esser grama. 28. Quindi passando la vergine cruda, Vide terra nel mezzo del pantano.
- Senza cultura e d'abitanti nuda. 29. Li, per fuggire ogni consorzio umano, Bistetto co'suol servi a far sue arti;
- E visse, o vi lasciò suo corpo vano.

  30. Gli uomini, poi, che intorno erane sparti,
- S'accolsero a quel luogo, ch'era forte Per lo pantan ch'avea da tutte parti. 31. Fèr la città sovra quell'ossa morte:
- Fêr la città sovra quell'ossa morte:
   E, per colci che "l luogo prima clesse,
   Mantova l'appellàr, senz'altra sorte.
- lem infelix assist Montra compose, Pascesten nicros herbos fismine cycnos.
- 26. (L) Co': capo. Governo: ora Governolo, al confluente di Minejo In Po. (SL) Co'. Georg., IV: Caput... aumis. — Minejo.
- En., X: Patre Benseo., Mineine.

  27. (L) Lama: pinno. Grama: maltarr.
- 39. (d.) Cheraci Instita.
  SLY Vancare, Prof v ani al faute Torco. Virgino, de Ganilla: Approx nirgo (Ala., Xh. Santio, di Macto: Fisheric nejor (Che., Vir. Chera., Her. Chera.)
  III., Ili. Nappiaram expert, et adhae protector Cradia marine. Sential, troppe bettermanent: Credic crypinite: Credic crypin
- Terram. mulabit... et disperget habitatores ejus.

  29. (Le ARTI mught. Vano: vaoto dell'anium.

  (SLe ARTI. Novelline, XXL: dittoro loro incontauanti e fecero loro arti. Stat., IV: Omnes Ter circum

  octa pyrus, snovi, de more parentis, Semineces fibrus et
  adlace spirantia reddal Viacero.
- (F) ARTI. Voce propria della magia. Aug., de Civ. Dei, II: Arti fallaci e rane, per ingamo de'demonii introdette.
- 31. (L) Sourz. Gli antichi per dar nome alle olttà solcvano trarre le sorti, e consultare oracoli.
- (SL) ELEREN. Georg., IV: Eligitur locus.

  (F) Soutz. Le sorti propriamente diconsi quando si fa cosa dal cui cuito si venga n conocerro alcun cho d'occulto. Dect.: Le norti con le quali toi tutto decidete noi reatri giudizii, le quali i Pudri condonnarono, genfezzianno mo caerre altro che divinazioni e matefizii.

- Già fur le genti sue denlro più spesse Prima che la maltia di Casalodi Da Pinamonte inganno ricevesse.
- Però l'assenno, che, se lu mai odi Originar la mia terra all'rimenti,
   La verità nulla menzogna frodi. —
- 34. Ed io: Maestro, I tuoi ragionamenti Mi son si certi, e prendon si mia fede, Che gli altri mi sarien carboni spenti.
- 35. Ma dimmi della genie che procede, Se tu ne vedi alcun degno di nota: Chè solo a ciò la mia mente rificete. —
- Allor mi disse: Quel che dalla gota Porge la barba in su le spalle brune, Fu, quando Grecia fu di maschi vôta

39. (L) MATTIA: Stoltegen follo.

SI MATIA. Vivo lo Toscan. — Catacon.
Cotti godi, Inispeciciti di Matoris I 1727: Il gillibeline Penmoto de Bonzonio, nobile, conescendo quatto
i nobili fonero dutti, perusas el costa Abrici de Cinabili ribegano per alena tempo i postilismini susi
aderesti el vera na fisci. Guesti i fone. Piamoneste
el peoplo necio gli aleri mbili tatti, a si fore signere,
trans. Per l'Eville, L. XX. medicali i regione.
vana. Arman. Per formeno forza ricercono. Danto
Plan selle reven.

33. (L) ALTRIMENTI: darle altra origioc. — Mayrogra. Caso retto.

(SL) Ost. Arios., XVII, 68: E at a "solite mai for altri pristi, Direct a chi ii fa che mal n' è intrusto. Più schietto a più sobili in Dante. — Faonz. Questo raccento può contiliarni con le cose dette nell'Escolic. Tervertimento del Poeta cales sopra altre origini ch' si tenera per false; per escrupio, da Tarcose toneano. (F) Faonz. Som.: Fractific della compissione di Dio.

- 84. (F) Carnort. Siccomo nei Saimo CXIX (v. 4) I carboni denotano liague potosti al nuocere, col nei notro I enrolo i spenti denotano parola impotenta. (C.) In senso contrario. Prov., XXVI: Siest cordones ad prunua et ligna ad igness.
- 35. (I) PROCEDE: VE INDERES: REFERE: toran a ferire, rimira.

  (SL) PROCEDE: Æn., XI: Ounis longe consistent
- processeral ordo. Rivina. Parg., XVI: La geote, obe sua guida vede Pure o quel bes ferire oud ell' è ghietta. Ind., X: Sentire che ad son evelle fede. Chi legge risiole può confermarlo con quel di Virgilio: Sedet... sententio. — Idque... sedet (sta fitto in monte) (Ea., VII); ma gli è modo più languido.
  - (L) Vôta: tutti all'assedio di Troia.
     (SL) Qual. Viene agl'indovini.

- (Si che appena rimaser per le cune),
   Augure; e diedo il punto con Calcanta,
   In Aulide, a tagliar la prima fune.
- Euripilo ebbe nome. E così 'l canta L'alla mia tragedia in alcun loco.
   Ben lo sa' lu, che la sai tutta quanta.
- 39. Quell'altro, che ne' fianchi è così poco, Michele Scotto fu; che veramente
- Delle magiche frode seppe il giuoco.

  40. Vedi Guido Bonatti: vedi Asdente,
  Che avere inteso al cuoio e allo spago
  Ora vorrebbe; ma tardi si pente.
- Vedi le triste che lasciaron l'ago, La spola e 'l fuso, e fecersi indovine; Fecer malie con erbe e con imago.
- (L) Tagliar: salpare, necisa ligenia.
   (SL) Calcanta. Æa., II, 122. Aulibr. Æa.,
   IV, 436. Funz. Æo., IV: Tortos... incidere funcs.
- (L) TRAOGORA: Eneide. ALCCN: un.
   (SL) CANTA. Æn., II: Eurypilum scitotum oracula Phabi Mittimus.
- cula Photh Mittimus.

  (F) Tragenta. Cossumedia chiama la propria, come possia più dimessa, rispetto all' Encide.
- 39. de Pevez saile. SEI Pevez Visia i Teorina. — Scoryra. Indication d'unique d'Arcèrico II, assette in agremania de drei de Descarici. Il run moutr è calcière autorn in die dei de Descarici. Il run moutre d'active autorn in sea septen a des levers ecceptair. In una sette gif de crès na argine de portara autorni il nous active gif de cite na serie des portara autorni il nous mei minima de difficient seu del reseau e di havenan far dei dei de la della del
- SL3 Guno di Foril, antore d'un Trattato d'astronomia, non isutili nalla scienza, etampato tre volto tradotto in italiano, in francese, in tedesco: fa consultato da Federico II, da Ezzelizo, da Guido di Montefeltre, di esi coopert, dicesi, all'impresa accennata nal XXVII dell'Inferno. Era astrologo della repubblica forentiana. — Accessor, Convi. Admeter, controlosi di Purmo.
- 41. (L) IMAGO della persona da incantare. SLA ERRE. Virgilio (Bec. VIII), e Oridio (Met.), e Orazio (Epoda) partano di reneficio con crète. IMAGO. Di malio con l'imagine, Virgilio (Buc., VIII). Orazio (Sat., I, St. Lunca et effigies crat, olfera cerea... Excidere adque herbas, appar incentota lacertia l'incula.

 Ma vienne omni: chè già tiene 'l confine D'ambeduo gli emisperi, e tocca l'onda Sotto Sibilia, Caino e le spine. E già iernotte fu la luna tonda:
 Ben ten' dee ricordar; chè non ti nocque,
 Alcuna volta, per la selva fonda. —

Si mi parlava: e andavamo introcquo.

48. (d. Orna navina. — Carser la l'una. SIA (CONYA, La l'una è per tramestare dal sostro emisfero, e tocca l'opposto, cicò il mare sotte Siviglia di Sugara, cocdessatari reptora di Italia. La l'una, invisible al due Poeti, toccara l'eccidente dunque il di chianza si Pecti, e naceru al en sotte emisfero. Escopassati due giorsi. — Orna, Georg., 1: Sel., se conditi in sunda. — Carso. Crefora il volpo, e recolo en l'egae di Napoli, le macchie della luna esser Caiso che linatara na ferceta di spine (Per., Il). 43. (L) Non ti necque: ti gnidò innanzi che il sele sorgesse. — Alcuna: nna. — Introcque: intanto.

Non service Dante agri indovita e ai mapii assipatte una bodgia a sondi almo tempo ane crasa erriduit gli ladevità e i megli, e se talano non cana criduit gli ladevità e i megli, e se talano non canatoria di ladevità del megli a servici a sono di consiste di ladevità di ladevità di ladevità di ladevità la sittoria langua al poeta temperari dallo interregazioni pregnato, e ali propiologi goli di devino, altriti e le lagrimo di panienta pieta terre questi denneti, abbere il piolisia divisio con eggani pietitisi, pupito e questi e il laneviti, si torresteto del quali labeta, senza con la ladevita di la consenta del quali labeta, senza rica, pod di pietit circo monto.

Il canto prande le forme qua e là del trattato: e l'amore alla patria di Virgilie si distende troppe, como

fa il Miscio, in una geografica esposizione di luoghi noti, noti e agli Italiani o a stranieri pur troppi.

L'accessos alle trasformatical di Tircisi pende la fravia occasa tropo alla lettera, a do se a e amena convirabbe l'acadara arzigogolando che in esse trasformatical simbologiquis, o la doppieza fallace de falsi profett, e la militanica alle quali egai frodelente assegetta se melcaino, o il vano ristatres alla Spérito che priva tá dese esset, il che gli antichi adombravano cella trasformatica de la consecució de

Mn dal Canto qua e là la poesia, come luce de nuvelo sequose, brilla. Il ruinare d'Anfiareo, e le alture di Luni, fanno pittura; le attitudini de' corpi stravolti, scultura meeva, e non deformo nella mostruotità.

# DEGL' INDOVINI,

## DI MANTOVA, E DEL TITOLO DI COMMEDIA.

Dal Giasone della favola, guerriero seduttore, passa il Poeta al Giasone de' Maccabei, ancerdote profano (1); da coloro che sedussero lusingando per proprio piacere o per lucro, a coloro che per incro vendettero le cose sacre o no contaminarono la nurità; da coloro che adorarono come idoli le monete, e di li presero a sè ed alla Chiesa. auspizii sinistri, a coloro che con augurii e profezie false e matte ingannarono sè ed altri; poi da questi che con patto espresso o tacito aervirogo o credettero servire a apiriti non buoni, passerà a' barattieri, graffiati dagli uncini de' diavoli; onde i aimoniaci hanno dall' un lato gli adulatori e le meretrici, dall' altro gli atregoni; e gli stregoni dividono i simoniaci da' barattieri, il reo prete dal reo cittadino. Mette gl'indovini più sotto de' simoniaci, perchè qui la frode fatta al vero è più grave: il simoniaco vende le cose di Dio; l'indovino a'arroga un attributo di Dio.

Nel cerchio deglianti indelenia il Posta trora una domento ri la lincia, in statici de monieri si l'ari di santici si monieri sono della considerazioni della considerazioni della considerazioni della considerazioni della considerazioni di santici spatta monieria, tri more si santici si l'ari della considerazioni di santici si di santici si monieria di santici si di s

I maghi e indorioi, nota Isidoro (2) sono detti dirini, quari pieni di Dio; perchè, simulandori pieni della diritultà, con certa astuzio di frodolenza congetturano ogli mmini Farrenire, Agostino confessa, che anch'egli in giorentà

interceptus i planetarii, con antico nome chiamati mismicii (1); i qual engeristitione, comman al mo tempo e dish Decretali gassipate can cimpo sani di pendienza, ggi attanti mismo: condomina, netrevolo, in depertitate ggi attanti mismo: condomina, netrevolo, in depertitate tene, e que "incolii de la siricaza tenua de medici riperca, soni la propière, resulti de la siricaza tenua de medici riperca, soni la propière, sani in deprezicatio, è a certe sudche chiama mentetri, si ne cue qualitarghima de terres que comme, de riti (1), e alteror asteria, le deliminationi fariper toni graveri di pater, si era, la legas, d'amandi, de comme, de riti (1), e altrora storia, le deliminationi faricomme, de riti (1), e i quan brediri, si demandi, del verezitane di certi misti arbito conservinase depli anter, si punsas e filiti streadenni si there (1).

Tommaso, che tutto reca a sommi capi, distingne i due fini della magia, l'operare cuso straordinarie, e il conoscere occulte (5). Egli però, presentendo una scienza che non è quasi ancor nata, coocede che si possa, per l'osservazione del cielo, antivedere non soto i rivolgimenti degli astri, ma le meteore che paiono più casuali, come i tempi secchi o niovosi, E dalla tradiziono, più che credeoza, diffusa in tutti i luoghi e i secoli, dell'influenza degli aatri sulle cose terrene, deduce, con un ardimento di crodutità ch' è degnissimo di considerazione in inzegno tanto conaiderato, deduce che dalla scienza astrocomica e meteorologica possonsi ordir congettore non già sogli atti di tale o tale nomo, ma sui movimenti e i fatti d'intere moltitudini, sopra le quali ognun vede potersi e fitosoficamente o fisicamente provace che le varietà de' climi e dell' atmosfera nel clima medesimo (varietà certamente originate, almeno in parte, dai climi e dalle atmosfere di tutti i coroi del sistema mondiale) devoco avere influenza. E i segueoti

(1) Machab., II, IV, 7 et seq. - (8) Isld., Etym., VIII.

(1) Confers., IV. — (1) Do Ductr. Christ., II. — (3) Do Civ. Dei, XXI. — (4) Do Civ. Del, X. — (5) Sem., 5, 8, 85. Della falsa profesia, 2. 2, 172. some hierarchi il storie. Le unoqui orbanantich objerieran della segramatich ei ciri de sel segramatiche fensassi exprese inconzisusi ogli speiti, e retti prestigi; an article selle signifi i en partic care si quisti quani terilo per segui di figura a constirei (1). — Gettue le sasti i far atta presti i en manifori con certale; conse considerar de figure e per corbale; consecutiva e figure estate qua setti esqui e per recolde certita soni losqui monsesa, article segui e per recolde certita soni losqui monsesa, ce celera a chi increase; o fare a chi firei il fuentio più a mana grande, o pittire delli, quette ma libre a succeman grande, o pittire delli, quette ma libre a succe-

Ma contintione riprorte de l'acti le sorti, un nobilissimo estrapio dell'usarle è in quel con-gifio d'Apositimo: cles quando activa prico de di mort e girti, e sia necreto chi deva al prirodo i morte per le cena del gragge, e chi astieva, accioneli del pris patri ama sunacima, ha surte un giudice (3). Vedi così sottratta all'arbitrio e della graerostili imoportona e della rile patra i in tini de marriti; i quali tatti insieme diventano mortiri o fagosto o si rimanazione.

Altra maniera di sorte, dice Tommiso, è la prova del ferro, del fuoco, e anche del giuligio di Dio, per duello. Le muli consuctudini barbariche, levandosi com' assula anpra il suo tempo, giudica il grand' nomo così. Reca in prima le belle parole di Stefano V: Estarcere do nicuno la confessione col tormento del ferro ravente a dell' acono bollente, not consentono i socri Canqui; nè quel che dal documento de Padri santi non è saurito, è da prevamera con trocato superstizioso. I difetti polesati de spontanen confessione o da prova di testimoni, aruto diunazzi agli acchi il timore di Dio, sono dati gindicare al nostro discrepimento; ma gli occulti e incogniti sono da basciare a Lui che noto conasce i cuori de' figlinati degli ucmini. Poi, del duello, l'Aspainate: La medesima rapione pare che sio da farsi della legge de duelli; senonche più s'accosta al comone modo del gettare le sorti, in quanto non a'aspetta ici l'elletta miraculano, se non farse ananda i camsioni son troppo inoquali di valure e d'arte (1).

Le tradicinai che ricupiono questo Casta son tolle qui estrote i più intigni el Poete di Manao de Vegioni, del Tereino da Ovision, di Ataliano da Sarzio, the Lacano d'Arame. Da Manto promote opportunità a ramere le origini di Mantoni, patria del son massire, della quale in Virgini di Mantoni, patria del son massire, della quale in Virgini di Mantoni, patria del son massire, della quale in Virgini di Mantoni, patria del son massire, della quale in Virgini del Mantoni, patria del son massire di Chi, baldore necessaria sono di leveta del Augustia, dei commande (Ch, baldore necessaria sopra di servizio del quel pose distribuità si solidati, cual comma (Chaptero, Mantonio Ma

ruliu miles kabebit? Burbarus has segetes? (1). Belle Inddove come pittore disegna la piaritura del paese: Que se subducere colles Incipinat, mollique jaquin demittere cliro, Usure of assem, et reteris ion fracto escussing fooi (2); e Hic ratidis tenera poete cit urundine vipas Mineus (3), Belle insieme e pietose laddore, nella coscienza d'una gloria pura acquistata con istudii profondi non meno che antorosi, o con lo faticose prom della bellezza, egli fa del suo nome tributa alla patria: Primes Memmas referan tibi, Mentus, pelson (5), che sta in armonia con quegli altri di più ampio amore all'Italia tutta: Tibi res antiquer laudia et artia Inoredior, sanctos anons recludere fontes; Astromosone case comons ner asside current (5). Dette narole laddoce di Mantora suo canta le origini etrusche e insiegne la costituzione civile con precisione degna del trattato d'Aristotile sulle repubbliche, la quele non poteva non essere frutto di studi soora l'antichità diligenti: Fatidice Menter et Tasci filina omnis, Qui moros matrisque dedit tibi, Muntus, nomen. Mentus diren aris, sed non genus amailus namu: Grus ith triplex, papuli sub gente quaterni; Ipsa capat populis; Turco de nonquine vires (6). Così l'Allighieri, che teneva sè discendente dal sangue romano, e per le antiche origini di Firenze e per l'origine della famiglia sua propria, ed aveva affinità con la gente di Fal & Pade (7), si sentiva compatriota al poeta romano the nacone in città etrusca, Inaco il finne che cole in Pa. Del finme Tiberino dal qual Manto elibe Ocno, il fondatore di Mantota (il cui nume significante in greco tordità e inercia, accenna forse al tardis flexibus del Mincio); di Tiberino conservansi in Romacua tuttavia tradizioni popolari; e del fiume Tiberino se ne fa un re Tiberino, per rammentare il re che diede il suo nome al Tevere, prima numinato altrimenti (8): e chi sa che la congiunzione del Tevere, fiume etrusco, con la fondatrice di Mantora, non accensi all'etrusca origine della città? Nell'origino di Mantova Dante si compiace così a lungo non solumente per renerazione a Virgilio, ma al ancora perchè nelle origini prime delle città e degli Stati, la storia o la poesia e la religione ammiransi in modi arcani congiunte. Lo fondazioni de'paesi ebbero in tutti i bughi e tempi anspitii religiosi o di tradizioni vere, e di veri presentimenti e vaticinii, o almeno di sacrifizii e di sorti. Onde Virgilio, dell'esute Evandro: Me pulcum patria.... Fortuna omnipatens et ineluctabile fatum His pasuere locis, matrisque egere tremenda Cormentia Nympho monito, et Deus nuctor Apollo (9). E di questi concetti l'Eneide è piena; e gli antichi scrissero molti e lunghi trattati intorno alle urigini delle città. Danto, accennando come gli comini sparti

it) Some , 1, 2, 96. — (6) E altrove: One provide di soule, wen d'experie; one per la crongione delle Under. — (3) Ann., Ep. ad Botteri. — (1) Some, 2, 8, 95. — (5) Bar., IX.

<sup>(</sup>i) Nor., L. − (i) Dac., IX. − (i) Bac., ViL − (i) Grorp., IM. − (i) Grorp., IL Souper man Hain relition, narbe stara napericle; i fosh sessi, le putes adome. − (i) Ex., X. − (i) Int., XV, Par., XV. − (i) Ex., ViH. − (i) Ex., ViH.

interno s'accogliessero a quel luogo ch'era forte per di puntano che avera da tutte le parti, si mostra non inconscio di quello che accompagno le origini di parecchie città e Stati illustri, segnatamento d'Atren, Roma o Vernolis dico d'arcogliersi di commi di varie parti ard luogo medesimo, o formare un popolo, che non sempre fa naziune, nazi della mationo inmediace o ristrale l'unità.

Tra' più notabili passi della Tebaide, lavoro di retore. ma retore di ricco ingegno e d'animo buono, è la morte d'Autiarao, il quale (e augure e re, come il Bannete, o l'Anio, o l'Eleno, e l'Enea di Virgilio (1); e come tatti i re primi, che erano sacerdoti, siccome rignifica anco il Melchisedech della Genesi) abborriva dalla tirannide di Creonte (2), appunto come la figlia di Tiresia, Manto, dalla tirannia di Creonte si salva con l'esilio, con l'esilio ch' è padre sovente di Stati norelli o di ugore idee. E così collegansi, non a caso, le tre storie in oueste Canto toccate, di Tirrsia e di Manto e d'Anfistrao, il quale era, a detta di Cicerone, avuto da' posteri per iddio (3), come Romolo; senonché questo rapito di sopra e quello di sotto. Tutte e tre tradizioni di Tebe, città fondata da gente più affine agli Slavi che a' Greci, e che per Manto direnta coosanguines di Mantova, unde apparisce affinità singulare tra Virgilio e Antione ed Orfeo. E perchè vedasi insieme quello che Dante tolse da Stazio, e al suo solito in breve spazio condenso, recheremo de moltissimi versi, in cui si distende il punto di quella sobita morte, talani de' niù notabili... Non armo sonus, uon ferna remisil: Sient erat, rectos defert in Tartaro currus: Bespezitque codeus calum, campunque coire (4) Ingemuit, donce lecter distantia rursus Miscuit area tremor, locemque exclusit Arerus. — Ut subitus rates pullentibus incidit (5) umbris.... At tihi quos (inquit) mones qui limite pracepe Non ticita per inane ruis? (6) - Sobit ille minantem, Jam teneis risa, jam ronescentibus armis, Jam pedes: extincto tumen interceptus in ore Augurii perdarat konas, obscuraçõe fronti Vitta manel, ramanque tenet morientis otien..., Sabito me turbine munki.... melia e milihun havisi Nor tra (1), Qua miki utere, dam ger vova riserra terza Vada din pendeux? el in utere volva operla? Hei miki mil ez me sorii patrinque celestam est, Vei captum Thelm. mon jom Lernan rebeb Teels, are altunio utiliren cinsi the paratil. Non Jamaho, mon igae miser, laergmisque mearum Productus, this pariete this finere exci.

Notate altrest nel lunglissimo passo di Lucano, e assai men poetico che quel di Stazio, il verso che dice dell'augure Arrunte: Atyae iram Superâm ruptis quasis it in erhis 2. Eanche Arrante è sugure toscano, e però non a caso forse collocato da Dante tra Bonifizio, l'amico di Firenze, e i barattieri di Lucca. E non a caso il poema, che procede severissimo cafino al guloso Ciacco, e comincia sentire del comico laddore tocca di coloro che non lianno al capo coperchio piloso, e si rifà grave infino agli usurai, da questi iu git scendendo ai mezzani e agli adulatori o a' simoniaci e a' maghi e a' barattieri, diventa commedia più e più. E non a caso il Porta, che nel sedicesimo l'aveva appunto denominata Commedia, qui chiama l'Eneido Tragedia, siccome casto non pare serio e dolento, ma civile e religioso, qual era la tragedia nell'origine, e quale nel medio evo ridirenne, rappresentata nelle chiese in persone vive, ed in pietra. Comico, secondo l'intendimento del Poeta. diventa, in questo Canto più che sopra, il linguaggio, Chè due le ironie: Due rai? ad Anfarao, e ad Aronte la spelonca, di dove poteva guardure il mare e le stelle. Poi avete le fetour e la parlasit, le maschili peune e la poloca pette, le natiche e lo spago, Gaino o le spine, la mattia ed introque. Avete ripetizioni di modi alla sua parsimonia ionsitate: al rentesimo Canto della prima Causan - lettor, prender frutto di tua lezione - Dirietro guarda e fa ritroso colte - indictro cenir li concenin, Perchè I veder dienanzi era lar tolto - mutò sembiante, caugiandosi le numbro - code in Po. - ici convieu che caschi. E bon quattro volte ripetuto il modo famigliare tutte eucato, dal quale ora rifuggirebbe son dico la cortigiania de poeti, ma l'eleganza degli avvocati e la venustà de' notai (3),

(i) En, H. III, IX, XiI, − (i) Stat, VII. Son preparate Constant Imparts. → (i) to Bibliotic, 1, Xi → (i) A cm S apren, approxis of Totals, to love. → (i) ξ has read a ranges a colle, → (ii) for parts Hannes, Marin the vester Episture P sequence quant schemists, is often of personal P.

(ii) Finn e Miner, che einerhelsem of vere, inche Statie nel caue d'Andainen nomants Minero, it de loute alter coux. — (i) non sommats Minero, it de loute alter coux. — (ii) S'ere pir dispe la ferde passès. — Congiondesi ès membre fette passès. — Er receive che fadit preside cortés. — Bre la set le che fe mi infra quarde.

## CANTO XXI.

#### Argomento.

Nella quinta i barattieri, entro un lago di pece bollente. Il poeta vede venire, portato da un demonio, un magistrato lucchese. Comico tutto il conto.

Nota to terrine 4 alla 10; 12; 14 alla 19; 23, 24, 31, 32, 34, 36, 38, 30, 40, 44, 46.

- Cosi, di ponte in ponte, altro parlando Che la mia Connuellia cantar non cura, Venimino: e tenevamo 'l colmo, quando
- Ristemmo per veder l'altra fessura
   Di Malebolge, e gli altri pianti vani;
- E vidila mirabilmente oscura.

  3. Quale nell'arzanà de' Viniziani
  Bolle, l'inverno, la tenace pece
- A rimpalmar li legni lor non sant, 5. Che navicar non ponno; e 'n quella vece Chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa Le coste a quel eho più viaggi fece;
- Chi ribatte da proda, e ehi da poppa;
   Altri fa remi, e altri volge sarte;
   Chi terzeruolo e artimon rintoppa;
- (L) PONTE: da quel che à sul quarto fosso a quello del quinto. — COLNO: il più alto panto del ponte.
   (SL) TENTANO. ÆR., VI: Tista senelam. — II: Jamque arra terebons.
- 2. (L) FERSURA: valle.
  (SL) MIRABILMENTE. Vita Nuova: Mararigliosamente triste.
- Id Arrani: arcensle. Restalmas: risquimare. (SL) Arrani. Due secoli dopo, il Rucellai chiamerà Naroli l'Arrand. Così la poosia si fa cortigiaza davvero. [Rucellai, le Api, 165, e Dryden, Annaz Mirablii, st. 166.]
- (SL) NAVICAR. Anco nel Pandolfini. CONTE. Virgilio, d'una nave: Laterum compagibus (.En., 1).
   (L) TERRECCO: piecela vela. Authora: vela maostra. RENTOPPA: ratioppa, rifa.
  - (SL) RINTOTTA per rattoppa, il Redi.

- Tal, nou per fuoco ma per divina arte, Bollia laggiuso una pegola spessa, Che inviseava la ripa d'ogni parte.
- I' vedea lei, ma non vedeva in essa Ma che le bolle che 'l bollor levava, E gonfiar tutta, e riseder compressa.
- Mentr' io laggiù fisamente mirava,
   Lo duca mio, dicendo: « Guarda! guarda! »,
- Mi trasse a sè del luogo dov'io stava. 9. Allor mi volsi come l'uom cui tarda Di veder quel che gli convien fuggire,
- E cui parra subita sgagliarda;

  10. Che, per veder, non indugia 'l partire:

  E vidi dietro a noi un diavol nero

  Correndo su per lo scoglio venire.
- SLI ANTE. Æn., II: Dirion Pulladis arts.
   [5] [C.] Ind., 34: El concretenhar torrentes ejus in picem, et erit terra ejus in picem ardeatem. Pacona. Plutarco (De Ser. Num. Vind.) pone nell' Informo stagni di metalli fusi.
- 7. (L) Lan: la poce. Ma can: fuor che. Rinnnen: abbassarsi.
- (SL) Ma cnn. Int., IV. Rimman. Georg., II: Qua vi maria alta tumescant... rursusque in seipsa reridant.
- (F) VENEA. Le tembre figurano l'arti de barattieri.
   Comparssa: Arist. Fin., IV: Compressione per condensamento.
  9. (L. TARDA: prome.
- (SL) SCAULIARDA. Ov. Her., XIV: Vires subtrobit ipse tissor.

- Ahi quanto egli era, nell'aspetto, fiero!
   E quanto mi parea, nell'alto, acerbo,
   Con l'ale aperle, e sovra i piè leggiero!
- Con l'ale aperle, e sovra i pie leggiero?

  12. L'omero suo, chi era nculo e superbo,
  Carcava un peccator con ambo l'anche;
  Et ei tenca de' niè ghermito il nerbo.
- Dei nostro ponte (disse) o Malebrauche, Ecco un degli anzim' di Santa Zita: Mettetel sotto; ch'i' torno per anche
- A quella terra che n'è ben fornita.
   Ogui nom v'è barattier, fitor che Buonturo:
   Del no, per li danar', vi si fa ita. —
- Laggin T butth; e per lo scoglio duro Si volse; e mai non fu mastino sciolto Con tanta fretta a seguitar lo furo.
- 12. (L) Styrenso: alta. Peccaron. Cros retto. .
  E1: Il diavolo. Nemo: calcagno.
  (SL) Styrenso. An., VIII: Tiberque superfusa.
  Diavolo colobo: the medio: vi vitano inscillati i rei ch'o-
- gli porta.

  (F) Prit. In una visione descritta da Gregorio

  (IV, 36) I diavoli tirano i rei giti per le enseie, gli angell i salvati levano sa per le braccia.
- 13. (b. 0) e vol. Ascens altre. Sela Assura. Nett. Austimo è un agizio per le cittodi, manimomente di Tanona... Il quale he speziale cora del proven della cittade, e de elle sin alora vetta per la rettara favoriteri, e de citta von sia appronta del pototi. Bern.: Florester appointure priore. Il Busil. Provente appointure della companya della provincia della companya per della companya d
- 18. da Tanaa Lacca. Ita: it. SIA Browner Revairs, Qui son accessa al traditionato di costol et cutto del 215 quando foco serprosidere I Lacchede à l'Ficiale ; qui il Catar or acritto prima di quel traditionato: re no, Dance l'arrebbe cacciato nel gludesco. Il Lacchedoli qui interde in Benattino perceriviano, iella povertà telho al pericolo d'essere heratives (edito periodi p
- 15. (L) Feno: Index.
  (SL) Deno. Inf., XIX: Che sureide alle capre duro
  rerea. Peno, Vit. v. Girobono.

atti pubblici toscani fino nel cinquecento.

- Quei s'attuffo; e tornò su convolto.
   Ma i demon' che del ponte avean coverchio,
- Gridhr: Qui non ha luogo il Santo Volto: 17. Qui si muola ultrimenti che nel Serchio. Però, se tu non vuoi de' nostri graffi, Non far sovra la negola soverebio, —
- Poi l'addentăr con più di cento raffi;
   Disser; Coverto convien che qui balli;
   Si che, se puoi, nascosamente accaffi. —
- 8) che, se puot, nascosamente accalh. 19. Non altrimenti i cuochi a' lor vassalli Fanno attuffare in mezzo la cubbaia La carne con gli nuciu', perché non galli.
- Lo buon maestro: Acciocche non si paia Che tu ci sii, mi disse, gin t'acqualta Dopo uno scheggio che alcun schermo t'haia;
- E. per nulla offension che a me sia fatta, Non tener tu: ch'i' ho le cose conte, Perch' altra volta fui a tal baratta. —
   Poscia passo di là dal co'del ponte: E coni ei giunes in su la ripa sesta, Mestice rali fui d'aver sicura fronte.
- 16. (L) Converto: sottosopra e avvolto in sè. -- Co-
- SL CONVOLTO, L'asa l'Ottimo, Bocc.: Per lo loto conrolgera. — Vouto, L'offigie del Redicatore, alla quale i tuto Lonchesi ei entrano como te fa nolla pere. Il l'offo Sonto è tattavia venerato in S. Martino di Lucca: e credevani opera d'angelo, Nel pormo De proliú Tascire (file, li, un Lacobese giura Der foriem am-
- etom, per corpos el utique Zele.

  17. (Li Sancano: flume vicino a Lucca. Non: non escir della pece.
- (SL) Sovermo. Inf., VII: In cui une avarizia il una asperchio; ed è proprio del barattiere.
- (SF) ADRESTAR. Æn., VI: Dente towni Anchora.
   Accaser, nel Sacchetti.
  19. (b) Vassalli: ministri. Galli: galleggi.
- (SL) Varealli. Vito a. Marph. Galli. È nel Boti. 20 (La Ni fala: apparisea.— Doro: dietro.— Hala:
- narsso che abbia per le un qualche riparo. (Sla) Dorn, Buc., III: Post carecta lutebas. Novellino, XLVII: Era dopo la parete. Addoparsi in Tosc. per metterd dietra. — Hana. Par., XVII. t. 47.
  - 21 (L) Ho: conceo qui.
    (Sl.) Altina. Inf., IX, t. 9. Scendendo al carchio
- (SI.) ALTRA. Inf., IX, I. N. Secodendo al caretio di Gluda, pacco anco per quello de barattieri, \*\*\*. (L) Co': enpo. — Rira: argine.

- Con quel furore e con quella tempesta Ch'escono i cani addosso al poverello, Che di subito chiede ove s'arresta;
- Usciron quei di sotto al ponticelle,
   E volser contra lui tutti i roncigli:
   Ma ei grido: Nessun di voi sia fello.
- Innanzi che l'uncin vostro mi pigli,
   Traggasi avanti l'un di voi, che m'oda;
   E poi di roncigliarmi si consigli. —
- Tutti gridaron: Vada Malaceda. —
   Per ch'un si mosse (e gli altri stetter fermi),
   E venne a lui, dicendo: Che gli approda.
- E venne a nu, acendo: cue gu approu 27. — Credi tu, Malacoda, qui vederni Esser venuto (disse il mio maestro),
- Sicuro già da tutti i vostri schermi, 28. Senza voter divino e fato destro? Lasciauni andar: chè nel Cielo è vointo Ch'imostri altrui questo cammin silvestro.—
  - (L) TEMPESTA di rumore. CHIEGE elemosini 24. (L) RONCIOLI: graffi.
- 26. (L) PER CH': cod'. CHE OIS APPRORA: Che gli fa pro', che gli giova veoire.
- SIA Arramona I Intendere, giora, pure algunato canterio. Se potesseria leggero: cub en appronda cub est in approda, intenderedibesti: Qual forca o regione tit generica quantum proda O, toglicado in intenderablesti: Qual forca o regione tit generica quantum proda O, toglicado in intenderablesti con cum cante a lai, domandendo, che coso lo fa venire. Come ari Canto seguente per cenire a proda, en el XVII: streio la testa, la condusare a rica. Tradurrebbe II virgilitano: Que ris inouamidas applicat crist I Cali.

<sup>1</sup> MALCONA. Il somo è presagio che la con su uscirebbe e mal fina. Abbano io Machdony, Matchone, che, e Fargirezilo, maltagio seccilo, e Bardoniccia ca ca ser que non a picipio, e Computo vecuto ra sonde posta, e che finando perrita dal frete Sardo e che mala perrita dal frete Sardo e che proposa una modifia per pertanta i ragginaperto. Ocule pri l'ira del diavoli contro i isse Peut i aggiungo di mal reverere il incepuno. In S. Catertone e nell'us delle contro i incepuno.

- 27. (L) Schuzmi: al mio passaggio,
- 28 (L) Destro: propirio.
  (SL) Senza. Æn., V: Hand equiden sine mente.
- reor, sine numine Dirain. Duetro. Æn., VIII; e più voite. — Voluto. Inf., V: Vuolni con cold... (F) Silvestro. Anche qui per orrido; e lo dice
- (F) NLVESTRO. Anche qui per orrido; e lo dice nello bolgio de'rei di delitto civile. Nella Volgure Eloquenza distingue i modi silvestri dagli nrbani. La voce sebra cra solenne simbolo a lui.

- Allor gli fu l'orgoglio si caduto, Che si lasciò cascar l'uncino a'piedi. E disse agli altri: — Omai non sia feruto. —
   E 'l duca mio a me: — O tu che siedi
- Tra gli scheggion' dei ponte, quatto quatto, Sicuramente omai a me ti riedi. —
- Per ch'io mi mossi e a lui venni ratto.
   E i diavoli si fecer tutti avanti;
   Si ch'io temetti non tenesser patto.
- 22. E così vid' io già temer li fanti Che uscivan patteggiati di Caprona, Veggendo se tra nemici cotanti.
- R. I' m'accostai con tutta la persona
- Lungo 'I mio duca; e non torceva gli occhi
  Dalla sembianza lor, ch' era non buona.
- 34. Ei chinavan li raffi, e Vuoi ch' io 'l tocchi, Diceva l' un con l'altro, in sul groppone?— E rispondean: — Si, fa che gliele accocchi.—
- 35. Ma quel demonio che tenea sermone Col duca mio, si volse tutto presto E disse: — Posa, posa, Scarmiglione. —
- Poi disse a noi: Più oltre andar per questo Scoglio non sl potrà; però che giace Tutto spezzato, al fondo, l'arco sesto.
- 29. (L) FERUTO: ferito.
- (SL) CARUTO. Boccaccio: Lo adegno cadato. Stat. Theb., VII: Exciderant irez. E in Livio. (F) UNCINO. Sem.: Fides est in dermonibus coneta
- propter signorum evidentium.

  81. (L) Per cu': ord'. Parro: gog sia ferito.
- SEA TEXESSER. Petr.: Tower felv.

  38. (SEA PATTEORATE. G. Villani (VII. c. 136). —
  CATRONA. Cartel del Pisani su Arno. Quomio, dice l'Asonimo, in residerono a potti, salte la persona e tutta la conse. L'acchain le Fienerini il Corerora o acdera, ond è perch'elimo accamo giú fatti di molti sonti a parte guilfa. Eucurono il furere della minuta gonte. Cio nell' egosto
- del 1280. Dante, a quanto pare, era a vederli.

  33. (SL) Terra. Inf., X: M'accostai, Temendo, un poco più al duca suio. Lumoo, Vita Naova: Vidi
- poco più al duca mio. Luxoo, Vita Naova: Vidi lungo me nomini. 34. (La Accocem: glielo occacebi il colpo, glielo dia.
- (SL) GLIELE. O intendasi alle forentian per gliele; o come modo famigliare, simile a quel dell'Inf., XXIV: Gliese diè cento, a non senti la diece.
  - (F) SCARMIGLEONE. Quasi capido di scarmigliare compigliare persone e cose.
     (L) Al: fino al.

- E se l'andare avanti pur vi piace,
   Andatevene su per questa grotta:
   Presso è un altro scoglio che via faco.
- 38. ler, più oltre cinqu'ore che quest'otta, Mille dugento con sessanta sei
- Anni compièr che qui la via fu rotta. 39. l' mando verso là di questi mici A riguardar s'alcun se ne seiorina.
- Gite con lor; che non saranno rei.
  40. Tràtti avanti, Alichino, e Calcabrina
  (Cominciò egli a dire), e tu Cagnazzo:
  E Barbariccia guidi la decina.

Sch Scourse. Nella dirittura del ponte da cuicenite, aca potete proseguire, perchè il sestu ponte in i questa linea è rotto: ma potete nadare per l'argine, e trovercie un ponte intere di dovo passare. Qui il dinvolo neute telle, XXIII, t. 46. E Virgillo che tatto su, che era stato fine in fondo all'Inferno (ma inannal la morte di Geolt Cristo, gli crest).

37. (L) GROTTA: argino cavernese ael fen le. — Pace: la il ponte intere. (SL) GROTTA. Nel I del Purgatorio, grotte quella

(SL) GROTTA. Nel I del Purgatorio, grotte quel del monte dell'espinitione.

38. (L) OTTA: OTA.

Sel. Inc. Se sgit mas i 1900 cerci dalla merci di del Crivi ad mescanio i cai piark Mescola, s'aggiuspano 130 della vita di Crista, e i pordi meri delriano 31, and quan meri, a'eramo 1900 compicti, e l'anno 31, and quan meri al propositi piarce del peggiri la merci admini del 1900. Meglis ancrea se peggiri la merci admini del 1900. Meglis ancrea se peggiri la merci della 1900. Alpris ancrea del peggiri la merci della 1900. Alpris ancrea del peggiri la merci della 1900 del 1900. Percentina va fine al 20 di merca, e pel 1910 consistent. — O'rar. del pierca, e Geord' Cristo merci addi accessi la prima del pierca, e Geord' Cristo merci addi accessi.

(F) ROTTA. Matth., XXVII, 51: Petre scisses must Marc., XV, 33: Et facta hera sexta. La visione diunque comincia nel vacerdi saato. L'Anoaimo: Forse l'autore, confessatori, riemosciuti il muò difetti, il detto renerdi per alcuna anuncuda imaginò questa buona

39. (L) REQ: non vi faraa male.

(SL) SCIORINA. La roba tuffata sciorizasi: cosi gl'immersi sella pece, a sollievo se ne levano all'aria. — Rei. Terz. 24: Nessun di voi sia fello.

REI. Terz. 24: Nessun di roi sia fello.
 (L) TRATTI: vicni.
 (F) ALICHINO. Propto a chiaare le ali per volar

sulla pere contro i dannati; cio fa ael seguente Canto. Beze sta a diavolo volgere l'ali ia giù. — CAGNAZO. Dal colore del viso. — BARRARICTIA. Più strani nomi di diavoli adopra nell'Adano l'Andreini: Arforat, Ruspicano, Ondoso, Lurcone.

- Libicocco vegna oltre, e Draghignazzo, Ciriatto sannuto, e Graffiacane, E Farfarello, e Rubicante pazzo.
- Cercate intorno le bollenti pane.
   Costor sica salvi insino all'altro scheggio
- Cho tutto 'ntero va sovra le tane. i3. O me! maestro, che è quel ch'i' veggio? (Diss'io). Deh senza scorta andiamci soli,
- Se tu sa'ir: ch'i' per me non la cheggio. 15. Se tu se' si accorto come suoli, Non vedi tu ch'e' digrignan li denti, E con le ciglia ne minaccian duoli? —
- Ed egli a me: Non vo'che tu paventi.
   Lasciali digrignar pure a lor senno;
   Ch'ei fanno ciò per li lessi dolenti. —
- Per l'argine sinistro volta dienno:
   Ma prima avea ciascun la lingua stretta
   Co'denti, verso lor duca, per cenno.
  - Ed egli avea del cul fatto trombetta.
- 41. (P) Laurocco, Da Libia, pe'eni deserti si credeva abitassero melti demonii; come scirocco da Siria, - DRAGMONAUTO De Droco - CIRIATTO De Chicos porco nel greco; cosi fu detto anche nel medio evo; onde il Poeta lo fece sanguto: A cui di bocca uscia D' ozni parte una sanna come a porco (Inf., XXII, t. 191; e l'Ariosto: Mostra le zanue fuor, come fa il porco (XVII, 39). - FARFARELLO. Forse affine al francese forfaire o al telésco rorfallen, quasi furfante (Ducango: Forfallius).-RUSSICANTS. Da Ruber, Simile al Carnazzo. I Greci happo per proverbio che il diavolo cercando la chi entrare, entrè ne capelli rossi, il Ressetti vede in Malebranche un Munno Brunca, podestà di Firenze nel 1303, quando il cardinale da Prato venne iadarno a riconciliare i Neri co' Bianchi, a quelli stavano attendendo l'esito a Trespiano. Vede in Graffiacaze un Raffacazi, allera priore. Le altre congetture sone ancer più conterie.
- 49. (L) Cancara: girate. Pane: Panie, fossi di
- (SL) PANE. Bocc.: Inviscuta in P amorese pane.
  Come letone per litanic Inf., XX.— SALVI. Ironica reccommandatione; gisscale P cliftor scopile son era intero.

  18. (P) DENTI. Jer., Thr., II, 16: Pischiarono e digriguerono i denti e diasero: Disocrerono, Lavoco del Sschio, qui soctivete altre.
  - 45. (L) LESSI: nel bellore.
- 46. (I.) Ancere, tra la setta bolgia a la settima. SL2 Stantta. Vedendo che Virgilio crede alla mezzogza, essi in atto di beffa, guardando Barbariccia, mettos fuori un poco la lingua, e la striugen co'ècsti, come chi tiene il riso, o chi pedimente si beffa. Atto

non dissimile nel XVII dell'Inforno. Fa sempre vili i rei di colpa a cui sia incentivo il danaro,

#### <>--

La pittura della pece bollente si fa più viva nell'ultimo tratto di mano maostra: E grafar tutta, e risedercompressa; elso fa volure il riesseure per il proprio peso sopra di sè e il condensarsi dell'ardore tennec intorno ai miseri tormentati. La lunga similitudine dell'arsenale di Venezia ci fa ripensare cho i due accensi a questa città, scevri d'ogni biasimo, in mezzo nilo tante acri riprensioni coatro altri paesi d'Italia, e la memeria enerata nel Purgatorio fatta di quel Marco che pere sia stato della Veneziana famiglia do' Lombardi, como poi disprezzare lo Shakespeare?

dimostrane come il poeta, sebbene aliena dagli spiriti ghibellini, rispettasse quella forma di civilo governo che manteneva un petrizisto mito, non ligio a parte guolfa, e conservante un sentimento di protta italianità.

Ottre alla similitudine storica della resa di Caprosa, abbiamo le due de cani cho s'avventano al mendicante . e del cane che insegue il ladro; ma l'altra de'cuochi che attuffano cogli uncini la curne nella caldaia; il diavelo gobbo, l'anziano, non di Lucca, di S. Zita; l'ironia di Bucature, lo salse parele de' domonii graffiatori; l'appiattarel di Banto, e il temere di lui prima e pei; le bugia di Malacoda, i nomi de'diavoli, la trombetta; ogni cosa dimostra che Dunte sui barattieri volle versare le scherno, a sprezzare così l'accusa de' suel nemici, che come barattiere lo cacciavano dalla patria. Ora domandasi; coloro che bello stimavano (ed è) questo canto;

### L'ANNO DELLA VISIONE,

La visione di Dante cade nel trecento e mel trecent'uno darché l'anno fiorentino cominciava col di venticinque di marzo. Quest' avvertenza concilia con l'opinione comune gli argomenti dell'abate Zincili. Il più difficile passo è quel di Casella: Veromente da tre meni egli ha tolto Chi ha rolute entrar con tutte pace (1). lo intendo, non: he comincioto o togliere; ma sibbene; ka finito di togliere, daechè il giubileo era finito nel dicembre del milletrecento, onde verso la fine di marzo gli eran circa tre mesi. Intendendo all'incontro com'altri vuole, che s'abbia a recare la visione al di otto d'aprile, il conto de' tre mesi non torna. Parrebbe stare per l'aprile del trecento quell'altre isogo della bolgia de' seduttori di donne. L' auno del mindeleo... Che dell'un lato tutti hanno la frante... razno versa il monte (2); ore pare che parli di cosa presente. Ma prima dice: House a passer la gente mode tolto, ch'è nel passalo; e poi Anneo e rusho, per cansare l'aresu, e l'oudaran, sonanti male, ed è mutar di costrutto che piace a

Dante e a initi i poeti. E chi sa che quello scompartimento del ponte non sin riminsto anche dopo? O che, levata pare la sharra di mezzo, i Romani aressero d'altora preso nos a portire la folla in due diritture opposte, com' usa a Veneraia sosto le Procurarise di S. Marco? Certo pare a me che dicendo l'annos del ginistica occani a tempo passato,

Un some ingegenom, St signor Gergeretti, depo ventustis le preve dello Zmelli, e deste del preil assidi si signoria le nute cono, entra a difundere Allighieri del signoria le nute cono, entra a difundere Allighieri del constante dei si mortele patrica disser conspirer tonica diguarda Prissa di conferire tenis diguarda, bisoparta de hechare, su quali canta le vagola ri revisionecetti, pore del lasia, Osi casel la rispossa cergaticisme del Proporte della della constante della

(I) Manbiel, Propriet Sport, cap. V

<sup>(</sup>i) Perg., ii, dell'ascrio che conduce le naime la Impa di vazione. — (5) Inf., XVIII.





E como que che, con ima effemata Cristo furo del pelago alla vica , Se volge all'argus pengluera, e guala



la sull'estremata d'un alta ripa . Che fuerous peus probe rolle is rerotas . Tenimos sepra più crudele stipa .



E l gran proposto vitar a linglandia, Ole stralamara qli veda, per ferer , Dese latte a custa, malengio accedio.



La borra relieur del firre parte final peccatre ferbroulele a' capelli del cape ch'ogh avec deche goarte,



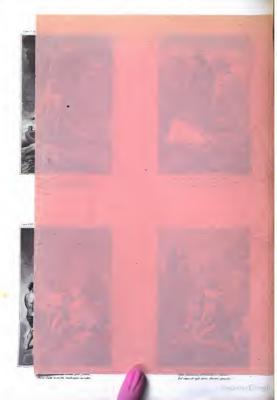

# CANTO XXII.

#### Argomento.

Vanno co' demonii lungo l' argine, e vedono i barattieri ballonzolar nella pegola. Un Navarrese è afferrato dal rampino d'un diavoto; e racconta di due Sardi vicini suoi.

Nota le terrine I alla 14; 16, 19; 23 alla 26; 30 alla 33; 35 alla 39; 41 alla fine.

- 1 l' vidi già cavalier' muover campo, E cominciare stormo, e far lor mostra,
- E talvolta partir per loro scampo: 2. Corridor' vidi per la terra vostra,
- O Arctini; e vidi gir gualdane, Ferir tornéamenti, e correr giostra;
- 3. Quamio con trombe, e quando con campane, Con tamburi, e con cenni di castella, E con cose nostrali, e con istrane: 4. Nè già con si diversa connamella
- Cavalier' vidi muover nè pedoni, Nè nave a segno di terra o di stella-

1. (L) Steame: combattimento. - Mostra: rassegua.

(SL) Stoumo, Vill., I. 21; Perdute Cresses use noglie allo storno de' Greci. Circa questi atti di guerra l'Anonimo cita Vegezio.

2. (La Gualdane: cavalcate nel terron di nemici ner

scottetie. (SL) Vostra. Questo dell'apostrofe improvvisa è mode famigliare a Virgilio, .Kn., VI: Perroque potestem Fabricium? vel te sulco, Serrome, serentem. Accessas forse alle frequenti scorrerio de Fiorentini in quel d'Arezzo, e degli Arctini a rincontro: onde poi la disfuta florentina del 1309, il postillatore del codice Cact.: Tocca d' Arezzo perchè in antico quella città, quond'era in fore, zi dara a molti spettacoli e giunchi: e anche furano ssolle parti e sedizioni in essa: a Dante ei si trocò in tempo di sua gioranezza. - GUALDANE.G. Vill., VIII., 48: Andando le gnoldane, rubando, e ardendo le case e i compi. Vegezio: In guoblana en coendo rirando. Malespinl: Ribaldi dipinti in qualdana giucando. - Fenne. Novellipo, LX: Un tremessento losci a roi fedire. Bati: I taravouenti si facerono quando si conresireno relonterosamente li cavalieri a combattere destro d'uno polancato per acquistare l'essare, nel quale tornessaento l' uno seriace l'altro a fine di savrte, se son si chiassa vinto. - Giostra è quando l'una caratiere curre coutro l'altro con l'ante;... dore non si cerca vittoria se non dallo

scurallure: Landino: Torneomento è quando le squadre renno l'una rentro dell'altra e reppresentano una sperie di bottaglio. Giostra è quando l'uno va contro l'altro a corpo a corpo, e roppresento la battoglia singolare. E il Machinvelli, d'un tornenmento ordinate per pubblica fosta ael 1465: Così chimanenno uno spettocolo che roppresenta una suffa d'unaini a carallo.

3. (SL) CAMPANE. Ai carrocci era mpesa per lo più una campana, I Fiorentini l'avevano, Vill., VI, 73: Ponerosi in su uno castello di legname in su un carro; e al suono di quello si guidera l'oste. - TAMECEL L'ospecitore de Salmi traduce in tymponis a nel tamburo. Beti: Prendono camuino con moni di tamburelli, di corni, di naccare, Sacciaetti: Gid trembe e trombettini, Sreglioni e noreherini Ver ti nemici corni, e tamburelli. -ISTRANE. Usi franccsi e tedeschi, ch'egli avrà troppo in Itelia veduti.

4. (L) Diversa: strann. - Cennamella: strumento da fiato. - Tenna: fatto da terra. (SL) DIVERSA. Inf., VI, t. 5. - CENNAMELLA. TOV.

Rit.: E fa maare traube e connamelle: e fa sonar lt exopene a martello. Bart. da S. Conc. Cennamelle e sulterii farmo store saclodia. - Seono, Tattodi nelle navi melti ordini si danno a suon di campana. - Strata. .En., VII: Nec flortibus actes Atra subegit hyens restria succedere terris; Nec subus regime via, liltures fofellit. Il littes corrisponde al scene di terra.

- Noi andavam con li dicci dimoni:
   Ahi fiera compagnia! Ma nella chiesa Co'santi, e in taverna co' ghiottoni.
- Pure alla pegola era la min'intesa,
   Per veder della bolgia ogni contegno,
   E della gente ch'entro v'era incesa.
- Come i delfini, quando fanno segno
  A' marinar' con l'arco della schiena,
  Che s'argomentin di campar lor legno;
   Talor così, ad alleggiar la pena,
  Mostrava alcun de' necestori il dosso,
- E nascondeva in men che non balena.

  9. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso
  Stauno i ranocchi, pur col muso fuori,
- Si che celano i piedi e l'altro grosso; 10. Si stavan d'ogni parte i peccatori: Ma come s'appressava Barbariccia,
- Cos) și ritracan sotto i bollori. 11. I' vidi (ed anche 'l cuor mi s' accupriccin) Uno aspettar, così com' egli incontra
- Che una rana rimane e l'altra spiccia.

  12. E Graffiacan, che gli era più di coutra,
  Gli arroncigliò le impegolate chiome,
  E trassel su, che mi parve una lontra.
- 5. (F) CHESA. Proverbie du traduce in certo mode quello de Salmi (XVII, 26). Can smeto sanctus cria, el dulla Volgata però non e traciotto secundo lo spirite. Più sotto, il proverbio triviale: Tra mole gotte (t. 20). Pot: Gratternai la tigna (t. 31). Comico cogni com.
- (L) 'NTESA: sempre badavo alla pegola. Contrisico: cose contenutevi.
  - (SL) CONTRONO. Inf., II, t. 26. 7. (L) S'ARCOMENTEN: S'IRCCUDIRO.
- (SIa Anco. Æn., V: Delphicom vimiles: qui per maria hunida nondo Carpathium Libycumque secont, luinutque per undas. Buouar., Fiera: Far arco della nhim.
  - 5. (L) Alleggiar: alleyiare il bollors.
  - (SL) ALLEGGIAR, .En., VIII: .Estus... levaret.
    9. (L) PUR: sol. GROSSO: del corpo.
    (SL) RANGCHI. Inf., XXXII. GROSSO. Inf., XIX.
- 8. Perogona il Infrar de lamanti a quel dei delfini; il loro mettero fuori il capo, allo star de ranocchi.
   (L) ANCHE: ancor. — INCONTRA: segue. — Speccia: salta sotti acqua.
- (SL) Uso, Ciampolo, Dico TAnonimo; Bantorio d'una nite persona e predigo. — Incontan Nel Convivio per arriene.
  - (I.) Annoxciolate inviluppo coll'uncino.
     (SL) Di contra per derimpetto vivo in Torona.

- F sapea già di tutti quanti 'i nome: Si li notni quando furono eletti;
   E poi che si chiamaro, attesi come.
- O Rubicante, fa che tu gli metti
   Gli unglioni nddosso, si che tu lo scuoi: —
- Gli unglioni nddosso, si che tu lo scuoi:-Gridavan tutti insieme i maladetti. 45. Ed io: — Maestro mio, fa, se tu puoi,
- Che tu sappi chi è lo seiagurato Venuto a man degli avversarii suoi. — 16. Lo ducu mio gli s'accostò allato,
  - Domandollo ond'e' fosse; e quei risposse

     I' fui del regno di Navarra nato.
- 17. Mia madre a servo d'un signor mi pose, Che m'aven generato d'un ribaldo, Distruggitor di sè e di sue cose.
- Poi fu' famiglia del buon re Tebaldo:
   Quivi mi misi a far baratteria;
   Di ch' i' rendo ragione in questo caldo. —
- Di contro. Lonyra. Fa ac'flumi, ac'laghi, acgli stagui, no' pubell osliensi, acil' Anicae, noi Teverse, ha gambe, cammina di aotte, fa strage de' petei; ell margin mezzi. Vive i alannat. Sta tra la mustela e la focgin mezzi. Vive i alannat. Sta tra la mustela e la foc-
- Broom imagine de barattierl. Leggiera molto. Aries., XXX, 5: Perchè sa nuoter con' una loutra, Entra nel finner. 13. (L) Tetti: i demonii. — Chiamano: tra loro.
- (SI<sub>3</sub> ELETTI, Inf., XXI, t. 39.

  18. (SI<sub>2</sub>) RESIGNATE. Per resneggiossite usa Γ'Ottimo questa voce (T. II, p. 520).
- 16. (L) ONE: di che paese,
  SL) DOMANDOLLO. Novellino, IV: Domandollo
  doce andara. VIII: Dominuloti d'onde se'. NAVARRA.
- dore andara. VIII: Dominidati d'escde se'. Navarra.

  I Novarresi, dice l'Asonimo, abbondano se questo visio.

  17. (L) Cose: averi.

  (SL) Sonton. Barono del re Tebaldo. Gene-
- BATO. Æm., V.: Troia Criniso conceptusa fluosime mater Quem genuit. — Riantho. Umos devoto a signore, o percibé contoro eran anco devoir al missiato, però ribidido prese col tempo mal seuro. Così marnadiere. — Cost. Inf., Xi: In sè, ed in lor cose, 18. (L) FAMOLIA; servo.

- 19. E Ciriatto, a cui di bocca uscia D'ogni parte una sanna, como a porco, Gli fe' sentir come l'una sdrucia.
- 20. Tra male gatte era venute il serco. Ma Barbariccia il chiuse con le braccia. E disse: - State 'n la, mentr' jo lo inforco.-
- 21. E, al maestro mio volse la faccia, - Dimanda (disse) aucor, se più disii
- Saper da lui, prima ch' altri 'l disfaccia.--22. Lo duca: - Dunque or di' degli altri rii. Conosci tu alcun che sia Latino.
- Sotto la pece? E quegli: I' mi partii, 23. Poco è, da un che fu di là vicino.
- . Così foss'io ancor con lui coverto! Ch'i' nou temerci ugna nè uneino. -
- 24. E Libicorco: Troppo avém sofferto, -Disse, e presegli 'l braccio col runciglio, Si che, stracciando, ne portò un lacerto.

- 25. Draghignazzo, anch'ei, volle dar di piglio Giù dalle gambe: onde 'l decurio loro Si volse intorno intorno con mal piglio. 26. Quand'elli un poco rappaciati foro,
  - A lui, che ancor mirava sua ferita. Dimandò 'l duca mio senza dimoro:
- 27. Chi fu cobii, da cui mala partita Di' che facesti per venire a proda? -Ed ci rispose: - Fu frate Gomita,
- 28. Quel di Gallura, vasel d'ogni froda; Ch'obbe i nimici di suo donno in mano,
- E fe' lor si che ciascun se ne loda. 29. Denar' si tolse, e lasciogli di piano,
- Si com' c' dice. E negli altri uffici anche Barattier fu non picciol ma sovrano.
- 30. Usa con esso donno Michel Zanche Di Legodoro: e a dir di Sardigna Le lingue lor non si sentono stanche.

Di lui abbiamo su questo caso una lettera ch'è nel VI del Martene. Mori poco dono celi stesso il 4 settembre dell'anno modesimo, a lo segui di li a poco Isabella sun moglie: n, nota il Joinville, figliuola di n. Luigi. Rutebeuf, trovatore illustre, pianse la morte di lui, e nella cauzone gli dà il titolo di buono, di prode, di generoso, d'amico ni minori; lodi che, lette da Dante, gli avranno ispirato amore di re tanto rare. Gli succedette Enrico III datto il Grosso, il quale nel 1274, spesò Bianca, figliuola a Roberto di Napoli, Quel Tebaldo che mori nel 1253 fu conte di Sciampagna; e la cusa di lui tuttora mostrasi in Aix. Grazloso poeta, primo a ulternare le rimo mascoline con le femminine; auté Bianca madre di Luigi IX; obba tro mogli; tra questo, Gertrude della casa d' Absburgo, (F) Rexpo. Matth., XII, 36; Reddent rationess...

- in die judicil. 19. (F) Ponco. Arios., XVII., 30: Mostra le zanne
- fuer come fa il porco... Si notine gli atti de diavoli; Graffiacano lo leva col graffio; Rubicante è chiumato ner adagnarios Ciriatto l'assagua. - Sagueta: dicono in Toscana, lo sdrucio del porco, quando in enmpagna lo macellano e fanno festa.
- 20. (L) Sorce: sorcio. MENTR': finchè. 'NPORCO con lo braccia strette (SL) Sonco. Come ecro da cerco. - 'Neonco.
- Purg., VIII, t. 45: Nel letto che il Montone Con tutti e quattro i piè cuopre ed inforca. 99. (L) LATINO: Italiane.
- (SL) LATINO, Purg., XIII ; Inf., XXVII. 28. (L) Vicino: Sardo.
- 94. (L) Laceavo: la parte dinnanzi del braccio.

- (SL) PORTS. Æn., XII: Apicem incita summum Hasta tulit. - X: Caput..., abstulit coms. 95. (La Decunio: decurione, Barbariccia
- (SL) Decumo. Che guida la decina (Inf., XXI); come sermo (Inf., XIII, t. 46). L'usa anche l'Ottimo nel VI del Paradiso, pag. 127.
- 26. (L) RAPPACIATI PORO: chetăti furono. DIMORO: dimera (SL) Dissono, G. Vill., L 35,
  - 27. (La Dr'., Meglio mi sarebbe (disse t. 23), essera con lui sotto la pore. - FRATE: Sardo, vicario di Nino.
- 28. da Doxno, signore. Fr' ... : li libero per oro, (SL) Doxso. Titolo alla maniera sanla e sicula. Nino de' Visconti, amico di Dunte, signore del Giudi-
- cato di Gallura, lo fece impiecare. (F) VASES, Vit. s. Girol.: Vasello d'ineffobile virtis. 29. (L) Di Piano: nenzu processo. (SL) DI PIANO. De plene, modo giudiciale. De
- tlano gli Spaganoli. Un antico: Jerunden acuta di piano (farilineate). - Sovnano, Bocc.: Del rubare e del baratture maestri socrani 30 da Usar conversa
  - (SL) Usa. Lat.: Eo stitur fossiliarissime. Zan-

сия. Sardo: Siniscalco della madre d' Enzo, il figlinolo di Federico II. Euro nel 1238 suose Adelasia marchesa di Massa, crede delle giudicature di Gallura e di Logodoro ja Sardegna. Federico, padre di lui, conquisto poi tutta l'isola, cil Enzo fu coronato ro: nel 1249 prigione de' Bolognosi, mori nel 1272. - Anon.: Zanche per sue riconderie in tante ricohesze direnne che, dictro alla morte d'Adelasia moglie d'Enzo, divenne signore del Giudicato di Logodoro.

- O mc! vedete l'altro che digrigna.
   l' direi anche: ma i' temo ch'ello
   Non s'apparecchi a grattarmi la tigna. -
- 32. E 'l gran proposto, vôlto a Farfarello, Che stralunava gii occhi per ferire, Disse: — Fătți 'n costă, nulvagio necello.—
- 33. Se voi volete o vedere o udire (Ricominciò lo spaurato, appresso),
- Toselii o Lombardi, i' ne farò venire. 34. Ma stien le Mulebranche un poco in cesso, Si ch'ei non teman delle lor vendette: Ed io, sezzendo in questo luozo stesso.
- Per un, cli'io so', no farò venir sette, Quando sufolerò, com'è nostr'uso
   Di fare allor che fuori alcun si mette. —
- Cugnazzo, a cotal motto, levò "l muso, Crollando il cupo, e disse: — Odi malizia Chi egli ha pensata per gittarsi giuso! —
   Oud ei, che avea laccinoli a gran divizia.
- Rispose: Malizioso son io troppo, Quand'io procuro a'miei maggior tristizia!—
- Alichin non si tenne, c, di rintoppo Agli altri, disse a lui: — Se tu ti call, l' non ti verrò dietro di galoppo,
- 31. (L) O mg! Oimèl Anone: pit. Graffaron LA Tiona: concierni malo. (SL) Ello. Nel Succhetti ed in altri. — Thona.
- É modo famigliare di celia, pettinare uno, per multrattario bene bene.

  22 (La Proposto: Barbariccia
  - (L) STIEN: cessin.
     (SL) CESSO. Ha escupi apco in prosa.
- (L) So': son. NETTE, per refrigerio, o safola se non vele diavolo, per chiamare i compagni a un po' di sollievo.
- di sottlevo, (SL) Scrozzno. Bagiadel barattiere: tutti ia questa bolgia bagiardi.
- (La Gittarsi: cogliero II destro per faggirei.
   (F) Malifia. Trecent, ined.: La molitia che Dide arera penanta. Os., VII., 15: In me cogitarerunt molitium, Hor. Ep., III. 1: Frandem. inequitat.
- 37. (b) Lacritott: astasie. Taerre, Ironia. Maggior: farb lacrare da vei. (Sh) Lacritott, Vit. s, Girolano: Ordinando con-
- tro lui insidie e lacciuoli. Max. Altri leggo mia: men beae, giacchè trattasi d'altri da far venire. Ma l' codiel forvatini scrivendo a'snio intendono a'snici. 38. (LJ RINTOPPO: contro.
- (SL) RINTOTVO. Arios., XXVIII., 66: Rispose di rimando, Qui valo e di reutro e di totto.

- Ma batterò sovra la pece l'ali.
   Lascisi 'l colle, e sia la rina scudo.
- A veder se tu sol più di noi vali. 40. O tu che leggi, udirai nuovo ludo.
  - Ciascan dall'altra costa gli occhi volse; Quel prima, ch'a ciò fare era più crudo.
- Lo Navarrese ben suo tempo colse;
   Fermò le piante a terra, e in un punto
- Salto, e dal proposto lor si sciolse. 12. Di che ciascun di colpo fu compunto; Ma quei più, che cagion fu del difetto;
- Ma quei più, che cagion fu del difetto; Però si mosse e gridò: — Tu se' giunto. — 33. Ma poco valse: chè l'ale al sospetto
- Non potero avanzar. Quegli ando sotto; E quei drizzò, volando suso, il petto.
- 39. (Le Colle, cims dell'argine, a el porremo di la ner non esser visti.
- SSL Cutz. Inf., XXIII, t. 15: Cello édile rips dere linarjaite il lago di pere la mezo alla bello di de rimançano des margini di qua e di la al passaggio l'elfaredi: Impairante che ai due dati vi altrio desirdiri di pittat; le sommita di ciascan rillore distante delle pittati de sommita di ciascan rillore distante cadir; il pendio ripsir e ve breta, come la ripa ad di opcider. Il pendio ripsir e ve breta, come la ripa addi oplarit, e i dananti a quelli. — Scrim. Per qualitati ricaro, anco nel Salmi.
- 40. (L) Lube: gioca. Quel: Cagnazio. Caudo: liffidente a acerbo.
- (SL) Luno. Ha qui forse doppio senso e di gioco e di corsa, come ai Latini.
- (F) Votse. Potevano appiattarvi diotro in agquato, senza volgero gli occhi. Ma Dante vuol rapprecettare i harattieri più furbi del diavolo, e vuol trovare zi diavoli stossi una pena che il trafigga più addentro il tette, quella dell'eso-re canzonati o sinti d'actoria, 41. da Pegano, come chi spicca un sulto. — Seposa;
- libero dal proposito che averano di stratiarlo. (SL) COLE. Æn., XI: Arrepto tempore. Sacch.: Cobre tempo. — Fernob. Arim.: Il destrier, punto, punta i piò ella rena.
- (F) FERRO, Arist, de incessa animalism: Π corpo che si morce d'un satto s'appunta e a s\ stesso e al nuolo che a pi\(\text{gli soggiace}\).
- 49. (La Compento : d'ira a dolore. Quat: Alichino; compesto salla forma di biance-restita (Purg., XII, t. 30) : d'altri che possonsi usare tuttavia. Difetto in-

gammo toccato. - Gatisto; t' acchiappo.

- 43 (L. AVANZAR...: l'ali d'Alichino non furono più pronte della paura di Ciampolo. — Questa: Ciampolo. — Quest Alichino.
- (SL) AVANZAR. Æn., VIII: Podibus timor addi-

- 44. Non altrimenti l'anitra di botto, Quando 'l falcon s' appressa, giù s' attuffa;
- Ed el ritorna su crucciato o rotto, 45. Irato Calcabrina della buffa, Volando dietro gli tenne, invaghito

Che quei campasse, per aver la zuffa. 16. E come I barattier fu disparito.

Così volse gli arligli al suo compagno; E fu con lui, sovra 'l fosso, ghermito.

47. Ma l'altro fu bene sparvier grifagno Ad artigliar ben lui: e amendue Cadder nel mezzo del bollente stagno.

44. (L) Rorro: scornsto. (SL) Borro, Avete sel medesimo Caato di riutoppo, di botto, di cotpo. - Falcon. .Es., XI: Quant facile arcipiter saxo sover also ab alto Consequitur pen-

нів... собщивали, 45. (L) BUFFA: mal gioco, - QUEL: Ciampolo, -ZUFFA: coll'ultro diavolo.

(F) Quet. I amlyagi si volgono l'uno contro l'altro, quando non banno più deboti da dagneggiare.

46. (L) Sovaa : in aria (SL) Fc. Legg. Tobia: L'augelo fu disparito.

47. (L) ALTRO: Alichiao.

SL) GRIFAGNO. Lo sparviero di aido dicevasi sidioce; quando spiega l'ali, ramingo; adulto, grifagno, 18. Lo caldo sghermidor, subito, fue: Ma però di levarsi era niente;

St aveano inviscate l'ale suc. 49. Barbariccia, con gli altri suoi dolente. Quattro ne fe' volar dall'altra costa Con tutti i raffi: e assai prestamente

50. Di qua di là discesero alla posta: Porser gli uncini verso gl'impaniati,

Ch'eran già cotti dentro dalla crosta. E noi lasciammo lor così 'mpacciati.

48. (L) Sommermon: il delere della bruciatura li stacco. - Niente: non si potetter levare.

(SL) Schermidor, Arios., XXIX, 47 o 48: Cadon nel fiame e ranno al fondo insieme... L'acqua li fece distaccare in fretta. - Niente. laf., IX, t. 19. - Sca. Il verso stesso è invischiato. E tutti questi ultimi che paiono tirati gib, son lavoro di mano macetra; e egnune ritrue cel spene l'imagine.

49. (SL) Costa. En che I due diavoli insegnendosi caschino più la, tanto che per acchiapparli altri di loro devan volare loutano da dove sono i Poeti, aceiocchè questi possano più sicuramente spacciarsi da loro. -RAFFI. Æa., V: Acuta cuspide contos Expedient, fraclasque legant in quequie remos,

50. (L) CROSTA: che faceva la pece degra. (SL) Posta. Firenzuela: Il copocuccia parti i cocciotori alle poste; sciotsero i bracchi.

I dodici versi che comentano l'ultimo dell'altro canto, e paiono volere echeggiare a quella trombetta maladetta, li riputerà degui di scusa, so aon d'ammirazione, chi peasi non tanto che Duate volesse schernire insieme e abbeminare le guerre fraterne e i segni che le anguaziavano, quanto che questi due Canti sono tutti commedia: commedia nel dialogo o nell'intreccio, e nelle imngiai, e ne'modi volgarmente proverbiali; e che alla trombetta del dinvolo haffone risponde il sufolaro del barattiere, onde segue la buffe che fu montare in collera Calcabrina: e finisce che un de'tessi detesti fa cader nelle panie due diavoli cotti. Le similitudiai della gatta e del sorcio, del porco, della lontra, della rana, de'ranocchi, de'delfini, dell'anatra, del falcone (Alichino Sparviere grifugno, e Farfarello matragio secetto, dimostrano la ricca vena dell'ingegno, che non può, uaco recadendo ad ora ad ora, non si levare a regione più degau di sè. Lo dice il verso: A lui, che oncor mi-

stamque Eriphylem Crudelis nati sumstrantem rulnera

L'acceune a Frate Gomita e a Michele Zanche (la cui mensoria tiage di commedia aaco il Caato d'Ugolines eli era ferse dettato dalla rimembranza di Nino. il gentile, Giudice amico,

Notiamo che de diavoli nel suo inferno Dante pon fa grunde uso. Li nomina nel terzo; li mostra alle porte di Dite pell'atto di fare nao sgurbo al maestro; poi frustatori di chi soduce le denae : poi cui armati d'ancini : e un diavolo solo armate di spada tagliare assi e orcechi e altre cose a chi divise nome da uomo, o per discordie il corpo civile strazio, Poi aoa abbiamo che Coron dimonio, il dimonio cerbero, Pluto, n Lucifero: e del resto (quantumuse anco la bolcia decl' inocriti abbia i suoi angeli neri; dal che s'arguisce che da per tutto ce a'és, i dannati o sono tormentati da bestie o dagli elementi, o si vengono tormentando da sè, ch'è rara ma ferita; che fa ripeasare il virgiliano: Mo- il più orribile degl'inferni, Homo homini Sotonas.

### I BARATTIERI E I DIAVOLI.

Barattiere dicevasi chi vezdesse altrui degli atti del proprio uffizio, o truffasse, a ogni modo, delle pubbliche cose. Pietro distincue le baratterie che si fanno oisecaudo, giudicando, amministrando. Barotteria, dice l'Anonimo, è quella frade per la quale l' noma inpanna e baratta la Bepubblica, e la sua potria in comone a in particularitode. Distingue la Repubblica e la patria, intendendo il primo delle istituzioni, il secondo delle sorti del popolo, Baratteria è dunque ogni inganno ch' abbia il lucro per line, o diretto o indiretto, n prossimo o remoto; e non solamente chi traffica sulle aorti e le istituzioni del popolo in comune; ma chi lo fa in casi perticolari, per minimi che siano, è barattiere: e il barattiere al minuto è reo di lesa maestà patria, se non quanto, almeno come il baratticre indigrosso; e può essere più. Dice l' Anonimo che nel ventunesimo Canto si tratta di barattari in Bepubblica libera; pel acquente, di que' che vivono in corte di principi. Anco nell'Inferno di Virgitio trovianto i barattieri: Vendidit hie mro patriam, dominumque potrutem Imposnit, fixit leges pretio alque refixit. E più sopra: Nee veriti dominarum fallere dectrus: che vengono a essere appunto i due generi che distingue l'Anonimo. E due volte è in Virgilio dominus come due volte in Dante: danno Michel Zanche; e: ebbe i urmici di sua danno in mana: senouché qui danna ci cude aucor meglio, dacché un Navarrese parla d'un Sando.

Dazte dei soi nestici, con quella stolerza che è la pera dell' dola, cessuto di la partiera, egil cin soi si i stilise... da Siyas, Che già per foretitere he l'occia oppazze (1) egil de nossitas i larattiri accanto i meca mi metronario d'amore (2); egil cia dal una tisolo di opoca, i qualu perita tanti miania nevo, diserva alumen enere larate di questa perca (3), si vendica dell'access religioni in deltro i cilmanistori, con ma di quelci controligioni in deltro i cilmanistori, con ma di quelci connie delle quali epil è potente, per più di due Gati constant, Birlechen en Filerich et endes magen pleranse, por neut ere (1). E restanctat à son verso è spale che in que trest ere (1). E restanctat à son verso è spale che income de la potenti e qui en proposite partechesi de restance de la potenti e qui est proposite partechesi de restance de la potenti e dissertine de l'Otter, il est outere che acute le largende qu'et est d'Ottere, il est outere che cauche de proposite de la potenti e con montificat de la potenti della potenti

I baratieris sono suffati in pequit hollente perché que suit è vinio contagone e qui finebé a battecaticie e qui nariais tenace e nera; e perché la mente del baratiere è e un continuo formente, in cultifiatte et desprisone baliti, con l'estre of liane. Desci tuttaria arve le mai impeciace o sporche chi ricevo pipia mal gandapanto disane. Ma l'ibbe del termane d'l'arvi finere attituta di virgiliano: Per pier terrente attoque varaque eripus (1). E. Andregie: Giu mercura in pione concertantur (5).

In was twinee reassessate if all aignor Ozoman an obsess in page and page a

<sup>(</sup>i) Fer., XVI. — (f) Inf., XI: Refice, becelli, e simile birdore. — (f) Ber. Ep., B., I.\* Talis ensem Xee inners rel enions; revise anol, hee shelet usum; Detriments, fagta serverens, incendia ridel: Non fecusion meso, prever inceptal allon Papilla.

<sup>(</sup>I) Her. Sal., 1, Ph. = (I) Trad. di E. Tipaléo. = (3) qui clia Tommaro si primo de' puteriori. = (I) Xn., IX. = (5) Prof. ad Nis. = (6) I, png. 12, png. 22i.

com a largo delle velt e de rensi, e pertando culta paldo ma facelore o retrolorio, increadeglo e non mai ri positi artera, i com imagine più accipita tra quali transiculto i a mai imagine più accipita tra quali transiculto i artino triunto. Transi franzia di prima i mantino delle mantino delle mantino di promi a mantino di alla princi a quali attenta (2.1 Le grida mantino delle mantino delle mantino delle mantino di la transico di contra di la transico i artino di artino

Tommso fa questa questione: Etram inter demonstra it practiata; or risponde che al; cioch che altri ostrastano, e altri obodiscono (7), come qui Maleroda coffina si dieri che accompagnio i dee Pout; e per decurione gli dil Barbariccia: sebbeno questo Maleroda sia cheto, opazia per soffregio aniversale, che vada al parlamento, forse in grazia del nome che rappresenta l'internzione di tutti (8).

I demonii non sono nguali di notura come sono gli nomini: ma l'asseggettorii che fanno gl'inferiori di notura ai superiori non è a bene di questi, ancia susse; perchè il mosfare essendo miseria, il roproviare nel male è più misera casa. La pena de denonii non è milispi dalla potenti di panire attrui. E a cotesta potenti Dante

you per confine il giro della bolgà dilla quale con si pussono diprieri. U. E. h unthe che rube di loro sacale, ditra all'enerco comice, retrae il proprio del barrieri ori di tutti i relolico di cattiri, che dipo collegatiri per mocera darcii, "azzadina pol tra si, e l'ano stati fino tratta la regione littodica è in quebo della Sommeri Lei conservito del demonito, per cui fattari abbeliverano agii altri, un tratta i regione littodica è in quebo della Sommeri. Lei conservito del demonito, per cui fattari abbeliverano agii altri, que principa del De, l'errich prigravito, del regione, quistica del De, l'errich pergravito, devenire, quella della principa della conservato, della se sun materia e principa della conservagione della conservazione della conservazione, della servazione della conservazione della conservazione della conservazione della conservazione della principa della conservazione della della della conservazione della della

Belle in questi due Canti le molto similitadini. Sembra quasi che dopo sfoggista nel ventesimo eruditione profana, e nel diciannovesimo dottrina sacra e poetico sdegno, in questi due voglia riposare la propria mente e de' lettori con imagini più rimesse.

All'artifia del secondo Ganto abbissos redute surcedere le belienze di terre, e alle enumerazioni del quarto la piestos porsas del seguestre; e alti disputa sulla Pericuia. Il force dell'Articuli e a questo, la tresta dell'Antonia. Il considerazioni del canto XI e le enumerazioni la seclusira percisione del Ganto XI e le enumerazioni del MI, al Ganto dei scalidir, è depo la descrizione del Ganto il considerazione del Ganto SI, e le enumerazioni in ci insamali alti como che momento per insonitari, la internazione della considerazione del Canto della considerazione Vivieta mariado del prantato nei antercetta, più mirabdonezione.

(i) Greg., 1041., 17, 38. − (2) 1041., 1, 192. 118. − (2) 5 cm., 4, 2, 2. − (1) 10 104. cm.; 17. − (2) Gree appare did drite Drite. Bol. − 6. In Rybert., N.I. Bur., de Per, 1041., 1011. de 101. Girlanos different (147. Hante, 187): Emerser inter et decreu affeterms praces as artillate. − (3) Trappail apart T in the vir. of the wide.

(1) I.v., XVI, 31 Qui relant hine transier of cas, non positif,

- Aug. Diebolus rull plerangue morre..., et non potest quin potestar
epus est und potestat...— (2) 1, 1, 100.

## CANTO XXIII.

#### Argomento.

Strucciolana nella bolgia degl'ipocriti: troruno due frati bologneti, coperti di cappe di piambo durate di fuari, e Caifasso e gli altri semici di Gesh, eracifissi per terra con pall, e pasare gl'ipocriti grari su i loro carpi. Virgilio s'accorge che i diavoli avevano della buqia, e se ne turba come sincero ck' eqli è.

Nota le terzine 1, 2, 4; 6 alia 10; 12, 13; 14 alia 24; 26 alia 30; 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 48.

- Taciti, soli e senza compagnia, N'andavam, l'un dimanzie e' l'altro dopo, Come i frati minor' vanno per via.
   Vôlto era in sulla favola d'Isapo Lo mio pensier, per la presente rissa, Dov' ei puriò della rana e del topo:
- Chê più non si pareggia mo ed issu, Che l'un con l'altro fa; se beu s'accoppia Principio e fine con la mente fissa.
   E, come l'un pensier dall'altro scoppia,
  - E, come l'un pensier dall'altro scoppia, Così nacque di quello un altro poi, Che la prima paura mi fe'doppia.
- P pensava così: « Questi per noi Sono scherniti; e con danno e con beffa Si fatta, ch'assai credo che lor noi.
- Si latta, ch assai credo che for not.

  6. Se l'ira sovra 'l mal voler s'agguella,

  Fă ne verranno dietro più crudeli

  Che cane a quella levre ch'egli accella. »
- Già mi sentia tutti arricciar li peli
  Della paura; e stava indietro intento:
  Quando i'dissi: Maestro, se non celi
- Te e me tostamente, i' ho pavento
   Malebranche. Noi gli avem già dietro:
   lo gl'imagino sì che già gli sento. —
- SL) Sola Aggiuage senza compognio, per albalere alla fera compognio da cui s'erano liborati. — Frant. Dimessi, raccolti la silenzio.
- Dimesas, raccotti is suezzio.

  4. dia Favora..... Una rana per anagizare un topo ne lo lega al piede dicensio; ti passerò di la dal fosso: un nibble scende o li afferra tutti o due. Isovo: Esopa, (SL) Isovo. Anco in presa. Raxa. Nel Canto XXI paragona i barattieri alle ranci; ael seguente un
- d'essi al sorcia.

  8. (Li Mo: ora. Issa: adesso. Fixe: della nostra avvatura: volovano coglierei, furon colti.

  SIA Mo. Da sudo. E aul Sacchetti. Issa. Da
- hac ipsa hora, laf., XXVII, t. 7; Purg., XXIV, t. 19; L'uso Lombardo, l'altre Torcano. 4: (SL) Scorria, Buonar., Fiera: Questo a quello Pen-
- (SL) Scorria, Buonar., Fiera: Questo a quello Pensier succede, e visco all'altro fazzi, E l'altro all'altro. Pensieri impegolati.

- (La Pen... La voglia che il Porta ebbe di parlare a Ciampolo fu occasiono alla rissa. — Noj: spiaccia e noccia.
- Bocria,

  6. (L) Assourra: agginnge, -- Accerra: proade col
  cello.
- SEA AGUESTEA. Nel proprio vado appinapre pio a filo, come si fa puenedo il filo dal gomito alla mano, o innavquando, Qui per aggiungere: come se l'ira s'avvolgeuse e s'aggeoritolisses col undanto talesto. O di garifo che vade sporte. G. VIII, III, 12; M. VIII., III, 82. Parte quasi aggiunta ad un edifizio. Virg. Aggerent iens.
  - Ga Derla: dalla.
     Arrecta... horrore const.
  - S. (L) PAYENTE: paura.
    (SL) PAYENTE: paura.
    (SL) PAYENTE: paura.
    - (F) SENTE. Questa verso dipingo il Poeta.

- E quei: S'io fossi d'impiombato vetro, L'imagine di finer lua non trarrei Più tosto a me, che quella d'eutro impetro.
   Pur mo venieno i luoi neusier' tra' miei
- Con simile alto o con simile faccia, Si che d'entrambi un sol consiglio fei.
- S'egli è che si la destra costu giaccia, Che noi possiam nell'altra bolgia scendere, Noi fuggirem l'imaginata caccia. —
- 12. Giù non compio di tal consiglio rendere, Ch'io gli vidi venir con l'ale tese, Non molto lungi, per volerno prendere.
- Lo duca mio di subito mi prese,
   Come la madre ch' al romoro è desta,
   E vede presso a sè le fiamme accese,
- Che prende 'l figlio e fugge o non s'arresto, Avendo più di lui che di sè cura, Tanto che solo una camicia vesta.
- 45. E giù dal collo della ripa dura Supin si diede alla pendento roccia Che l'un do' lati all'altra belgia tura.
- (L) Vetro; specialio. Trarren: riflessa. Inpetro: formo rilevata come in pietra.
- (SL) Tanari. Æu., W: Milic trahem varios adreson ode colores. — Burerno. Purp., XIV: Ne bea hatendimento tan accursor. On the Intellite. Petr. i: Cristello a vetro Non soutro mai di fore Nascosto altro otore; Che L'aban econolotica dirari sono morti Pia chiari i possiere matri... si fao Li tensi nel bel vin (gli occhi) Per iccolpinio, imaginando, in parte.
- (F) Fossi. Prov., XXVII, 19: Siccome nelle acque risplandono i volti de'riguardonti, così i cuori degli nomini sono manifesti a' prudenti.
- (L) Mo: ora. Ventero: pensave come to. —
   CONSIGLIO: deliberazione.
   (SL) Venueso. Purg., XIII: Quando fui si presso
- si lor giants, Che pit atti kora ant resirem certi. Que lei rit del consocre la cosa di fuori, qui del vedere nell'anisco attrai. Più attito e più bello.— Arro. Rio. XII. Nec... midò cura Sept uto delle triste co recurrent. Questa personificazione regue la figura delle propositione della propositionale propositione service la figura delle propositione. Paccata, George, i. Perinatura speciel mismoram. Secterono ficcies. Bart. da s. Conc.: Velto del-Pamisso come quetto del corpo.
- 11. (L) Giaccia: penda si che possiamo adrucciolare grit. — Caccia: de' dinvoli. (Sl.) Giaccia, Inf., XIX, t. 12: Quella ripa che
- più giace. Caccia. Concorda colla similitudine della lepro. 14. (SL) Leu. En., XI: Caro... oncri timet.
- (SL) Lett. Ha., Al: Caro... owers tends.
   (1) Collo: argine. Disse: aléandoné. —
   Latt...: è il sinistro argine della belgio sesta.

- 16. Non corse mai si tosto acqua per doccia A volger ruota di mulin terragno, Quand'ella più verso le pale approccia;
- 17. Come 'l maestro mio per quel vivagno,
  Portandosene me sovra 'l suo nelto
- Come suo figlio e non come compagno. 18. Appena furo i piè suoi giunti al letto
  - Del fondo giù, ch'ei giunsero in sul colle . Sovresso noi: ma non gli era sospetto.
- Chè l'alta Provvidenza, che lor volle Porro ministri della fossa quinta, Poder di partirs'indi a tutti tolle.
- Laggiù trovammo una gente dipluta,
   Che giva intorno, assai con leuti passi,
   Piangendo, e nel sembiante stanca e vinta.
- Egli avean cappe con cappucci, bassi
  Dinnanzi agli occhi, fatte della taglia
  Che per li monaci in Cologna fassi.
- 22. Di fuor dorate son, si ch'egli abbaglia; Ma dentro tutte piombo; e gravi tanto Che Federigo le mettea di paglia.
- SL Callo, Stat. Tach., IX: Parasoni... Colin.—
  Dran. Inf., XXI: Southo duro. Drane. Georg., IV:
  Sc jacta dolli organe in attans. An., XI: Dat sees finnio. Prenestr... An., I: Scopula pendentibut. Tuta.
  Terrare lo Tecana dicesi and di soli di-tudore soprasposando.

  16. (b) Appendicata s'approssima, dou'è più rugida.
- (SL) Docean. Caro: Giunta l'acqua a un dito vicimo ell'orio, trova un deccime aperto donde se n'esce el entra in una chiavetto che la porta al fiume. 17. (L) Vavacno: orio.
- (Sile Vivanno, Inf., XIV, t. 41. Finito, Torna questo titolo spesso.
- (L) Lerro: al piano. GLI: vi. Sosperro: timore.
   (SL) Lerro. Purg., XII, t. 5. — GLI. Purgate-

rie, XIII, t. 3.

- (b) Lon: Il.
   (SL) Mixistra. Armanniao ael suo loferno: Ministri soura uti termenti.
- SLe DIFINTA. Æn., VII: Picti scuta Lobici. STANCA. Si raffronti la tardità di questi co'versi che dicono la precipiterole scesa.
- (F) Dirixta. Como il colore dipinto celn il vero; così l'ipocrita fu. Bocc.: Le ricclezze dipingono l'usono e con il loro colori copprone nuacondono non solamente i dipitti del corpo, una ancora quelli dell'asimo, che è molto peggio. La porertà nuda e discoperta, cacciota la ipocrisia, sò mederima usomipata, e fa che dogli interiora.
- denti sia la rirtà ocorata e non gli ornamenti.

- 93 Oh in eterno faticoso manto! Noi ci volgemmo ancor pure a man manca Con loro insiemo, intenti al tristo pianto.
- 25. Ma. per lo peso, quella gente stanca Venia si pian, che noi eravam nuovi Di compagnia ad ogni muover d'anca.
- 25. Perch' io al duca mio: Fa che tu truovi Alcum ch' al fatto o al nonce si conosca; E l'occhio, si andando, intorno muovi. -
- 26. E un, che intese la parola tosca, Diretro a noi gridò: - Tenete i piedi, Voi che correte si per l'aura fosca.
- 27. Forse ch' avrai da me quel che tu chiedi.-Onde I duca si volse, e disse: - Aspetta: E poi secondo il suo passo procedi. -
- 28. Ristetti: e vidi duo mostrar gran fretta Dell' animo, col viso, d'esser meco; Ma tardavagli il carco e la via stretta.
- 29. Quando fur giunti, assai con l'occhio bieco Mi rimiraron senza far parola: Poi si volsero in sè, e dicean scco:
- 30. Costui par vivo all'atto della gola: E s' ci son morti, per qual privilegio Vanno scoverti della grave stola? -
- (SL) FERRISO, Federico II, l'increduto: non a Paterial, com'altri vuolo, metteva le cappe, ma a'rei di lesa maestà, come accessa Pietro. L'Ottimo: A certmalfattori. Le cappe di Federigo eran piombo; e con esse posti al fuoco, si struggovano i miseri in luago tormento
- (F) Donate, Brunetto: I" he toluro exauentate Come rume dorato, Barborino: Non lice sotto specie d'onestate Con finta cappa coprie falsitate. Il viornio ancineila Bibbia contrapposto dell'oro. 93. (SL) Maxon. Cosi giunto al fondo avrà corso
- tuito a tondo l'Inferno (F. Canto XIV).
- 94. (L) Ngovi: a ogni passo, passavame una coggin di densuti. 95. (L) PER cu': ondo. - Conosca: da me. - Si:
- cosi. (SL) Si, Inf., X, t. 42: Si mouse; e poi, cost ex-
- deedn Mi disse 26. (SL) Panota. La prosunzia e 1 modi: fu che tu... et andando. - TENETE. Æn., VI: Junt suque morari,
- Et conferre graduat. 97. (L) Passo: piano.
- 28. (L) FRETTA: voglia.
- 99. (L) In st: tra loro.
- (F) Bigco, Come ipoeriti tristi, a irati alla vista d'un privilegiato da'loro tormenti.
- 30. (L) ATTO: al moto dell'alitare.

- 31. Poi disser me: O Tosco, che al collegio Degli inocriti tristi se' venuto.
- Dir chi tu se'non avere in dispregio. -32. Ed io a loro: - I' fui nato e cresciuto Sovra 'l bel finme d'Arno alla gran villa;
- E son col corpo, ch'i' ho sempre avuto. 33. Ma voi chi siete a cui tanto distilla,
- Quant'i' veggio, dolor giù per lo guance? E che pena è in voi che sì sfavilla? --
- 34. E l'un rispose a me: Le cappe rance Son di piombo, si grosse, che li pesl Fan così cigolar le lor bilance,
- 35. Frati Godenti fununo, e bolognesi: lo Catalano, e costui Loderingo,
- Nomati, e da tua terra insieme presi, 36. Come suole esser tolto un uom solingo,
  - Per conservar sua pace. E fummo tali, Che ancor si parc intorno dal Gardingo .-
- (SL) Gola. Purg., H, t. 23. Stola? In antice lunga veste ed intera,
- 31. (L) Mr: a me (SL) Mg. Inf., I, t. 27: Risposi Issi. - Colleges.
- Som .: Propleti et corum collegium. Dicevasi d'orni er line di persone, Anon.: Dante fu nel lor collegio (de' laseivi). (F) TRISTI, Matth., VI, 16: Hypocrita triates. 89. (L) Villa: città. - Corro: non son morto. (SL) Nato. Som.: Parentilus et potriet a quibus
- et in que noti et metriti posses, Conv.: Fiorenza... nel aus dolcissimo seno, nel quele noto e nutrito fui fino al colmo della ssia vita. - Bez. Æa., VII: Flumine pulchra, Georg., II: Pulcher Ganger. - D'Anno. Georg., IV: Flumina Mellet. - GRAN. Conv.: Della bellizeima e fauncissima finlia di Rossa, Fiorceza, Nella lettera ad Artigo: Firenze, la città più potente d' Italia. -VILL. Per citté, Gio, Villani
- 38. (SL) DISTILLA. Potr.: Che'l dool per gli ovchi si distille. Som : Hemoris resolutio que per lacrimas di-
- stillet. PENA. Non sa ancora che la cappa sia plombo. 34. (La RANCE : gialle, 35. (L) Tenna: a Pircare. - Paust: sceltl.
- (SL) FRATL Napoleone Catalani e Loferingo e Loterico dogli Andalo, o, como l'Ottino, de Carbonesi, di Bologno, di quell'ordino eavalleresco di S. Maria che, istituite da Urbano IV e dai dette Loderipo per combattere gl'infedeli, ebbe soprannome de' Godenti. Di sotto biango, e di sopra nero partazano; viccansi con loro mogli, dice l'Ottimo, Catalago era guelfo, l'altro ghibellino; a però i Fiorcatiai, nel luglio del 1260, gli det-
- tero il governo di sò, invere d'un solo podestà siecom'era l'oso, sperandoli, come solitarii e cioè fuori del tumalto senadano, [G. Vill., VII. 15.] 36. (L) Sourco: lontano da amore di parti. - Pare...





Attraversato e nudo i per la viu, Come tu vedi; ed è mestier ch' è senta Qualunque passa, com ai pesa, pria.

INFERNO, Canto XXIII, Terzina 40.

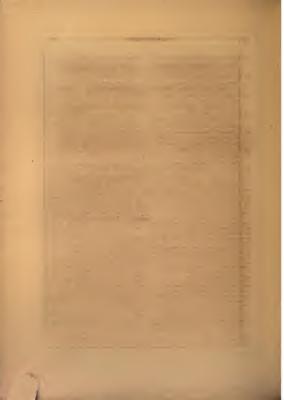

- I' cominciai: O frati, i vostri mali. . . —
   Ma più non dissi; ch'agli occhi mi corse
   Un, crocifisso in terra con tre pali.
- Quando mi vide, tutto si distorse,
   Soffiando nella barba co' sospiri:
   E 'I frate Catalan, che a ciò s'accorse,
- Mi disse: Quel confitto che tu miri, Consigliò i Farisei che convenia Porre un uom per lo popolo a martiri.
- Attraversato e nudo è per la via,
   Come tu vedi; ed è mestier ch'e' senta
   Qualunque passa, com'oi pesa, pria.
- E a tal modo il suocero si stenta
   In questa fossa, e gli altri del concilio
   Che fu per li Giudei mala sementa. —
- Allor vid'io maravigliar Virgilio Sovra colui ch'era disteso in croce Tanto vilmente nell'eterno esilio.
- SIA Totro. Sacch.; Topi iscepli somini obs possos prendere. Tall. Loderingo cereava fare i Ghibellini maggiori, onde l'aire lo cacciò con parto ghibellina, della quale gli Uberti eran capi, e arsero le lore casa poste nella contrada del Gardingo, là dov' à San Fireare oggidi.

  37. (J. UN: Calisaso.
- SL) Mall. Può intendere er i mali che qui patisce e: i mali che nel mendo operarene vendi per celps Inf., VIII. Lascala in trenco, quasi nen degni esprimere la condanna: e il frate stense, parlando, lo svia dal pensiere di sè. — Prè. Æn., VIII, XI, XII: Nec phera sfânse.
- (F) Con. z. I pensieri gli vengono in forma d'aonao, gli oggetti gli certono all'occhio, egli invia e occede l'occhio agli oggetti. La natura è in corrispondenza animata con l'anima sua.

  28. (Sl. Dastonas. Pensando che un vivo gli do-
- Veva coi paro suo passar sopra (tera. 40); o per vergogna che la sua ipecrisia sia palese.

  39. (F) Uost. Joan., XI, 50: É spediente che un senso
- muoia per il popolo e non tutta la nazione perisca.

  40. (Li PERA: gli passano tutti sul corpo.

  (F) QUALUNQUE. Come per portare ia sè tutta
- l'ipocrisia dell'informe.

  41. (L) Scoczao: Anna. Concello che condannò
  Gest Cristo.
- (SL) STENTA: hen s'applien ai crocifissi distosi. In sonso simile ha distoutars Virgilio, — SEMENTA. Inf., XXVIII, t. 35: Che fu'l mai sone della gente tonca. (F) CONCILIO, JORD., XI, 47: Collegerost., Pros-
- tifices at Pharisari concilium.

  49. (SL) Esalto. Horat. Carm., II, 3: Æternum exilium.

- Poscia drizzò al frate cotal voce:
   Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci
- Se alla man destra giace alcuna foce, 14. Onde noi ambeduo possiamo uscirci
- Senza costringer degli angeli neri Che vegnan d'esto fondo a dipartirci. —
- Rispose adunque: Più che tu non speri, S'appressa un sasso, che dalla gran cerchia
- Si muove, e varca tutti i vallon' feri; 46. Salvo che a questo è rotto, e noi coperchia. Montar potrete su per la ruina,
- Montar potrete su per la ruina,

  Che giace in costa, e nel fondo soperchia. —

  47. Lo duca stette un poco a testa china;

  Poi disse: Mal contava la bisogna

  Colui che i peccator di là uncina. —
- (F) Virotilo. La ragione amana stupiaca ripensando alla malolitione del deieldo. — Nel quinto del-F Escide è usa sentena simito a quella di Califa: Unusa pro suutita dabirur capat. Quando Virgilio sense conquirato da Eritone, Calisto non cra per anco dan-
- Ento. Sovra. Ezceb., XXVIII, 18, 10: Dabo te in cinerem super terram in conspecta osminua videntium te. Osmoc, qui videriat te in gentibus, obstupencent super te. 43. (L) Voca: parole. — Laca: è lecito. — Fore: uscita per salire alla belgia settima.
- (SL) Your. Georg., IV: Hac adjatus voce parentem. Voce par discorse dicono la Corsica.— Focs. Æa., XI: Angustor... fauces.
- 44. (L) Next: diavell.

  (SL) Costantous cel ripetere Γ annuncio di nostra missione divina. Conveniva loro ternare a sinistra.
- (F) ANORIL Tali anco la Scrittura li chiama. E son diavoli anco qui. E in ogni bolgia.
- 45. (L) Ristore. Catalano. Ceacuta, dovo Gerione li pose. — Varca: fa un poste su tetta le bolgie. (SL) Arranssa, Æn., VII: Proposomonobont turres.

- Usciaci. Firenz.: Si sect.

- VARCA. Inf., XXIV, t. 23. Non è il solo, ma è il più vicino. - PERI. Buc., V: Montesque feri.
- 46. (L) Copercusa: Non accavalcia il vallone. Costa: men ripida. — Sopercusa: alza. (SL) Questo... Nella morto di Gesti Cristo non crollò nolo il ponte, ma tutto l'argine rovinò. Le scarico
- delle pietre revisate venno al fondo, o vi fece un rialto, quani scala a salire. Cotesto illustra il passo del Canto XII dell'Inferno. 47. (I.) Contava: raccontava la cosa. — Coldi:
- Barbariccia. (SL) Contava. Quando disso: Presso è un altro scopido che via fare. Tutti i posticulli cho accavalciano la bolgia dei politici nomici di Cristo dall'ora della sua morte son rotti; onde non potevano i deo Poeti avare altra via obe lo adrucciolar dall'un aracine e il "arraciata".

- 48. E 'l frate: l' udi' già dire a Bologna Del Diavol vizii assai; tra' quali udi' Ch' egli è bugiardo, e padre di menzogna,-
- picarni ser l'altre. Que'diavali fignerano di ricoettare il volere divino nel viaggio de due; ma meditavano, da barattieri, qualche frode, Però le buzie; serò gli atti beffardi, e il volare dietro ai fuggiti per prenderli. Così la malizia torna loro in vergogna. Cosi scornati diavoli della porta di Dite
- 48. (SL) Uni'. Per selii, naco in prosa. Bozonna. Sempre amore alla guelfa città.
- (F) Brotagno, Joan., VIII, 41: Non est veritar in eo: cum loquitur mendacion, ez propriis loquitur, quia mendax est, et pater ejus, Albertano, I, 25: Lo diarolo è bugiardo e padre di mensopsa. E Portirio dice i demonii di natura fallaci. E l'ipocrita di menzogna se ce intende, perché sinudazione è menzogno consistente in segni di fatti esteriori (Socia).

- 49. Appresso, il duca a gran passi sen gi, Turbato, un poco, d'ira nel sembiante: Ond' io dagli incarcati mi parti' Dietro alle poste delle care piante.
- 49. (L) APPARASO: poi. POSTE: orme. (SL) Tennaro. Senza aggiunto d'ira, in Virgilio: Turbete Pollodis orme (A., VIII), cho Orazio spiattella: Golean Pollos et agido Currusque, et rabiem porof (Corm., I, 15. - Plante Petr.: L'orsse impresse dell'emate piante. An., X1: Utque pedum primis in-
- fons ventigio plantis Institerat. (F) GRAN. Per ira dell'inganno, che a'savil e a' leali dispiace. Vuele indicare quale astuzia sia ne' barattieri, poiche il senno di Virgilio a'è illuso, - las. Job., XXXVI, 13: Simulatores et callidi provocant iram Dei.
- ripiglia alla fine, rioforzandola con altra ironia. Ma il resto del Canto è actabile segnaturamente per locazioni dal prosiero di con essere degli eletti; e per trovar
- di novità non ricercata e di notente evidenza.

Si ferma ancora a lungo nella beffa de' diavoli; e la | plizio dell'ipocrita; e quiodi si turba d'ira nell'inganno del diavelo mentitore. Nel Purgatorio rimarrà turbato chiuse a sò le porte di Dite, abbassa gli occhi e sospira Virgilio, che tutto seppe, si maraviglia sopra il sup- e s'adira. Confessioni della debole virtà e scienza umana.

### GL' IPOCRITI.

Dice la Glossa citata dalla Somma: In comparazione de' due mali, è poù levoiero peccure apertamente che simulure santità; e la Somma: Quegli che non euro essere boono ma parere, pecca gravemente. La colpa si misara dal fine, come chi simula santità per disseminare dottrina falso, o per salire, indegno, a ecclesiastica diquità, a per altro contoquio temporale. Ma chi ni dà per più buone di quel ch'egli è, pare per compiacerai in cotesta finzione, è niù rang che tristo (1). È niù innangi: L' occulture il percato talcalta l' attenna anami' è senna di rerecandia a quando diminuísce lo scondolo. - Siccome l'nome, in parole, mente significando quel che nou è, non però sempre mente tacendo quel che è, il che talcolta è lecito; così non sempre è simulazione, non significare ne' fotti quel che è, Ond'altri può senza simulazione nascondere la propria calpa, acciocchè scandele non se rengo. E però Girolamo dice che celore la colpa è came un rimedio dopo il naufragio seguito (2). Poi pota acutamente un'altra specie d'ipocrisia della quale non mancan gli esempi ne' tempi corrotti e fiacchi. Può tolano fingersi più cattico di quello ch' egli è, chè nessuno si finge cutties faceudo opere rerumente buone ; mu può l'namo roler parere cattico con opere in sè non cattico, le quali per altro abbieno apperenza di male: e tale simulazione è peccato, si per essere menzogna e si per essere scandalo,

Gi pocció qui suo coperi di cappe, come in una Visiane del Passarsario, come a del Barlero del Tamaniono. Qui sono pi felli incompaccioni, che lar foliati e operanea con gi rispassario inmonità. Il traisi di Coltaino ramanentali da Danta servano cappe langhe e larghe nel cappaccio, perto questo dell'gueriti escordio in pancioni, cherran ercite esti Vamplo è detta de Parinci; e que di Gioshie-Nua, errette in camperer, jusa munia paparieri (2); cheche sel Vismipo i detta del parinci parinci (2); cheche sel Vismipo i loqueo di traiso dila vista del lancoa. cule qui d'Islotro (1); il sum d'Isporito l'atto de caleur de segli spiritoli rama cui a la forcia copera, di distinguendo il cella con suria celtre per insiture il permanaggio che rapproximata, in sembiazzo are d'amon est di fommina per illudero il papita no pubblici giuerdi. E. Agosiano (2): Soccone del rapportenta in torce un personagio, rembra quel cle man l'elde relia che fa la parte d'Agonaranae non l'extramente demo, le col·ile cleire e in tatta i est in muna chi e nal perrer quel che nan l', giù è un iperetta.

Le cappe di piombo 1000 oberste di fotori che rammesto. Si a possis doubles degli Atti (3), e le partie di Cristiano, mili di spokri imbiencati che hanno palito opportenza, e, destro una ripiera di chatta immediezza. Bubietto di piùti profici che erappasi in centitornali di perece, e destro san lapri rappar. Cili E ferre Baste arri avvato im mira san lapri rappar. Cili E ferre Baste arri avvato im mira della considerati di proficio e tra (3).

Experient, and Tenamon, expense prevention and effect of the Tenamon and the same part of the Experient Standards with a fine state of the Experient Standards with a fine state of the Tenamon and the Tenamo

<sup>(</sup>f) Arist. Eth., IV. -- (f) II simile in Gregorio (Not., XXXI). -- (l) Job, XIII., 64,

<sup>(</sup>i) Esym., X. — (i) Ferm. men., ii. — (i) XXIII, 3. — (i) Nath., XXIII, 27; VII, 15. — (i) Net melle ere holavasi alle eripid delle sort, e revenancial in one le miglani delle sort i releccibilità lette. Tummase più d'una valla is choplia, cot come Dante e Varroce e Platone: una fermede i londarente, mostre di criterio alla solidità del principio. — (ii Son., 3, 2, 4, 141. — (7) Nov., XXII, 25. — (6) Son., 1, c. o (8) Nov., 1, XXII, (2. — (6) Nov., 1, XXII, 3. — (6) Nov., 1, XXIII, 3. — (6) Nov., 1, XXIIII, 3. — (6) Nov., 1, XXIIIII, 3. — (6) Nov., 1, XXIIII, 3. — (6) Nov., 1, XXIIIII, 3. — (6) Nov., 1, XXIIII. — (6) Nov., 1, XXIII. — (6) Nov., 1, XXIIII. — (6) Nov., 1, XXIII. — (6) Nov., 1, XXIII. — (6) Nov., 1, XXIII. — (6) Nov

piacere. La Somma: Fine dell'ipocrisia è il lucro e la canagloria.

Acciecché, dice l'Anonimo, la fatire del peru uiu lerocontinua, renspre siaturo in merimento: o il gravare del peno nort'esis rappresenta in imagine la seutenza della Glossa: zimulata equità non è equità, ma pecceto doppie. Ipocriti camminano sopra ipocriti e li calpestano: possusti ut terram corpus tuum, et quosi riom transeunibus (1).

In questa bolgia il Poeta non rammenta che i nemici di Cristo e i nemici di Firenze ipocriti religiosi insieme e politici. È da questa passa alla bolgia de'ladri, come per accenarse che l'ipocrita sta tra il barattiere ed il ladro, e simulando si ruba la lode degli uomini. Al passo di Giob-

be: Quar est spes hypocritæ ai orare rapiet (1), la Glossa soggiunço che contai rapiere le lodi dell'altrus buona rita: ma Dante poteva dargli senso ancora più ampio, pensando che ipocrisia o avarizia si collegano sovente insieme, e che

che ipocrisia o avarizia si collogano sovente insieme, e che avari erano i Farisci, e che i due frati Godenti aizzarono i cittadini a rapina.

Nel persente Canto abbismo le similitationi del frati minori che ranno per ria, della rana e dei topo, del cane o della tepre, dello specchio, della madre, del mulino, del frati di Cologna, delle cuppe di Federico, de pesi delle hàmici, La più tonga è quella della madre ed è la più affettossa. Questa fiera anima nelle scene d'affetto più vogito-amento in piaza.

(I) Is, Li, 33.

(I) XXVII, S.

## CANTO XXIV.

### Argomento.

Al luchers di Virgilio shipolite il Posto, il per affetto, e il per introce di sunoi liquanie pericali un Virgilio i stararran possando e les mercappos di Molecola surva auto, dice l'Assonino, codo corta: e Danie i ranscrena can lui S'arrangirona unti sevina dell'un giude derio per giungure dala settimo dolpio, Mostano il Parole per suglia vetero, scendona sult argine dellaro reindoni i loris i termentali da sergi. In quatto Canto diglinge i datri di cose sarre, dei l'Assonino, altri d'altre specient desputual. Qui son peril da sergi, a como in cenere, e termano in forma unanne: fin si trauformano d'unosini si nergi, di expis i nonomi.

Note le terries 1, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 28; 31 alia 35; 39, 40, 42, 44, 45, 49, 50.

- In quella parte del giovanetto anno, Che 'l sole i crin' sotto l'Aquario tempra. E già lo notti al mezzo di sen vanno;
- Quando la brina in su la terra assempra L'imagine di sua sorella bianca, Ma poco dura alla sua penna tempra;
- 1. (t.) lx. [Ant.] la quella parte dell'anno ancennovo, nella quale il Sois apparisce nella costellazione dell'Aquario, cisò verso la metà di febbrajo a tempo del Posta, o quiodi allorebb le luoghe notti han già cominziato il loro passaggio dall'emisfera nestre a quelle di mezzoti per l'opposto moto del Sois istenso, she, procedesta de actre, si appressa ormai all'quatore.
- SiA GOVANETTO. Petr: In piecenti figurea, Incominicari il monda a cuti di "cira, Qui la promisification riteras al proprio, e l'erba o la vesta o la piera-maza non in corregogo più Petr. Rispiconissio Famo, Marchi, Sel in altanison num ut in robur reverithri piecentisti. Cast. "A.E., IX. Editrio lum fetre plany crinitas Apolla. Accasta. Ror, Sat. I, 1: Internam confit extrementa deputrate assum. Georg. III: Frigidata., pene codit extrementa deputrate assum. Georg. III: Frigidata area capper Temperat.
- 9. (L) Assembra...: copia. Quando la brina par aeve, ma presto dileguasi. (SL) Assembra. Nel Convivio assemblo per esempia.
- (SL) Assembra. Nel Convivio assemblo per esemple. Prosegua il traslato io modo contorto, e dà alla brina

- Lo villanello a cui ia roba manca,
   Si leva, e guarda, e vede la campagna
   Biancheggiar tutta; ond'ei si batte l'anca;
- Ritorna a casa, e qua e là si lagna, Come 'l tapin che non sa che si faccia: Poi riede, e la speranza ringavagna
  - Veggendo il mondo aver cangiata faccia In poco d'ora; e prende suo vincastro, E fuor le pecorelle a pascer caccia.
  - Così mi fece sbigottir lo mastro
    Quand' i' gli vidi si turbar la fronte;
    E così tosto al mal giunse lo 'mpiastro:
- copistrice uoa penoe, e alia peosa una tempra. Non è però esnas poesia l'imagino della terra seritta di oere odi brina. Sonzaza. La brina sorella alla neve, e per la tensiglianza, e per la similie causa che la prodoce. Bansac. Georg., IL: Pripoza... cona concreta praissa. Poco. Lucan, IV: Nos daratura; compecto ode, praissa.
- B. (L) Battz per dolore di non poter pascolare.
   (L) Rinnavanna: rimette in cuore; da garagen (paniore).
- (SL) RINGAVARNA. Inf., XI: Fidenza... imborsa. - Caragno vive nel Milaneso. Più cobile ad efficace in Virgilio: Animo spem turbidus housei immeso (Æn. X). 6. (L) MASTAR: Virgilio. — GIUNEI: si sereno.

- 7. Chè, come noi venimmo nl guasto ponte, Lo duca a me si volse con quel piglio Dolce, ch' io vidi in prima appiè del monte. 8. Le braecia aperse, dopo alcun consiglio
- Eletto seco, riguardando prima Ben la ruina; e diedemi di piglio. 9. E come quei che adopera ed istima,
- Che sempre par che innanzi si proveggia; Così, levando me sa ver la eima 40. D'un renchione, avvisava un'altra scheggia.
- Dicendo: Sovra quella poi t'aggrappa: Ma tenta pria s'è tal ch'ella ti reggia.-
- Non era via da vestito di cappa; Chè noi appena, ci lieve, e io sospinto, Potevam su montar di chiappa in chiappa.
- 12. E se non fosse che da quel precinto, Più che dall'altro, era la costa corta;
- Non so di lui; ma io sarei ben vinto. 13. Ma, perchè Malebolge invêr la porta Del bassissimo pozzo tutta pende; Lo sito di ciascuna valle porta
- (SL) FRONTE. Virg.: Turbata fronte- 'MPIASTRO. Troppo materiale. Petr.: All' italiche doglie fiero impiastro.
- 7. (L) Guarro: dirocento. April: prime d'entrare in laferno
- (SL) Ptolio, Nel III del Purgatorio Virgilio si turba c si rassereza.
- 8. (L) Constatto: proposito (SL) Suco. Æn., XI: Oumio secom l'ersanti. (F) Constatio. Som.: S'oppone alla precipitazione il consiglio (Del consiglio che precede l'elezione, 1, 2, 14).
- 9. (L) ADOPERA: opera insieme a ragiona. Provecota a quel che deve seguiro. (SL) PROVEGGIA. Novelline, VII: Saltmont at provride di... ordinare at to reame. Simile in G. Villani,
- (F) Istima. Altroyo stimuting per faceltà di rutiocinare. Sap., VIII. 8: De futuris autimat. 10. (L) RONCHIONE; masso, - AVVISAVA: notava. -
- SCHEGGIA: Pupe. REGGIA: Regga, aon ceda. (SL) RONCHONE. Inf., XXVI, t. 15. - AVVISAVA. Novelliao, XX: Arriso... un coperchio d'uno naggo
- d'oriento. 11. (L) E1: ombra. - CHAPPA: aggrappandoci.
- (SL) CHIAPPA. ÆIL, VI: Prenauntemque uncir manièse capito aspera montis. Ma altrove l'ombra del maestro nos ha dal cammico corporca fatica.
- 12. (L) Conta: l'argine della settima è men alto dell'altro, percho le bolgo pendendo verso il centro, via via scenzoo. - Sanzi: sarci stato bea lasso.
- 13. (L) PORTA: buca.
- (SL) Forse, Nel Sacchetti per force stoto.

- 11. Che l'una costa surge, e l'altra scende. Noi pur venimmo alfine in sulla punta. Ondo l'ultima pietra si seoscende,
- 15. La lena m'era del polmon si munta, Quando fui su, ch'i' non potca più oltre: Anzi m'assisi nella prima giunta.
- 16. Omai convien che tu così ti spoltre (Disse I maestro); chè, seggendo in piuma. In fama non si vieu, nè sotto coltre;
- 17. Senza la qual chi sua vita consuma, Cotal vestigio in terra di sè lascia, Qual fummo in aere, od in acqua la schiuma.
- 18. E però leva su; vinci l'ambascia Con l'animo, che vince ogni battaglia Se col suo grave corpo non s'accaseia,
- (SL) MALESOLUE, Inf., XVIII. PORTA, Virgilio cosi chiana l'apertura d'un notro (Æn., 1). - Ponta CHE. Cic., Sonn. Scip.: Nature fort ut.
- 14. (L) Schon: l'argine a manca è più alto; quelle che guarda il centro, meno. - Onne: dov'è l'ultima pietra che nel terremote revine,
- (SL) Scenze. Bue., IX: Se subducere colles Incipount. Lu differenza d'altezza non dev'essere piecela, so il pozzo è hassissimo. - Scourgepe, Sono alla fine della rovina; resta salir fino al pente. 15. (L) MUNTA: con avevo finto. - Grenta: appear
- giunto. (SL) MUNTA. Georg., 111: Hourit Corda paror
- pulsons. Potea. "En., XI: Hactenus... potui, 16. (L) Spoltre : spoltre cisca. - Secoundo: sedendo.
- (SL) COLTRE: Petr.: La gola e'l sonno e l'osfose piume. Altri intende: sotto boldocchino; men bene. 17. (L) QUAL famu.
- (F) Frieno. Os., XIII, 3: Erunt quasi nuber matutina... et sicut funus de funario. En., V: Fugit, ceu fumus, in euron. Peal. CXLIII, 4: Dies ejus sieut umbra protereunt, Cl , 4; Defecerunt sicut fumus dies mei. - Sentuna. Ov., X, 7: Transire fecit Samaria regem suum quasi spumom super facient aquer. Sap., 11, 3: Transibit vita nostra tamquam vestigium nubis, et sicut nebula dissolvetur. - V. I5: Tampuam spuma gracilis, que o procella dispergitur: et tamquam fumus, qui o vento diffunct est.
  - 16. (L) LEVA: Lévnil. (SL) Lava. Medit. Alb. Croco: Lera m ... -ANIMO. Qui per forza di cuore, nila latina, Purgutorio, XVI. t. 26. - BATTAGLIA. Cavalca: Battaglia dell'a-
- (P) Accasesa. Horst. Sal., 11, 2: Corpus onustum Hesternis vitiis, animum quoque prorgravat una, Atque affigit humi dirina particulan aura. Epist., I, 6: Defigis oculis, animoque et corpore torpet. Æu., VI: Tar-

- Più lunga scala convien che si saglia:
   Non basta da costoro esser partito.
   Se tu m'intendi, or fa si che ti vaglia.—
- Levàmi allor, mestrandoni fornito
   Meglio di lena eh' i' non mi sentia;
   E dissi: Va: ch' i' son forte e ardita.—
- Su per lo scoglio prendemmo la via, Ch'era ronchioso, stretto, e malagevole, Ed erto più assai che quel di pria.
- 22. Parlando andava, per non parer flevole:
  Onde una voce uscio dell'altro fosso,
  A parole formar disconvenevole.
- Non so che disse, ancor che sovra I dosso Fossi dell'arco già, che varca quivi;
   Ma chi parlava, ad ira parca mosso.
- Io era vôlto in giù; ma gli occhi vivi
   Non potcan ire al fondo per l'oscuro:
   Per ch'io: Maestro, fa cho tu arrivi
- Dall'altro cinghio; e dismontiam lo muro: Chè, com'i' odo quinci e non intendo, Così giù veggio, e niente affiguro. —
- da., corpora. Ignesa est ollie vigor, et calestia origo Svinishus, quantusa non nazia corpora tardent, Terresique helectma artus, mosilumbaque nombra. Sap., IX, 15: Il corpo che si corroupe aggruva l'anima.
- (L) Scala per veder Beatrice. Costono: dannati. — Vacha: glovi a farti pronto.
   (F) Costono. Non Sasto, dice l'Anonimo, Sasciore
- (F) Cosτogo. Non basto, dice l'Anonimo, Insciene it mate, couries giusgere at bese. Il Poeta esce a steato 'a' barattieri; a stento dagl' ipocriti: l'allusione è 'ciinra.
  - (L) Levant: mi levai.
     (SL) Foatz. Parole dettechi da Virgilio nel
- Canto XVII. 21. (L) Rescusses: tutto massi,
- (SL) Exto. Le scarico delle pietre rotelata dal terremoto dà via men dura che l'argine, tatto scoglio.
- 99. (L) Piervoln: abbattuto, 93. (L) Dosso: ponte, (SL) Dosso, Conv.: In mill'area orner dosso di
- questo errobio. Æn., VIII: Spelanese dorso. VARCA. Inf., XXIII: Un sanso... varca tutti i rallon' feri. 21. (L) Pen cui: ondo. (SL) VIVI. Inf., XXIX, t. 18: Fu la mia vista
- più rira. Fa. Daoto, Canz.: Faccia, che gli occhi d'esta donna miri.
- (L) Cixomo: l'argine tra l'ottava e la settima bolgia, più basso, di dova si vedrà meglio.
- (SL) Muno. Il ponte si leva più alto dell'argina; sovranamento imitato da onde per andaro dal ponte all'argina scendosi: a la cres per la colda subbio.

- Altra risposta (disse) non ti rendo Se non lo far: chè la dimanda onesta Si dee seguir con l'opera tacendo. —
- 27. Noi discendemmo il ponte dalla testa Ove s'aggiunge con l'ottava ripa;
- E poi mi fu la holgia manifesta: 28. E vidivi entro terribile stipa Di serpenti, e di si diversa mena
- Di serpenti, e di si diversa mena Che la memoria il sangue ancor mi scipa. 29. Più non si vanti Libia con sua rena:
- Chè, se chelidri, iaculi, e farée Produce, e ceneri con anfesibena;
- Nê tante pestilenzie nê si ree Mostrô giammai, con tutta l'Etiopia, Nê con ciò che di sopra al mar Rosso èc.

scura dal ponte all'argine non deve essere tante corta; se, non vedeccio nulla dal ponte, dall'argine la bolgia gli si fa manifesta.

(F) One, Dan., XII, 8: Audiri, et non intellexi.

- 96. (SL) RENDO. Æn., VI: Huic responsan... reddolft.
- (F) Santin. Simile In Cicerono (De Am.).
   48. (L) Stura: folia servata. Mena: razza e guizzo.
   Scura: dissipa, e fa tornare al cuore.
- SLI STPA. Lucaa., IX: Guem serperium furba tendint, Viz copirmte Inco. – Stipare in Virgilio più volta. per circondure con motitiedine fitta. – Mixsa. Nel senso del virgiliano che denota il dimenar de serpenti: Aguine certe Luncoma perbat (En. Il). – Aguem da apv.
- 99. GEU Varru. George, I. Nalis instean se Alpine control festate. Inst. Dr. Med. Yr. Edypos., currents, Instean, Wi. Lighter., Crewdor, Wrighte George, Ill., Lieux, Lincon, Wi. Lighter. corotic Virginio George. Ill. Lieux, Ill. Lieux, Control and Conderia. Ber study are series. mortique en de passente Cologieri. El susquer cetta Engueral Limita Conderia. El gravie in Enguissa menges capit Angladorum. Lieuxipies etcho-princisan menges capital deres degli shiri control Passen al Lieuxipies etcho-princisan menges capital como de la control de la con
  - 30. (L) Er, è in Egitto.

Ski Petritexia. Locan., XX. Sed mejore sperest Lidger spectomic parts. Virgillo, é una sept-Pritis acrela fossus (Georg., Ilh. Fior. a. Pranc.: Partilares d'animali dancasis. — CA. &e., i. Quidquid ubique est Genti Dardonin. — Y. Quidquid tecnos invadidos, nettecospo periòt est. Sissilio is Tatito. Giambollari: Tatis eò che rivera mila cetta. Questo di Dauto è cora ner la cetta di la constanta del constanta del cora ner la cetta della chilia. :50

- Tra questa cruda e tristissima copia Correvan genti nude e spaventate, Senza sperar pertugio o elitropia.
- Con serpi le man' dietro avean legute;
   Quelle ficcavan per le ren' la coda
   E 'l capo; ed cran dinnanzi aggroppate.
- 33. Ed ecco ad un, ch'era da nostra proda.
  S' avventò un serpente, che 'l trafisse
  Là dove il collo alle spalle s'annoda.
- 34. Né O si tosto mai nè I si scrisso Com'ei s'accese e arse, e cener tutto, Convenne che, cascando, divenisse.
- E poi che fu a terra sì distrutto,
   La cener si raccolse, e per sè stessa
   In quel medesmo ritornò di butto.
- 36. Così per li gran savii si confessa Che la Fenice muore, e poi rinasce,
  - Quando al cinquecentesim' anno appressa.
- 31. (L) PERTUON, ove salvarsi, come indri. Ext-TERFIA, che li renda invisibili.
- (F) Extraora. Pietra, dice Pietre, venic, ross., press, cite, bagnata que della pianta quem dicimum mirarodou, rende lavisibile chi la porta. Era credenza comane a que templ. E ognus sa la novella di Calandrino. Bocc. Gioc., VIII, 3. Solite, c. XVIII, 3rc. VIII, 17: Erce que mitton relàs serpentes regulos, quibas non est inventation et mortelant res.
- 39. (SL) LEGATE, Æn., II: Spiritque ligent ingentibut, — DINNANZI. Æn., II: Ris medium ampleri.— Ac-
- SIS, DINNAND. AZA, III His seconds empleys. Acenormate. A.R., III: Tendit direttere modes. S3. (b) Norma: parte dell'argine ove noi eraymue.
- LX: la collottola, (SL) TRAFISSE. Lucan., IX: Aubum, Torta caput retro Dipsas coleuta momordit, — Collo: Lucan., IX:
- retro Dipazi coleuta momardit. Collo: Lucan., IX: Colubriferi raspeni confina colli. 31 (Sla Access. Lucan., IX: Eere subit virus tavitum, corpitane medallas Imie edux, calidome incendit
- viscera tobe. Aree. Lucan., IX: Ardentein... virum.
  (F) Cener. Penn condegan alla loro viltà. Quanttormentosa debba ces re questa dissoluzione frequenti, per accorgeriene basta pensare alla morta, e morto ci
- (a) (I.) Di perro: subita, (SL) St. Virgillo, di Protco, dopo trasformato: in serpe e in altro: In rese redit, otque heccimia tande.
- in scrpe e in altro: In sees redit, etque houisia tandes ore locutus (Georg., IV). 36 (Li Pen: da. — Convessa: insegna, professa.
- 814 Savii, Convivio, 1, 8: Li serii dicono che, -Costrissa, Modo de' trecentivil e dei Lavini: o ni. Concilio il Trotto, per affermere, Spondus plateur et scotti, — Persen, Osid, Meta, XV. Una est, quor reparet, seque ipan reseminet, alea, Assyvii Pharmica recent; may praye, mes herbin, Sed thuris therinini, et

- Erba nè biada in sua vita non pasce, Ma sol d'incenso lagrime e d'amomo: E nardo e mirra son l'ultime fasce.
- E quale è quei che cade, e non sa como, Per forza di demon ch'a terra il tira, O d'altra oppilazion che lega l'nomo;
- 39. Quando si leva, che 'ntorno si mira, Tutto smarrito dalla grande angoscia
- Ch'egli ha sofferta; e guardando sospira; 50. Tal era il peccator, levato poscia.
- Oh giustizia di Dio, quanto è severa, Che cotai colpi per vendetta croscia! 41. Lo duca il dimandò, poi, chi egli era:
- Per ch'ei rispose: l' piovvi di Toscana, Poco tempo è, in questa gola fera.
- Vita bestial mi piacque, e non umana, Siceome a mul ch'i' fui. Son Vanni Fueci, Bestia: e Pistoia mi fu degna tana. —
- nucro vivit amonal. Here shl quinque nuc complevi sercula vita. Ilicis in ranis, tremolere cacunite palson. Ungudon et pando nidum shi construit ove. Quo rimal oc cuma, et nordi levis avistas, Quassaque com fulca substravit ciumam suyrha; Se super imposit; fortique, in aderibas cevam, hole fermat, totisless qui vivere delent amona. Copore de potrio parerum Hamica remaesi.
- 37. d. Pasce: tonigin.
  (SL) Pasce. Buc., I: Floren depasta. Semint.:
  Process to colo. Laonner. Galilao: Bruciore una tecrima d'incenso. Fasce. Accento alla vita novella n
- cui la Fenica rinzace, FANCE. Accomm alla vita novella n cui la Fenica rinzace, 25. (b) Cono: come. — Lega: chiuda il varco ngli sidriti.
- (SL) Coxo. Da geomede: era usato nuco in presa; n vive in qualche dialetto. (F) Orranzoon. Nel ventricola del cervello, dine
- l'Anoniaso. Riuveramento delle vie degli spiriti vitali, o per opera diatolica, cume negli ossessi; n nuturalmente, come segli apoplettiel, epilettiei e simili. Luca. Purola solveno, trattandosi di magia o d'altre forza strancifiaria. Aug., Dest. Cirsis. Sons: La ragione è leguta o da passime riolenta o da perturbazione componele.
- 39 (SL) Annoscia. Vita Nuova: Sl grande angoscia: sostenni.
  - 40 (L) VENDETTA: pedr. Croscia: fit suordes (SL) VENDETTA: Ad Rom., XII, 19: Milhi rindictors; et eyo retribosus. — Croscia. Boos.: Ai colpi the di four Fortung crossia.
  - 41. (SL) Provvi. Arios., XVI, 86: It demonio dal ciel è piorut'așgi. — Gola. Æn., VI: Fauces... Averni. — Fena. Ov. Mct., IV: Fera regia Ditis.
    - 19. (la Mrt.: nato d'adulterio, (SL) [Fuen. Vill., VIII.]

- Ed io al duca: Digli che non mneci:
   E dimanda qual colpa quagglà 'l pisse;
   Ch'io'l vidi uom glà di sangue e di corrucci. —
- 44. E 'l peccutor, che intese, non s'infinse; Ma, drizzò verso me l'animo e 'l volto, E di trista vergogna si dipinse.
- Poi disse: Più mi duoi che tu m'hai côlto Nella misoria dove tu mi vedi,
- Che quand'io fui dell'aitra vita tolto. 46. I' non posso negar quel che tu chiedi. In giù son messo tanto, perch'l' fui
- Ladro alia sagrestia de' belti arredi; 47. E falsamente già fu apposto altrui. Ma, perchè di tal vista tu non godi, Se mai sarai di fuor de' luoghi bui,
- (F) Mrt. Pad. XXXI, 9: Nobite feer sixut equus t soulus, quibus non est intellectus. — Berrin. S. Greg.; Chi secondo regione sumana son tempera el sterno, betrichmente vire. Ciò splega il senso cha dà il Poeta a hesticittà.
- 48. (L) Mucci: fugga. Passe: spinse.
- SED Morri. Vivo la alcune parti di Teccasa.
  Albert., I, 40: Moccior la contenzione. In mese autichi nuocciore. Pixuse. Æla., Vi: Ne gouvre doctro
  Gossun proman, and que frome sirven fortunare unvail.
   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir impositiona. Eccl.
   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir impositiona. Eccl.
   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in segmentare.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   Saxoter. Posl. CXXXVIII, 18: Fir in vision file graph.

   S
- (SL) Duizzò. Æn., XI: Convertère animos acres oculoque tulere.
   (F) TRINTA. C'è la vergogna Che fa l'usus di perdon totrotto degno (Purg., V). Som.: l'ergogna è ti-
- perion tobritto degno (Vriff., V). Som.: Fergogne 2 is, more di ette terpe. S. Aubergio (Trad, di Bart, di S. Conc.): Bella virità è vergogno e sover genzia. Her, Epist., I, 16: Suttivrani incurrata pudor unha ulcera celat. Som.: Più il vergognum gli vonsiri del furiro che della ropina. Evel., V, 17: Super furem... est confusio, et possibilità.
- 43. SEJ Cotto. Ottimo: If fortu., of elli fore alla superció de feldi inerci di Mons. Se Auropa di Pistino, il quale ha più delli armei di done. Il Auropa di Pistino, il quale ha più delli armei d'oro e d'argento el pietre pretione, che tumo suppa, in colici, forniconei, ornamenti nobili e di grandamino relore.. E quello furtu., notati e di grandamino relore.. E quello furtu. el quello fa per la pietna del Cincellieri, al quali restante de per la pretiona del Cincellieri, al quali restante del tumo del pietna del consideri, al quali restante del periodi dimetra che il Pisci tratà il farte, ma anni lo poli constanza.
- (F) Miseria. Girol.: Le eterne miserie.
   (SL: Leoon. Æn., VI: Loca turbido.

- Apri gli orecchi al mio annunzio, o odi. Pistoia in pria di Neri si dimagra;
   Poi Firenze rinnuova genti e modi.
- Tragge Marte vapor di Val di Magra;
   Ch'è di torbidi nuvoli involuto;
- E con tempesta impetuosa c agra 50. Sopra Campo Picen fia combattuto; Ond'ei repente spezzerà la nebbia,
  - Ond ci repente spezzera la nebbia, Si ch'ogni Bianco nè sarà feruto. E detto l'ho, perchè doler ten debbia. —
- 45. (L) Dimagra: spopola. Genti: per gli csilii. — Moss: costumi e reggimenti, a occaziono de' Neri usciti di Pistoia.
- (SIa Annunzio. Nella Somma presumpiore era roce usata per reticinare.- Dimagna. Gli abitanti sono ooms il succe della vita civile. Vill., VIII, 44. Un Cancellieri, ricco mercaate di Pistola, chie due mogli, e l'una chiamata Bianca, i figli di lei furono Bianchi. Neri quelli dell'altra. Ne sacquero varie famiglie, si nimicarono, o straziarone la città. Coll'osilio portarono questa peste la Firenzo, dov'erano potenti i Cerchi o i Donati, guelli e questi e quelli: i Donati teanero da' Neri: i Cerchi da' Bianchi: ondo I Guelfi finrentini divisi in duc sette. Nel maggio del 1300 i Bianchi da Pistoia, aiutati da que'di Firenze, escoiano di Pistoia i Neri; nel nevembre i Blanchi di Firenze son cacciati da' Neri, Nel detto anno il Marcheso Moroello Malnspina usci di Val di Magra a capitanara i Neri di Pistoia, o rusos I Bianchi in Carneo Piceno: ondo I Binnchi di Firenze, anch'eglino debilitati, n'andarone in baudo; e Buste con lere. Questo A Mororllo figlinol di Manfredi, che nel 1310 giurò co' Fiorentini ubbidienza a Clemente: diverso da quello che nel 1311 andò ambasciatore d'Arrigo in Brescia, Questo amico d'Arrigo era il quarto Morocllo a cui Dante volcva iatitolare il ego Purgatorio. Il vaporo di Val di Magra combattè poi per Lucca contro Pistoia. Questo Moroello era marite di Alagia de Fieschi (Purg., XIX), e Marchese di Giovagallo, Nel 1300 entrè la Firenze con Corso Donati, quondo furono saccheggiate lo case de Bianchi, o quella di Dante distrutta.
- 49. (d. Mastr. Case rette. Varea: Morcello, (SL) Varen. Nella Ceoace di s. Gallo ranmentasi, al vesire di Carlo una nuvola da oni ferri lampegriarano. Forse Dante coul lo chiama perchè, dica il Villuni, apparre a quel tempe usa meteora annunitatife di pubblici goni (VII, 425. TEMPSTA. Æn., VII: Guosto pre Idono accesi effono Myccoli Tempetata i reti compton.
- iF) TENTESTA. Dan., XI, 40: Combattered conter enso il re d'Austro, e, gli rerra contro, quasi tempesto, il re d'Appliance, Esscha, XXVIII, 6: Osoni tempesta reviez, et quasi mules, ad operios terrom tu, et consia cominio tea.
- 50. (L) En: il vapore. FERUTO: ferite. TEN DERMA: no deva n te.

quale fu rotto già Catilina: e ora dicesi ch' e' sia ivi un castella. - Vill., VIII., 82. - SPEZZERA. Æn., IX: Torquet aquasam hyemess et carlo cara nubils rumpit. Plutarco (Apopht.): Non v' ho io detto che quella nurola della montagna ci manderà da uttimo pioggia? - Nexnsa. Æn., X: Nubem belli, dum detonet, omnem Sustinet. - XII; It toto turbida carlo Tempestas telorum, ac

(SL) PICEN. BORY.: Campo presso Pietoia nel | ferreus ingruit imber. Filicaja: Di Val d' Ebro attrasse Marte Vapor che si ser nuroli, e s'apriro, E pioever d'ogni parte Aspra tempesta sull'austriache genti. — Doune. Dante n quel tempo era guelfo; ne poteva intendere il senso del vaticinio di Vanni; il qual già provede che il Pocta sara un gierzo do' Bianchi, e si dorrà della lore sconfitta.

Diresto che tra questo o il precodente Canto corresso ua bango intervallo, non ricco d'ispirazione al poeta; ossivvero che troppo presto dal componimento dell'uno e' corresse all'altro, forse troppo assicurato dalla felice riuscita di quello: giacchè la sicurtà soverchia nuoce quanto alla virtà tauto all'arte. Le lunghe similitudini, troppo erodite, della brina o della Fenice, la troppo erodita descrizione di nuello razpe di servi; il salire, e i conforti di Virgilio, dov'è meno parsimonia del solite;

l'accenne alquante rettorice alla battaglia di Campo Piceno (dove non senti la semplicità di quell'altro; if grande scempio Che fece l' Arbia colorata in resso; lo smare infernali parole contro Pistoia, ancora più ferocomento rincalzate nel Canto seguento; sono per verità compensate in parte da hellezze parecehio; tra le quali notiamo il grido oscuro che s'aiza dal fondo della vallea serpentifera, o il risentirsi dell'epilettico che intorno si mira... e quardando sospira.

### IL FURTO.

It fette d' è evatte affende mens delta regione des ésistents (1), percit à regione affende più direttament la cellulali dell' somme, e percite, fiste che nelle cone, cliu poi pre si spirim colle presence (2). Na quattempe e la rapina e l'omissible (2) siano in ci il più percit del fronte, Diani quatte d'insertatione della proposita della della presenta del percita les en tutti i labri sintendensi insessi in sponsi balgio, per percita non tutti i labri sintendensi insessi in sponsi balgio, si si scribighi (1), cono il Parcite ci destri che sciulteren si scribighi (1), cono il Parcite di coltra ci il Parcite ci destri condo in dia trada, con l'avenigné di colque con l'arrecondo in dia trada, con l'avenigné di colque con l'arrepit del longio (2), cono con le Parcite i Parcitati

La opertione del forte si collega a quella oggidi tanto agitata e agitante della proprietà delle cose materiali, la quale la legge mosaica praticamente sciolse io modo mirabile, o la legge evangelica può scierro in modo più mirabile ancora; e i Padri della Chiesa la dichiararono con l'usata rettitudine e acume. Ambrogio (5): Proprima neme dical and est commune. Tommaso (6): Quanto all'uso de beni esteriori non deve l'uomo acerti come proprii ma come comuni, cioè all' altrui necessità facilmente comunicarli. Il ricco non opererebbe illecitamente se, preoccupando la possessione di cosa che da principio era comune. la comunica al altri. Ma pecca se indiscretamente allontani altrui dall'uso di quella cora, E Basilio (7): Siccome chi ra primo a spettacolo, mal forebbe a impedire altri che renoano, appropriondo a sè l'ordinato a comune uso: così sono i ricchi i quali le cose comuni che preocruparono, stimuno essere proprie. Ambrogio (8): Non è meno colpa togliere a chi ha, che, potendo e obbondando, negare a chi u' ba di bisogno. - Plusquam sufficeret sumptui, rialenter obtentum est (9).

Tommaso, vencedo al noto fatto degl'Isracliti in Egitto, lo dichiara cost: Farto non fu che i figlinoli d'Isracllo si Ma la regione suprema che interdice il ferre, che Tiese most espetation il de Testi fig il meniari i relineare il un l'altre, perirette l'amente avectal. Autr., eccelendo septembre l'amente avectal. Autr., eccelendo septembre l'amente de l'amente avectal. Autr., eccelendo septembre l'amente de l'amente de l'amente de l'amente de l'amente de l'amente d'amente de l'amente d'amente de l'amente d'amente de l'amente d'amente de l'amente de l'amente d'amente d'amente de l'amente d'amente de l'amente d'amente de l'amente d'amente d'amente

due von lusson estrambe commo origine dal find allocation, the supplier for materiale content è excessoliste. Opui containen è ena supreir di furit, auto le freche e di de (1). Espech basche ciu su fau per e enre e (1), e finan fuel e (1), e finan faire e (1), e come even (1), e finan fuel traitine rea (1), e come even (1), e finan fuel traitine rea (1), e come even (1), e finan fuel e (1), e finante e (1), e

(f) Arist. Eds., V. = (f) Jonn., 2, 9, 54. — (f) Son., 1, 5, 73. — (f) Son., 4, c., 18 peris nos et pursis de more to en no quante et no. (f) Son., 4, c., 18 peris nos è pursis de more to en no quante nu proposito de qualche téroulasta; como nel secritopio tot é fuelo de ceses norce, no est promisto des de fuelo de ceses norce, no est promisto des de fuelo de venue. v. V. h., in Joan, 4. — (a) Serm. EXIV. — (b) Son., 4. 6. — (f) Serm. del Père. — (b) 4. c. — (b) John., 4. c. — (c) John., 4. c. — (d) John., 4. c. — (d

(1) E pero Ounte stonco (Par., XIII): Non crede summo Berla e acr Bierlas, Fer ordere un jacure, altro afferer, Toderil dentre al consiglia efficies; Ceè quel poi imperer, a quel pais catere. e (1) Elym., X. — (2) Sans., L. c. — (3) Por., IX. — (3) Ind., XIII.— (6) Ind., VI. — (7) 164, XXII.— (3) Ind., XXVI.

### CANTO XXV.

#### Argomento.

Simo accora tre' ladri, A dimorture quanto fosse loro intrinseca la multira, le sergi s'innecimienno in cuti; e un liquidi acciocirlo passono per tuto ricevere la radici, braz, e in terrare continuo della pena; e corrono sersa poterti involare ai mera della concienza figurata de sergi. Le nona, a i prunta al farte, qui non leggit; e alcoma tin lante quine e' ai transformarono per fuggire alla pena, coal qui si untano d'unonini in sergi.

Nota le terzine 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15; 17 alla 31; 34 alla 47; 49, 59.

- A) fine delle sue parole, il ladre
  Le mani alzò con ambedue le fiche,
  Gridando: Terli, Diel che a te le squadro.—
- Da indi in qua mi fur le serpi amiche;
   Perch'una gli s'avvoise ailora al collo,
   Come dicesse: « l' non vo' che più diche; »
- E un'altra alle braccia; e rilegollo, Ribadendo sè stessa sì, dinnanzi, Che non potea con esse dare un crollo.
- Ahi Pistoia, Pistoia, chè non stanzi D'incenerarti, si che più non duri, Poi che 'n mal far lo seme tuo avanzi?
- (L) Fight. Tra l'indice e il aiedio mettendo il police: atto di spregio. — Squadro: misuro, squaderno.
- (SIA ALEA). Novellino, LVIII: Free la fee questi infino att'occhio, dicendoli villamit. Dice Giovanni Villani cho sulla rocca di Carmigaano era una torre alta, con duo braccia di marmo che facevano le fiche a Firenzo.
- (P) Dro. Nello Statuto di Prato chianque fora feccii reli sonariveriti nata revana cerbas cel cerana figurena Del o della Vergino, paga dicci lire per oggivolta; se no, frantato. Solgratico contre Dato, si nocastro Dio, e mostra il bevilabe chi egli era. Atto da ascrilico vila. Zach. V, 3: Here est modeliciti, ques oggestiva super facien sonsis terrar, quia consis fursional thi explana et, judicolation et, judicolation.
- (L) Anteuz: che lo punirono. Dienz: ta dica.
   (SL) Collo. Æa., Il: Bis collo squessos circuss Terpa dati. — Dienz. Cavalo.: Vogito che't dichi.
- 3 SIA BRACCIA, ČEA, III. Monibos trodit direllere motion. P. RIZINOLI, ŽEA, III. COPPIGION, priprispa ti gente ingentidust. — BIRARINDO, Gli di fa quesi anedio allo brencia, qi ii avvolpe distra, poli un altro girodi minnanti. L'imagine è toba force dal note passo di Virgilia. Bit sucolion ampleta,..., suprante cappte el reverie. Il principio del proprieta del corpora fortira (E.A., V). A que l'aposar louger fugiona del corpora fortira (E.A., V). 4. (di Sexasii rivols). — Souri, Gi Calillan.
- SIS STAND per delibert. G. Villani. Detras-LART come Illater too electrica, pocietà erranti in ani fare i sollani di Catillina, rifuggiti nell'agre too, de quali tu esci SISIONO, Catal. Suilli impressioni su il XXXIII dell'Inferno e nel XIV del Pergatorio, Dito, LXIII. Statundante i Potisti si monsini discordenti, crodelti e inferiti. — LXIV: Cone cilia dalgatar, rimuse. (P) Detrasagranti Esche, XXVIII, 18. Terrepo fanco di serzio a tr, che ti divori, a furb te concre sopren la terra.

- Per tutti i cerchi dello Inferno oscuri Spirto non vidi in Dio tanto superbo; Non quel che carde, a Tebe, giù de'muri.
- Ei si fuggi, che non parlò più verbo.
   E io vidi un Centauro, pien di rabbia,
   Venir gridando: Ov'è, ov'è l'acerbo? –
   Maremma non cred'io che tanto n'abbia
- Quante bisce egli avea su per la groppa, Infino ove comincia nostra labbia. 8. Sopra le spalle, dictro dalla coppa
- Sopra le spalle, dietro dalla coppa Con l'alc aperte gli giaceva un draco; E quello affuoca qualunque s'intoppa.
- Lo mio maestro disse: Quegli è Caco, Che, sotto 'l sasso di monte Aventino, Di sangue fece spesse volte laco.
- 10. Non va co' suo' fratei per un cammino,
  Per lo furar frodolente ch' ei fece
  - Per lo furar frodolente ch'ei fece Del grande armento ch'egli ebbe a vicino.
- (I.) Ix: contro. Queez: Capaneo.
   (SL) Ix. Bib. Volg.: Adverse in to. Tasse: Impagement in to l'armi di Ginda. Som.: In queen poccutur. Queez. Inf., XIV, t. 16.
   d. (L) El: Vanni Fueci. Acresso: daro, mordace.
- SU, Yrano, Arios, XXX, 45: Non wod più chefaccordo intender reson. – CXXATRA, 63. VIII: Psciera saniferi. — Ranas, 42., VIII: Fireciera saniferi. — Ranas, 42., VIII: Firei Cari smufora. — Arzano. Nel XV dell' Inferio chiama i Neri lazzi sreki; e di Capuzce: la pinguia mos per che' i lazzi sreki; e di Capuzce: la pinguia mos per che' materi (tef. XIV), 26., v. 15: Serier animia. caretti. 7. di Marrima: padulo. — Lanna: viso; il di sotto area di carallo.
- (SL) Beser. Ær., VIII: Monstrum... Facies dira.
   Larna. Labbia dice del viso di Beatrice (Vita Nuova).
  S. (L.) Interea: incontra.
- SL1 Arrocca, Virgillo, di Cacco Spirantera, Signibus (Ez., VIII). Flormaispae ramate Chickero VIII.-Extorra, Lucan, IX. Shifaque effundese conetas treventa pasta, Ante roman socces, Lata silo attorventa pasta, Ante roman socces, Lata silo attorcoma Palpus, et in vincus rejunt Basilienus arroca. Altrocco Busilio silum Aira quom gomis, caractaque tota secuti Bumpitti singestes amplexi verbere fusarea. D. (Li Saxone d'a comisti da Viu cels).
- Si.) Caco. En., VIII. Sun prisum naris supernon hase adopte rupers. He epitomes pide. Semilominit Caci facies quam diva tembet, Solis innocessus rudis, sempreper record: Cade tephend humas. — Saun. Della pecía di Caco, Virgilio: Sauro contladet quan-Cha, VIII. — Avarratus. En., VIII. Eustrat devación, VIII. — Avarratus. En., VIII. Eustrat devatiquamis rifres. No parla noce Borsio, jetto da Dante. 190. (Li Partz: 10° Catsaura inclia bolgia del trimal.
- Авмянто (d' Ereofe). No rubò Caco otto capi.

- Onde cessăr lo sue opere biece Sotto la mazza d'Ercole, che forse Gliene die cento, e non senti le diece. —
- 12. Mentre cho sì parlava, ed ei trascorse: E tre spiriti venner sotto noi,
- De'quai nè io nè 'l duca mio s'accorse, 13. Se non quando gridàr: — Chi siete voi?— Per che nostra novella si ristette; E intendemmo pure ad essi pol.
- 14. I'non gli conoscea; ma e'seguette,

  Come suol seguitar per alcun caso,

  Che I'un nomere all'oltro convenette
- Che l'un nomare all atto convenette,
   Dicendo: Cianfa dove fia rimaso? —
   Per ch'io, acciò che il duca stesse attento,
   Mi nosi il dito su dal mento al naso.

SL) Prayer. Inf., XII. — Grande. Æn., VIII: Alcides aderet, leureaque hac victor agebat Ingentes; volleuque bores ausseaque tenchant.

14. d. hinz: percens — Coreo percesso per l'in-SU Burs. - Nine, XXX, 12 des Sein de stappes. Bere per Beles sells letter di Guitson. — MARI. Virgillo da novire dermasci, Colla sotto la desta. Beles de la novire dermasci, Colla sotto la desta. Beles del l'indicato de l'indicato del desta del l'indicato del l'indicato del l'indicato del percens mans, unique persona hindre. Corspit in sudun complexes. — Durs. Reg. 1, XXVI, 8: Proplina man lacont in tres sand, et avendo spar son cel. Tinte gliese deles, perso una rea dall'int. Prolita delse Gels. Villa. — Paril conserved eriaphili obser Gels. Villa. — Paril conserved eria-

(F) Barra. Bicco in Dante è contrario di piusto, e nella Monarchia dafinisco la giustizia: Rectitudo sire regulo, obliguous bine inde abjiciena. Som.: Obliquitas et deflezio aminno a tepo Dei. 19. (L) Sorros i duo Poeti etuno sull'argino.

(SL) TRASCORSE, Virgilio, di Caco: Fugit ilicet ocyor Euro (¿En., VIII). 13, (L) Gaspan: n noi. — Novella: discorso. —

Punz: solo.

(SLi Novella. In questo senso è nel Boccaccio, come farellere da fabela. — Punz. Erano Fiorentini

di famiglio noto: però Dante li guarda si attento.

14. (L) Saoretta: sogui. — Saoretta: avvenire. —
Convenente: convenente.
(Sid) Saorette. Par., IX, t. 8. — Convenente.

Cosi resette e resitte.

15. (Li Dova, mutate pel serpe di sei piedi...

(SL) CLASTA: Donnti, della famiglia della moglie di Dante: forse rubò no pubblici uffizii. — Dovr. T. 17. — Post. Ovid. Mot., IX: Digitoque silentia suadet. Juv., I: Digito compene labellum.

- Se tu se' or, lettore, al creder lento Ciò ch' io dirò, non sarà maraviglia;
   Chè io che 'l vidi, appena il mi consento.
- Com'io tenea levate in lor le ciglia,
   E un serpente con sei piè si lancia
   Dinnanzi all'uno, e tutto a lui s'appiglia.
- 18. Co'piè di mezzo gli avvinse la paneia, E con gli auterior' le braccia prese; Poi gli addentò e l'una e l'altra guancia 19. Gli diretani alle coare distrae.
- E misegli la coda tr'amendue, E dietro per le ren' su la ritese.
- Ellera abbarbicata mai non fue
   Ad alber sì, come l'orribil fiera
   Per l'altrui membra avviticchiò le sue.
- Poi s'appiccàr, come di calda cera Fossero stati; e mischiàr lor colore: Nè l'un nè l'altro già parca quel ch'era:
   Come procede, innanzi dall'ardore.
  - Per lo papiro suso, un color bruno; Che non è nero ancora, e l'bianco muore.

- Gli altri duo riguardavano; e ciascuno Gridava: — O me, Agnèl, come ti muti! Vedi che giù non se' nè duo nè uno. —
   Già eran li duo capi un divenuti,
- Quando n'apparver duo figure miste In una faccia, or eran duo perduti.
- Fèrsi le braccia duo di quattro liste: Le cosce, con le gambe, il ventre e l' casso, Divenner membra che non fur mai viste.
   Qui primaio aspetto ivi era casso: Due e nessun l'imagine perversa
- Parea: e tal sen gia con lento passo. 27. Come 'l ramarro, sotto la gran fersa Ne' di canicular', cangiando siepe,
- Folgore par se la via attraversa; 28. Così parea, venendo verso l'epe Degli altri due, un serpentello acceso, Livido e nero come gran di pepe.
- E quella parte donde prima è preso Nostro alimento, all'un di lor trafisse:
   Poi cadde giuso, innanzi lui, disteso,
- 16. (L) COSENTO: credo. (F) COSENTO. Beste, Rime: R mu aspetto giora A comentir cò che par susurigità. Ed à bello riporre la fede in ua sentimento, in un consenso dell'anium col vero.
- (L) LEVAYE: inarcate guardendo giù. UNO: Agnolo Bruzelleschi.
   (SL) E. Modo virgiliano comune la Toscana.
- Georg., It Si broth riguration consume in 1000000.

  Georg., It Si broth facts ensembly Appue filten in precept prose rope detect must. I exact. Lucan., IX:
  Eve proof a treat steril is evident ruser? Forth, et immist disculum vecat Africia screpus; Perque capat.

  Builli transactaque truspera fugit. Ni ili irras égit: rapait con vulnere fatum. Tetro. é.a., II: Corport... serpena anafocase. Implient.
- SLi Addento, Æn., II: Miseros mores depacifor artsa. Tanto era grande de prendergli entranbe le gote cel morso. Biagiolli i lodvi si assettano fre loro.
   Gas piedi di dietro:
- (SL) GLI. Ariosto: Gli deretan' gimochi. Ri-TESA. Di Gerione, che ha il fisto di serpente, Inf., XVII: La coda... tesa, come anguilla, usane. 90. (SL) ELIKIA. Horat. Epod., XV, 5: Arctius at-
- que hedera procesa adstriugitur ilux, Lostis adhervess brachits, Aries: Ne cost strettusente ellera preuse Pienta ori intorno albarelicata s'abbia. — Onsanta. Virgilio, di Protos clus si trasforma: Horribilem frema. – Fiet... mbito sus horridus... Spannonappe dravo (Georg., IV). 22. di Danatti: prima che arda.
  - (SL) Papino, Crescentio, VI, 93: Eréa bienra

- che si mettera per lucignolo in lampane e in lucerne, e era una sperie di giunro, spagmono e portus. S. Paulia. do nat. Fel., III: Lumina cerutis adolentur odora pappris.
- (F) Moore. Arist. Fig., VIII: Album cum ortum cet., cum intervit. Evit aut sissul album et non album et em oumino atque von ent siund esse necesse est.
- 98. (L) O MEI Olinh. AUNEL, Agnolo, Agnolollo, Sila Cong. Or. Met., IV: Colhuc, quid hor? Indiper hib inent hamorique in enumaque? E color, et facies, et, dema loquor, numina? UNO: Lucen., VI: Nondram facies riversit in illo, Janu monientis craft...
- 94. (L) Prapuri: dannati.
- (SL) PERDUTI, Inf., III: Perduto gente. .

  95. (L) FERRI: si fecero. BRACCIA di quel ch' era
  nomo. Casso: petio.
- uomo. Casso: petto.
  96. (L) Pausaso: di prima. Casso: cancellato.
  97. (L) FERSA: sferza.
- SLo Ferra. Tuttero în Toscana la sferra del sole. — Di. Cresceat., II., 20: Del seces di Luglio o dimenza o del consciolori. - Serra. Boc., II: Nono virides etiana occultant spineta lacertos. — Folsona, Orazio d'una scripe che attraversa la via: Si per obliquam, similià sogitte, Terraiti monsos (Corm., III, 21).
- (L) Fre: paneia. Acceso: inforiato,
   (SL) Acceso. Armona.: A assocre più accesi.
   (L) Parte: ludlico. Ux: Broso degli Abbati.
   (E) Transpara. Local. IX: Insolitorope vidente.
- (L) Parte: Ivilico. Ux: Broso degli Abbati.
   (SL) Trafesse. Lucan., IX: Involitasque ridens pareo cum ruisere mortex. — At tibi, Leve miser, fixus provonedia pressit Nilians serpente cruter.

- Lo trafitto il mirò; ma nulla disse:
   Anzi, co' piè fermati, sbadigliava,
   Pur come sonno o febbre l'assalisse.
- Egli il serpente, e quei hu riguardava.
   L'un per la piaga, e l'altro per la bocca, Funmava forte; e il fummo s'incontrava
   Taccia Lucano omai là dore torra
- Del misero Sabello, e di Nasidio; E attenda a udir quel ch'or si scocca. 33. Taccia di Cadmo e d'Arctusa Ovidio:
- Chè, se quello 'n serpente, e quella in fonte Converte poetando, i' non lo invidio:
- Chè duo nature mai a fronte a fronte Non trasmitò si ch'amendue le forme A cambiar lor materie fosser pronte.
- (F) Prayo, Bettriot, E'era la Aviceanu e in Egidio Romitano, circa la formazione del corpo dell'uomo. Tavo (IX, 68) e l'Ariosto. 30 (SL) Sagnonava. In Lucano (IX) è un avvele-
- namento sonnifero di scrpente.

  31 (F) Fermayan. Porse a denotare in caligine in
- cui s'avvolgono i Indri. Lucan., IX: Trattique via furmente Chelydri. 30, (L) Scocca: esprime.
- Kilo Safilla, Lienn, IX. Mierique in crur Sidelli Spr atect origina, quen free deut tenuren... Parla dell'exercite oil Cutone ne' deserti di Libbia quite. Parla dell'exercite di Cutone ne' deserti di Libbia quite. Secca. Purp. XXV: L'arco del div. Qui detent la nevità della cons. che dece pumpere con gli stradi d'ansassizatione, Par., II. Arion., XXX, 109. Il promiser del differente Totto da quet de fine la limpa soccore. An differente Totto da quet de fine la limpa soccore.
- 33. (SL) CONVERTE, Del canto di Sileno, Virgilio:
  Tum Phartentiadan musco circumdat amaror Corticis,
  aque solo processa crigit alsos (Buc., VI).
- 3. Fernan, L'omos divine verpe, il evepe sonne. (P) Narras, il di vitarola de Pores and Illa-Control (P) Narras, il illa vitarola de Pores and Illa-Control (P) Narras, il illa vitarola del Porte del Port

- di. Insteme si risposero a no norme, Che il serpente la coda in forca fesse, E 'l feruto ristrinse insieme l'orme.
- Le gambe con le cosce seco stesse
   S'appier\u00e5r si che 'n poco la giuntura
   Non facoa segno alcun che si paresse.
- 37. Toglica la coda fessa la figura Che si perdeva là: e la sua pelle
- Si facca molle; e quella di là, dura. 38. l' vidi entrar le braccia per le ascelle; E i duo piè della fiera, ch'eran corti,
- E i duo pie della hera, ch'eran corti, Tanto allungar quanto accorciavan quelle. 39. Poscia li piè dirictro, insieme attorti,
- Diventaron lo membro che l' nom cela: E il misero, del suo, n'avea duo pôrti. 40. Mentre che 'l fummo l'uno e l'altro vela
- Di color nuovo, e genera 'l pel suso Per l'una parte, e dall'altra il dipela; 41. L'un si levò, e l'altro cadde giuso;
  - Non torcendo però le lucerne emple, Sotto lo quai ciascun cambiava muso.
- (f.) Risposero: corrisposoro. Orme: picdi.
   (Sla Orme: Æn., V: Vestigia primi Alba pedis.
   (d.) Si parasser: appariose.
- SLi GIUNTURA. Ov. Met., IV: Commissaque in usum Paullotin treti simuntur ocumine crore.
- usum Poullatin trreti simontur acumine crura.

  37. (b) Togaza: la coda presdeva figura di gambe.

  Sua: dell'usum.
- (SL) Toultes, Virg., Buc., VI: Somere formus.

  Dran, Or., Met., IV: Denotropus exit apassama incircacere seelft. D'un'alter interformations in allero: In
  magnets benebia runnes; In purea digit; denotare corter pella Met., X. D.—Prantex, Or. Met., XIII: Perdidit... houninia... piranous, Levan., Perconte figures.

  38. (d.) Baretta all'usone.—O(TRILE; De Parcia del-
- - (L) Misero como. Duo: aveva due piedi di serpe.
     (L) Usa: al serpe fatt'uceno. — Direla: l'uceno.

fatto serpe.

- SI) Outoit. Il finno, emmazione dell'una e dell'altra natura, di redoro del surge all'inomo, dell'amono al serpe. Orid. Met., IV: N'gropou excruteir nariari corpora guttin. Il altra trasformazione: Et mocien mantrunque pedum, nigramque coloren Pouere; et humonomu multirii inducere premen Met., VIIb.
  - 41. (L) Lecenne: occid.

- Quel ch' era dritto, il trasse invêr le tempie;
   E di troppa materia che in là venno,
- Uselr le orecchie delle gote scempie.

  43. Ciò che non corse indietro e si ritenne,
- Di quel soverchio fe'naso alla faccia, E le labbra ingrossò quanto convenne. 45. Quel che giaceva, il muso innanzi caccia;
- E le orecchie ritira per la testa, Come face le corna la lumaccia. 45. E la lingua, che aveva unita, e presta,
- E la lingua, che aveva unita, e presta, Prima, a parlar, si fende; e la forcuta Nell'altro si richiude: e "I fummo resta.
   L'anima ch' era fiera divenuta.
- Si fugge sufolando per la valle: E l'altro dietro a lui, parlando, sputa.
- Poscia gli volse le novelle spalle;
   E disse all'altro: Γ vo' che Buoso corra.
- Com' ho fatt' io, carpon per questo calle. 48. Così vid' io la settima zavorra
  - Mutare e trasmutare. E qui mi scusi

    La novità, se fior la lingua abborra.

(SL) Cadda. Ovid. Met., IV: Ut seepeus, in longum tenditur aleum... In pactuague codit provust. — Lecende. E. ale Burchiello e neil use tocsoon. Matth., VI. 22: Lucerna del corpo tuo è l'occhio tuo. Gli occhi rimanevan feriai nel novello nomo, umani nel serpe. 44. (b) Trasses l'angolo facciale crebbe. — Gorr.

prima scraeria, senza orecchi.
43. (L) Cab. La materia del muso di serpe, che aon

va oegli orecchi, si fa anto umano.

48. (L) Lunaccia: lumnea.

(SL) LUNACCIA: G. Villani. 45. (L) RESTA: cessa.

(SL) FERDE. Biforcute credevansi le liugue de' scrpl. Ovid. Met., IV: Lingua repente in partes est fisse dues. 46. (L) Seuta. Parlare e sputare, proprio dell'uomo.

(SL) Feoor. Ovid., Met., IV: Junetoque rodsumine serpunt; Donce in adjositi necooris subiree latebras. Serocano. Il fischio è de labri, dice Pietro. Ov. Met., IV: Quoticaque aliquos parat etlere questus, Sibilat.

 (L) Novalla. Prima cra serps. — Altao: Puccio scinocato. — Broso: Il novello serpente. (SL) Novalla. Armanaioo, de golosi: D'ora in

ora muteno loro forma: ora paiono porci, or lupi, er drughi, per dizorare pareti. 49. (L) Zavonka: rena: chè por zavorra si metto

45. (L) Zavorra: rens: eté por zavorra si mette saco reoa. — Sa vioa: so il mio linguaggio alcun poco erra; non è farma, precisa al solito.

- E avvegna che gli occhi miei confusi Fossero alquanto, e l'animo smagato;
   Non potèr quei fuggirsi tanto chiusi
- 50. Ch' io non scorgessi ben Puccio sciancato; Ed cra quei che sol, de' tre compagni Che venner prima, non era mutato: L'altro era quol che tu, Gaville, piagni.

The North Noth Basic Case of two war are partitioned for the financial and pair how results. By a force of the first of pair for the second of the second of

49. (L) AVYEONA: quantuoque, — SMADATO: SMETrito. — CHUSI: BESCOSTI.

SLI SMAOANO. PAPE, 111, t. 4. Smagare par disperdere vive in Toocoon. Danto, Rime: E<sup>\*</sup> faron st smagast Gil spirti mic: che ciacano gine erromdo, En., V: In curus commus deliveitur omnos. — Chicus, Chineo por coperio anno in necos. Ott.

50. (L) Puccio: De' Galigai.

Si la L'axron che fori Boson, a tornà uomo, a Francesco Gwerio o Guidio Cavalenti, scotto in Gaville, escetido di Val d'Arco; il qual piasou coo la rua morte, na per la sua morte, dasche per vandetta di la molti forcos uccisi di quegli abitanti. Tre de' forcutiva della la la della della della della della della della della della van el piari, viene a pieceprora a la li, Boson, sensito a cei piari, viene a pieceprora a la, Boson, sensito sforma io serpe; Guercio in uomo, Il solo che non muti, gil è Paccio.

---

Quanto ha di più fiero il secolo pintineto che il osore di Danto, distilla dal verso: Mi fur le serpi assiche. E questo parche sono fiero comento ai uni atti, del collegarri per alcun tempo a malragi e a secupi, o dell'invocare la forza straniera, Alle italiche deplie fero impiatro.

Tra i plu potenti veri del Caoto, soco: Che non poten con esse dere un crolit. — Lo trafitto il miro, me mulla diuse. Nè da quosto e dagli altri così fortemeute temprati, sguagliano, al sentire mio, quegli scheixti: lo me uji conosco; me i sepuetta Cone suoi sepuitar per alcun cono Che l'un nonare all'altre convents.

# ERCOLE, CACO, I SERPENTI.

Caco, contaura, à mous a punire non già con assette i turnia, ma i laria, Alescondioi com na dego di egii ha debis quillo. satto orribe di acepuit. E questo perchà i debis quillo. satto orribe di acepuit. E questo perchà i nimitano e freoblorio e regili finamena dei altrantabane internata di finame i con finame i con figilia di contacto di dificame co di tunto i colo filipiole di Valcoo, si di finame co di tunto i colo filipiole di Valcoo, si di finame co di tunto i colo filipiole di Valcoo, si di finame co di tunto i colo filipiole di Valcoo, si di finame co di tunto i colo filipiole di Valcoo, si pure (2) e all'instante, filoni hatti, più tili fire remotare a di tunto di valconia. E sono sono di valconia di certa di tunto di valconia. Per di tunto di valconia di certa di tunto di valconia di valconia di valconia di valconia. Il vanto con di colo di valconia di valconia di valconia di valconia di perco.

Caco e Vismi Facci, sumo d'ire e di singue, di vismi il Pacità i cacino Iledia. Ara Rive investo qualche prossimila tra il nemico del Biaschi e il nemico di qual Miche de voncine in Italia ospita il padre di Iràlante, all'idente d'Ence, conginuto santi' casso il denimi del tinicci imprezi. Simi più the th'ordico cisto de un Eccolor rimaner ad delitare dari e oggi Rivan, partroduc Paccine rimaner ad delitare dari e oggi Rivan, partroduc recle in Caco qual Correnti festelo di Rebertor e di Noporta, posti devide colorano direttelo di Rebertor e di Noporta, posti ordico del Cassora consistente cambuniti e co zodet al cospulno. Arcentari mariati (così il Mussato); e mont alta tatigni di Moseccania.

Ma seaza questo, Ercole che veniva di Spagna in Italia mazimus ulter Tregemini nece Geryonie spellisque superbus (4), vincitore cioè di quel mostro in cui Dante simboleggia la frode; Ercole che aveva combattuti i centauri (1); Ercole che aveva tentato il viaggio de' regni d'Inferno, che aveva apento il leone nemeo, altro simbolo politico del nostro Poeta al cui viaggio contrasta fra le altre fiere un leone; Ercolo che in culla schiaccia i serpenti avventatigli da Giunone nomica; e cho aveva per l'odio d'essa den sostenuti dures mille labores Rene rub Eurustheo (2), doveva tanto più pensatamente esser qui rammontato, che Gionogo essendo insieme nemica e a Trois e ad Ercole distruggitore di Trois, sarà parso a Dante d'escreiture anche in questa allusione quella aux certa equità politica, della quale egli di saggi atrani ma par generosi. Non però ch' egli non potesse col pensiero ancho accennare a quel titolo che Virgilio ad Ercole dà di maximus nitor; o che consuona col fiero verso avventato a guisa di serpe contro il bestemmiatoro Fueci: Da indi in ous mi for le sersi amiche. Sempre severo aul'inaultatori di Dio, e a tutti i rei di delitto religioso, il Poeta (3). Ed Ercolo in Virgilio è concetto religioso insieme o civile: chè Evandro ad Enea fa notare, la sua festa non essore sona superatitia, veterumque ignara Decrum (4), ma riconoscimento di salvezza ottenuta da crudelli pericoli. E quel chiamare Ercole die ressent a' Troiani ed a Greci, aiccome piaceva a Virgilio, conciliatore dello due civiltà e per istudio e per istinto, doveva piacere in certi suoi rispetti anco a Danto: il quale poi pel vedero i sacerdoti d'Ercolo veouti d'Arcadia in Italia pellibus in morem cincti (5), avrà vagheggiato in fantasia l'alto Bellincione cinto di cuoio e d'osso (6); ch' era una specie d'Arcadia politica augusta dal nostro Poeta.

I serpenti, non senza perchè, sono dati tormento a' ladri. Gipriano: Inimicus quam latenter surripit fallens, secultis accessibus serpit. Come la serpe, così il ladro, dice l'anonimo, son memici dell'uomo soucesti. E' ai, trovano

<sup>(4)</sup> S.n., VIII. Innexum pare si rechi a sesterie, intendatum a doli. E il Caro con la noprishbonizana solita: Coro Indron ferore e parson D'opui mirjotto e d'opus seriferante, Arcilio e frodricato exercitore Quadro fori investome e quadro queche. — 13) S.n., VIII. — Q. S.n., VIII. — (4) S.n., VIII.

sure juste le mait e le braccia per averse fatto and nonbere le serja strictation sone pasa de l'un deldito. Cost nella Genoli, il restatore c'he di ferts sedance, è combano a strucieria dilap peoprie pople, e mangare la polverez cost nel Salmi (1): Intune c'que nervon fingare. In martinore pagam an intune le taglica in lanterno a faggia di vique (2), E in resa feconda di orepenti e streita règni altra vita, remmanta sono della generale e derita rispi altra vita, remmanta sono della generale de la città di di Grennia: Balo Jermaton in soveres arrane, e republica di Grennia: Balo Jermaton in accerca arrane, e relatatio devocami.

Forse creando il suo Inferno, Dante aveva al pensiero l'Ecclesiastico (1): Ignis (5), granda (6), fames (7), el more: emain Law ad rindictors (8) create sout, Bestiarum deutes (9), et scorpri (10), et serpeutes et romphon (11) rindicus in exterminium impios. Poi (12): Mors. songuis (13), contentio (14), et remplara, oppressones (15), fames, et contritto, et flag lla (16); super iniques creata mut hee omnia. In que' passi dove rappresentasi il verme come punitore de' reprobi: Dabit .... ignem, et rermes in carnes corum (17), Visaticta carnis impri, ignis, et rermis (18) intendesi non solo il rimorso della coscienza, il qual nosce della patredine del peccato, e affigge l'anima, secone il reim: nato di patredine affigge pungendo (19); ma questa integine si rera a quella altrest de serpenti e d'erni fiera orribile; duche Cerbero è detto il grou cermo (20), e Lucifero nella visione d'Alberico cost come in anella di Dante. il rermo reo che il mondo fora; e nel Salano (21) la balena è degrana-

 Hoe et flomma potest. Sed onis rooms abstubil ossa? Hoe oncome discedunt, patresone secuta medallas Nutla mauere mund rapidi restigia fati (1). E cost forse il dissolversi de' dne dannati al tocco l'un dell'altro e appeccicarsi e confondersi gli sarà reunto da quel di Lucano: Ossuone dissolveus cum corpore tabificus Seps (2). Ne Dante dimenticava, insieme cul Jacolo di Lucano, che si slancia e porta passando la morte, il serpente che Aletto avventa in seno ad Amata: Haic Dea caraleis unum de crinibus anguem Conjects, inque sinus procordia ad intima subdet: Quo furibundo domum monitro permisecat omnem. Ille, inter vestes et lavia pectora lapaus, Voleitur attacta untlo, fattitique furentem, Viperrom inspirous animam: fit tertile collo Aurum ingens coluber, fit longs tonia ritte. Innectituse comas, et membris lubricus errat. Ac dum prima lura uda sublapsa reueun Pertentot tensus, atque essibus implicat ignem (3)...; dove segnatamente le parole riperenn impirana antioan con quel di Gregorio spiratum menm ebibena extrabit le potevano condurre all'idea della prribile trasformazione ili serpente in nomo e d'uomo in serpente, E della matazione in generale, anco della più ordinaria in quel eli ell' abbia di misterioso, tocca Aristotile con profonde purole (4). E pare che tatti i serpenti ond' è fitta l'arcua infernale sinno ladri tutti, che ad ora ad ora ritornino in nomini; e che cul morso s'attossichino a vicenda - L' Amerimo e Pretro qui frann una distinzione di ladri che non può essere tutta di loro fantasia: ve n' è, dicon essi, che rubano d'elezione alcura cosa, l'altre non toccano, come il Fucci: questi al monlere del serpente. cadono in cenere, poi tornan nomini. C'è de' ladri che han sempre l'animo al forto, ma non sempre lo tentano: e questi divengono mezzo tra nomini e aerpi, dopo morsi ila quelli. Ve a' è che rabano non sempre, ma colto il momento: e questi d'uomini si fanno serpi, e di serpi nomini: finch' e' son la-lri, lasciano l'emana forma, poi la ripremiono. Altre distinzioni pongono i comentatori de ladri complici, e mezzo pentiti: ma distinzioni troppo sottili. Certo la differenza della pena appone differenza di coltra. Il Poeta raffronta le sue trasformazioni con le pitture di Lucano e d'Oridio; e d'Oridio ne rammenta due che hanno qualche conformità con la sua, dico Cadmo in serpente, e Aretusa in fonte, che ritrae a qualche modo il dissolversi che fa ne' dannati la vita. Ma perchè la pittura di Lucano corrisponde in più parti a gnella di Dante, conviene recarla acciocchè vedasi come la inusitata minuziosità nel Nostro, sia pur tuttavia meno rettorica che nel poeta latino.

. . . . . . . . . Miscrique in crure Sabelli Sepa stetil exignus (5) quem fi co (6) dente (7) lenacem (8) Aculsityne mann, piloque adfixit orena.

H) Phore, K. – (f) Plane, K. – (f) En., VII. – (i) Arin, Fin., VI. Norms of 44 qual multitum rid, can pressus meristim est, in or case in qual multima cal. Non qual multifar also explicit qual explicamentals, see groun describ. – (i) Septembria. – (ii) Chril Implies. – (i) Gil addiscip. – on Effect addiscription. – (ii) Chril Anther is. Parca modo serpens: sed qua non ulla cruenta Tantum mortis habet, Nam plaga proximo circum Fugil rupta cutis

Jamene sinu taxo undum est sine corpore cutuws. Membra nataat sonie: sura fluxere (1): sine utto Teymine poples erat: femorum que jue musculus omnis Liquitur, et nigra distittant inquina tabe, Dissilait stringens uterum (2) membrona, fluintone Viscera: nec, anantum toto de corpore debet, Ethit in terras: savum sed membra resessum Decamit (3): in minimum more contrabit amnia virus Vincula nercorna, et lateron (\$) textura, caeumyne Pectus (5) et abatenson fibris vitatibus quine Ovidenid home (6) est, aperit pestis, Natura profana Morte patet: manual humeri fortesque tacerti; Colla, caputque fluunt. Catido non ocuus Austro Nix resoluta codit, nec solem cera (7) sequetur . Caniphias inter pestes tibi palma naceudi est: Eripiant onnes animam, In sola cadarer (8), Erre subit facies lete diceren flucuti. Nasidium Maris cuttorem torridus ages Percussit Prester. Ith rubor (9) igneus ora

(i) S'appicole. — (i) Fero Vepe. — (i) S'accese e arse. — (i) Alte core distrue - le pambe con le coier. — (i) Il ventre e l' case. — (i) Il ventre e l' case. — (i) Inapase provriu - Ne... più parca quel ch'eca. — (i) Colla cera. — (i) Cere. ... deresier. — (ii) Michiae les colors.

Succendit, tenditque cutem, pereunte figura (1) Miscens cuncta tumor toto jam corpore major,

A ragione Dante si scusa con la novità del soggetto: ma la novità stessa agl'ingegni forti, è impulso anzichè impelimento. Si noti del resto, come nel testo stesso della poesia Daote intramischia una specie di note, Innanzi di cominciare: Se tu se' or, lettore, a creder tento tió ch' io dirà, non sarà maracialia; Chè io che I vidi appena il mi consento. E poi nel mezzo: Taccia Lucano; e questa nota piglia ben nove versi. Poi da ultimo: E qui mi sensi la nocità. E così spessissimo in tutto il poema; il che non è da notare come grande bellezza; ma dimostra che l'arte di Dante è tutt'altra da quella de' più tra' poetanti d'adesso; che l'uomo della piazza e del campo era anche l'uomo della sagrestia e della scuola; e che la paura di parere prosaico non lo tormenta punto, non lo fa parere prosaico davvero e sempre. Ma checché sia delle note, questa pittura in sè stessa è di maravigliosa evidenza. La bellezza sta tutta nelle particolarità, che gl' ingegni potenti amono, ma le sanno scegliere: i fiacchi le ammontano e fanoo confusione e frastaglio. Delle bellezze di Daote, non noche staquo nell'insistere sopra un'idea e cercare la poesia nel fombo di quella: stanno nel riguardare il vero da vicino, e coefierto nelle sue pierbe-

 Opal petmate aspetto ici era casso - Membra che non fur mot vide.

### CANTO XXVI.

#### Argomento.

Rimontano dall'argine al ponte; giacchè la testa del ponte fa un viatos ault argine: giunçano igna la none dolga al que che la forde aerestiramo in cosa di guerra. Es questi runno ravvotti in una finuma che si unuese con loro; a significare, des Pietro, dei t tristi consiglis sono fatti di vicentilo. Verapouo insieme Uline e Dimonde, until a opera fradortat quando tobere il Pallatio di Trois, quand'estrarono notturni nel campo menito. Uline arma delta mas fine.

Nota le terzine 1, 2, 4; 6 alia 15; 19, 20, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 45, 47.

- Godi, Firenze, poi che se' sì grande Che per maro e per terra batti l'ali,
- E per lo 'nferno il tuo nome si spande.

  2. Tra gli ladron' trovni cinque cotali
- Tuoi cittadini, onde mi vien vergogna, E tu in grande onranza nou ne sali.
- Ma (se presso al mattin del ver si sogna)
   Tu sentirai, di qua da picciol tempo,
   Di quei che Prato, non ch'altri, t'agogna:
- (SL) All. Englo: Valita view' per ora virsim. Vera la lade; quindi l'ironia più amara. Benv: I Fiscentini corrono quasi per tutta il mondo in mare a in terra.
   (SL) Sall. Cic., Oral.: Propter quen accordit in

tantum honorem eloquentia.
(F) Lapaon', Jer., XLVIII, 27: Fu in derisione
Israels come l'aressi ritrorato tra' ladri.

3. (L) SE: so i mini presentimenti non m'inganneno.

— Di qua na: tra. — Quel: del male. — Paaro, oppressa già da Firenze.

(SL) SENTHAL Accessas faire alla rovien michidad plane alle Gerriga, all'incandio di milliserticento cane, alle discordio de Biserchi e de Norti, di il e pona avvente. È farie necessas e milli avvenire più terribili ancora. Virgilia, in senso di minaccia. Res ipse Lottima. sentisti cleia, VIII. – Di Part, VII. di Ni cube sentini del duolo. — (Paarta. VIII., VIII., 70, 71.) (P) Sooras, Parrg., IN. Er are de hiphiame dei valpo.

Ov., Her., XIX: Sub Auroram., Sumnia quo cerni tempore vera solent. Dante sognava continua la pena delle parte nomica.

- E, se già fosse, non saria per tempo.
   Così foss' ei dacchè pure esser dee!
  - Chè più mi graverà com' più m'attempo. 5. Noi ci partimmo: e su per le scalée Che n'avean fatte I borni a scender pria, Rimontò 'I duca mio. e trasse mee.
  - E, proseguendo la solinga via Tra le schegge e tra' rocchi dello scoglio, Lo piè sanza la mun non si spedia.
- (L) Pra темго: trappo prosto. Ptb: più invecchio с più in vedrò enn dalare.
- (SL) PER TEMPO. Petr.: Il ciel m'aspetta: a voi parrel per tempo.— Cos' pur come anco il Potrarea.— ATTEMPO. Petr.: Questa speranza... Or vien mancando e troppo in lei m'attempo.
- (F) Coa', Nel XX del Pargatorio dico un' anime: Quanda sarò io ticta A reder la rendetta!...- Più tarde è la peno, dico Valerio Massimo, e più grere pionebe. Onda prega sia proata perché più leggera. Ia., I, 14; Jer., VI, 11. Laboveri nuttineuz.
- (L) Boant: massi sporgenti tra l'ergine a'l ponte.
   Rimonto sull'argine.
   Mas: ma.
   (SL) Boant. Nal francese bornes, que sassi o mat-
- tani che sporgee dal muro o per addettelleto o per difendero aelle atrada la muraglia e i passanti adil'noto da'carri o similo. La radice or denota alterza dil noto o d'altro.

  6. (L) Schasou: minari de'rocchi. — Max: carpani.
- (L) Schange: minari de rocchi. Man: carpani.
   (SL) Man. Purg., IV: E piedi e mon' roleva il suol di sotto.

- Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio
   Quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi;
   E più lo ingegno affreno ch'i' non soglio,
- Perchè non corra che virth nol guidi:
   Si che, se stella buona o miglior cosa
   M' ha dato 'l ben, ch' io stesso no 'l m' invidi.
- Quante il villan, ch' al poggio si ripesa
   (Nei tempo che cotui che 'l mondo schiara,
   La faccia sua a noi tien meno ascosa,
   Ome la moura coda alla razzara)
- Come la mosca cede alla zanzara),
   Vede lucciole giù per la valléa,
   Forse colà dovo vendemmia od ara;
- Di tante fiamme tutta risplendea L'ottava bolgia; di com'io m'accorsi Tosto che fui là 'vo 'l fondo parea.
- 10sto cue iui iu vo i ionao parea.

  12. E qual colui che si vengiò cou gli orsi,
  Vide 'l carro d' Elia, al dipartire,
  Quando i cavalli al cielo erti levòrsi,

- 13. Chè nol potea si con gli occhi seguiro, Che vedess'altro che la fiamma sola, Si como nuvoletta, in su salire;
  14. Tal si movea ciascuna per la gola
- Tal si moven ciascuna per la gola Del fosso: chè nessuna mostra il furto, E ogni fiamma un peccatore invola.
- I' stava sovra 1 ponte, a veder, surto, Si che, s'i' non avessi un ronchion preso, Caduto sarei giù senza esser urto.
- E 'l duca, che mi vido tanto atteso,
   Disse: Dentro da' fuochi son gli spirti:
   Cinacun si fascia di quel ch'esti è inceso. —
- Ciascun si fascia di quel ch'egli è inceso. 17. Maestro mio (risposi), per udirti Sen jo più certo: ma già m'era avviso
- Che così fosse; e già voleva dirti: 18. Chi è 'n quel fuoco cho vien si diviso Di sopra, che par surger della pira Or' Etesche col fratel su miso?

(P) Oggs. I fanciulli che gridavano a Eliseo: ascende culve, furono sbranati dagli orei (Reg., IV, II, 23. — Carao, Reg., IV, VI, IT: Mous plenus equo-

run et currison igneorum.

 SLa Secuire. Officeratio, I, 5: Che gli ecchi no posono aguire. - Æn., VIII: Oculique sequentur-Pulrerum nubem. — NEVALETA. (C.) Act., I, 9: Nuber suscepit eura ob oculiz eorus. Nella Vita Nuova: Una neluletta biomohistima.

(F) SALIEE. Reg., IV, II, II-12: Ecce currus igneus et equi ignei diviserant utrumque; et oscendit Elius per turbinen in cerlum. Eliseus auten videbat, et clamabot... Et non vidit cum amplins.

14. (IJ CLASTINI: Samma. — INVOLL: celà in sè. SIJ FLATO. ÆL., IV: Absonders furto... fugam. — INVOLL. Deslivoglic: Paò restor dubbio se più grande sia lo spuzio che dolle coque vien rubato olla terra o della terra o cella terra o cella terra cella cone.

(L) Scaro: in punta di piedi.—Roncenon: masso.
 Unto: netato.

(SL) Unro. Troco per trocato, o altri a mille, vivi nell'uso toscano.

16. (L) Arraso: attento. — Di: quel fuoco che l'ariso.

(F) Fascia. Aug., de Civit. Dei: Anima ligaturigmi, set accipiene ad eo parasm. Greg. Dial., IV: Ignifementur.
\$7. (Ia Avviso: m'avvedevo, o, ml pareva, credevo.

(SL) Avviso. Lat.: Mili visum erat. Cresc.: È redute a nei convençole con. Arion., XI, 11: Ε le για ανείω carer posata assai. Ε Petr. Tr. della Pama.

18. (L) Para: i dus fratalli nembel « odiavano

tanto, che nel braciar de'endaveri la fiamma si divise.

— Miso: Messo.

(SLa Pina, Stat., XII: Ecce iterum fratres; primos

(SL) Pina. Stat., XII: Ecce iterum fratres: prim

 (L) Riboulto. Mi dolgo di nnovo, Teme d'abusare l'ingogno pensando la pena de' fredelenti.
 (L) Cosa: grazia divina. — M'invini: tolga a me

(F) STRIAL Inf., XV, t. 19; Par., XXII, t. 38.

(F) STRIAL Inf., xv, t. 19; Par., XXII, t. 38.

(F) STRIAL Inf., xv, t. 19; Par., XXII, t. 184.

(F) STRIAL INF., XV, t. 19; Par., XV, t. 19; Par., XV, t. 19; Par., XV, t. 10; Par., XV, t. 10; Par., XV, t. 10; Par., XXIII; Non sii a te stesso innido di costal, Paulia., Ep. XXXII; Non sii a te stesso innido

AIV, 0. Con remain a season, more composition of costs, Paulia, Ep. XXXII: Non sii a te stesso invido e oraro delle cose che Dio fece tue.

9. (Le Quarra: quanto lucciole vedo il villano dal poegrio solla valle, di state. — Costi: il sole. — Mano:

le notti sono più corte. (SL) Court. Parg., XXIII: La mora di colmi (E't Sol mostrai). (F) Tenro. [Ant.] Suila metà di gingno; avuto ri-

guardo al tempo del sobstizio estivo col principio del secolo XIV. 10. (LJ ZANZARA: di notto. (SLA CROR. GROCEL. Il Adrerso codens Camis oc-

Sil Cana. Guerg., I: Adverso cedeus Canis occidi astro. — Ana. Le due principali opere del coltivaro. Jor., XLVIII, 32: La tua messe e la tua vendemmia predarono.

(F) LUCCIOLE. Di loro Aristotelo (Meteor., II, III, 6).

12. (L) Lh: sul poste. — Panza: appariva.

(SLI RISPLENDRA. Æn., XI: Undique vasti Certation crebris collucent ignibus agri. - Lucet via longo Ordine flammarum; et late discriminat agros.

19. (L) Corn: Elisco, disception d'Elia. — Verson: vendicò, puni l'ingiuria da giovanetti crudeli alla vecchiaia. — Lavdest: si levarono.

(SL) Lavonet, Inf., XXXIII.

- 19. Risposemi; .- Là entre si martira Ulisse e Diomede: e così 'nsieme Alla vendetta corron, come all'ira.
- 20. E dentro dalla lor fiamma si geme L'aguato del caval, che fe' la porta Ond' usci de' Romani il gentil semo.
- 21. Piangevisi entro i' arte perché morta Deidamia ancor si duol d'Achille; E del Palladio pena vi si porta. --
- 22. S'ei posson dentro da quelle faville Parlar (diss' io), mnestro, assai ten priego E ripriego, che I priego vaglia mille,
- 23. Che non mi facci dell'attender niego, Fin che la fiamma cornuta qua vegna. Vedi che, del desio, vêr lei mi piego. --24. Ed egli a me: - La tua preghiera è degne
  - Di molta lode; ed io però l'accetto. Ma fa che la tua lingua si sostogna:

- 25. Lascia parlare a me: ch'i' ho concetto Ciò che tu vuoi: ch'e' sarebbero schivi, Perch' ei fur Greci, forse del tuo detto. -
- 26. Poi che la fiamma fu venuta quivi Ove parve al mio duca tempo e loco, In questa forma lui parlare audivi:
- 27. O voi che siete duo dentro a un fuoco (S' i' meritai di voi mentre ch' io vissi, S' io meritai di voi assai o poco 28. Quando nol mondo gli alti-versi serissi),
  - Non vi movete: ma l'un di voi dica Dove per lui, perduto, a morir gissi.-
- 20. Le maggior corne della fiamma antica Cominciò a crollarsi mormorando, Pur come quella cui vento affatica.
- 30. Indi, la cima qua e là menando, Come fosse la lingua che parlasse, Gittò voce di fuori, e disse: - Quando

ut contigit artas Ignis edax, trevuere ragi, et nocus aderna hustia Pollitore exundant divisa vertice flavour. Lucina. , 1: Scinditur in porter, geminoque encumine surgit, Thelanos imitata rogos. - Miso. la Pier Dalle Vigne, Commiss, Purg., VI.

- 19. (L) VENDETTA: pons. Ina contro Troia. (SL) VENDETTA per press, Par., VI.
- 90 (L) Gene. Attivo. Pouta: per far passare ii envallo in Troin fanno una broccia nel mezzo, di dove poscia esce Enca. (SL) Gene, Æn., I: Comm genit. - ACUATO,
- An., II: Doti fabricator Epous. Cavas. Virgilio fa steaders dal envallo il dire Ulitie. - Porta. Æn., H: Dividimus muros et sacreia pondimus urbis, - Porta per epertura qualsiasi, la Virgilio: l'enti,... que dota porta rwant (Æn., I). Di questo parlan Ditti e Darete, citati da Pietro; ma quelli affermano i Greel entrati nella città a tradimento d'Antenore e d'Enca per la porta che avova ad insegna un cavallo. Il che contralice troppo alle tradizioni virgiliane, alle quali Danto sempre si reca. 21. (L) Ancon, benchè morta. Achille per arte d'U-
- llese fu rapito all'amore di Deidamia, colla quale vivova vestito da donna. - Palzanso rapito da que' dae, (SL) DEMANIA. Deidamin nel XXII del Purgatorio dice il poeta esser posta tra quelli del Limbo; e nel IX tocca d'Achille trasportato da Scire; e quindi tolto de Ulisse. - Ancon. Purg., XXII: Ed Imsene at trista,
- come fue. 99. (L) PAVILLE: Yampe sfavilinati. (SL) FAVILLE. Claud., Bell. Get.: Ropidia ambusta favillis. E in Virgilio.
  - 23 (L) Nirgo: attendi 94 (L) Soutzona: s'astenga dal dire.

- (SL) Long. Voler parlure a memini tali, e scatir della fine d'Ulisse, Æn., XI: Quos benns Ænens, hand aspernanda precautes Presequitur venia. - Sesteona. Era già della prosa.
- 25. da Concerro: inteso. Scarve: igasri e ade-
- (SL) Schivi. E come Greci superbi, e come nemici della città da cui sorse l'impero che il Ghibellino
- (F) Concerro. Som.: L'exteriore parels è ordiunta a significare quello che si concepisce nel cuore. 96. (SL) Augrys, Dante da Mojano; Audite, Conv.;
- Judi per odi. Parg., XII: Giri nadai. 97. (SL) Sr. A., IV: Si bese quid de te mersi.
- (F) Mentral. Non sompre Virgilio parla odiosamente di iero; a egni mode li rese immortali : però dice: пласі о рос
- 28. (L) Dovz: dove andò perduto a merire. (SL) ALTL. Inf., XX: L'alta mia tragedia. -Gissa. Æn., IV: Ventum in montes. - Inf., I: In rua città per me si regna.
- 29. (SL) AKTSCA, Erun dannati da damil' anni, dico l'Ottimo. - Apparica. Virg.: Exercet. Boco.: Legne in tanta tempesta faticante.
- (F) Mauston. Ulisso era il più reo di frode e il più nominato. 30. (Sia Gerro. Boc., V: Voces. . . jactant. Dante ,
- Rime: Sospir ch' ie gitto. (F) Dusse. Darete, tradotto da un del treconto, Ulixes fue rirco re, e fue... aurio e sottile e fue il più bello partadore che l'uman sopesse. Diomedes fue bello, groude e formato, organtinso e amoroso,

 Mi diparti' da Circe (che sottrasse Me più d'un anno là presso a Gaeta,

Prima che si Enea la nominasse); 32. Nè dolcezza di figlio, nè la niéta

Del vecchio padre, nè 'l debito amore Lo qual dovea Penelope far lieta,

 Vincer potêr dentro da me l'ardore, Ch'i' ebbi, a divenir del mondo esperto, E degli vizii umani e del valore;

34. Ma misi me per l'alto mare aperto, Sol con un legno, e con quella compagna Picciola, dalla qual non fui deserto.

31. (L) Sottnasse me: n'mici destini. - Exea: le chismò Oscia dalla sua nutrice ivi morta.

SEL Carez, Orszio, perlando d'Ulisse, remmenta Civez possita Giyl, 1, 2; D. Givez, Virgilio ed VII dell'Encide.—Sovrranase. Così svolute de seita Sopienza Nom... natificate prosonom giulgamo Decu VII, 8; — Palasa, Or. Met., XIV. Litera edit mondam satricia hachetin sances.—Exaz. 22., VIII z. quoque literiosa, conferia, fielde matria, Etternom universa finana, Culimatria, fielde matria, Etternom universa finana, Culmatria, dell'antico dell'accessor dell'accessor dell'accessor.

39. (L) Pieta: compassione riverente. (SL) Dollerza. Æn., IV: Nec dulces matos Ve-

neris nee promoie neris. Nemiua prima il figlio, Ladi il padre, ultima la moglio; come Virglio: Accaniona pritrempus meum, juxtapue Crestann (Ezu, Ili. — Pitra. Ezu, XII: Miserere parentis Lengari. — IX: Anisona patria etiruite pietatis imago. — Dazziro. Oxid. Her., 1: Tres sumus instella nuoren: sine riribus ucor, Laerteque sence, Telemachasque puri

(F) Piëra. Tavio, VIII, 6. Cic., Partit. Orut., XXII: La giuttizia verso gli Dei dicesi religione, verso i genitori pieta.

33. (Sl.) Espento. Virgilio, in una parinta simile a quella d'Ulisse n' compagni: Vos et Scillorum rabiem... et Cuclopea saxa experti (Æn., l).

(b) Moreas Bards, Pocis, Gui unver huminum uniforms wide, et wice, Peter, Ts. dalla Pames (the data) del monde order troppe, Cassindries; Tabres et ontes de parte lateries mesched Pames grant arquitatre un esta parte lateries mesched Pames grant arquitatre bor si sarotde rimane. — Vitta, Eed., I, 17; Cf. svices productions appear debertiona, erroreage et stabilism. Ecil., XXXIX, 5: In terram allowignerum goothem preparative for a study in humidate tertolal. preparative for a study in humidate tertolal. preparative for the study in humidate tertolal. to the study of the study of the study of the total day synthetic data. — 3 ft. (5 cater.soc; compagilia. — Bureave; obbas-

88. (L) Compania: compagnia. — Deserto: abban denato.

(SL) Aperto, Æn., V: Pelago... operto. Ovarg., IV: Æquor in altum. — Compaona. Purg., XXIII. Arios., XVIII, 39. Petr. — Desento. Par., XV. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna,
 Fin nel Marocco; e l'isola de' Sardi,

E l'altre che quel mare intorne bagna. 36. lo c' compagni eravam vecchi e tardi, Ouando venimmo a quella foce stretta

Ov'Ercole segnò li suoi riguardi, 37. Acciocchè l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia,

Dalla man destra mi lasciai Sibilia, Dall'altra già m'avea lasciata Setta. 38. « O frati (dissi), che per cento milia

« Perigli siete giunti all'occidente; « A questa tanto picciola vigilia

39. « De' vostri sensi, ch' è del rimanente,

« Non vogliate negar l'esperienza, « Diretro al Sol, del mondo senza gente-

 (L) Altro: POceano e il Mediterranco.— L'AL-TRE: Secilia, Corsica, Majorica.
 (L) TARRI d'anni. — Fore di Oibilterra. — Riovanna: limiti.

(SL) Tann. En., VIII: Tarda geh... senectus. Semint.: Turdi per la recobiezza. — Ruccant. Detti in Romagna, nota il Perticari, i termini che dividene i campi, o pali, o colonne lungo la via; forse a gunrdie de'limiti.

(F) Focx. Pletro: Procedendo venit ad Gades insultas literatres ultra Hispaniam in Occidentem, a quibus suare illud dictiue Galitavum, sub primo do Occuso wari limen operitur fine Bactice provincio: dirimenta Europeam do Africa... Di possit Hercules columnas, siqui(scontes) is use farant terro hobilabilis. Solius: Calgagia (scontes) il use farant terro hobilabilis. Solius: Calga-

et Abyla montibus, quos dicunt columnas Herculis.

37. (L) Smilla: Siviglia. — Setta: Couta in Africa sullo stretto.

(SL) Sibilas. Villadi. — Setta. Anco l'Ariosto. — Lascial. .En., II: Postes... Relicti e tergo.

38. (L) Fratt: fratelli. — Milla: mille. — Picciela: la vita è breve vigilia al sonno della morta. Alla vita che rimane non negato l'esperienza degli entipodi.

SIA MILLS. Discreta illora, Par., XXVI. Per namero indeteriulnets. Parl., XC, T: Cadera i alexer too mille, et decca millia a destrict tous; at teatra non esq. perpolaquistic. Partoust, Lourn, II. Relibraron, a est qui mille pericula Maria Menus, ati, esperti, decino jour mille pericula Maria Menus, ati, esperti, decino jour vincita none. Publica, Sia, II. O soti tougue moi mille pericula mille pericula mille discrimina per na, Tendinus in Lation. Durate et conset reloss servete accordis.

39. (L) DIRETRO: oltre a dovo il sol cade, o: segorado il suo carsa d'ariente a occidente. (SL) RIMANENTE. Lat.: Reliqui est. — GENTE.

Purg., 1.

94

372

- 40. a Considerate la vostra semenza:
  - « Fatti non foste a viver come bruti, z Ma per seguir virtute e conoscenza. »
- Li miei compagni fee' io si acuti,
   Con questa orazion picciola, al cammino,
- Che appena, poscia, gli avrci ritenuti.
- 42. E, vėlta nostra poppa nel mattino,
  - De' remi facemmo ale at folle volo, Sempre acquistando del lato mancino.
- (L) Sementa dinhan, Conoscanza: scienza.
   (SL) Samenza: Æn., VIII: O zote gente Dobn.
- FATTI. Voce biblica. Concocenza. È ael Convivio. (F) Bauri, Som.: Gli animali bruti che hanne natura soltanto sensibile, non possono percenire al fine della razionale natura, Conv.; Virere, nell'unuo, è, ragione usare, Altrovo; E non si parte dall'uso della ragione chi non ragiona il fine della sua vita. -- Conoscanza. Som: Gli enti non conoscenti non hanno che le forme toro, ma il consecente è noto ad arcre la forma altrest d'altro oggetto, perchè l'idea del conosciuto è nel conoscente. Però la natura dell'ente conoscente è più asspia. La forma è ristretta dalla materia; onde le forme più sono immateriali e più s'appressano ad una certa infinità. Però l'immaterialità dell'ente è la ragione dell'esser lui conoscente. Onde nel II dell'Anima dicesi che le piante nou conoscono perchè materiali: il senso è conoscitiro in quanto ricere la specie senza materia, e l'intelletto ancor più conoscente perchè più separate dalla moteria, coms è detto nel III dell' Anima,
- 48. (Li Acutti vogliosi. (SL) Acutti Acuire per invogliore, Æn., VII: Quam Juno his acuit verbis. Georg., IV: Authtique lu-
- pos acuunt balatibus agui.

  40. (L) Mattino: verso lovante. Acquistando: avazzaado.
- SL) Nat. Georg., Ill: Ore counts revus in Zephyrusos. — Vel.o. Hernt., Epol., XVI: Etrusco preter et erdate littora. A.S., Ill: Velorum pandiousa alas Prop., Bis. IV, Eleg., VI: Classis cortenis revolpt alsi. 'Az, Ill: Pelapopue velorusus. E l'inversio., revisio alarassi (En., b. — Acquiytande, Purg., IV: Pur su al monte dictra ma capsitita.
- BY Marcine. [Ant.] Il Poeta facende grimperve. [With all Nicola Mercine] of mante del Praguidro, impuento sottorio. Il merithimo di Gerandenne, hisegnava scuppe tener la sinistra, adi movesa de dibilitera, doi apoggiar senso per a levante, quanto comportavamo le costo occidental dell'Africa, per riguadagara la distanza che sepremi le Colonne d'Ercole da Gerandenne. E così viene se dicidera accio la direvinaza di ostro-busato che dovernaza con compresa a mancina. Quanto così la sue verso il compresa di sottorio di quanto così sua verso di contra di co

- Tutte le stelle già dell'altro pole Vedea, la notte, e 'l nostro, tanto basso Che non surgeva fuor del marin suolo.
   Ginque volte racceso, o tante casso
  - Lo lume era di sotto dalla luna Poi ch'entrati eravam nell'alto passo:
- 45. Quando n'apparve una montagna, bruna
  Per la distanzia; e parvemi alta tanto
  Quanto voduta non n'aveva alcuna.
- Noi el allegrammo; e tosto tornò 'n pianto: Chè dalla nuova terra un turbo nacque, E percosse del legno il primo canto.
  - (L) Pole: antartico. Venea io. Noatre: rico.
     (SL) Suclo. Virgilio. del mare: Subtrahiturque
- solant (Ea, Y).

  (9) TUTE. [Ant.] Viens a direl con mirabile estatera astronomica, che Ulisse era giunto alla lines qui monide, cich all' Epuatoro: eva eleuno trovandosi, avrobba andocho i poli della sfera sull'erizonte. Cesi deterrivo la pravenza astronomicho, che dovrobbe la-color del control del composito del control del cont
- 48. (L) Cirque: cisque mesi dal nostro partire da Gades. — Casso: spento.
- (SIA) RACCESO. Inf., X. CASSO. ÆR., II: Lumine custum.
- (F) Di sortes (AoL) A denotare i claque mosi di navigazione d'Ulius, dopo useito da nestre mare, ricorre alla fose del plenilumio: e, da vero attronomo, accessam alla parte che il nostre Stabellite ties empre vetta alla terra. Seana tale determinazione, ene potera con la companio del parte che il nostre Stabellite ties empre vetta alla terra. Seana tale determinazione, ene potera Solo che sompre la illumina, la tuna à sempre accesa, trume le casi d'eccitisi lenare.
- 45. SIJ ATPANT. Ez., III: Quarte terre die primum se stellere tunden Visi; perrier procul usentes, se velever fusuum. Jens medio apparet flucts memorene Zezepethos, Altri linethed e'una notuqua dell' Atlantico, di cui Platone e i peoprafi aatichi; akti, e meglio, di cui Platone e i peoprafi aatichi; akti, e meglio, di nella poella ovo Dante cellosa il Pergatorio. Battan, din, III; Cum procul obscures collet humitemput videnus Italian.
  - 46. (L) Pame: la prus.
- (SL) Percosse A.u., 1: Ingers a vertice pontus In pappim ferit... ast illam ter fluctus iisidem Torquet agens circum, et rop'dus vorat aquore vortez...— Canto. A.u., 1: Prora avertit, et undu Dat latus.

- Tre volte il fe' girar con tutte l'acque;
   Alla quarta, levar la poppa in suso,
   E la prora ire in giù, com' altrui piacque;
  - 47. (L) ALTEUL Per non dire Dio.

Infin che I mar fu sopra noi richiuso. --

(SL) Piacqun. Æn., II: Superis placet. - I: Sie placitum (di Giovo). — Ricmuno. Georg., IV: Spumantem undam sub vertice torsit.

Abbondano in questi utilizal Casti lo Impressarios, e gli spergi, isfe in a Picusi gli mossine. Edi steritible terilimatinani, oldi mino del Posto il treno che interimatinani, oldi mino del Posto il treno che interimatina interimatina del Posto il treno che interimatina del produce del Posto il treno continuo del produce del Posto interimatina del interimatina del produce del

à la inilitàcisies delle lucciole, tettorbe aleguato protratta e l'arcibia, no so se a leilo tosilo per simboleggiare gli avvoigimenti della frede, coni come la minuteza delle luccio la educatorbe la mechalità. E quel cavallo che feco la porta Onde unti il geniti sense remono, no a de moli più bellì; un poù significare che dalle tristitie degli comini la Provvidensa trac a popoli rissoccimenta del giori e di vita; e fa certamente possare che, essendo la Fireza nos Fiesdasa ma spita di Roma, e rivinendo in di quella sensetta

santa, ancho Dante dovovn tenersi uscito per l'apertura fitta da quel cavallo, e di qualcosa obbligato a Ulisse e a Sinone. B verso Esperto,, de'visi umani e del volore, dice a

proposito, che l'esperienza de'unvi aca consuste gia sol raccogliere dal commercio dogli somini il male colo, fossi maco per detensario; o che il non neprendere dal consorzio sociale altro che dieprezzo verso la così detta razza umana, è fissazione tento più rea quanto più ostentata, è la più miscrabible delle manbo.

Ma quando il Poete chiana folle volo il viaggio osato per acque intentate, non è vate punto; od è più di lui profeta, sull' ali della fantasia meditanto e del volere invitto, il Colombo.

L'imagine dello sporgersi fuor dello scoglio per vedere le fiamme camminanti, a periocolo di cascare git, à s sobbettamente ritratta. Ma, nell'intero, men precisa in questo Canto l'elocuziono che nel precedente. L'oruzion picciolo ambires un po' d'essere orazione. Oli ultimi versi pin netti.

## ULISSE E GUIDO DI MONTEFELTRO.

Segmon a labri colore che con frederita (conții fice cofe teit ali, pistine a fibr crat per a resultațiare al altre a să, căreac, die l' banista, per aparti liantațiare al altre a să, căreac, die l' banista, per aparti liantațiare alneidest articut. E aparto, a filia no consigliate che sia, ă
poto da bante în nos bodși pià setto del farto, perchi
prantoliato decen a most bodși pià setto del farto, perchi
prantoliato decen ane materiil i prin perchi teitora, ce
a' mezit materiil pià penstatuente l' l'ingegno, e cosi ia' mezit materiil pià penstatuente l' l'ingegno, e cosi iai materii pià penstatuente l' l'ingegno, e cosi ipiatut, colònere occano a' lafat, piche i più (fice i lafat)
al materia, pià sotto di leur colònera i consistra del
materia, pià sotto di leur colònera i consistra del
materia, più sotto di leur colònera i consistra del

E prei à l'occ che involge costere, il Poets la chiam frenç cie blarcé del balte, de descri de labri. Curende derant ess disternitienes me ... Applicaemat quant ciste neue ce nume rem insidererche ei (2), c i Salus (1); Sesquit legan siglemente a gebenn (3); c i Salus (1); Segitte patentas centre cuna carbonibus desoluteris ; c issia (5); Servene l'agus di fonce divers la subpapa e il redec dello fonumo beruie; c cui la radice la rea med quoni fariille. Raccostre Dante per prime Uliuse e Diomedie i non

fianma melesina, perchò nuti all'aquato e alla strage di Resa (E), e il forto del Pallado, vineleto insirine accordina cretago e frodolento (7). Ma la fianma va divisa in doe punte, atcome quella che arre i cadaveri de due fratelli per il regno nemari; e questo perche gli uomini acuti al mule si dividono tosto o trafi io sè atessi, e, se forzati a star pure insirine, cotesto è continuo tormento. Il corno defi finams ore peace Time, a magjore prochi Dissoule più vicinto particoli a talone difet trans di quelto, in tilinor, che di Vagileo è par dissimito dirare sarras, cetilino, che di Vagileo è par dissimito dirare sarras, cetilino di Palamed (1), i l'appasso con cia seguere chellit, resitio di donn, cio lube all'immer di Dodinnia per condro dia parter (2), le probe de Poet dissourteuro codere di particolo di perimentale di prima di ribonale la reputa Estan I Greca serio, natali il 170mai e premae Estano stredo di Promos discope mon obber il l'arro finata sengiane di particolo di particolo di particolo di particolo di particolo di con il prema di cipara più dispara più dissinare di estimate di con il promostro di cipara più dissinare di colora.

Ma sicrome in Vergino Unio e Disundo nos campes od testos imperais. « Disundo e Hoto consigiere agri Baisina di farsi unioso Dans, confessando di valore da pli lasina di farsi unioso Dans, confessando di valore da Marcia de Carlo de La Lolio, e del su consistento. Della fa Unios morte per Labolesto e protesta Lendines e proposta la sona finatione el Decta. E quanta git è occasione singuire acietaza posprarie, e a consontento procietamen il passo da A. Agustino citabo da Petro. Nuni absorban est al discher adipunta el Petro. Petro de Carlo de Carl

(I) Force has seen in Virginia of inchile Interestories. Engineer had red in figurate in Montes Sciences, a perfect cores their caspide relates a chieve a deletera mercent, propor once to Cachellot, hand to Cachellot, hand

Folloces cum (allocibus ardennt (4). Non senza perchà Dante pone accanto ad Ulisse o nel hene e nel male Goido di Montefeltro: chò, siccome, al dir di Sinone. Utisse col sacerdote Calcante tramò la morte di costoi, e Calcante tacque per dieci giorni l'oracolo omicida, e finalmento composito rampit rocem, e così Guido alla domanda di Bonifazio tacette, por rincorato parlò. Guido, il nobilissimo nostro latino Guido Montefeltrano, come lo chiama nel Convivio. uomo, dice il Borcaccio, sonomenente ammaestrato nei liberali studii, che i valorosi nomini anoraro; Ghibellino, capitano ael 1276 i Fiorentini e i Forlivesi contro Bologna, e rinsc: nel 1277 sgominò i Fiorentini e i Forfivesi fuorusciti: ebbe poi scemate le forze da' legati del Papa, na nel 1282 distrusse la armi (francesi le più) che Martino IV, francese anch' cgli , aveva mandate a assedure Forft: nel 4285 vinse il castel di Caprona (2). Perduta Cervia e Facuza, s' umilió a Onorio il quale lo mandò a' confini in Piemonte e tenne in ostaggio duo tigli di tui; nel 1289 è chiamato a regnere Pisa, ristora le forze di lei, prende a Firenze Pontalera, il più forte castello d' Italia in piano, e occupa Urbino: è scomunicato da Papa Nicolò IV. Nel 1295 la pace tra Pisa e Firenze, stretta a patto che Guide ne fosse espulso, lo condusse a cereare la grazia di Bonifazio VIII; la cui mercè potette rientrare in Forth. Nel 1297 si rese frate misore.

Um sains frances del 1370 (la Yujec cossum) y cutorio i finite del production i finite e productivo circuit o l'Indiperio a cui Guida Inportane. Cuerras: Finne enjorcale, ria losain Guida Inportane. Cuerras: Finne enjorcale, ria losain Guida Capitale, cui losain de l'anno del responsabilità del philodioni, la strape finolòrica del Francesi in Finnas, e distinte fuere distinte del consistente del participato del consistente del consistente del consistente del consistente del consistente del responsabilità della responsabilità de la testic casi Guida del responsabilità de la testic casi Guida di responsabilità della consistente di consiste

and Germin, quatuolo de Guider Cerps de cocher casacidates non sedi externe celle etc de la di indultinama cuidates non sedi externe celle etc de la di indultinama nutro datina Guide Municipitamas. Beur questi unità i carazona i cele dell' minque consiglio. Certse è che Bundiano appener a Guide l'imique consiglio. Certse è che Bundiano. Mi il l'amont castello « rindiferer Presenta in junia», certo e che la tempo in cui Guide in rescondia à Bondiano. Mi questi una serva el hespon del consiglio di hi. Fener questi una serva el hespon del consiglio di hi. Fener consi fondi i une trevato. Nel Gentrico d'altra perce è consi fondi i une trevato. Nel Gentrico d'altra perce de los con naggiolite porce gii stituiri anni de Guide, « il

Greg. Dial., IV, 26. --- (1) Inf., XXI. -- (3) De Off., I, 43. - La Cronaca estense (Nurst., XV, 277) chiama volpe quall' Ugue-close, ch'altri vante tanto ananirate da Dante.

Convivio paro scritto nel 1308. O questo Canto era già composto, ed egli lo rolle nel Convivio espiare; o piuttosto già scritto il Convivio, none veci o le ire nuove gli avranno conspilitata la poetica damazione.

Il seguento è il Canto delle contradizioni o vere o apparenti che siano. Detto che il coore do' tiranni di Romagna è sempre in gnerra fraterna, nomina i Polentani. Quand' e' scrivcya, non aveva con Guido da Polenta legame alcuno; nè il Poeta cra uomo da perdonargii une suoi portamenti di signore incerte e espido, nè la cacciata ch'e' fecero degli Anastagi e de Traversari lodati da Dante (1). Ma i Polentani anch' essi per opera di Martino IV perdettero la signoria, e nel 1200 la riebbero, e un arcivescovo dopo cinque anni li ricaccisva, poi nel 1300 e' tenevano Cervia, nonché Barenna. L'arme luro era uo'aquila mezzo bianca in campo azzorro, mezzo rossa in campo d'oro: averano il nonc da Polento, piecolo castello prossimo a Brettinoro. Del resto, guardando ai modi da si cora o ricuorre co' suoi rouni (2), si vede che Dante li voleva distinti da que' delle braseke rerdi, da Mastim che facerano de denti succhio, e dal teoncello incostante. Poi tirappo non ha sempre mal sense; e il Villani chiama tiranno Gastruccio, e ne dico toda Con un Bernardino da Polenta, guello, combatté contr' Arezzo in Campaldino il Poeta nel 1280, e avrà da lui forse sentita più per minuto la storia di Francesca.

In questi due Canti, oltre alla similitudine lunga, ma elegantemente intreceiata d'imagini varie e belle, dico quella delle lucciole, ne alibiamo due niù lunghe del solito. e ambedue accensacti a vendetta; chè cost parc la girasse allora al Poeta. L' una d' Elisco che si rengiò coghi ersi: e poteva quella narrazione essere riguardata non come vendetta fatta di se dal Profeta sopra ragazzi insolenti, ma como una voce della giustizia che insegna n' gievani non deridere la vecchiaia, a'forti non accanirsi sui deboli, ai meglio dotati da natura non menare trionfo de' difetti altrui, a' destri a secodore non iosultare a chi salo, agli pmanamente furbi non dispreriare i divinamente ispirati. L'altra è del lue nel qual fu cacciato a rosolare chi primo lo fuse: e ciò fa dritto, dice il Poeta quasi per far piacere alla maestà di Falaride, e rammentando quel d' Ovidio: Neque enum lex arquior nlla: Quom necis artifices arte perire suo (3). Un'altra similitudine mezze storica è quella di Silvestro chiamato da Costantino a guarir della lebbra; della lebbra che Fazio degli Uberti chiama vermo, quasi satieinando, o piuttosto da tradizione antica deducendo l'origioe della scabbia e d'altri simili mali. Giovava notare nel verseggiatore geografe questa scoperta dell' ocorne fatta senza microscopio nel microcosmo.

Mano mano che avanza, il poema arriechisce di allusioni erudite. Di geografia sino ad ora non abbiam trovato che cenni; nel Purgatorie vedremo pompa di geograficho

(i) Purg., XIV. - (i) Inf., XXVII. - (i) Art. Am., L.

notizie e di fisiche; il Paradiso sarà quasi tutto teologico: ció non sulo perchè così richiedeva l'arromento, ma perchè con gli stadii dell'esilio cresceva la dottrina, e l'amor di mostraria a rimprovero insieme e ad onore della patria nemica. Senonehè la geografia, qui come nel Purgatorio, era quasi inevitabile per dar a conoscere le diversità delle circostanze e la divisione del tempo nel qualo finge il Poeta di ritrovarsi laggiti negli antipodi. E a disporre a quella nuova scena l'imaginazione del lettore. mira forse il Poeta con questa pariata d'Ulisse, L'altra parlata, inchiusa in questa d'Ulisse atesso a' compagni, che vuole imitare quella con che Enca inanima i augi a sostenere l'esitio e l'incerto avvenire (dell'avvenire che è più arduo viaggio e più feconda scoperta che quella di mondi nuovi), atentata dello stile, è però del concetto tanto più alta della virgiliana, quanto portava il lume della verità rivelatasi a Dante. In bocca ad Ulisse gli è un anacronismo elte fa a calci con la storia, ma un anacronismo nel mesho. non nel peggio, siccome tanti di quelli che noi facciamo, e che vorremmo fare se Dio ci lasciasse. Non era d'Ulisse il chiamare i compagni suoi fratelli në froti, në la vita picciolo rigilio de sensi (1), nè distinguere i sensi dal rimanente della vita, ne raccomandare che ad essa vita non ai neglii, quasi debito, l'esperienza del vero, e ebo si consideri la semenza umana come titolo di dignità comune e all'eroe semideo e a'suoi marinari, distinguere cosa per que' tempi più difficile ancora che il senso dal sentimento. la conoscenzo dalla cirtò: distinzione tra l'intendero ed il volere, che, così netta come noi la vediamo, è rirelazione cristiana, e spiega tanti misteri dell'umana natura , e che nel poema dantesco perció appunto ritorna frequente. Confessiamo per altro che nella parlata virgiliana d' Enea a' suoi compagni, l' indeterminato per euries cusus, per tat discrimino rerum (2), è più poetico nel modo e più artifiziosamente oratorio di cento milio perigli; e il dabit Deus , il fato ostentant , o il far resurgere (che pure ha qui senso di fato, cioè non di cosa aoltanto cho aia lecito eredere ed operare, ma che religiosamente è da sperare e da compiere), sono bellezze più che pagano rivelate all' anima di Virgilio, e da meritareli quasi la lode datagli nella commedia, che seppe tutto. Bellezze men alte ma moralmente profonde o d'arte più che oratoria aono in que'pochi versi di Virgilio eziandio le seguenti: il non dissimulare la gravità de' mali passati, e farme argomento a speranza, e richiamando il coraggio de' primi tempi, con la pietà e con la lode meritata rin-

(i) Picciela rigilia - orazion picciela - compagno picciela ; les picceli la si piccie spazio, che ne dicaso i receri ? Non nella fuga di tali minusie computo la lettera gli scritteri grandi. - it) .tp., l.

frescare gli apiriti: Negue enim ignari aumus ante mulorum, O passi oraciora; il trasportare nell'avvenire più heto i pensieri stanchi, e consolarli colla memoria del male passato, il quale se sostenuto fortemente ai muta in piacere, meminisse jurabit: il temperare con un forsan le troppo audaci speranze, acciocchè non inebriino l'anima e non tolgano il merito della fede e della pagienza, e acejocchè, se debuse, non si convertano in rimproveri al vano confortatoro, e agli afflitti in dolore più acnto: lo scusare quasi il senso del timore con quello del dolore chiamandolo mesto con aggiunto potente: il rappresentare la costanza di chi patisce come un risparmio ch' e' fa delle forze proprie e del proprio destino a tempi migliori e a consumazione di doveri più alti: cosmet rebus servate secondis; finalmente il proporro in lontananza la futura prosperità, non tanto come un riposo da' mali proprii, quanto come un adempimento dell' eterno destino, nn nnovo esercizio di rassegnazione alla legge apperna. Lo quali cose so tutte non erano ad una ad una chiaramente distinte nel pensiero del Poeta meditante que' versi, aono però ne' auoi versi espresse lucidamente.

I due canti che dannano l'aboso dell'ingegno, incominciano da una delle solite note inserte nel testo, ma nota potente: E più la ingegno offreue ch' i nen soglie. Questo verso c' è imbizio della natura di Dante, ingegno ardito ma frenato dal senso del dovere: caldo talvolta di febbre auperba, ma adegnoso di volpini accorgimenti; ai compiace nell'ira, nell'odio, nella rendetta: ma le rillane significazioni della rabbia impotente non Ioda. Breve e arguto nel dire; non bugiardo; nemico degl' ipocriti, aperto s' aapienti, come specebio che rende le imagini dello cose di fuori. Sorride dignitoso alle umano follie, ama talvolta dipingere le bassezze da tristi; ma ben presto a innalza e piange fin sni meritati dolori. Docile all'antorità de grandi, riverente all'autorità della Chicaa, si scusa fin d'atti apparentemente andoci, ma osati a fin di beno; l'adulazione gli è in odio; la costanza nelle avversità gli desta maraviglia fin ne' malvagi, quando provocatrice non sia. Ozni vero cho lia faccia di menzogna egli evita. Negli studii a'affanna o suda; quasi scultore, modella e intaglia e polisce le opere sue. Negli amori invescato: da ogni avarizia aborrente, o ancora più da ogni invidia. Amante della lode, ai loda da sè; ma i proprii falli confessa, e que' degli amici, Sdegna i beni della sorte e di lunga mano al dolore a apparecchia. Ama conoscere nnovi nomini o nuovo cose ma le prime consuctudini gli son care, e le prime amicizie. Tutto ciò che è alto o geutile nella umana natura, riconosce, o lo venera dovo che sia, e a uomini tali ubbidisce, o teme i rimproveri loro. Ama la gravità nella voce, negli sguardi , negli atti: teme ebe il tempo non gli passi perduto.

# CANTO XXVII.

#### Argomento.

Sottentra a partar co' Porti il conte Guish di Montfeltro: Dante gli capane lo stato della Ranangan, al principio dei secolo: Guisho, non si credieno di partare ad un vivo, gli confena il consiglio che lo danno. Quanta sia giunta l'interragaziane di Guish se i Rananganodi avenerro pace o guerra, sel vede chi ranuncuta la discordie che agituruno Ranangan per lutta ta vita di Guisho, delle quali fi segi stesso guru per gio treso guru per giunta di resoluzione gio di per gio di per

Nata le terrine 1, 4, 6, 9, 13, 15, 18, 20, 22, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 41, 42, 44.

- Già era dritta in sù la fiamma, o queta,
  Per non dir più; o già da noi sen gia
  Con la licenzia del dolce poeta:
   Quando un'altra, che dietro a lei venia.
- Ne fece volger gli occhi alla sua cima Per un confuso suon che fuor n'uscia. 3. Come il bue cicilian, che mugghiò prima
  - Come il bue cicinan, che mugghio primi Col pianto di colui (e ciò fu dritto) Che l'avea temperato con sua lima,
- Mugghiava con la voce dell'afflitto, Si che, con tutto ch' e' fosse di rame, Pure el pareva dal dolor trafitto;
- 1. (L) DEITTA. Parlendo si dimenava.
- (SL) LICENZIA. V. terz. 7. 9. (L) NE: ci.

 (L) Скиман: siniliano. — Солии: Perillo. — Darrros giusto. — Lama: per ogni stramento fabbrile.

SIA Bes. Parillo costruses un tero di rume o ne fece dana Palarila, vi facesse morire i condanosali soitopanoshavi fansma viva. Palarida vi cacciò Perilli per primo. Dante lesce questo fatta in taluai di questi astori i Valerio Musulmo, Orosio, Tristi (III, II). Non creda che io Pilicio (XXXIV), So. TEMPERANY FOL L'armi... tempeste sia Mongistello. — Lusa, Petr.: No orre da polir con la min limo.

4. (L) AFFLITTO: messovi a ardere. — Et: agli, il toro.

- Così, per non aver via nè foranse,
   Dal principio del fuoco, in suo linguaggio
   Si convertivan le parole grame.
- 6. Ma poscia ch'ebber colto lor viaggio
  Su per la punta, dandole quel guizzo
  Che dato avea la lingua in lor passaggio;
  7. Udimmo dire: O tu a cui io drizzo
  La voce, che parlavi mo lombardo,
  Dicendo: Issa ten va: più non t'aizzo; »

(SL) MCOURIAVA. Claud. Io Eutr. I. Primus incepertum, Scoko cogente tyrozona, Sensit opus, docuitque muni musgir junecoux. Come Perillo null'havbo dell'arte proprin trovò sua pena, così è de'cooriglieri di frode. — El. Bocc: Perol' el passosse. — APPLETTO. Som.: Igne nfligi.

5. (L) Principia: lingua, nima, (SL) Principia. Nal Purgatorio chiama principia la cima d'un monte.

(L) Viacoso: via. — Avea: in vita.
 (SL) Viacoso. Æa., VII: Vocio iter.
 (L) Tu: Virgilio. — Mo: ora. — Issa: or va: pib nnn ti stimolo a dire.

SL) Darro. Dante, Canz.: Il parlar della vita ch'io proco, Par che ai driesi dryameste a vat.— Isas. Inf., XXIII, t. 3. Modi lembardi. Or come Virgilia parlara lombarda ai Groci? Nan perchè i suoi geaiuri lambardi (Iof., I), ma per lombardo intendesi forne italiano (Parg., XVI, t. 16 e 42).

- Perch' i' sia giunto forse alquanto tardo, Non t'incresca ristare a parlar meco.
   Vedi che non incresce a me; e ardo.
- Se tu pur mo in questo mondo cieco
   Caduto se' di quella dolce terra
   Latina, onde mia colpa tutta reco:
- 10. Dimmi se i Romagnuoli han pace o guerra Ch' i' fui de' monti là Intra Urbino E I giogo di che Tever si disserra. —
- 11. Io era in giuso ancora attento e chino, Quando il mio duca mi tentò di costa, Dicendo: — Parla tu. Questi è latino. —
- 12. Ed io, che avea già pronta la risposta, Senz' indugio a parlare incominciai:

  — O anima che se' laggiù nascosta.
- Romagna tua non è, e non fu mai, Sonza guerra ne' cuor' de'suoi tiranni; Ma palese nessuna or ven' lascini.
- Ravenna sta come stata è molt' anni;
   L'aquila da Polenta la si cova,
- Si che Cervia ricuopre co'suoi vanni. 15. La terra cho fe' già la lunga pruova, E di Franceschi sanguinoso mucchio, Sotto le branche verdi si ritruova.
  - S. (L) Puncu': ancorchè,
- (SL) [Vzns. Proghiera piena di passionn e d'affetto.]

  9. (SL) Dozon, Æn., IV: Dulces... relinquere terras. -
- X: Dulces mariens reminiscitur Argus.

  10. (L) Ca'...: perché. Là...: Montefeltre, città
- tra Urbino e le sorgeati del Tevero.
  (SL) Disseara. Arios., XXXI: Guicciarda ol corso
- si disserva. Disservarsi il Sacchetti (Nov. XXI) degli asini. 11. (L) Tenro: toccò dall'un lato per cenno. -- La-
- (L) TENTO: tocco dull'un lato per cendo. LA-TINO: Italiano, non Greco.
   (SL) TENTO. Inf., XII, t. 22. — Costa. Hor. Sat., II, 5: Cubita stantem prope tangout. — LATIND. Nella
- Volgare Eloquenza chiama l'italiano lotimum vulgara.

  13. (L) Tuanxu: e la bramana sempre.

  (P) Tuanxu. Jer., VI, 28: Omnes isi principes decimantes, ombulontes fraudulenter; os et ferrum:
- universi corrupti sust.

  11. (SL) [Aquilla Tiraboschi, Sinr. lett., t. V. l. Ill.
  c. 11. pag. [3.] Cravia, Dodei miglia da Ravenna.
- II. pag. I3. ] CERVIA. Dodici miglia da Ravenna.
   (L) Tanga...: Forli. Braceme: del lenne.
   (SL) Tanga...: Forli sostenne l'assedin di un anaco contro i Bolognosi e la agrei contificio A estita di Ordo.
- contro i Bolognesi e le armi pontificie; è sotta gli Ordelaffi successori di Mainardo, che avevan per arma un leonelma verde, dal mezzo in su d'ore, in giù con tre

- E'l Mastin vecchio e'l nuovo da Verrucchio, Cho fecer di Montagna il mal governo, Là dove soglion, fan de'denti succhio.
- Le città di Lamone e di Santerno Conduce il leoncel dal nido bianco,
- Che muta parte dalla state al verno.

  18. E quella a cui il Savio bagna il fianco,
  Così com'ella s'è tra 'l piano e 'l monte,
  Tra tirannia si vivo e stato franco.

liste verdi e tre d'ore. — [La ravova, Antonio, Che per amor perilè la gram vombras. Il Petrarae ha altri esampi d'orticoli in questo sensi: Miliside che il gran piopo a Grecia riba.] — Fancezem per Francesi, anco in prosta. — Meccato, An., VI: Sopre confaux strajio accrum. » X: Inconsta Rubidorum lissuis accressor...

(L) Lh., Rissisi a altre torre suddite. — Successo: per intraziare.

SL Marris, Questa famiglia signareggio gran parte della Marca, e di Verrucchie fi odest, castali della Rimini dioso a Malatesta padre del vecchia Martina. Questi al 1127 de fibologonei, Parmigiani, Motenou, Reggiani, Ferrarcal, socaline que di Fortl e di Facera: nel 1288 fa caccisto di Rimini; quindin, siatata dalla carnii pantifele, richbe la signoria. — Guvzuna. Petr., Tr. dalla Fama, III. Chi de's morti deci..., Petr Jun pourono. — Sucreas. Sacchi; Fecu un foro con un succhio in quel marci.

17. (L) CITA: Facusa presso il finme Lamone e lmola prasso il Santeran. — Pauta: partito. In Toscana, ch'è a merzodi, guelfa; in Romagan, ch'è a tramontana, ghibellino.

(SL) LEONCEL. Forso lecucel a nido per ispregio. Il feone in campo biance sra l'arma di Mainardo Pagani di Surinana, soprannominete il Diorole, umm accortissimo, nemien dei pestori di santa Chiesa; Guelfa in Toscenn, Ghibellino in Romegne, came la fe un del trecento; nobile, bella, forte, audace, al dire di Benveauto imolese. Pu in varii tempi elgnore d'Imola, di Coeena, di Faceza tovo acl 1200 succedette a Manfredi). di Forli, di Ravenna; nel 1300 entrò in Firenza con quel di Valois (Dino, 15); mari la Imola il 1302; aveva moglie una florestian de' Tosinghi, famiglie neminata da Dante (Par., XVI). E' combatteva co' Gucifi di Firenze e en' suni Romagnuoli coatra gli Arctini nel 1289 alla battaglia di Campaldino, dove combatte Dante stesso. Buonn e savin capitano di guerre lo chieme il Villeni (VII, 34). Nella guerra fra Azzo VII d'Este e Bologna, dal 1295 al 1299 combatte per Azzo co'suoi Facatini; ael 1207 aiutò a prender Imole (Murat., IX., p. 854; XV, p. 343; XVIII, p. 200).

18. (L) Querlas: Cescan. — S. Riempitivo.
(SL) Plano. Sempre il monte è più libero della
valle. Nel 1301, Uguecione, abitante in Cesma con altri due grandi sospettati di veglie tirannichu, fu cac-

- Ora, chi se', li prego cho ne conte.
   Non esser duro più ch'altri sia stato;
   Se 'l nome tuo nel mondo tegna fronte.
- Poscia che 'l fuoco alquanto cbbo rugghiate Al modo suo, l'aguta punta mosse Di qua, di là; o poi diè cotal fiato:
- 21. S'l' credessi che mia risposta fosse
  A persona che mai tornasse al mondo,
- Questa fiamma staria senza più scosse. 22. Ma, perocchè giammai di questo fondo Non ritornò alcun, s'i' odo il vero; Senza tema d'infamia ti rispondo.
- 23. I' fui uom d'arme, e poi fu' cordigliero, Credendomi, si cinto, fare ammenda: E certo il creder mio veniva intero
- E certo il creder mio veniva intero

  24. Se non fosse il gran prete (a cui mal prenda)

  Che mi rimise nelle prime colpe:

  E come e quare, voglio che m'intenda.
- Mentre ch'io forma fui d'ossa e di polpe, Che la madre mi diè, l'opere mie Non furon leonine, ma di volpe.
- Gli accorgimenti e le coperte vie
   l' seppi tutte; e si menai lor arte,
   Che al fine della terra il suono uscie.
- ciato di viva forza (Scip. Chiaram, l. XI). Franco. Vill.: Franchi cittodini. 19. (L) Conte: racconti.— Altre: in Inferno a par-

larmi. — Sg. cosi. — Teona: viva.

90. (L) Aouta: sculu.

(SL) Dig. Ov. Met., IX: Lingua... icto... dedit

SSL DE. Ov. McL., IX: Langua.... Scio... definition reces.

39. (SL) SENIA. Clò prova che la colpa appostugli dal Posta non are palese. E cosa tanto gravo dovevu il posta dire da chi la sapesse; egli che nel testo fa

tante citarioni a pompa di scicoza. E qui ci cadova più cho degli anelli tolti a cadaveri remani du Annibale, di che Lirio serire che non erra. Inf., XXVIII. 23. (d. Connonieso: Francescuno. — Si: cosi, —

43. (L) Correction: Francescano. — Si: cosi. —
 Amerida de'inili miel. — Veniva: s'adompiva.
 43. (L) Paete: Bonifazio VIII. — Quare: perchè.
 — Cue tu.

CSL) Mat. Fior. d'It.: Mole te ne coglieré. —
QUARE. Sacch., III.

25. (L.) FORMA: anima avvivante il corpo.

(F) FORMA. Som.: Essendo la furmia dell'unmo ona maturale, richiede determinata materia, cioì carre ed ossa, che corrien porre nella defauliane dell'unmoi come dal Filosofo (Arist. Met., VII). Luc., XXIV, 30: Spiritus carriem, et ossa non hobel. Ov. Met., IV: Extemptes sine corpore et austius unibers.

26. (L) FINE: confine. - Scone: fame si stess.

- Quando mi vidi giunto in quella parte Di mia età, dove ciascun dovrebbe Calar le vele e raccoglier le sarie;
- 28. Ciò che pria mi piaceva, allor m'increbbe: E, pentulo e confesso, mi rendei:
- Ahi miser lasso! e giovato sarebbe. 29. Lo principe de'nuovi Farisei,
  - Avendo guerra presso a Laterano (E non con Saracin' nè con Giudei;

(SL) Fine. Samint.: De' fini della patria. Caro:
De' moi fini in bando. — Units. Finil. XVIII, 4: In
Ocument terrous ariest some course. Dico, A. II: R boom
Guido da Montefeltro, di cui graziona famo rolli per
tutto il mondo.
(b) Vis. Sem.: Ad astuzia apportiene ritroverse

certe vie apparenti e son vere a conseguire il fine proposto: e l'escruzione dell'ostuzia si fa per delo in parole, per frede in fatti. 27. (d) Eth: presso ai 74. — CALAB; darsi a Dio.

(L) Eth: presse at 74. — Calan: darsi a Dio.
 (SL) Giunto. Æm., X: Metasque dati perrenit

25. (L) PENTUTO: pentito e confessato. - RENNEI

(SL) CONTESSO. Gio. Vill., XII, 10: Andasse a

Roma confesso e pentito de'suoi peccoti. — RENDEL CONV.:

A religione si rendero.

29. (Le Principe: Benifario VIII. — Sanacin' del pertar arme e vettovaglie agli infedeli a'erano fatti rei certi Italiani.

Sida | Pascera, Giev Cilla, VIII, 20,1 Avress Sent, Hadori deling pinters. — Lavrassoc Gi Cohsnoni Chi vervano ler case press quella basilica. Sisera del conservano del conservano del basilica Risera Di Peterras, il la ri-Jacolandori dia de terria, et dicita miscollos intended. Bosilica i conrari (issue ao verva per vasiare le hilladia d'un suo veglie di central in donan resistente: ache gli delli. Li Colonan rabassos sono nei da teores del paste conferiori degono I dei Catalinia della fanzida, a atterrià la degrata della della della fanzida.

- 30. Chè ciascun suo nimico era cristiano: E nessuno era stato a vincer Acri, Nè mercatante in terra di Soldano);
- 31. Nè sommo uficio nè ordini sacri Guardò in sè, nè in me quel capestro, Che solea far li suoi cinti più macri:
- 32. Ma, como Costantin chiese Silvestro, Dentro Siratti, a guarir della lebbre; Cosl mi ehiese questi per maestro
- 33. A guarir delia sua superba febbre: Domandommi consiglio; ed io tacetti,
- Perebè le sue paroie parvero cbbre. 34. E poi mi disse : « Tuo cuor non sospetti. » Fin or t'assolvo: c tu m'insegna fare » Sì como Penestrino in terra getti.
- rono a Bonifazio ubbidienza a s'appellarono al futuro copcilio.
- (F) PRINCIPE. Matth., XXVII, 20: Principes ... sacerdotum; qui principe ha doppio scaso. -- FARISEL Matth., XXIII, 2, 3: Super cathedram Mousi sederant Scriber, et Pharisei... Quecumque dicerint vobis, scrvale, et focite; secundum opera vero corson nolite focere. 30. (SL) Acrt. Rionegata la fede, neo era stuto co' Saraceni a combattere. Nel 1291 il Soldano di Babiloaia coo grand' oste attorniò la città Indarno difesa dai
- valorosi Templari; la vinso, la saccheggià: sessuotamila furoac tra morti e presi; il commercio ficrectino a' chhe grao rotta (Vill., VII, 144, 145). 31. (L) Sonno: papule. - Carestao: cordone. -Macre, per le astioenze, i frati che le elogevaco,
- (SL) CAPESTRO. Dante, di s. Francesco: L'umile copestro (Par., XI). - Macra. Nel Paradiso rimprovera a frati e monaci degenerati la carnale lautezza
- (F) SACEL A religioso, dico l'Anonimo, è interdetto agni otto laicale, nonchè di guerra
- 89. (L) Seratti: Soratte, ora monte Sant'Oreste. (SL) Costantin. Tradizione favolesa, Dittam... II, 12: Il magno Costontin ch'essendo infermo Allo suo lebbra non trovò soste pio Quando Silvestro a Dio fedele e fermo, Partito da Siratti, e giunto a lui Sol col battenno gli tobe ogni rermo. [Ne parla aclla Mon., lib. III.] - Stratti. Agos io prosa. - Marstro per medico, il Boeraccio (XXIX, 2). Qui ha doppio scoso.
- 33. (SL) Parole. Tibul., III, 6, 36: Ebrio rerta. (F) Fannan, Ambr.: Ironnadia è la nostra febère. (E sorriungo altre passioni.) Bernardo: Il percuto è alla matora quel ch' è al corpo la febbre. - Esnaz Jer., XIII, 13: Implebo., sacerdotes ... ebrietate. Som .:
- Paragona la speranza all'obrozza. 34. (L) Fin on; fin d'ora. - Panestrino: Preneste, ora Palestrina. - Gerri io.
- (SL) Coor. Is., VII. 4: Or tunes or formidet. - Sosperti. Sospetto per tema. Int., XXIII. - Pene- et mobis quie sinul esse non potest. - Contrabilion.

- 35. » Lo ciel poss'io serrare e disserrare. s Come tu sai. Però son due ie chiavi.
  - » Cho 'l mio antecessor non ebbe care. »
- 36. Allor mi pinser gli argomenti gravi Là 've 'l taccr mi fu avviso il peggio;
- E dissi : e Padre, dacchè tu mi lavi 37. » Di quel peccato ov'io mo eader deggio;
  - » Lunga promessa con l'attender corto » Ti farà trionfar nell'aito seggio. »
- 38. Francesco venno poi, com'i' fui morto, Per me. Ma un de'neri Cherubini
- Gii disse: « Nol portar: non mi far torto, 39. » Venir se ne dee giù tra' miei meschini, » Perchè diede il consiglio frodolente,
- » Dal quaic in qua, stato gli sono a'crini, 40. » Ch'assolver non si può chi non si pente;
  - » Nè pentère e volere insieme puossi. » Per la contradizion che noi consente. »
- STRING. VIII., VIII: Prilestrino. Da gran tempo il papa l'assediava.
- 83. (L) ANTECESSOR: Celestizo (SL) ANTECESSOR, Icf., III: Ironig diabolica,
- (F) CHIAVI. Matth., XVI, 19: Tibi dabo cloret. 36. (L) Penera: indussero. - Prooto: mi parve peggiore pericolo. (SL) PINSER. Hor. Sat., II, 6: Hee ubi dieta
- Agresten pepulcre. Æn., IV: Animum.... labantem impulit. (F) LAVI. Salmo L. Som.: Lavare del peccato.
- 87. (L) Lanca: molto promottere, poco fare. (SL) PROMESSA d'assoluzione se s'arrendono, Resere la fortezza a il papa li cacciò. Sta, per altro, a vedore la forma de' patti, Guelfi e Ghibellini non crano scarsi a calumnio. - ATTENDER. Dino, II, 49. Vive tut-
- tora. Co vo. Bocc.: Corta fole. 38. (L) FRANCESCO: il padre dell'ordino mio. - PER: per levarmi seco, -- Ngan demonii,
- (SL) PER ME. Vit. 88. Padri: Li santi Angeti crono venuti per l'animo tua. Petr.: Al por giù di questa spoglio Venga per me.
- (F) CHERUSTER. Cost forse II chiama per opposizione al serafico Padre. Anon.: Un demonio che fu dell'ordine de cherubini, tanto più presso all'imperatore del reano dolvroso, quanto i cherubini sono nia presso a Dio. Som,: L'angelo di Satuna,
- 39. (L) Craxis ebè non mi fagginse. (SL) MESCHINI. Inf., IX
- 40. (L) PENTERE: pentirsi del malo e volerio.
- (F) Volene, Greg.: Neque pour susquain conre niunt culpa operis et reprehensibilitos cordis; nam bonus

- O me dolente! come mi riscossi
   Quando mi prese, dicendomi: c Forso
   Tu non pensavi ch'io loico fossi, »
- 42. A Minòs mi portò: e quegli attorse Otto volte la coda al dosso duro;
  - E, poi che per gran rabbia la si morse
- as her one her from record in at more

Arist. Met., IV: Tutti i principii riducensi a queste prime: impossibile insieme affermare e negure.

48. (L) Loico, Adduce il principio della contradi-

- sione.

  (SL) O ME BOLENTE! Boccaccio ed altri. -- Loïco.

  Villani.
- 49. (L) Otto: lo danna all'ottava bolgia.— Ranna: di tale reità.
- (SL) Ranna. Statio, del re dell'Erebo che giudica: Nil Acceinum miscrams iratusque considus secbris (VIII).

- Disse: « Questi è de'rei del fuoco furo, »
   Per ch'io, là dove vedi, son perduto;
   E, si vestito andando, mi rancuro. —
- Quand'egli ebbe 'l suo dir così compiuto,
   La fiamma, dolorando, si partio.
  - Torcendo e dibattendo 'l corno aguto.
- 45. Noi passammo oltre, e io e T duca mio, Su per lo scoglio, infino in su l'aitr'arco Che copre I fosso in che si paga il fio A quei che scommettendo acquistan carco.
- 48. (L) Funo: ladro, -- Pun ca': cade. -- Si: coni, -- Rancuno: mi dolgo.
- (SL) Disse. Oltre all'attorere la coda, accenna la bolgia. — Fuzo. Inf., XXVI: Ed opni fassena sen peccatore invota. — RANCURO. Roncura per detere nel Purgatorio X, e in Dante da Malano.
- (L) Scoolio dell'argine. Anco: poate. Scommettenno: mettendo discordia. Canco di colpia.
   (SL) Canco. Diciamo: carico di coscienza, peso sull'arismo. La Bibbia assolutamente: const.

---

I guiszi della flamma dipinti con semplicità e novità. La similitadine del toro di Falaride non così semplice nell'expressione; un giova a far sentiro più forte il tormento degli ardenti la entre.

Del ricososcere la patria all'accesto è cesso e in questo Canto o in quello di Farianta e in quel UCQuillo. Uniferso scate del mucicipio assai pite che la altre del Cantiche e daveres le ferendi aspatti e i grandi otil, in lavere spatto arterti, di quelle repubbliche, facerano dell'Italia un inferso, o piettote le preparamen il purgatorio lunghipismo dello sonarchio reana gieria. Senonche, in metto a quell' Inferno, eran isole beate, abitate da spiriti depini del celo.

Il Canto è pieno di etoria. La prontezza di Dante al narrare i guai di Romagna, rammenta la pronta risposta ai tre Firovatini; i quali, pero, diceadogli: Felice te, che si parti a tea postal, fanno sentire, come l'ironia di quest'uomo sia piena di pianto, e tenga del trinto sorriso d'Annolsia, E in questo Canto e nel sento del Purgatorio detestasi la smanla di guerra. È i signori delle divine repubblicho rappresentansi sotto le bestic, loro insegno di guerra.

Not obliquie ten Outloo è Bouliaio (ch') o erodo remano sottorio più che seriori, el 1 Vidate lo tra-dense consistente i de nas da l'aute graza lode, qui consistente i de nas da l'aute graza lode, qui con na d'attr rienta. Le prarelle Hores en  $\hat{\theta}_{i}$  archive con na d'attr rienta. Le prarelle Hores en  $\hat{\theta}_{i}$  archive attaining demanda en la distribution de la consistente de la distribution de la consistente de la co

La contesa tra il cherubino nero e il serafico Padre è, in compendio, una macchina di poema.

## GIUSTIZIA E MISERICORDIA.

La fine di questo Canto, dove un Cherobino nero toglie al Padre serafico l'anima d'un suo seguace, ha riscontro nel quinto del Purgatorio, dove l'agima di Buogconte, anch'egli da Montefeltro come questo Guido dannato, è presa dall'Angelo di Dio, e auci d' Inferno grida; O tu dal ciel, perché mi priri?; come questo qui grida a Francesco: Not porter, non mi for torto. Qui il diarolo è logico, e reca in mezzo il principio di contradizione; là si diletta di meteorologia, e, non potendo aver l'anima, se la piglia col corpo; e, facendo nascere una hufera che gonfii la fiumana, dall' Archiano lo travolge in Arno, e, scioltegli le braccia in croce ch' e' si strinse al petto morendo, lo caccia tra la melma ignoto o insepolto. Vendetta da diavolo canzonato. Questa invenzione la fondamento in quel di Tommaso (1): La divino sapienza permette che alcuni mah sian fatti per mezzo degli Angeli rei o degli nomini rei per i brui che di li essa deduce; ande ah Anochi bonni una totalmente rattragono i rei dal amerre. El'altra invenzione del presente Canto anch' essa lta le sue autorità (2): Gh Augeli baoui ricetono alcune cose a' rei pre pautre le avine prace, come gli assessori del giudice dicono certe cose ai bassi munistri della giestizia. E Basilio: Verrà l'Augeto orribile a prendere l'anima tua; e, trovotala dolle farti catene de' percati legata e ciuta, e tatta intenta alle mondone cone e a terreni pensieri, tatta lomenterole reco ne la trarch a

In una visione narrata del calabrese abate Gioscelaniao di un refigioso a per via forte e pericalosa il Cammanio di len sei pierni e si ritrova fra linci, leoni, e serpi, che gii impositroso al passo (3). El ecco, metti "chi si teme sivorato da quelli, appareirji un finne- si zofto e si fasco; con soprară un punte stretto e abrecciolevole: le suno rec calono nei gerghi ardenti, le ginate passano ratte comi apitàs.

Qui giova recure, tradotto alla lettera, un Canto serbico che non è de più helli tra i tauti bellissimi di quel popolo, ma è documento di tradizioni e costumi:

- Prega Dio la fiammante Maria (1):

  Dannoi, Dio, del Gielo le chiavi,
  Che del Gielo apriamo le porte,
- Che nei Cario apriamo se porte,
   Che io giunga a traverso il Cielo in inferno,
- Ch' io veda la vecchia madre,
   Potessile l' anima liberare!
- Dio prega: e impetró: Del Gielo le chiari le porse,
- E con lei inviò Pietro Apostolo (2); E del Cielo aperser le porte,
- E passarono attraverso il Cielo in inferno; Or tre compagni per l' inferno camminano:
- All' un compagno il piede (3) ardeva E all' altro il braccio fino alla spalla,
- E al terzo la testa ardeva (1). E Maria all'Apostolo domanda:
- In che, Pietro, a Dio peccarono,
   Che penano a pene gravi? (5) —
- » Dirottelo (6), fiammante Maria!
- A questo arde la rossa testa
   Chè questi non fece alla comare presenti (7);
- Ulté questi non fece alla comare presenti (7):
   La comare a lui, que di Santo Giovanni,
- La comarc a tut, que di Santo Giovanni,
   Ed egli a lei nè soldu nè danaro.
   A questo arde il destro braccio.
- Chè con quello scannó le pecorelle erranti;

  (I) Santa Maria Modelena e a Elle che codene di initia ban

affinit is an enter terdinous servicios I isolar i i hangi a la indigene. Il territorio pol di finamini tra thore sidi sonos de cera l'accionio pol di finamini tra thore sidi sonos de cera l'accionio del collega sono el cera in il meri etiodi servicio de considerata del collega del considerata del collega del considerata del collega del composito escondo la cologa, como si il lisante è sociatio este considerata del collega del penso incomità escondo la cologa, como si il lisante è sociatio dei seguina del collega del colora del color

<sup>(</sup>i) See., I, I, 109 - (i) See., I. c. - (2) Int., I.

- · A questo terzo il piede arde.
- · Chè con esso percosse e padre e maire (1). » Quelli passarono, innanzi procedettero (2), Ecco vedono due antichi vecchiardi: Loro arduno e le barbo e le teste,
- Ora Maria all' Apostolo domanda: · Di', Pietro, in the pectarono? -
- » Dirottelo, mia dolce sorella! (3) » Costoro crano giudici della terra (4).
- » Giudicarono de' morti e de' feriti.
- . E nel Comune sedettero a torto:
- » E presero maledotta taglia:
- . E non s'altesero ancora a questo, » Ma facevano quanto potevano,
- · Gli usurai, aorella, e i taglicegiatori :
- . In due tanti a Dio maledetti, s
- Poi mossero un po' innanzi: Ivi trovarono nua giovane sposa,
- Che le ardono e i piedi e le mani, E le casca la lingua fuor delle mascelle (5). E pendono a lei vipere (6) dalle mammelle.
- Ocambo to vede la fiammante Maria. Ella teste all' Apostolo domanda:
- a In che la trista a Dio peccò. . Cho pena a pene gravi? -
- » Dirottelo, mia dolce sorella. · Peccatrice ostessa fu.
- Nel vino acqua mescè
- · E per acqua danari prese; · Ebbe un promesso sposo,
- . Andò da lui ad altro;
- » Quando si fu la giovanetta sposata con lui
- » Gettò soora sè sorti.
- Per non arero con lui frutto del suo seno. E Dio le scrisse (7) sette fielinoli:
- · Eccoglieli, sorella, alle mammelle: · Con essi innanzi si Signore anderà, »
- E androno an po' uiù inn azi.
- E trovarono una recchia antica; Quest' è la madre della fiammante Maria, A lei ardono o piedi o mani,
- E arde a lei la chioma in sul capo. E Maria sta lungo sus madre,
- E addomanda l'antica madre: a Di', madre, in the peccasti?
- » Potessiti l' anima liberare. »
- (1) En., VI : Pulseburer pureus, Dunts non ha per questo percuto no proprio laoga në agraente, come se consentisse al legislatore ascalese Il quale neu avergaó pena al parricidio siccome a ministio rredate selbile. Ma nel XII dell' inferne torra d'uno urciso dal Spilusio the, per rispetto al sucro nome , cell chiama dellarier. - (8) ksh. XXXI: Not procedenmo più aranti elletta. Altrura spessa.-- (1) Così Virgilio a Danie Aplinoto; e Bentrica fratello.- (6) laf., XXIII : De less lerra fasiense persi.... per conservor ena poce. — (5) lab., XVII, XXVIII. — (6: lnb., XXIV, XXV. — (7) lab., XIX: Di passechi anni no menti le scritto. - XXIX. Infatititi Giustinia Punesce i fulsebre",

Qui la madre racconta una storia che pare un frammento d'un altro Canto; e gli avrà forse confusi iusienne il cantore cieco da cui l' ebbe il signor Vuck Stefanovich, Perchè trattasi di donna ch' ebbe quattro mariti . o che maltrattava i figliastri: il che nun ha ponto che fare con Maria Maddalena: ma è documento della moralità dei Canti di Serbia, i quali cogli esempi o del bene e del nuale, insegnano la saotità degli affetti domestici, Il Canto finisce t

> Ancora la madre lamentarsi voleva. Ma non cliet di Pietro Anostolo. Ma Pietro per mano l'afferra E gettala in mezzo i diavoli:

· Bada, demonio: tienta, diavolo! (4) » Cost fo. E Lio ci salvi.

In questa santa che crede poter liberare un'anima dall'inferno hai tradizione simile a quella dell'imperatore Traiano, che per aver resa giustizia a una povera vedova è liberato d' inferno alle pregluere di Papa Gregorio; al che in due luoghi accenna il porma di Dante (2). E nelle tradizioni e serbiche e degli altri popoli così come nel vero spirito cristiano, prevale il senso della misericordia. Gregorio (3): Gli Augeli son notestà a cui le rictà arcerse ranno soogette: e Tommaso (h): Gh Avaeli hensi hanno sopra i cattiri preminenza,

Antonio abate in una delle sue visioni vede un gigante nero che dava del capo nelle nuvole o gettava in un laco. grande come il mare, le anime che non fossero dagli Angeli portate in alto. In una visione narrata da Beda , i demonii stanno entro le fiamme, un Angelo aalva da essi un' anima periculante; in altra i diavoli mettono in barca re Dagoberto, e i Santi Mauriziu e Martino lo liberano: io altra i demonii mettono in bilancia i peccati doll'imperatore Carlo Magno, ma dall' altro lato la fanno tracollare lo Chiese o Batic odificate. In altra, un prete inglese vede in una grandissima chiesa Angeli Jeggere libri scritti col sangue, e quelle note via via concellarsi. Nella già nuta visione d'Alberico, che con tante altre rammenta nel suo bel lavoro il siggor Ozanam, una lagrima di curità raccolta dall'Augelo della misericordia cancella le color else nel suo libro presenta l' Angelo della pena. Onde Dante: Tu te ne porti di costui l'eterno Per una tagrimetta che 'I mi toglie (5),

Ne'Bollandisti (6): « La vergine del Signore andò alla chiesa di Dio, ch' era in quella medesima pieve, a prendero il velo. E, strada facendo, la beata lda, ecco molti demonii vennero contro lei nella via, e cominciarono contro la Vergine di Dio a contendere in modo atroce. Allora gli Angeli di Dio vennero di sopra, e furtemente combatterono co'demonii per la sposs di Cristo. E es-

(i) luf., XXI, XXII.- (i) Purg., X; Pur., XX.- (i) Hom., XXXIV. - (ii) Som., 1, 1, 100, - (i) Purg., V, - (i) L 1003, Vii, s. 1000.

sendo i demonii superati dagli Angeli di Dio, finggirono pe' burroni gridando o diccodo: Guoi a noi che eramni cantra questo crejine nos potreno combattere... Ella in melti benghi la nostra abilazione distruggerà, e molte prede ci tonierà e in aureto secola e di longià.

E as the reisson (1): a Fer-conducte do non so the Engis (2): the renew source di pients (3) e a spectro corribot (3), all social come formes di noto (3). I social corribot (3), all social come formes di noto (3). I social corribot (3), all social corribot (3), all social corribot (3) and a social corr

Tu' altra accera: A Serialia moriente assisté Vernnica, e vide cos il corci del corque la cordel guerra con la quale la travugluara l'ansico nomico (8). L'Angelo di lacre atras presto ad exceptiera nelle partica: 4 contres il demona apponera a Serialia e grari colpe e l'egore... Ma l'Angelo di esce risponelra. Serialia casero di tatte confessa... E quando Serialia casero di tatte vernica: niel Paquio di Dio molto festi conde intere. I ranima di Serialia non essere addetta all' elerna danazione (9).

In altra: « La sont' mima ascente dal corpo, Michele arcangelo con una schiera d'Augeli wenne incontro a ricevero per condurta ne'cieli. E a un tratto da aquilone, cioè dalla sinistra (10) parte, venne una plutoueza (11) innumerabile

(d) Billand, I, Sill, Tin, A, Billand, — (g) Edi, XXII. † & decorded in our AXII. † & decorded in our AXIII. † & decorded in our AXII. † & decorded in our AXIII. † & decorded in our AXII. † & decorded in our AXII. † & decorded in our AXII. † & decorded in our AXIII. † &

unto a bostemaire ia unit ainise dure. Quest'i cana à contre consegue, dece aimbisfiq par petit la crossa del martine, piechd der Criss (1): » Besto l'uson del martine, piechd der Criss (1): » Besto l'uson de « affet bostance, d'e) (peutod che six, « trevers la corona à l'act, la quel de legename chi l'anna. « D'inderire de la companie de l'anna de l'anna de l'anna conservate, exception su pran tonce, i pran bagliori dispernerate, exception su pran tonce, i pran bagliori dispernerate de l'anna de l'anna de l'anna de l'anna de l'anna martine. Quando fir gi'inso o i canató degli Anquil i'anna martine companie (2)».

Giovanni delle Celle, con quella potente semplicità che è poetica più d'ocui arte, alla povertà parlando, siccome u persona vivente, quale è figurata da Dante atesso con tanto amore (3): « Tu empi il ciclo o rabi l'inferno, » In un' altra visione un santo è vedato togliere si demonii le anime con preghiere e digioni, Ne' Bollandisti (4); . È un luogo di qui vicino che vomita gravi incendii di fiamme farenti dove le anime de' reprobi soffrono secondo il merito diversi termenti. Ad accumulare loro i sapplizii son semper innumerabili demonis depatati, cho le intollerabili loro pene ogni di rianovellano, e a redivivi supplizii li rinfreacano senza posa. I quali demonii io udii di freupente con querale lamentazioni priare, o con lacrimabile voce lagnarsi che le orazioni e le elemosine di cert' uni contra loro combettenti senza tregua, sovente dalle lor mani rapissero le anime condonnate.

In una lettera attribuita a Bionija Arcopagias (5) narrasi come un nomo santo velaces in igrinito ar le malo incore come un nomo santo velaces in igrinito ar le malo incore circondule dugli angelli; e in un abisso certi papasi non curanti del ano producare; e aeroji e denomi con Signito li spinjaryano nede finame. Il santo quais podera di quellare giustina; ma levano gli occhi, ggli viale Gosti tendire agli infecci la zunco, dicrendo: In me è da inferire che sono tuttaria eroto a solicir cere qii sonisi.

(f) Asro in Buste II diavolo adopta l'estorità de'libri santi, (h: Belland., i, Stř. VII. n. Viscanii. — (h) Far. , XI. — (i) i, 71. Vina di n. Oddinos. — (f) Lettra VIII.

## CANTO XXVIII.

#### Argomento.

Dai consiplieri frodderuli jasus a celore che a per consiglio o per opere di frode di vierce le cilià. Il fomiglie, i popal, i regual. In pasa della esiziare querate, mo diardo li loglia di un fembrale, più a usena secondo la reilà. Così laceri, compiono il grim della bolgti; e prima che rilorationo dile mani del diardos pambare, e jaspica mortarelle, e at nuovo loglio rispresso. Ne Procerbii (XVIII, 111): Semper jurgia quortit malus: Angetuna satuen erudelis mittetur; cuttar, e uno, Querbo risonorilomano di pena, simbodo del confirmo carrechare che famo gli intigatori la ferile dell' odio, soniglia al supplicio di Vanni Fisco:

Nota la terrina 1, 2; 6 alla 11; 13, 14, 15; 18 alla 23; 25, 28, 29, 30, 32; 34 alla 37; 39 alla 43; 47.

- Chi poria mai, pur con parole sciolte, Dicer del sangue e delle piaghe appieno, Ch' i' ora vidi, per narrar più volte?
   Ogni lingua, per certo, verria meno,
- Per lo nostro sermone, e per la mente, Ch'hanno, a tanto comprender, poco seno 3. Se s'adunasse ancor tutta la gente
- Che già, in su la fortunata terra Di Puglia, fu, del suo sangue, dolente
- (L) Pomía: potrebbe. Pun. In presa, a ripatendo il narrara.
   (SL) Sciotra. Ovid. Trist., 1V, 10: Verta sobita

modis — Sanore. Æn., II: Quis cludem illius nortis, quis funera fando Erplicet? •. (L) Nortzo: umano. — Poro: non bastano.

SL) 0.037. Žin., VI; Nor, unki si lingue crobina sit, oroque contant, Ferror un; unmat notirem comprendere florusa; Omer in gravare motivem comprendere florusa; Omniu pressure speciare en man, Omniu pressure motiva florus verteble suem in reconstore. — Sgan. Semitt, da Oridio: Se Dio m'eventa de lite locole parsonal em centa lingua verveble suem in reconstore. — Sgan. Semitt, da Oridio: Se Dio m'eventa date la locole parisonal em centa lista qualitativa e un material de la literativa de la cuasa della frete Elicona, non partes appulate di dire. —

(F) Sano. Nella lettera a Cane: Melle cone veggiamo per intelletto, ulle quali i segni rocali mancano.

3. (L) Fortunata: di triste fortuna.— Sanoua: per Per li Troiani, e per la lunga guerra. Che delle anella fe' si alte spoglie (Come Livio scrive, che non erra);

 Con quella che sentio di colpi doglie Per contrastare a Ruberto Guiscardo; E l'altra il cui oesame ancor s'accoglio

(SIA) FORTUNATA. Inf., XXXI: FOrtunata valle (dove Sejisone viase). Croc. Morel., 300: Fortunati tenspi di puerre e di superti. Così sell'a patico francore. L'Ottimo: Percocké più a caso, che per ragione, è stato menata. -Fortunele ha in questo seaso il Boccuccio, e viva tutturia fortunore.

 (L) Lenon: di 15 anni.
 (SL) Tablani. A.a., VI: In regno Lavini Dardanida nenient... Sed non et renisse volent. Bella, horrida

bolls, Et Tylevin multi-spannation sampline error.

IIII His quotest minist order Lowershie instant!
I solutiol in Turno visat da Esca, in on porte fynilegene dichter Lowershic, Costers paried il Patter minilegger Bronnit — Barrias, Court. Goundo per in generalargerer Bronnit — Barrias, Court. Goundo per in generagio di multie in Africa como pretite. — Seventi, For
ci. Spirita que allement bolls, il evite, smel, pi
de finance de l'apie personne al core tenne mon finitro

in finance de 2 più personne al error tenne mon finitro

più d'un maggio. (L'XXXIII) R.)

5. (L) QUELLA: gente.

- A Ceperan, là dove fu bugiardo Ciascun Pugliese; c là da Tagliacozzo, Ove senz'arme vinso il vecchio Alardo;
- E qual, forato suo membro, e qual, mozzo Mostrasse; d'agguagliar sarebbe nulla Il modo della nona bolgia, sozzo.
- Già veggia, per mezzul perdere o lulla, Com' i' vidi un, così non si pertugia, Rotto dal mento infin dove si trulla.
- Tra le gambe pendevan lo minugia;
   La corata pareva, o il tristo sacco
   Che merda fa di quel che si trangugia.
- Mentre che tutto in lui veder m'attacco, Guardommi, e con le man' s'apcreo il pette, Dicendo: — Or vedi come i' mi dilacco:
- G.D. REMATE. Normann, sed Irioù clera, vinse Israenel, se sonskei Puglieris cascoli di Sicilla e di Puglie Alemia imperatore greco nel 1681; persona i 1681, ante na 1084, de Arrio N. 1881, ante sonsina Gringria VII, papa, [6, Vill., V. 18.] [Ossano, G. Vill., papa, [6, Vill., V. 18.] [Ossano, G. Vill., papa, [6, Vill., V. 18.] [Ossano, G. Vill., vill.] [Ossano, G. Vill.] [Ossano, G
- FURG. 110. S. 19. POLIMES. G. VIII, VII. 27. ]— TRALLACIDO. G. SS. 19. POLIMES. G. VIII, VII. 27. ]— TRALLACIDO. GALERÍA DE ANTI-CATENTO METATOR DE ANTI-CATENTO ANTI-CATEN
- rato, chi mezza, nen ngguaglicrebbe il numero a le plagha della...
- (SL) AGGUACHAR. Æn., H: Quie... possèt lucryunic orquore lubores?

  S. (L) VEGGEA...: botte non è così aperta so pertà la tavella del finado nel mezza, n no lati, com'io vidi
- aperto una, ratta... Trulla: scorreggia.
  (SL) Vesora. La botte a Bergamo, rezzia.

  9. (La Mincola: intriora. Paneva: appariva. —
  Sacco: intestino macciore.
- (SL) PENDEVAN. Lucan., IX: Dissibili stringens uterson scendrana, flusnique Viscera. — Minusta. Vive in Corsica.

  10. (In Dilacro: sbrane.
- (SL) ATTACCO. Æa., 1: Obtatioque hatret defixus

- Vedi como storpiato è M\u00e40ometto.
   Dinanzi a me sen' va piangendo A\u00e4i,
   Fesso nel volto, dal mento al ciuffetto.
- 12. E tutti gli altri che tu vedi qui, Seminator' di scandalo e di scisma Fur, vivi: e però son fessi così.
- Un diavolo è qua dictro, che ne accisma Si crudelmente, al taglio della spada Bimettondo ciascun di questa risma.
- Quando avem volta la dolente strada:
   Perocchè le ferite son richiuse
   Prima ch'altri dinnanzi eli rivada.
- 15. Ma tu chi se', che 'n su lo scoglio muse, Forse per indugiar d'ire alla pena Ch'è giudicata in su le tue accuse? —
- Nê morte il giunse ancor, nè colpa il mena (Rispose il mio maestro) a tormentarlo; Ma, per dar lui esperienza piena,
- 11. (SL) Al. Seguara n genuro di Macomutto; fece una antin da sè, seguita in Porsia specialmente. Ali, men forte, piange: Macometto, guerriero, si lucera da sè, per pompa di cnetanza n per più fiera pena. 12. (SL) Saumaroa. Dinn. p. 60: Sessimatori di sconriero.
- dah. Am, VII: Ditjice composition pocem, sere crissina belli: Arma velit, poscotque simul, respietque jurentus. — Scinna. Per discordia politica nel Villani (IV, 6; VIII, 60).
- (P) Saninavoa. Prov., VI, 14: Jurgia sessinat. Aug., Adv. Leg. at Proph., I, 22: Some pessinos che nunce da empia volonta e germoglia da esecrabili contantulini.
- #3 (L) Dirvao. La bolgia è in toada. Ассима: divide. — Ruma: turba. (SL) Accuma, Greco (1962a). Day., XIII. In Te-
- Bena vius cima per olin di rancare, che à forse corrotto da scima, codo qui l'accimente, perchè l'ello intrare trapassa n divida nes solo anima da anima, ma ciaccua' sainu la 100. — CREMENSENT. ESC., VII. L'ESC. Tale di spode. RAMA, Ha sirie escare. ESC., VII. L'ESC. Est di spode. RAMA, Ha sirie escapi. Il divisto li taglia quota una riema di fighl del gran volume infermale. Ne XIII del Parafinis i frati suou nu volune, dorec hi cerca a fighlia a figlio terca tuttaria carta da pater leccrez i Paglia no met ch'i Proble.
- (L) Vôlta: girata.
   (L) Musa: allunghi il viso coma chi si balocca.
   (SL) Giudicata. Coav.: Giudicatore del suo fi-
- glisolo a morte. Access. Nel latino erimen è colpa e orcusa. 16. (L) Grenna: colso. — Lui: a lui.

- A me, che morto son, convien menarlo Per lo 'nferno quaggiù di giro in giro.
   E questo è vor così com' io ti parlo.
- Più fur di cento che, quando l'udiro,
   S'arrestaron nel fosso a riguardarmi,
- Per maraviglis obbliando 'l martiro.

  19. Or di' a fra Dolcin, dunque, che s' armi.

  Tu che forse vodrai il solo in brovo
- (S'egli non vuol qui tosto seguitarmi), 20. Si di vivanda, che stretta di neve Non rechi la vittoria al Noarese,
- Ch'altrimenti acquistar non saria lieve. 21. Poi cho l'un piè, per girsene, sospese, Măometto mi disse esta parola;
  - Indi, a partirsi, in terra lo distese.
- 22. Un altro, che forata avea la gola, E tronco 'l naso infin sotto le ciglia.
  - E non avea ma che un'orecchia sola;
- (SL) MENARLO, ÆR., VI: Desim parsas docuit
   (SL) ALTRO. Presa al motori di divisicoi politiparque omnia duzit.
   (SL) ALTRO. Presa al motori di divisicoi politicho. ÆR., VI: Populatogue tempora raptis Auribus, et
- (L) Fun: furono più di canto.
   (SL) Manavotta. Æn., VI: Ut eidere viruss fulgentioque orna per umbras. Georg., IV: Ipan stupure domus, atque intima tethi Tartara.... Atque Izionii
- rento rota constitit orbis.

  19. (L) Armi...: armi di vivanda sè. Seguttarmi: moriro presto.
- (SL) [ DoLCIN. G. Vill., VIII, 84, ] Tosto. Corron sett'anni da questo vaticinio di Maometto alla morte di Dolcico. Maometto difende un seminatore di scisma par suo. Fu oremita ed eretico oovarese, e predică comuni lo mogli, a nimili cose: fece tremila segunci, e per doe anoi si resse, flechè stretto (ra' monti del Vorcellese, e dall'alta neve impeditogli rabere le vettovaglie, fu da que di Novara e da tutti i Lombardi, accorsi quasi crociati, preso; e nel 1306 coe eltri do'suoi e con la rea Margherita arso vivo. Altri de'segusci morirozo di fame e di froddo, eltri affogati, altri di forro ed altre crudeli pene, le quali forse avranno confermata al Poeta l'idea del Canto, Innanzi di giustiziarlo, fu, con alcuni sochi, tratto su un carro per via con bracieri da arroventar la tanaglie; e strappavan loro le carni; n, strappatele, le gettavan sul fosco: nè però ogli, ne la bella n ricca Marghorita, ne altri vollero ritrattersi. È da dire che il male si fosso dilatato, se l'Anonimo vide la Padova ardore ventidue villani per nimile causa.
- 90. (L) Caz: la quale vittoria,
- 91. (L) Esta: queste.
- (SL) INDL. Æa., VI: Tantum effatus et in verŝo vestigia toreit.
  - 99. (L) MA: fuor.

- Restato a riguardar per maraviglia.
   Con gli altri, innanzi agli altri apri la canna,
- Ch'era di fuor, d'ogni parte, vermiglia, 25. E disse: — O tu, cui colpa non condanna,
- E cui già vidi su 'n terra latina (Se troppa simiglianza non m'inganna),
- Rimombriti di Pier da Medicina,
   Se mai torni a veder lo dolce piano
- Se mai torni a veder lo dolce piano Che da Vercelli a Marcabò dichina. 26. E fa sapere a' duo miglior' di Fano,
  - A messer Guido e anche ad Angiolello, Che. se l'antiveder qui non è vano.
- 27. Gittati saran fuor di lor vasello,
- E mazzerati, presso alla Cattolica, Per tradimento d'un tiranno fello. 28. Tra l'Isola di Cipri e di Maiolica
  - Non vide mai sì gran fallo Nettuno, Non da pirati, non da gente argolica.
- cho. Æx., VI: Populataque tempora raptis Auribus, et truncas inhonesto ruinere nares. — Ma cuz. Vivo in Corsica per eccetta.
  - 98. (L) CANNA: della gola.
- SLi RESTATO. Æn., VI: Nec vidisse sexuel actis est; jurot usque surrori. — CANNA. Peccò seguatamento in parola: però celle gola è ferito.
- 94 (SL) INDANKA. Buo., II: Si mumquam fallit imago.
- •5. (L) Piano: la Lombardia che per 200 e più miglia scende fino a Marcabò, castello era distrutto, non lontan da Ravena.
- (SL) Puza. Conoscirto dal Poeta: sparse odii tra Guido da Polenta e Malatestino da Rimini. Era di chiara famiglia del Cattasi di Mediciaea, sel Bolognose: saorditor lo chiama Pietro. — Dolcz. Boc., I: Dulcia... arv. 16. Li Qu: in Inferno. (SL) Duo. Angiolello di Cagnano a Guido del
- Casero, de Maletestico, fratello di Giasciotto, il merito di Francesco da Rimini, iovitati a striogere on so cho parcatela: a avviattia a lai per mare, c'il fece sommergere presso la Cattolica, horgo tra Rimioi e Peratra. V-Xxxo-Pairo; perchè ii faiso è vuoto, son d. Æn.; I: Ni frantra supurium vani docuere porrette. 97. (d.) VARLES: 62N. — Mazzanzi: in mare.
  - (SL) Vassillo. Perg., II, t. 14. 28. (L) Ciral: le più orientalo del Mediterranco. —
- Matotica: la maggiore dello Balcari, la più all'occidente. — Patto: misfatto. (SL) Cirat. In presa il Boccactio. — Fatto per
- (SL) Caral. In press il Boccaccio. Fallo per snigfatto ha seempli melti. — NETTENO per more o ocquain Virgilio (Georg., IV o altrove) o Orazio (Poet.) — Amontaca. I Greci fa Virgilio traditori. Ottimo: Molti 25

- Quel traditor che vede pur con l'uno,
   E tion la terra, che tal è qui meco,
   Verrebbe di vedere esser digiuno,
- Farà venirli a parlamento seco;
   Poi farà sì che al vento di Focara
   Non farà lor meslier voto nè preco. —
- 31. Ed io a lui: Dimostrami e dichiara, Se vuoi ch'i' porti, su, di te novella,
- Chi è colui dalla veduta amara. 32. Allor pose la mano alla mascella D'un suo compagno, e la bocca gli aperse
- Gridando: Questi è desso; e non favella. 33. Questi, scacciato, il dubitar sommerse In Cesare, affermando che 'l fornito
- Sempre con danno l'attender sofferse. —

- Oh quanto mi pareva shigottito,
   Con la lingua tagliata nella sirozza,
   Curio, che a dicer fu così ardito!
- Ed un, ch'avea l'una e l'altra man mozza, Levando i moncherin' per l'aria fosca, Si che il sangue facea la faccia sozza.
- Gridò: Ricorderatti anche del Mosca,
   Che dissi (lasso!): « Capo ha cosa fatta: »
   Che fu 'l mal seme per la gento tosca. —
- 37. Ed io v'aggiunsi: E morte di tua schiatta.—
  Per ch'egli, accumulando duol con duolo,
  Sen gio, como persona trista e matta.
- Ma io rimasi a riguardar lo stuolo,
   E vidi cosa cli' i' avrei paura,
   Senza più pruova, di contarla solo:

e crudeli mali sono stati fatti e si fusno nel more Mediterrosseo per corsori di diverse generazioni e lingue, e per Greci, e per Latini, e per Cristiani, e per Saracini.

99. (L) Quel: Malatestino.— Pun: sol. — Una: occhlo. — Turs...: poverna Rimini che Curione nau vorrebbe avere mal vista. (SL) Uno. Diclamo non n'aver una, cied quat-

trino o simile: som ne fa mos di bama, — Then. Em., VII: Reyna teneret. — Diouxso, Arios: Forreble dell'imperea saver digimos. Varrone: Jejunis scalis. 30. (L) Vennezt li farà venire. — Forana: monte della Cattolien, foce di venti impetitusti. — Nos: son temermane tenueste: non si voceranne a Sauti, ne Dio

pregheranne per questo. Altra morte li attende.

31. (d.) Adama: coi costò di vedere Rimini.
(SLO NOVELLA. Raccosta il Boccaccio che unadonun
di Verona vedende passaro l'Allighieri per via, disco a
valtes concerna. L'adde rei colodi de per per Placifica.

di Verena vedenda passara l'Aliffehrei per via, disso a un altra compagna. Techte rei coistà de en per l'Ilpreva, c tenna quando a lai piare, e quassa reva socelle di quelli del togoli smoll. Fan altra rispose. Nim così to colo togoli smoll. Fan altra rispose. Nim così to coto per le piano ch'è loggido II el ce qeli service. — Anna. Anno della persona che color. ¿Da, Vi. Pamore accomus amers. Un antice: O demna affetta, ansore e di rispiche. Reg., Ly XX, 6: dissone cert emissa unisacojusque viri super fibit rois. Aug., Coafera: Amare angoria.

33. (L) SCACCIATO: di ROMA. — SOMMERSE: vince, spingendole a guerra. — Forento: prento in armi.
(SL) SCACCIATO. Scacciati per coult, voce del

tempo, Lacano gli a dier. Peliniur e patriti laribupilarea, h. — Deurran, Lucan, i. Dubreyue in predic usedi Ergente adhant timosh. — Fonstro, Dino: Si foreisse e apparecchianesi alle difesa, — Foreira le estello. Lucan, 1: Duos trepidonet, millo franctie robore, portes, Tolle monus: scape monit differes povestis, Purtabor atque surtus pretio majore petuntur. — Cara., De Bell. Civ., 1, 12, 18; II, 32, 42.

- 31. (81) Langra. Lucan., 1: Andaw renali constatur Curro tingua. — Antreo! Lucan., 1: Vow quandum populi, libertatempus tueri Ausus. Abbiamo di Cicerone. più lettero a lui.
- put, toertatinque tueri Ausus, Aboumo di Cicerone più lettero a lui.
  (P) Sasaottira, Eccli, V, 17; Al susurrous, odio e inimicizia e contunella.
- 33. NoTA. Pecch di consiglia e di mano. ASA. NO L'ACCADO. NO L'ACCADO. NO L'ACCADO. NO L'ACCADO. NO L'ACCADO. NO L'ACCADO. L'ACCADO. NO L'ACCADO. L'ACCADO. L'ACCADO. NO L'
- 36. (L) Caro: fuccisti; e qualcosa poi ne uscirà. (SL) Mosca. Lamberti, ni purenti e amiel de-

gil Ambido indensit scelle cano degli Uberti a delliberze in vedetta dei trei ricevto di sua dei Benoisdemonti gite silepsa la funcialia degli Ambid per leposare altra dei benanti dise, nell'ambid i vendetta di angueri. One piriti reppa da, ..., laminimo. Urodinamda, e coni di septimi per da, ..., laminimo. Urodinamda, e coni di piriti per da, ..., laminimo. Urodinamda, e coni di Firenza, la fatina giabellita si perdia. Ottimo: Prete ci siorete resuper. puella. Arbitima d'ammi, che este parce dei una debita paire, el radia insumerabili morte le simple e arbiteria d'atti mali sono regionali di Tamonia. I Linderdei, somisi e finamine, ne hanno sufferia pour citi in sorte, di d'esti della della della della con-

- (SL) ACCUMULANDO, Æn., IV: Aggerat iras.
   (F) MATTA. Soun.: L'ira pertinocs è munia. Æn.,
   X: Mixtoguz insoma luctu. Semint.: Impaxsa per lo
- delore.

  38. (SL) Ma. Nel senso virgilinna di copula, non di





Quando dretto appo del ponte fue. Levo V traccio alle con tutta la testa, Per appressarne le parrle sue;

INFERNO, Canto XXVIII, Terzina 43.



39. Senonchè coscienzia m'assicura,

La buona compagnia che l'uom francheggia Sotto l'osbergo del sentirsi pura.

40 I' vidi certo (ed ancor par ch'io 'l veggia) Un busto senza capo andar, sì come

Andavan gli altri della trista greggia; 41. E 7 capo tronco tenca per le chiome Pesol con mano, a guisa di lanterna:

Pesol con mano, a guisa di lanterna: E quei mirava noi, c dicca: — Oh me!— 42. Di sè faceva a sè stesso lucerna:

Ed eran due in uno, e uno in due. Com'esser può, Quei sa cho sì governa.

ritrattazione. - Pauna per tema è no' treccatisti. Al-

BB. (SLe OSREAGE, Anco in press.

(F) Concienzia. Questa protesta non solo tende a scusare la singolarità della cosa; ma trattandosi d'uomo famoso e ammirato da Dante, tende a mostrare ch'ecli a nessuno perdona, se turbatoro della pubblica puce. -Buona. C'è anco la mala coscienza. Som,: Inquinotre sunt corum mentes et conscientio, - Conraonia, Orig. in Rom., XI: Conscientia est spiritus corrector, et pedapoque animar sociatus. En., 1: Dii tibi... et ... mens zibi conscia recti... Pramia digna ferant. - Osagnoo. Hor. Epist., 1, 1: Hie mures obrocus esto, Nil conscire pibi, S. Bern.; Fortitudo tun, fiducia felelis conscientias. Vit. ss. PP., II, 318: La rocca della buona coscienza. B. Giamb.: Nalla cosa fo l' uesso passesso se sen la coreienza della biarimerole rata. Nella Monarchia s'arma della lorica della fele per annuaziare il vero e difenderio. [C.] Is., LIX: Indutus justitia ut torica.

40. (L) VEGGIA: Pho si in mento. (SL) Vini. Viene, dice l'Anonimo, a que'else commisero discordia tra stretti congiunti. Bergrando, travatore illustre, di cui molte serventesi conservanti nella Vaticana e nella Laurenziana, Guuscone di patria, ardente agli amori e agli odii. Visse alla fine del XII secolo, e fu ceppo della famiglia d'Hautefort: eneré la gioventà la duchessa di Sassonia, figlia di Enrico II. malre d'Ottone IV; obbe in custodin ed amé grandemente il fratello di lei Enrico, detto il re giovane, perchè coronato ia giovano ctà; tenno per esse il castello d'Altaforte in Gussengna; l'incité a mover guerra ul fratello Riccardo conto del Poitte e di Gujenna, indi al padre atesso; e poiché la morte gli rapi il suo diletto, lo pianso ae' versi e di cuore. Assediuto da Enrico II in Altaforte, fu preso e perdonato per amore del figlio. Mori monaco cistercionse. Lo nomina nella Monarchia e nella Volgare Eloquenza. Alfonso II d'Aragona sposava le canzoni di Gerardo di Berneuil n'auoni di Bertrando del Bornio.

(L) Prace: penrolone. — On ar! oime!
 (SL) Prace. Vill., XII: E preso per 6 Grandi

49. (L) Luceana: cogli cechi del capo il quale egli - Taaspasso: la legge del taglione.

 Quando diritte appiè del ponte fue, Levò I braccio alto con tutta la testa, Per appressarno lo parole sue;

ii. Che furo: — Or vodi la pena molesta,

Tu che, spirando, vai veggendo i morti; Vedi se alcuna è grande come questa.

E perchè tu di me novella porti,
 Sappi ch'i' son Bertram del Bornio, quelli

Che diedi al re Giovanni i ma' conforti. i6. l' feci il padre e 'l figlio in sè rubelli.

Achitofél ne fe'più, d'Absalone E di David, co'malvagi pungelli.

Per ch' i' partii così giunte persone,
 Partito porto il mio cerebro (lasso!),

Dal suo principio, ch'è 'n questo troncone. Così s'osserva in me lo contrappasso. —

aveva în mane guidava î sneî proprii passi. - Que: Dio.

43 (SL) TUTTA. Bocc., X, 9: Il tetto con tutto M. Torello... Modo ch'è nel dialetto di Corfb.

41 (L) SPIRANDO: vivo.

(F) Vam, Jer. Thr., f, 12: Attendete e redete se c' è delore quate it mis delore. [C.] Simile in un sonette di Dante stesso.

45. (L) Quezza: quegli. - Ma': mali.

(SL) [BERTRAM, Volg. Eloq., I. II, c. 2: e Millet. Histoire littéraire des Troubadours, t. 1, p. 210.1 - QUELLI. Conv., I, 11. - Giovanni. Giovanni Senzaterra, figlio di Enrico II d'Inglilterra o ribelle ul padre: come ribelli gli furono i suoi due fratelli Riccardo Cuor di Leone, ed Enrico il Giovane, il quale mori nel H83. Bertrando veramente eccito questo giovane più che gli altri alla guerra: onde taluno vorrebbe leggero: che diedi al re giorane, o ch'al re giorane diedi i ma' confecti. Ma se il Novellipo chiama Enrico II il re giovane, il Villuui e l'Ottimo lo chiaman Giovanni; e la confusione commessa dal Villani poteva venir fatta anco a Dante. Col più de'eodici serivo Gioranni, che fa il verso migliore. Mors ribelle anche questi. -- Conroatt. G. Vill.: Per conforto de' Grundi prese la signoria, - Puxoella. .En., X1: Standinger agitabat amaris. 46. (L) In sk: un contre l'altro. - Fu': non mise

46. (L) In st: un contro l'altro. — Fa': non mise più male coi pungoli rei tra Assalonne e Davide. (SL) Resenta, Da bellow; di qualuaque guerra

Sia Reventa. Da bellows: di qualuaque gnerra può dirsi etimologicamento che l'un neunloc contro l'altro à ribelle, e il principe contro i sudditi. — Acartoria. Consigliò ad Assalonno violuro lo concubino del padro e combatterio. Vinto Assalonne, Achitofel s'impiccò (Reg. II, XVI, XVII).

47. (L) Partir: divise patro e figlio. — Giunte: congiunte. — Paincipio: dalla midella spinale. — Contantipasso: la legue del tarlione. (SL) Taoncong. Æn., II: Ingens... truncus Arulsunque humeris caput.

(F) Parscrive. Il principio del corvello poscusso colla midolla spinalo Aristotelo e altri. — Coxtrarrasso. Da centra-patior invascu3i. Som.: Contrapolire accordo che fee. Contrapasso è patire agualmente comsisurate al precedente operare, mansime nella azioni ingiurioso. Osservasi questa legge in quasi tutti i supplizi di Daste.

---

Quarto, e il proceduete, si il XXXII Canto sono il più fitti di storia. Monuestre omo le sue demne gli ri-chiama alla mente frate Delcine, la cui fermezza otti-nata parre unemonibia al Cantere di Parianta de Capande. Chi sogna Dante segnatore di nuori rimpasti di religioni, vota come ggii tratti coloro che divisore le anime umano in quel che dorrebbe canquingerle più fertennagie; e sciuntatio o rettele, a sogna faste il referenza con contrata di contrata di

ron come punte alle Scritture. Ma da cotesto non seguo ch'egli Indasse chi, crodente o aucordete, fugge la Scrittura, o chi la courta, cicè allarça o restringe il dovcre a capricclo. E se un diavelo stronca i seminatori di discordio religione, un diavelo fai il suo nido nel cappue-

cio di predicanti vani.
Treviame qui e celebri e oscari a noi. La storia
Serentias, llustrata dalla luce dell'ingegno, fa celebre,
quasi più di Carican, Mosca de Lamberti, e provarbiala
il sao motto.

Si possi lo strazio del risprire per ferro la piagho via via rachium, od fia tribalizara a terra trocaste la via ra rchiuma, od fia tribalizara a terra trocaste la membra rispriecate al cerpo deleste; si pessi al certificano potate de, nello masi portando la propria testa, pattere centiume l'aposina della decellaziane. Tra locurioni adequate al formibilità del soggetto, en el el fias migliari da farte più erribite. E quegli amengati dal tradimento, cha nee teneramea namefagie, as sella tempeta si voterramon al Santi del ciclo, è ironfa di postetto pietà.

## SCISMA E SCANDALO.

Scissa e scandolo intende qui Daste in senso e refigiono e morale e cirile; trisde insuprable aello sun giono e morale e cirile; trisde insuprable aello sun mente, come è nella sita: e chi comentando diribe lo tre specie di verial, impeciolato l'ingegno di Daste, e lo strucce, a gli lecera l'anima. I nomi in questo Canto rammentati, sono d'unini inpenno de mo solo refigiomente na cridinette divisero la patria loro, Mannetto, All, Fra Delicine, più respoi i notico i consiglieri di discordio tra popoli etra pincipi, ma in maniera che ne sona surera di nazione.

Schies avera agli antichi lubinal, cust come self-crise perce, algolicalo comune a sui separatione visinata. Pel senso religione, scrimatici sono colore che che inata. Pel senso religione, scrimatici sono colore che che di ciscanco de 'marchi con ciscanco e con tatti, e di tutti cel copo che è Gristo, e per tili giuntare cresso i assumenta deline (1). E cressi, dei celticata, si apparaspera la certa è veramento ma in Chouse; e chi lubi viscolo colore di solica di principio di scissora, per pia sono che paia, e sebbene lo locica i stinio di picti. Tommos colore di solica di prati delle color, a quanco è sacrità vera la misca di sono di producti della colore verà aveta la misca di leve delli multinaliza i più prande religione con la colore di sono di colore di sono di colore di percenta che ma situati colore di sono di colore di colore di percenta colore di sono di colore di colore di colore di percenta colore di colore di colore di colore di colore di percenta colore di colore di colore di colore di colore di percenta di colore di colore di colore di colore di colore di percenta di colore di colore di colore di colore di colore di percenta di colore di

É trendad, dies Circiano (6), detre e fatte une reine des prey cressione raviet. Comprende despas que incanone di matri; comprende, come der l'engique de cociolos, e situacie e improye e colatti; grache and recolotti, e situacie e improye e colatti; grache and resolution e consideration de consideration de controlate è ana specia di colatti, la bius preparando colla somente le forza de de situacie e colatti, montre e critta. Varia datapse i gracii delle accasolite, accomole che più sa moro di richippo, gia la mesa grava la reina di segli della casalle, gracia della casalle di consolite di protatopo, qui sa mesa presi la reina di segli della casalle, gracia della casalle di consolite di colatti, di proporti de casas de addite cientati di cientene (6); della colatti di proporti de casasi della cientene (6); della colatti di proporti di casasi della ciente di cientene (6); della colatti di proporti di casasi della ciente di cientene (6); della colatti di proporti di casasi di ciente di ciente di ciente (6); della colatti di proporti di ciente di ciente di ciente (6); della ciente di ciente di ciente di ciente (6); della ciente di ciente di ciente (6); della ciente di ciente di ciente (6); della ciente (6

gli scandali altrui scusato in tetto della colpa propria; e il suo arrestarsi o cadere denota animo malamente debole. Avverte sapientemente Tommaso che il farsi occasione ad altri di male, offende la carità; nel che la eolpa dello acandalo tien dello acisma, o sono eolpe sociali ambedge. Offende, dieo, la carità, in quanto denota dispregio della dignità dell'anima altrni; e da questo dispregio è misurata l'intrinseca gravità della colna; opd'ella può esser grave anche quando il male cagionato, o che si risichi di cagionare, per sè sia leggiero. C' è scandalo anco quando non ei sia intenzione di sedurre deliberats, ma semplice noncuranza del giovare quanto si dovrelibe e notrebbe: e c'è scandalo anche mando effetto di male non segue, anche quando l'esempio o il consiglio non sia propriamente di male, ma n'abbia sembianza. Questo difetto si oppone non solo alla correzione fraterpa, come la Somma dice, ma ad ogni dimostrazione di bene che possa al bene i fratelli eccitare. Onde il nore sconsigliare altrui dalle eose belle e generose, gli è un rendersi acandaloso; e però Cristo a Pietro che tentava stornarlo dal patire per gli nomini, dice: tu mi se' scandato (1), E notisi fin nell'origini delle voci l'affinità delle idee di scandalo e tentazione; che questa ritirne (2) dalle bnone oporazioni a pensieri, quello oppone nella via del bene ostacoli che sorgono a ritenere, e di più, ineiampi che son csgione a cadata. Ma siccome la tentaziono è inevitabile da qualche parte, e è data sil' nomo per prova, così è accessario che accengano scandali (3) per provare i buoni, e perchè, parto il mole, incritabili ne sono certi effetti, che poi direntano e pena e correzione di quello,

Ma l'até pensatere, che allei obbirciosi che viere morendo, doches oronesi leura a riciciarre de tatti i lait i rezist, ai che, giunto alli fine di ciacon livrer articole, di lestore ai trora avre la spessione stolla in tatti gli aspetti, e la apparati contrarietà conciliate, avere nel pensione il gramo d'un ampio e intero trattato; Tommoso, soggiunge che lo selegno gurreno od mela mo e i candido, ma morito e consione di merito; afferna con Girolamo che dai ai assoldizza e juntili, e di e nuturi no parti-

<sup>(1)</sup> Ad Colons., II, 28. — (2) Hier. in Ep. ad Tit.; Aug. in Franci., XXIII. — (2) Seen., 2, 1, 39. — (4) Ariet., Eth., L.— (5) in Manh.— (6) Seen., 2, 2, 43.

<sup>(6)</sup> Matth., XVI, 53. - (2) Tento da Senso. - (3) Matth., XVIII, 7.

arono dello recondolo (1); da ultimo insegna che gli esempii del bene difficide e nuovo, quand' anco turbino i fiacchi di mente e di enore, non sono da reputare però scambilosi (91).

Altra dottrina di temperanza sapiente si è quella dore, tiella discordia ragionanlo, due: la robutà dell'unmo contrarta a Dio è une regola pererros dello quale è hanco discordare. Dunque il tagliere la concordia nel bene è grare colpa: na engianore ducarità per la qual talgant la concerdio nel male, è ladrelle cono (3).

Allra sentenna fectualissima e di prosert e il ni siturio e de civil diffici. Si te signute: le necesida e effetto di carità, l'animoto de releva, no abble quisions. Percità, guin se giu moni per antare d'accordo apprisserer d'avere quincio condernia in tatte le core e di neischedona; fine conservatione condernia in tatte le core e di neischedona; fine conservatione del conservatione del presentation de presentation del presente le conservatione. Conf. description del devinence di qui divide addissersa. Conf. description del devinence di prissersa del presentatione del prissersa del presentatione del melli allerno de l'interi punta con derivate e l'accordonale melli allerno de l'interi punta con derivate e l'accordonale mellifactore del terre punta con derivate e l'accordonale.

Quest' è la forma del divino giudizio che, secondo che un fece, patisca (b). Nel giudizio che giudicherete sarete gindienti; e con lo misura che misurcrete, misurati ouche roi (5). La norma del taglione era più materialmente adattata nella legge vocchia: rita per ritu, occhie per occhie (6). Non però sì che a certa proporzione spirituale non s' avesse riguardo; siccome quando è ordinato che anattro pecore siano rese per una rubato, e per un bore ciuyne dori (7), perchè il furto maggiore, avendo maggior tentazione dall'un lato, e dall'altro maggiori ostacoli, i quali sono altrettanti avvisi della coscienza, merita maggioro nena. Na nella legge cristiana il controposso è più surritual cosa del taolione: e Tommaso distingue la giustizia commutativa che comporta rerta parità, dalla distributiva in cui s' ha più l'occlio alla proporzione (8). Di qui l'alta sentenza che nobilità e tempera la lezze umana, e dimo stra quant ella sia da sè insufficiente senza le norme dell'intima coscienza: Le circulturse rarione in mode incomputable la carsetà del seccato e fanna maggiore il minare, e a ricenda (9)

Anche Isidoro (10) nota l'affinità tra le idee di scisma e scissura; e lo sciadere delle vesti in antico era simbolo anomno di scisma (11). E la sonda con cui Dante divide

(i) Bier, Is Stath, XVIII, Fr. CXVIII, 133. Fox smalls dispertitude per hearn, et sure at discussed-base — (2) Sons, 1, e. c. Non depared disperting express of per in a special express of period of the special express of the special express of the special express of the special express of period pe

l Proverbii (9): Sex sent que odit Dominio, et septimum detestatur anima eius. Oculas sublimes, linonam mendocem, manus effundentes innoxium sauguinem, cor machinous cogitationes pessmos, pedes reloces ad currendum in malum, profesentem mendacia, testem follacem, et eum qui seminal luter fratres discordius. Il Porta ebbe in pensiero queste parole custruendo l'Inferno. Le mani pronte al sangue troverento anche in questo Canto co' seminatori di scandali i mentitori e i testimoni falsi nel acquente: i pensieri di triste machinazioni sono nel XXVI. Anco Virgilio nell' Inferno suo mette : quione armo secuti impir (10); e Dante tra costoro rincontra, oltre a' porteggiatori di repubblica, i tristi consiglieri dei re: Homo perrevius suscitat lites, et verboins separat principes (11). Bertrando del Bornio, che dal tighnolo divise il padre, porta in mano la propria testa, uno in due e lucerna di se a se stesso, e la leva in alto per for merlio intendere le parole. S. Agostino, nota il Lombardi, dimostra l'abilità dell'anima ad informare corpi separati, con l'esperienza de' polici. In un dipinto senese un santo ristretto in un canto si che non ci cape tutta la persona, prende in mano la sua testa e la sporge per meglio vedere il fatto suo. In nna leggenda bretone: l'i taglieranno lo testa, e ricrete: se la cetteranno i demonii l'an l'altra, e ricrete. In un' al-

(i) Ad Cor., I, YHI, (2.— (1) Prev., XXII, 2.— (8) Psala, LYI, 4, — [10] Pred., XYI, 23.— S. Herr.; Que sirons et discordans extended to the procession of previous control of the procession of the procession of the procession of the previous control of the previous c

tra del popolo stesso santa Trifina condannata a morte, esclama: Il di del giudizio il mi prescuterò a Gesì Cristo con in mano il mio capo, el egli lo furà si lere al mici con dannotori e saranno maledetti.

Una Canzone, attribuita a Dante, di Firenze dice: E la diroron... Simon mago..., e Macometto eieco, E il Villani: I Fiorentini sono sempre in iscismo e parti e divisioni fro loro. Ma il più strano e più amaro a pensare è che Dante, dopo dannato Curione, consigliatore a Cesare della guerra civile, e dono tradotto il verso di Lucuno: nocuit differre paratis (1), egli, Dante, ridice questo ver.o ad Arrigo imperatore per moverlo contro Firenze sua patria. E veramente tra il caso di Carione e quel di Dante era trista conformità: Sed partonam teors bella silvére coneta, Pellimur e patriis taribus, patimurone rolentes Exilium, Twa nos fariet rictoria cices. Senonchè forse Dante, il qual non pativa volontario esilio, non avrà riguardata la sua come guerra civile, auxi come la tino delle guerre civili, incurabili, al sno parere, altrimenti, Non è però da dissimulare che siccome un senso d'equità gli fere dannare l'istigatoro di quel Cesare, del resto già ad bellum prono, il eui impero il Poeta stimara onore e salute d'Italia; così poi la passione irricita, e stissate sè stessa con, Dio sa, quanti protesti, é forzi suco la sanuiat centifat di citare un retro d'antico e arrecolare sciaguratamente la letteratura con la diplomazia, lo tendo a fare abuso della memoria in così sernalistos maniera.

Net in queste Canto, regratamente nel principio, i cestratti lumpi è incubili, che ririgogno i qualità cellui cidar e della pera dipinta. Poi, quante memarici ni escol Pi antichi, Turno, Amuliate, Nomentie e Ali, Carione, Achitectito il moderni, la rotta di Manfresti, la rotta di Gerradino, Pra Dichino, Pietro Cattani, il Mosco, Bertranole; gli sciuni religioni e golditi, Pietrano e li Mossapana e il regno di Napoli. Il Piomonte. I Ingoliterra e la Fennia, e l'Oriente, ce l'divisiona dell'imperi e del regul

o delle repubbliche; c cittaliai e principi e restipiani e frait; en und e'sous consecuti e una son congunto, e mos drpit uomini da lui amuirata posto fra tre fundatori della mosterra pureia, le nel Velgere Bologo dure egifi. Datet, nomina se cantore della retitulatio, Caro dell'assero, Berritando dell'armi, le punta sareita di mennete agzingo alla fantasia penne e vita, fa la posiai veramente europea. Tale equita nel ripendare mon i priveri e al la matté a speciali mente s'al nostri, e emeghere. Chè gli monini regionsi, secondo al colore de purte, o remin del purte, o remin del purte, o remin del purte, o remin del purte, o remin dell'amuita del purte, o remin del purte, o remin dell'amuita della pureita dell'appendare di purte, o remin dell'amuita della privata della predictiona della productiona della produc

(I) Phars., L

## CANTO XXIX.

#### Argomento.

Ta's seminatori di scandali bresa un suo canqianto di stanque; poi viene alla rémobia; perche, dice Pietro, opti fabilità proche ab anxietate corrupti intellectus, ut ngritudo corporalia a corrupto humore corporeo. Pre fabilità distingue; in cone, in alli, in parele. Della prima non rei fabiari il metalli e monde, cone offiquito el Opuide parele. Della prima non rei fabiari di brealità esta della cone diffiquito el produce della seconda chi controllece si stemo, cone Gianni Schicchi e Mirra; della lerca i unercoprori e calminativi, cone ta moquità il Prisifarre e Stoma.

Note is terzins 1, 3; 6 alia 12; 15, 16, 17, 20; 22 alia 26; 23, 29, 33, 41, 42, 43, 46.

- La molta gente e le diverse piaghe
   Avean le luci mio sì inebbriale,
   Cho dello stare a piangere eran vaghe.
   Ma Virgilio mi disse: Che pur guale?
- Perchè la vista tua pur si soffolge Laggiù, tra l'ombre trislo, smozzicate?
- Tu non hai fatto si all'altre bolge.
   Pensa, so tu annoverar le credi,
   Che miglia ventiduo la valle volge.
- (L) INSERRIATE di dolore,
   (SL) MOLTA. La nona bolgia è più gremita dellealtre, — INSERRIATE. I Toscani incòriato chi in un di-
- scorio o scatimento è rapito tutto.

  (F) Înemeriatre. Recch., XXIII, 33: D'etricità e dolore narui ripiena. (C.) Is., XVI, 9: Interiolo te locryma mos. E XXXIV, 7: S'inchricrà la terra del anque toro. Dante, Rimo: Ebrictà del gran finore. Piange s a'tor-
- menti, z alta cagiona di quelli, le discordia civili, dalli quali anch'egli fu vittima. The Guark † badi ta a guataro † — Soffoton:
- (SL) Soffolor. Lat.: heret. La vista farmandosi nell'oggetto, pare cho in esso s'appoggi, s'appenti. Inf., XXVIII, t. 10. - Par., XXIII, t. 44: Ubertà che si soffolor in quell'arche. L' was l'Arisoto (XIV, 50; XXVII, 34). - TRISTE. Æm., V: Trista undres.
- 3. (L) Si: cosl, Lz ombre.

- E già la luna è sotto i nostri piedi.
   Lo tempo è poco omai, che n'è concesso,
   E altro è da veder, che tu non vedi, —
- Se lu avessi (rispos' io appresso)
   Alteso alla cagion perch' i' guardava,
   Forse m'avresti ancor lo star dimesso.
  - 4. (L) Poco fino a sera.
- (SL) Tustro, A.D., VI: Et fors owne datum trahorent per talia tempus; Scd comes admonuit breviterque affata Sibylla est: Now ruit, Enca: nos flendo ducimus horas.
- (F) GL. Ne' plunilumi, la busa a sera à sull'orizmota, a merzancia nell'arcid, menzad seguente al nuelle, cioò per l'asponto notto i picol di chi è posto nel merzo della terra. Illa detto che i nuel precachente la inna era tonda (Inf., XXI): dunque sei ore lontano dal di shaque il nodo ora a menzida e venti misuti, compute l'Ottimo. (ARL) La busa è pervenuta illa parte indrice dal meritana, e coi al nerolino dell'oppotifice del meritano modelmo, il solo si trovara tra la prima ora dopo merzido i la secolo;
  - (L) Dimesso: concesso,
     (SL) Dimesso. Lat.: Dimitters. F. Giord., 66.

- Lo duca -, già facendo la risposta E soggiungendo: - Dentro a quella cava
- 7. Dov' i' teneva gli occhi sì a posta, Credo ch' un spirto del mio sangue pianga La colpa che laggiù cotanto costa. -
- 8. Allor disse il macstro: Non si franga Lo tuo pensier da qui 'nnanzi sovr'ollo: Attendi ad altro; ed ei là si rimanga.
- 9. Ch' i' vidi lui, appiè del ponticello. Mostrarti, e minacciar forte col dito, E udi' 'l nominar Geri del Bello.
- 10. Tu eri allor si dei tutto impedito Sovra colui che già tenne Altaforte, Che non guardasti in là, sì fu partito. -11. - O duca mio, la violenta morte
- Che non gli è vendicata ancor (diss'io) Per alcun che dell'onta sia consorto. 12. Fece lui disdegnoso: onde sen gio
- Senza parlarmi, si com'io stimo: Ed in ciò m' ha e' fatto a sè più pio. -13. Così parlammo, insino al luogo primo
- Che, dello scoglio, l'altra valle mestra, Se più lumo vi fosso, tutto ad imo-
- 6. (L) PARTE: intento il duca se n'andava, o lo dietro, e rispondavo. (SL) PARTE. Petr.: E porte ad or ad or si rolor
- a tergo. Booc., VIII, 7: Parte che lo scolare questo dicera, la... donna piangera continuo. 7. (L) A POSTA : fist.
- (SL) TENEVA. Æu., I. VI: Solo faros oculos... tenebat. - Sanoue. Buc., VIII: Nastri generis puerum, nec sanguinis.
  - 8. (L) FRANCA di pietà (SL) RIMANDA, Inf., VIII. t. 13.
- (F) FRANCA. Cic. ad Att., VII, 12: Frangi misericordia. Reg., II. XI, 25: Non to frangat ista res. Arrigh.: Non ti rompa l'arcersitade. Somua: França dicitur aliquis, quando a suo sensu diecilitur,
- 9. (L) Unt' 'L: l'udii. 10. (L) IMPERITO: occupato. - Convi: Bertram. -
- Si: sinchè (SL) IMPEDITO. Dante poeta sta a sentire Bertrando poeta. - Contr. Inf., XXVIII, t. 40. - Tenne.
- Æn., I: Urbs.,, tenuere coloni, 11. (L) Pen: da alcem parento.
- 19. (SL) Jo. Disillabo. Petr., Canz. ult.: Che accolge il mio spirto nitimo in pace.
- 18. (L) Parseo: nuovo argino. Dello: dallo. -MOSTRA: mostrerebbe.
  - (SL) MOSTRA. Æn., VI: Monstrantur... campi.

- 6. Parte sen gia, ed io retro gli andava 14. Quando noi fummo in su l'ultima chiostra Di Malebolge, sì che i suoi conversi Poten parere alla veduta nostra; 15. Lamenti saettaron me diversi,
  - Che di pietà ferrati avean gli strali; Ond'io gli orecchi con le man copersi.
  - 16. Qual dolor fora se degli spedali
  - Di Vaidichiana tra 'l luglio e 'l settembre, E di Maremma e di Sardigna i mali,
  - 17. Fossero in una fossa tutti insembre; Tal era quivi: e tal puzzo n'usciva
  - Qual suole uscir delle marcite membre. 18. Noi discendemmo in su l'ultima riva
  - Del lungo scoglio, pur da man sinistra; E allor fu la mia vista più viva
  - 19. Giù vêr lo fondo, dove la ministra Deil'alto Sire, infallibil Giustizia,
    - Punisce i falsator', cho qui registra.
  - 14. (L) ULTIMA, Poi viene il pozzo, PARERE: apparire.

(F) CHIGHTRA. Potr.: Di bei colli ombrona chiostra. Oni anco in senso di monastero; e converzi in senso di trammitati o di frati. Allusiona forso maligna; ma contorta. Purg., XXVI: Al Chiostro, Nel quale è Cristo

abate... 15. (L) FTRALL: mettevan pietà.

della Rime: Gual Che di tristizia mettevan fuoco. Æn., VIII: Gravier ne nuotius anres Vubreret. Ciao, pitt affettato: Saetta ferrata di piacere. Lucz., III: Telis perfixe perceis. Par. II, t. 19: Strali d'ammirazione. Petr., I, 203: Una sactta di pietade ha presa E quinci e quindi 'l cor punge ed assale. E Tr. della Castità: In fredda oncetate erano estinti Li dorati moi strali, accesi in fiamma D'amorona beltade, e in piacer tinti. Exech., V, 16: Le saette della fame. A' tempi guerrieri del Poeta, traslati molti eran tolti da imagini di guerra.

(SL) STRAIL Più ardire o nin sovisituzza in orel

16. (L) TRA'... Mesi insalubri, (SL) VALDICHIANA. Non pitt, adesso, insulubre. - Sarmona. Anco in prosa; dovo dico l' Anonimo: Si genera questa pestilenzia per li venti che traggono da

Garling 17. (L) INSEMBRE: insiemo.

(SL) INSEMBRE. Da simul; come sembrare da sivan Loren 88. (L) Discrepanano dal ponte. - Pun: sempre.

- Viva: vidi meglio. 29. (L) REGISTRA: nel mondo li scriva, giù li panisco

(SL) Sizz. Nel trecepto: Sire Dio. (F) Qui, La Chiesa in un Inno: Liber scriptus proferetur.

- 20. Non credo che, a veder, maggior tristizia Fosse in Egina il popol tutto infermo, Quando fu l'aër sì pien di malizia
- 21. Che gli animali, infino al picciol vermo, Cascaron tuttl (e poi le genti antiche, Secondo che i poeti hanno per fermo,

22. Si ristorar di seme di formiche); Ch' era a veder, per quella oscura valle, Languir gli spirti per diverse hiche.

- 23. Qual sovra 'l ventre, e qual sovra le spalle L'un dell'altro giacea; e qual carpone
- Si tramutava per lo tristo calle. 24. Passo passo andavam senza sermone, Guardando e ascoltando gli ammalati,
- Che non potean levar le lor persone. 25. Io vidi duo sedere, a sè appoggiati, Come a scaldar s'appoggia tegghia a tegghio,
- Dal capo a' piè, di schianze maculati. 26. E non vidi giammal menare stregghia A ragazzo aspettato dal signorso,
- Nè a colui che mal volentier vegghia, 27. Come ciascun menava spesso il morso Dell'unghie sovra sè, per la gran rabbia Del pizzicor che non ha più soccorso.
  - 20. (L) MALINA: corrotto. (SL) Forna: Egine giacque con Giove: onde

Ginnone mando le pesto nell'isole (Ov. Mct., VII). -MALIZIA. Bell'aria, use il Crescenzio. 91. (L) Cascagon morti.

39. (L) Ristonan: rinnequero, - Ca'ena. Maggiore

di quelle ch'era. - Brenz: macchi. (SL) FORMICHE. Onde I popoli detti Mirmidoni. - Bicng. Spiege quello del Cento IX delle rane: olia terra ciascuna s'abbica; ed è spicgeto dal florentino odierao cho chiame bica un mucchio di sterco, Georg.,

III: Aggerat... turpi dilopsa cadarera taba... 23. (L) TRAMUTAVA: MUOTEVA. (SL) TRAMUTAVA. Così un Codice; e i Tosceni tuttodi framutarsi (de luogo a luogo). Altri legge frat-

mutava; e l' ha in questo sonso il Boccaccio. 25. (L) A st: uno all'altro. - Tuoqua: Teglie. -SCHIANZE: crosta di pinghe (SL) SCHLANZE. Nel Veneto spinnear, apruzzare, schizzere; spienza, schizzo. E diceal spruzzo di bolle,

e simili. Le ch e le p si commuteno; come in achientare. PG. (L) STREGORIA: striglia e servo aspettato dal padron eno, so a chi vuol ire presto a letto; con tanta furia quanto cinscua si grattava. (SL) Stonesso, I Nepoletani: migliena, patrete.

97. (L) Soccatao: rimedio.

- 28. E si traevan giù l'unghie la scabbia, Come coltel di scardova le scaglie. O d'altro pesce che più larghe l'abbia.
- 29. O tu che con le dita ti dismaglie (Cominciò 'l duca mio a un di loro), E che fai d'esse talvolta tanaglie;
- 30. Dinne s'alcun Latino è tra costoro Che son quinc'entro; se l'unghia ti basti Eternalmente a cotesto lavoro. -
- 31. Latin' sem noi, che tu vedi sì guasti Qui, amhodue (rispose l'un piangendo). Ma tu chi se', che di noi dimandasti? -
- 32. E 'l duca disse: I' sono un che discendo Con questo vivo giù di halzo in balzo,
- E dl mostrar l'Inferno a lui, intendo. -33. Allor si ruppe lo comun rincalzo, E tremando ciascuno a me si volse,
- Con altri che l'udiron di rimbalzo. 34. Lo huon maestro a me tutto s'accolse, Dicendo: - Di' a lor ciò che tu vuoli. -Ed io incominciai, poscia ch'el volse:
- 35. Se la vostra memoria non s'imboll Nel primo mondo dalle umane menti, Ma s'ella viva sotto molti soli;

(SL) Monso, Æn., XII: Fibula mordet. - 1: Un-... anchora morsú, - VI: Dente tengoi Anchora. Pib sotto, dell'ugne, taxaglie.

- 28. (L) Schnoova. Pesce di lerghe squame (SL) Scassia. Hor. En., I. 12: Inter scabing tantam et contagia lucri. Hor., de Ar. Poet.: Hetc animor arugo et cura peculi... imbuerit, 99. (L) DIEMAGLIE. La crosta fatta quasi maglia. -
- Fal: le strappi, e con osse le carno marcia (SL) TANAGLIE. BROERE, Fiers: Fa dell' none pettini da lino.
- 30. (L) LATINO: Italiano .- SE: cosl .- Basti: duri (SL) BASTI, Vive in Toscana, G. Vill., IX: Per otto di basto la ruberia. 31. (L) Sau: eiamo.
- 39. (SL) Balzo. Rappresenta i gironi come balte digradanti d'ue monte
- 33. (L) RINCALTO. Si reggeveno insieme, RINsalzo. Udirozo le parola non volte e loro. (SL) RINCALDO. Æn., VI: Circumstant anima dentra larroque frequentes. - Di RIMBALZO, In questo sense vive in Toscana.
- 34. (L) Account: account. Volum: volle. (SL) Vegal. Novellino, IV: Che rusoli tu ch'io ti
- 35. (L) Su: coel. Import: evaniscs in terra. -

- Ditemi chi vo'siete, e di che genti:
   La vostra sconcia e fastidiosa pena
   Di palesarvi a me non vi spaventi. —
- I' fui d'Arezzo: e Albero da Siena (Rispose l'un) mi fe' mettere al fuoco: Ma quel perch' io morii, qui non mi mena.
   Vero è ch' io dissi lui, parlando a giueco.
- I' mi saprei levar per l'aere a volo: E quei, che avea vaghezza e senne poco, 30. Volle ch'i' gli mostrassi l'arte; e . solo
- Volle ch' i' gli mostrassi l' arte; e, solo Perch' i' nol feci Dedalo, mi fece Ardere a tal che l' avea per figliuolo.
- 40. Ma nell'ultima bolgia delle diece
  Me, per l'alchimia che nel mondo usai,
  Dannò Minos a cui fallir non lece.

  41. E le digiti al pasta: Or fu girmyai.
- E lo dissi al poeta: Or fu giammai Gente al vana come la sanese?
   Certo, non la francesca si d'assai. —

Sonz: anni. [As4.] Per anni molti, qui vale per lungo tempo. Pesticamente riguardati come un nuovo sole il medesimo astro a ogni rinnovarsi del suo annunle poriedo. Cesi anche da un giorno all'altro. Inf. XXXIII: L'altro su nel mondo uscio.

(SL) Soil Nel VI dell'Inferno. 37. (L) I': Griffolino. — Qual percato. — Qui, in Inferno.

SL) ALEERO. Ottimo: Era moito vago di cotoli trufe, e arcessi consumato del suo, e però avea poco senno, e o questo Orifelino... ovea dati denari, e rivoladi, e di ciò venne al cruccio.— MENA. Inf., XXVIII: Nè colpa 'l mena... o tormentario.

38. (L) Lu: a lai. — I': ch'i'. — Vacanzza: voglia rana.
39. (L) Aura di volare. — A: da.

SL Droans Inf., XVII. & ..., VI. II Schomes notare l'acuta ironia di questo parole. — Tal. L'inquisitore de Paterini in Pirenro, sensee, il qual teneva che Albero fone ma figlimoto, fote ardere Griffolius come scongiurator di demail del artico. Altri dicono (così l'Assaimo) che I' fe' ardere al vescoro di Siena ch'era suo padre.

40. (L) Lacu: pub. (SL) Lacu. Che condannando, non s'inganan,

come il vescovo. Qui non tece val non può, come in Cicerone (Do Divin., I, 71. Stat., VIII: Verunque potest deprendere Minor.

41. (L) FRANCEICA: la francese, tanto.

(SL) D'ARRAI. Livio, Volg.: Non fu st ricca valls com' Anxio, d'assai. Prano.: d bequecoup près.

Onde l'altro lebbroso che m'intese,
 Rispose al detto mio: — Tranne lo Stricca,
 Che seppe far le temperate spese;

E Niccolò, che la costuma ricca
 Del garofano, prima, discoperse
 Nell'orto dove tal seme s'appicca;

 E tranne la brigata in che disperse Caccia d'Ascian la vigna e la gran fronda, E l'Abbagliato, suo senno profferse.

 Ma, perchè sappi chi si ti seconda Contra i Sanesi, aguzza ver me l'occhio

Contra i sanesi, aguzza ver me l'occino Si che la faccia mia ben ti risponda: 46. Si vedrai ch' i' son l'ombra di Capocchio, Che falsai li metalli con alchimia.

E ten dee ricordar, se ben t'adocchio, Com'i' ful, di natura, buona scimia.

49. (L) L'altre : appoggiute a Griffeline. - Transe...

(SL) TRANNE. Inf., XXI, t. 14. — STRICCA. Senese prodigo, uomo di corte, ordinatore, dice il Comm. Cassin., della brigota di cui più sotto. Baldistricca nome

di battesimo in Siena vivo. 43. (L) Ozro: in Siena, dove tali costumi allignavano beno.

SLI Niccelè Salimbeai e Bostignori di Siena, trovò mode d'arrostire i faginai de pransi caryophylloraus (Pietro). — Costuna. L'anoso i Fioretti di s. Francasso ed il Novollino. — Coro. Scherza sal translat del

garofano.

44. (L) In: in oni Caccia eprecò vigne e boschi
ch'aveva in Asciane castello senese.

SLA Busara, detta poderecca. Ricchi giornai seani, che, vendeta ogali ar casa, nisero lasiene di-cestonini daratti e il sciapravos in venti meta. Abbiano ventidos assetti di Folgere da Sas Genigana o Nicolò topor questa Brigata, e la chiana fore della senses città. — Diversas, Cie, de Le, que, T, 1; Fusarione. disprefere. — Passona. Georg., Il: Frv., fronti memorum, per utile stirie. — Ateanataro, Alfre della brigata, ma povero, dice Tancaimo; fore ammessori per la placevelare. d'modi. Fores à sopramanom.

45. (L) Ristonea, quasi interrogata dall'occhio: si che tu mi conesca. (SL) Acuzza. Ov., Rem. Am., 801: Acuentes hu-

46. (L) Si. Riempitivo. — Scimia. A contraffare.
(SL) Carocente. Fiorentino: studio filosofia anturale con Dante. Ario vivo in Siena come alchimista;

ouindi avverso ai Seacsi.

Meglio che la similitudine tolta dal contagio dell'isola d'Exina, è quella degli spedali e delle informità di Maremma o di Sardegna, isola che lo Statuto coo ha, pare, apeera riusaulenta. Le due comparazioni di chi si arrazina a strigliare la bestia o perché il padrone ha fretta, o porché vorrebb'esso dormire, e arrabbia dello servile opera contro il cavaliere u coatro la bestia si coetro sò; son dedotte da esservazioni delerese sul disprezzato dolore della povoru gento. Non meno singolari a officaci le comparazioni della teglio, l'uno accostota all'altra, perchè si sceldino iosieme o risparmino il fuoco, cogli ammalati che, l'uno sull'altro, ribolleno; o della scabbia cho, grattata, vico via come scaglio di pesce; o le locuzioni delle ugne cho mordono, e dello dita cho la curoc marcia stringono e struppano comu tanaplie. La nittura dei falsatori ammucchiati e fradici è scoltura; ne a molti è dato ritrarre in forme tanto vive la morte. L'iovito di Dante, che comincia Se la restra memoria..., o cho si stende per due terrice, e altri luoghi di questo, o d'altri canti, provano che la precisiono in lui non è sempro concisiono artifiziata, cho qualcho sovrabbondonza si può anco in esso cotare.

La sponierata produgalità di poshi Sonori gli è protoro a avvantari contro Siona tattai della quale alcoro a suvantari contro Siona tattai della quale alte di suppressiona di superi di proprio sura da la citta avvani altri di controli di proprio sura di la Senori leggiori, no tatti hantatieri i Laccheni, on la Senori leggiori, no tatti hantatieri i Laccheni, on tatti i Pattatoni progiori di quoli di chiana, a tetti i Drattoni progiori di quoli di chiain, a tetti i Drattoni progiori di progioni di pri tatti foggio, che no nono di quoi divita zelo Che sumentanente si cono erromago.

Il Casto floiste con uo suo coediscepto, homo esciunia (oppuno a como le memorio della scuola ri-mangono per tutta la vitat; e fa riponane a Perese, compagno della sua piovanezza, a a quel vurso d'affectuota confessione: Se fa fi rechi a mente Qual parti tuota confessione: Se fa fi rechi a mente Qual parti more, e quale in fere fui. Comiscia da us suo congiunto, susurrova, ammuzzate il resi sleggio della invendenta processo della prima più pio pio e quette riminochi. Prancenza da Rissia più pio pio e quette riminochi.

eesca da Risiini,

### 1 FALSATORI.

Il più sovente coll' nn Canto si chindo nna pena o nn premio nel pocma, e coo l'altro altra materia incomincia: ma qui per dare riliero alla memoria d'uo soo congionto, nomo di discordio e per esse morto, Dante lo discerne da altri nomini marziormento famosi, e cost fa vienniu risaltare la propria equità, inflessibile eziandio verso le persono del suo sangue atesso. Geri fa zio engino di Dante, fratello di Cione Allighicri (1). Virgilio ne parla com'nomo che non conoscera chi e' fosae. Fa nociso da uo de Sacchetti. La vendetta allora era tenuta debito sacro, o Francesco da Barberano attesta le vendette in Toscana niù che altrove frequenti; o la Cronaca del Velluti: Vellutello (maribando per ferita riceruta) lasció cinquecento flarini a chi facesse la sua vendetta. Benvenato: I Fiorentini sona alla rendetta massimamente ardenti e in pubblico ed in privato: il che ben mostrarono in que' tempi alla Chiesa di Roma, alla quale fecero ribellare gran parte d' Italia,

Potevano avere pretesto alle private vendette nelle conauetudini ebree: Evadere iram proximi qui ultor est sanguimis (2). Non credo, nord, che il Poeta mi ai mostri sitibondo di aangue nemico, egli che nel XII dell'Inferno punisce la vendotta di Guido contro un cugioo dell' necisor di suo nadro; ceti che i Sacchetti nomina nel Paradiso senza gravarli, como sopr' altri fa, d'alcun' oota; egli che il proprio cugino caccia in Inferno como scandaloso: od cra, dice l'Anonimo, anco falsario, che non credo. Anzi, soggiunge l'Anonimo stesso, vuole il Poeta bissimare la rabbia di vendetta che lo persegnita fin nell'Inferno. Certo è che Geri fa vendicato trent'anni ilopo la morte da un suo figlicolo uccisor d'un Sacchetti; e forae che questi versi di Dante, sebbene con intenzione opposta, rinfrescarono nel figliuolo la memoria del sanguo paterno, e gridarono dall'Inferno vendetta. Il contrasto fra la pietà e la giustizia della condanna è qui poetico come in Brunetto, in Farinata, in Francesca, nei tre Fiorentini. Cost in un de' passi dell' Eneido più belli , Enea nel vedere Didone

adegnosa fuggirlo senaa parola: Pranequitur locrimons longe, el museratur enutem (I). Dante, nomico d'ogni falsità, mette i falsi sotto el'ino-

criti e sotto i ladri; accondo la vittà della colpa ne giudica la gravità. Notisi la gradazione: i peccati di senso men rei, poi quelli di violenza; e tra i violenti, anche l'orgoclio che neza il debito agli nomini o a Dio; poi quelli di frode, i quali offendono più direttamente il vero, che è 'I ben dello intelletto (2): e tra i peccati di frode, men gravi quelli che la fanno servire al senso, come de' mezzani e degli adulatori; poi quelli che al lucro, o all'onore hogiardo, come i aimoniaci, i maghi e iodovini, i barattieri e gl'ipocriti. E aebbene il Poeta intendesse dottrinalmente la grarità della simonia, o per trista esperienza nella vita propria e della aux patria aentisse i gravi effetti di quella: ciò nondimeno culi colloca i aimoniaci men basso de' maghi e de' barattieri: la quale distribuzione ac , segnatamente in quel che spetta alla baratteria , noo è delle più teologiche, dimostra almeno, come quest'aoima fosse in certo modo spassionata nella passione stessa, e come i mali portati a tutta la società cirile gli paressero in corta guisa più rei che i pertati alla società della Chicsa, forse per questo che la società cirile abbraccia maggior numero d'uomini e di casi; che il barattiere può, se gli torna, nsare aimonia; ma non ogni simoniaco ha faccia e ceacienza di barattiere: e cho finalmente il ministero civile è anch'esso una forma di sacerdosio, siccome ne' primi tempi dell' umanità appariva più chiaro. Dopo gl' iporriti vengono i ladri, non solo perchè la loro cupidigia tende a cosa più vile, ma perchè in quel peccato è donnia falsità , cioè nel tenere per bene desiderabilo cosa materiale e cosa altrui, poi nell' adoprare al possesso di quella più acuti o più miseri ingegni di frode. Più sotto do ladri, i macchicatori di tristi consigli, o i seminatori di discordie e di scandali, perchè questi mali portano maggiore abuso della mento e della rolontà, o nerò offendono il vero niù intimamente.

(1) Pelli, ps 2 20, 33, 31. - (1) Jon., XX, 3.

(t) En., VI. - (6) let., 131, 1. 6.

Ora vengono coloro che falsificarono o la materia corporea o le proprie persone o i segni dell'amano commercio o la stessa verità con meodaci testimonismee. Primo e più leggero il falsare con alchimis metalli non coniati, poi commettere falso in atti privati o pubblici; poi falsar la moneta, che è an rompere i vincoli sociali, e un moltiplicare i danni per quanti sono i pezzi di metallo alterati; poi, più grave di tatte, falsar la parola, che è la moneta preziosissima e sacra al consorzio degli spiriti e al loro alimento. Or, quantonque il peccato qualsinsi ne' libri sacri sia detto folsità o menzogna, e le virtuose opere, cerità (1); pura la menzonas è al vero offesa più speciale. sia in parola, sia in opera (2). E nella falsa testimonianza Tommaso comprende non le calannie soltanto, ma le detrazioni altrest e lo bestemmie; e loi fs direttamente opposta a ginstizia (3).

Non tatti gli slchimisti ruol Dante paniti, ma soli i falsarii. Lo dimostra a lengo l' Anonimo, e reco no passo di s. Tommaso, che, tradotto alla lettera, suona così: Se l'aro e l'argento dagli alchimisti fatto, nan è della vera specie dell'oro s dell'orgenta, gli è frade e rendita ingiusta; massimamento che e' è alcuni usi dell' ora s dell' argento vero, ercondo la naturale loro efficacia, i quali pon si courengono all'ara per alchimia sofisticato; come la propristà ch'egli ha di rallegrore, e gioco contra certe infermità a medicina. Innoltre, più frequentemente si nuò porre in opera, e più lungamente rimane nella ma purità, l'oro vero che l'oro sofisticato. Mo se per olchimia si facesss il rero oro, non sarebbe illecito renderlo come pero; perchè uulla vieta all'arte servirsi di certe naturoli eause o produrre unturali effetti e veri; siccome dice Apostino (4), Questo passo della Somma è anche comentato da Pictro; e' dimostra come gli aotichi, senza sapero la ragione e il modo, per istioto, o piuttosto per tradizione di fatti sparsi, collegati con induzioni ardito, presentissero che la scienza e l'arte potevan trovare certi elementi de' corpi, e, trovatili, ricomporre al vero essi corpi, non già adulterandono altri, e ingannando con filso apparenze, ma veramente creando. E infatti se l'alchimia co'suoi cimenti. che paiono cassali, ha generata la chimica : donera in lei stessa nascondersi un principio di verità, che le dava le mosse; perchè il falso mero, ae pur fosse possibilo, non potrebbe altro dare che falso. Forse col tempo la scienza affinata ritrovando gli elementi di sostanze che adesso paiono aemplici, giungerà quindi a comporti per arte; ma la apesa dell'opera rimarrà talc da assorbiro il locro, al che non n' arrà ponto a natire la sincerità del commercio sociale

Gli alchimisti, per troppo trattare il mercurio e sostanze simili, al dir d'Avicenna e d'altri, diventavano paralitici: e però Dante li fa qui tremanti; dico, per questo effetto della

(1) Som., s. 47. — (5) Som., s, s, 410. — (3) Som., s, s, 128, s, s, 116. — (4) De Trie., III. Som., s, s, 77.

colea loro, non puro per vergogna d'essere scoperti falssrii, o semplicemente per non si poter dal male reggero ritti. Il Ramazzini dice d'aver vedeto un alchimiata tremulam... onhelosum, putidum. Altri qui vanno carponi, a sigoificare l'anima e il corpo loro curvi alla terra e allo sostanac tra sordide a velenose, tra polverulente e pesanti, cho in essa s'ascondono; come gli avari strascinano col netto per terra pesi, e nel Purgatorio stanno legati mani e piedi per terra; altri de'falsarii staono l' ano all'altro anponeiati . o petto a petto . o petto a achiena . o in altro più sconcio veluppo. La scabbia che li rodo, significa l' adoprarsi che fecero in cose che non li potevano soddisfare mai (1), Siccome, dice l' Anonimo, elli hanno acuta la mente e l'operazione corrotta e malsana in folsificazioni . casì la giustizio di Dio gli punisce, che gli fa essera carrotti nel sanose e nella carne a nella maerfluitadi. La similitudioo delle teglie, che rammenta quella delle caldaje dove i enochi tuffano con gli nneini la carne (2), è decna del luogo; e paro che accenni ai furpelli ed al fuoco docli alchimisti: s d'imagini simili sono pieni i due Caoti (3).

Nel principio la similitadino del popolo d' Egina, cho tutto per contagio perisce, è tolta dalle Metamorfosi: ma il Poeta par voglia distinguere la parte storica della malattia dalla favolosa della formazione del popolo novello da un popolo di formiche, distinguerla coo quel verso che, cost inteso, se non divents hellezza, almeno ha sna scosa. come annotaziono ner entro al testo: Secondo ets. i poeti hanno per fermo (4); che troppo somiglia a quell'altra: Come Livia series, che uan erra (5). E forse che alle formiche egli accenna pensando s' versi d' Ovidio: Parcumene genus, patiensque laborum, Quasitique tenax, et qui quanita reservent (6); inteodendo significare che i troppo solleciti cercatori di ricchessa tengono della formica nella piccolezza dell' snimo, non nella parsimonia lodevolo e nella fatica. Ma certo è cho Dante in tutta la dipintura della pena ebbe l'occhio alla langa descriziono che Ovidio conduce di quella peste nel settimo dello Metamorfosi, ma il Nostro, al suo solito, in poche parole raccoglie le imagini più rilevate e gli dà più risalto. Ed è chiaro altrest che Ovidio in quella descrizione non povera di bellezze ebbo l'occhio al terzo delle Georgiche, e amò piettosto amplificare Virgilio che imitario. I giovani avranno fretto dalla comparazione attenta di que' due passi, osservando come nel verso di Virgilio, anche parlando dei dolori di hestie, s'infonda un senso d' umanità delicata o di religiosa pietà; e come noo già nel molto, ma nell'eletto stis l'efficacia dell'arte. Or

<sup>(1)</sup> State, 4, 2, 100. For a present movima disequent Properties.
— (5) Int., XXI. . . (3) Monthlyses: Si fout-il assessor relicher is,
— (5) Int., XXI. . . (3) Monthlyses: Si fout-il assessor relicher is,
makes overeit in fixe., Let plant appear and produce application of the properties of the product of the product

ecco le imagini e i modi d'Ovidie a' quali corrispondono que' di Dunte:

Principio cuium spissa caligine terras Pressit; et ignocos inclusit unbibus arthat..... Lethfreis calido peparanta fatibus Austri (1) . . . Strage cunum primo, velucruzujus, oviumijue, boumijue, Inque freie mibiti dapresua potentia morbi (2). Concidere (3) infeliz validus miratur aroter

Inter opus tauros . . . Lanigerie gregibus . . .

Corporo tabent (4) . . .

Omnia languor habet (3). Silvisque, agrisque, viisque Corpora fuda jacent (6). Vitiantur odaribus oura (7). flammaque batentis (8)

Indicion rubor set (9), et ductus anhelitus agre.

Aspera lingus tumet (10); trepidisque orratio renis
Ora patent (11); auraque graces cupiautor hiabe...

Dura sed in terra panunt pracurdio (12)...

Pontibus el fluviir, putrisque capacibus karrent (13). Nec prius est extincta sitis, quam vita, bibendo (15).

(i) der. pive of weaktrin (the, 3.333. t. 185.  $\cdots$  (ii) of anisonal related approximate of  $t_1$  ,  $t_2$  ,  $\cdots$  (i)  $L_{t_1}$  anisonal related approximate of  $t_1$  ,  $t_2$  ,  $\cdots$  (ii)  $L_{t_2}$  and  $t_3$  and  $t_4$  (iii)  $L_{t_1}$  ,  $L_{t_2}$   $L_{t_3}$   $L_{t_4}$   $L_{t_4}$   $L_{t_4}$   $L_{t_5}$   $L_$ 

Iude grures (1) multi nequeunt consurgere (2) . . .
Prosiliunt: out, si prohibent consistere vires,
Corporo devolvant in humam (3) . . . . .

fentee alia, terrazue jocentee (4) . . . .
Quo a cumqua acies oculorum flexerat; illic
Vuigue erat etratum (3) , . . .
Tribtee (6) penetrant ad vicera marbi (7) . . .

... I (Place (6) penetrant ad sucerà marti (1) ...
Hic nos frugilezas adspezionus agmine longo
Grande onus exigus formicos ore gerentee . . .
Dum numerum miror: Totidem, pater optime, dixi,
Tu miki da circo: el inouia memio reple (8).

Note for del presente il Penta farine, con la gualdi Sirat (1), qui Prannacia che s' qualdi consi noccessore, già scappe aversa s' Francia, e speranta in Alberto o faringe nel Vicilio los. La guera casa rammenta qui di Virgino; Fase Lipus, frantispus animis riche superio. Nonquissam parine transtali labrica estre (16); cerero gializio temperato chiil sirreo: chaustempar malle Lipus (17). Li dittali gialini siarcio delle geni lininao seri Dante in Virgino notati; sa diagnipoli quell'altro, a pemera trammicho: Di mosque adilarie, a superi instine con consiste della consistenza della consistenza per trammicho: Di supera dicarrerererii, riconoscerelio che o i sticinii, a supera dicarrerererii, riconoscerelio che quanta giante si giarrado, tare s' pui storice e vite.

(ii) Bit is bills Le meur, per la markes de sen press (Ref. 1, 26). — (C) Cat are a pincal herra le her presser (let 4, 3.33, 1, 1). (ii) Corpora at les-mailson per la leiche code (Ref. 1, 13). — Exp., 10. (ii) Corpora at les-mailson per la leiche code (Ref. 1, 13). — Exp., 10. (iii) Corpora at les-mailson per la leiche code (Ref. 1, 13). — Exp., 10. (iii) Corpora (Ref. 1, 23). — Exp., 10. (iv) Corpora (Ref. 1, 23). — (C) Consendant ex-mercial extraction (Ref. 1, 23). — (C) Consendant extraction (Ref. 1, 23). — (C) Consendan

# CANTO XXX.

#### Argomento.

Simon intituiria nella diccina; del rei di falco. Guiri, dec l'Anonimo, han pera i mai intili, i ai vina dalle incerbe (ne più lume vi finos); l'erecchio di d'immoni (strali di pich ferrath); l'elorato dal parzo (unarche membra); il tatto dalla pressione dell'uno multi-ratto (qual suvar l'vantro...); il guito dalla ster rabban, Qui resui il Perad Murra e Giami Sakicchi che corroso l'un diutro all'attro e si mordono, ed altri forus famos il mille ditri on altro: trova M. Adomo e Sisone che il veillineggiuno e i percessiono.

Nota le terzino 6; 8 alla 11; 17, 19; 21 alla 24; 26, 28, 29; 31 alla 43; 45 alla fine.

- Nel tempo che Giunone era crucciata, Per Somelè, contra 'l sangue tebano (Como mostrò una e altra fista);

  Atamanto disenso tento invano.
- Atamante divenne tanto insano Cho, veggendo la moglie co' duo figli Andar carcata da ciascuna mano;
- Gridò: Tendiam le reti, sì ch'io pigli La lionessa e i lioneini al varco: — E poi distese i dispietati artigli,
- 4. do Fazz: nella morto di Sonnia, e poi. Sil Carcarza. In Ortisio, Giumono secodo all'inferno a lavocarvo in Fario perrob in focinus renderori Adhennato Med., IV. Stati. Unde genera inve coposato in morsia Barcelo Quod arror Javonia opua, cur maspariri orcoma Infelio Adhuman ero mon expereriri ingeni orcoma Infelio Adhuman ero mon expereriri ingeni orcoma in pelio Adhuman ero. — Storata. D'Ermisso o Cadimo, ve tebusca, noque la mogile d'Atamante, e Sermele Pinnata da Giovez e quella, morta Sonnele, allevo Bacco anto di la et al Giovo (d. Met., 11).
- 3. (1) La: I bo a i figit. ARTIOLIS quali form. SEA GRADO, Orik Mot, INF Provious Zebilder medio furthwedus in outse Clamats: Io, consisted his retin tensitie spirit. His mode caus genine vian ast until probe larona. Usque fores, requisar restripia conjugia consus: Deque simi motiva rindeston, et porne Laoroham Brachia tendentem, rapist; et bis terque per outera More retart product. Veil acabo Ov. Past., VI, 470.

- Prendendo l'un, ch'avea nomo Learco, E rotollo, e percosselo ad un sasso: E quella s'annegò con l'altro incarco.
- E quando la Fortuna volse in basso L'altezza de' Troian' che tutto ardiva,
- Sì che, 'nsieme col regno, il re fu casso; 6. Ecuba, trista, miscra, e cattiva, Poscia che vide Polissena morta, E del suo Polidoro in su la riva
- 4. (d.) OFFILM: 100. INCLINED AGENT.
  SEL PROCESSEL, O'VI, Mel, 1V: Rigidopse infontin somo Directit sons from: Tam designe concita mater. . Exculsively passings per juin mole somo equity. Topus froms portion until, Neticerta, lacertia. Seque maper proteam, walls northol tomer. Mittil, monte per processes multi torthol to intere. Mittil, most per proteam per consolui unda. ALTEO. Georg. It no Miticates. BEGARGO. O'M. Mel., 1VV: Oma. . mus.
- Æn., XI: Correpte overi timet.

  5. (L) Turro. Accessa allo spergiuro di Laomedonte e al ratto d'Elesa. RE: Prismo, marito d'Ecuba,
- (SL) FORTUNA. ÆB., III: Ut opes fracter Teucrim, et fortuna recessit. Ovid. Met., XIII: Ut eccidit Fortuna Phrygum. - Troja simul Priamusque cachest. Priamela conjune Perdidit infelia hominia, post omnia,

ucciso da Pirro.

6. (L) Potzesuna, sua figlia sacrificata alla tomba





INFERNO, Canto XXXI Terzina 13



- Del mar si fu, la dolorosa, accorta;
   Forsennata latrò si come cane:
   Tanto dolor le fe' la mente torta.
- Ma nè di Tebe furie nè troiane
   Si vider mai in alcun tanto crude,
   Non punger bestie, non che membra un
- Quant' io vidi du' ombre smorte e nude, Che, mordendo, correvan di quel modo Che 'l porco, quando del porcil si schiude.
- L'una giunse a Capocchio, e in sul nodo Del collo l'assannò, sì che, tirando, Grattar gli fece il ventre al fondo sodo.
- E l'Aretin, che rimase tremando,
   Mi disse: Quel folletto è Gianni Schicchi;
   E va. rabbieso, altrui così conciando. —
- Oh (diss' io lni), se l'altro non ti ficchi Li denti addosso; non ti sia fatica
- A dir chi è, pria che di qui spicchl. 13. Ed egli a mo: — Quell' è l'anima antica Di Mirra scellerata, che divenne
- Di Mirra scellerata, che divenne Al padre, fuor del dritto amore, amica.

d'Achille. — Polizono, morto da Polizestore, e gettate alla riva.

In Marka. Orld. Met., XIII: (Marchile issue). In mellia Hessie naturus incente anguleria. C. Altrarobile issue. Orld. Met., XIII: (Nuon trubor canal, impa., Provingenous. - Prede mais ner. - Protection. Orld. Met., XIII. - Poutposo. Æx., III. - Orld. Met., XIII. - Poutposo. Æx., III. - Orld. Met., XIII. - Marka. - Nuon dispertas notin to weden. - Erv. - Altra Bellia Met., XIII. - State of the Company Department of the Company of the Comp

Si.D. Dezonoux, Vit. nr. Padri: Ownste obbrowneder. Laxin. Orld. Met., XIII: Minum remote communities anomaly morthological consultations. Consultation of Costs. Orld. Met., XIII: Externaspia nero internat terrain awara. Dozon. Orld. Met., XIII: Externaspia nero internat terrain awara. Dozon. Orld. Met., XIII: Com Deter sinicular from. — Tourz. Communities der du cellul. Com Deter Sinicular direct. — Tourz. Communities.
 Si.D. Nr. consultation of Communities.
 Si.D. Nr. communities.
 Si.D. Nr. communities.

- (SL) Puna. Orid. Past., VI: Agitur furis Atheness.

  9. (L) Scaura: esce.
- 10. (SL) CATOCHIO. Inf., XXIX, t. 46. ORATTAE. Accenna e all'empito con che è strascinato s alle achienze che costoro si stavna grattando.
- (L) AREIN: Orifolio.
   (SL) SCINCER. Altri lo dice Cavaleante; la famiplia dell'amico di Dante. E I Donati gli erano affini.
   (L) Sa: ecol. ALTRO: Mirra. SPECCEI: parta.
- 18. (SL) Scellerata. Ovid. Met., X: Soelus est odisse porentem: Hic amor est odio majus scelus. E quasi

- Questa a peccar con esso così venne,
   Falsificando sè in altrui forma,
   Come l'altro, che in là sen va, sostenne,
- Per guadagnar la donna della torma, Falsificare in sè Buoso Donati,
- Testando, e dando al testamento norma. -16. E poi che i duo rabbiosi fur passati, Sovra i quali i' avea l'occhio tenuto;
- Rivolsilo a guardar gli altri malaati. 17. I' vidi un, fatto a guisa di liuto Pur ch'egli avesse avuta l'anguinaja
- Tronca dal lato che l'uomo ha forcuto.

  18. La grave idropisia, che sì dispaia
- Le membra, con l'omor che mal converte, Che 'l viso non rispondo alla ventraia,
- Faceva lui tener le labbra aperte,
   Come l'etico fa, che, per la scte,
- L'un verso 'l mento, e l'altro in su, riverte.

  20. O voi che senza alcuna pena siete,
  - E non se ie perchè, nel monde grame (Diss'egli a noi), guardate, e attendete

dioci volte nella narrazione, questa parola ritorna. — Amona: Orid. Met., X: Ipae negal nocuise tibi sua tela Cupido, Myrrha, faceque sues a crimine eiudical isto. 14. (L) Atraci: facendosi credere altra donna. — SOSTENNE: 5'06/eris.

(SL) Falsificando, Ovid, McL, X: Nomine mentito veros exponit amores.

15. (L) Donna: la cavalla, — Testando; per Busso morto. — Norma: legale. SL) Busso. Mori senz'srede; altri dies soffocato da Gianni. Questi si finse moribondo la sea voce, testo,

The state of the s

 (L) TRONCA... A tagliarlo delle coscie in giù, rimazora come na liuto: ventre gonfio, e collo sottile.
 (SL) Forcero. La testa secca col collo, il ma-

nico; il ventre, la cassa.

18. (Li Onca: umor. — Viso: magro.

(SLi Onca: Nal Convivio ed in Semistendi.

(F) Ozson, Sonn.: Prientio debitar commensurationis humarous act de ratione speciei aspritudinis. — Converta, Assimilla, o: rivolge a'looghi dove non dovrebbo. Così il dottor Cioni. Som.: Virtuten mature potentem and concertendum multum cibum.

19. (L) Lut: a lai. - Un: labbro.

(SL) RIVERTE. O. Vill.: Faceano rivertire i carolli e ergere indictro.

20. (F) ATTENDETE. Jer. Thr., 1, 12: O coi tutti che

(F) ATTENDETS. Jev. Thr., I, 12: O coi tutti che

- Alla miseria del maestro Adamo.
   I' obbi, vivo, assal di quel ch' i' volli;
   E ora, lasso!, un gocciol d'acqua bramo.
- E ora, lasso!, un gocciel d'acqua bram 22. Li ruscelletti che de' verdi colli Del Casentin discendon giuso in Arno,
- Facendo i lor canali e freddi è molli, 23. Sempre mi stanno innanzi, e non indarno; Chè l'imagine lor via più m'ascluga
- Che 'l male ond'io nel volto mi discarno.

  24. La rigida Giustizia che mi fruga,

  Tragge cagion del luogo ov'i' peccai,
- Tragge cagion del luogo ov'i' peccai, A metter più gli mici sospiri in fuga. 25. Ivi è Romena, là dov'io faisai
  - La lega suggellata del Battista; Per ch'io il corpo, suso, arso lascial.
- 26. Ma s'io vedessi qui l'anima trista Di Guido o d'Alessandro, o di lor frate;
- Per fonte Branda non darei la vista. 27. Dentro ci è l'una già, se le arrabbiate
- Ombre che vanno intorno, dicon vero:

  Ma che mi val, ch'ho le membra legate?
- assate dalla via, attendete e veilete s'agli è dolore come (SL) UNA. Anon.: Questi conti e simili potenti
- il dedor mio.

  21. (SL) Acamo. Bresciano. A richiesta de'costi di
  Romona, castello del Cassentino, falso le monete: bruciato in Firenze. — Gocciot. Bocc.: Scul'avereri entro
- einto in Firenze. Gocciol. Bocc.: Sent areres es gerriol d'acquea. 22. (L) Faznet: freschi.
- (SL) FRANDI. Frigidas per fresce in Virgilio (Georg., II, III). 23. (L) INNANII: al pensiero. — Asciroa. Prescinga
- di sete.

  (SL) INNANEL ÆR., X: Pallas, Evander, in ipsis
- Onnia most oculis.

  24. (L) Favoa: mi ricerca le veno con tormento di
  seto.— Mexica: faroi sopirare. La momoria mè pena.

  (SL) Fruga, Purg., XVIII: lo cui muora sete...
  Frugara.— Peoa. Quasi fuggenti alle dolci ucque del
- fragora. Fooa. Quasi faggenti allo dolci acque del Casentino. Petr.: Ite, caidi aspiri, al freddo corr. 25. (d.) Laoa. Il floria d'ore aveva da una parte l'imegine di s. Giuvanni Battista, dall'altra il giglio. — Pera cn': oudo. — Suto: in terra. 26. (d.) Fourra Branna: Impôda fonte di Siena.
- (SL) Frata. Aghinolfo, terzo do conti di Romena. Insiome con Guido Dante avera combattuto per riettura in Firence: pol a sua dappoengrise gli avrà reto imagine di tradimento. Que' di Romena eran engini ai conti di Porciano che il Posta ad XIV del Purgasorio chiamerà bottie immende (Pelli, pag. 110).
  - 97. (L) UNA: Guido. LEGATE: dall'idrops.

- 28. S' i' fossi pur di tanto ancor leggioro. Ch' i' potessi in cont' anni andare un'oncin, I' sarei messo già per lo sentioro 29. Cercando lui tra questa gente sconcia,
  - Con tutto ch'ella volge undici miglia, E men d'un mezzo di traverso non ci ha.
- E men d'un mezzo di traverso non ci h 30. I' son per lor tra si fatta famiglia; Ei m'indussero a battere i fiorini
- Ch' avevan tre carati di mondiglia. 31. Ed lo a lui: — Chi son li duo tapini Che fumman, como man bagnata il verno,
- Giacendo atretti a' tuol destri confini? —

  32. Qui gli trovai, e poi volta non dierno
- (Rispose), quando piovvi in questo greppo; E non credo che deano in sempiterno. 33. L'una è la faisa che accusò Giusenno:
  - L'altro è il falso Sinon, greco da Troia. Per febbro acuta gittan tanto leppo. —
- E l'un di lor, che si recò a noia,
   Forse, d'esser nomato sì oscuro,
   Col pugno gli percosse l'epa croia.
- attendono molto al fubbricare falso, per difette di moneta; perocch'elli non temano ti Comuni d'intorno.
- 25. (L) Sarri: mi sarei.
  29. (L) Marri: miglio.
  (SL) Sconcia. Dav.: Grasso e sconcio nomo disconca. Non ci na. Rima con sconcia, some per li con
- merii nel XX del Purgatorio. E noll'Ariosto: Arer de' con sersis. In Francesco di Vannezza è un soccito tencuto di tali rime. 30. (L) Caratz. Ne metteva tru di rame in 24 che
- avevan a essere d'oro puro. (SL) [Cabati, Vill., VI, 54.] 31. (SL) Confini. Nel Veneto sentosi in questi com-
- fini per dire ricinanza di lungo, son limite di regioni o poleri a case.

  89. (L) Direnco: dielero. — Gastro: ciglione, rialen
- pietrono e no. Duano: dinnu.

  33. (L) La: moglie di Putifarre.— Lepro: fumo purzolento.

  (SL) Giuseppo. Medit. Alb. Cr. (Genesi, XXXIX).
- Paisa. Giambullari: La faisa donna. Da. Che dal tradimenta di Trola ha sua fama: o socenna al detto di Priamo: nester cris (An. 11). 34. (L) UN: Simme. — Osceno: con dispregio. —
- CROIA: dura.
  (SL) CROIA. In Romagna croio valo inferesso e
- (SL) Caota. In Romagua croio valo infermo e porero. [Bor.] Crovij e Croja femminino, nel Milanese, crudo, duro: e cosi dicesl un cuojo risocchito che screpnil.

- Quella sonò come fosso un tamburo:
   E mastro Adamo gli percosse il volto
- Col braccio suo, che non parve men duro;
  36. Dicendo a lui: Ancor che mi sia totto
  Lo mover, per lo membra che son gravi;
  llo lo il braccio, a tal mestier, disciolto. —
- Ond'ei rispose: Quando tu andavi Al fuoco, non l'avei tu così presto: Ma sì, e più, l'avei quando coniavi. —
- E l'idropico: Tu di vor di questo:
   Ma tu non fosti si ver testimorio
   Là vo del ver fosti a Troia richiesto. —
- S' l' dissi falso, e tu falsasti 'l conio (Disse Sinono): e son qui per un fallo;
   E tu per più che alcun altro dimonio. —
- Hicorditi, spergiuro, del cavallo (Rispose quei) ch'aveva enflata l'epa: E sieti reo, che tutto il mondo sallo.
- A te sia rea la sete, onde ti crepa (Disse I Greco) la lingua, e l'acqua marcia, Cho I ventro innanzi agli occhi ti s'assiepa.
- 42. Allora il monetier: Così si squarcia La bocca tua per dir mal, como suolo. Cho s' i' ho sete, o umor mi rinfarcia:
- (L) PRESTO. Andava al fuoco con le mani legato. — Aver: arcvi.
   (L) RICHIESTO: se i Greci iti se ne fossero o no. (SL) VERO. Æn., H: Fatelor scrn. - Compt.
- numina veri, Mihique kor edistere vera reganti, Si vera fernos. Però la ripete. 39, (L) Più; quante le monete faisate.
- (SL) Più: quante le monete faivate.
  (SL) Più: I simoninci disse più rei degli idolatri, perché adorano idoli senza numero (Inf., XIX).
- tri, perchè adorano idoli senza numero (Inf., XIX). Altrao. Dà del demogio a M. Adamo. 40. (L) Era: il ventre pieno d'armati. — Sigra Sinti
- amaro a pensare che tutto il mondo per la fama sa il tuo misfatto. SLI Sezzottao. Æm., II: Perjurique arte Sinonis. Poggio, dir'egil, sperglerare che falsare il metallo. E ENTATA. Æm., III: Semulii foddis mockine murro.
- Fato armis. VI: Armatum politicm gravis attabit olea. — [Rao. Baste, Ritto: Ferb che gli occhi mi surelter rei Molte fista più ch' io non vorria... E affogheriano il cor, piangendo lei.]
- 41. (L) Assiera: fa quari siepe agli occhi, (SL) Assiera. D'idropico o di dogga gravida i
- Toscani dicono che An la pencia agli occhi.

  49. (L) RINFARCIA: infarcisce; n'ho fin troppo.

  (SIA SUPARCIA: On Met. VI. Poletant potuli
- (SL) SQUARCIA. Ov. Met., VI: Dilatent patules convicio rictur. — Suole. Dicesti male de Greci tuoi stessi (Æn., II).

- 43. Tu hai l'arsura, o "l capo che ti duole; E per leccar lo specchio di Narcisso, Non vorresti, a invitar, molte parole. — 44. Ad ascoltarji er' io, del tutto, fisso;
- Quando Il maestro mi disse: Or pur mira! Che per poco è ch'io teco non mi risso!—
- Quand'io I sentii a me parlar con ira, Volsimi verso lui con tal vergogna, Che ancor per la memoria mi si gira.
- 46. E quale è quei che suo dannaggio sogna, Che, sognando, disidera sognare, Si che quel ch'è, come non fosse, agogna;
- Tal mi fec'lo, non potendo parlare: Chè disiava scusarmi, o scusava Me tuttavia, e nol mi credea fare.
- Maggior difetto men vergogna lava (Disse l' maestro), che l' tuo non è stato: Però d'ogni tristizia ti disgrava.
- E fa ragion ch'i' ti sia sempre allato, Se più avvien che fortuna t'accoglia Bove sien genti in simiglianto piato: Chè voler ciò udire è bassa voglia. —
- 43. (L.) DUOLE: di febbre. SPERCEIRO: la foate. S'EL LECCAE. A modo di bostia. Tutto il diverbio è di riorezza redgarita. — NARCEIRO. ARCO in proca. A un Greco rummenta favola greca: al bratto dannato uno specelho, e specchio d'acqua impidia; agli che na quanto sia tormentora la memoria dell'acque nell'arder della secto.
- 48. (L) Pun: vedi un po'l Risso: quasi me la piglio teco.
- (SL) Fisso. Æa., I: Obtats.... haret deficus in sono. 43. (SL) Gira. Bocc.: Gli furebbe si fatto verpogna,
- che, aemprech'egli alcuna donna vedesse, gli si girerebbe per lo capo.

  46. (L) Aconoxa: brama che sia sogno il ouo ed è.
- (SLe Quar. In Virgilio più similitadini combaciano: Velat ille...
  47. (Le Sermana: cel mio turbamento,
- (SL) SCHAYA. Purg., V: Del color consperso Che fa l'uom di perdon talvolta degno.

  48. (L) Max. Caso retto.
- SL) DIFETTO. Costrutto ambiguo, ma dichiarato dal senso. E sifette ambiguita sono inevitabili talvolta anco a'grandi scrittori; sanosobè raro in cosi. (F) Lava. S. Ambr.: Per pudore si minuice la
- піро. 49. (L) Ра васком: ревяв. — Ассоцела і соідв.

A mode di similitudine avete due comparatical laspice motto, dedette da Ovidie. Nella altre due Cantiche gli accemni mitologici sen più brevi, più diffusi i geografici e gli astronomici. Il dotte si fa più matero. Le similitudini del tisco che bocchegigia, della mase che fama, del listo, del tamburo, compeasano le due prime; ma codono alla piciologica dell'aveno che sogni.

La regina Mirra, che, come perce ribbineo in fermentaremen i ema purio ci deces del parcia, s'avequette disconsidera provincia de la come della considera alla contrata a Capocolia estonolia, è per vera fination strana. Al propositio estonolia, è per vera fination strana. In vitta della considera della considerazioni della considerazioni della conlinata di vitta della considerazioni della considerazioni della considerazioni della conlaria sinternata della considerazioni della considerazioni della congrata sono, indendettata oddi indendata schappo, terderazioni della considerazioni della condisiani della contrata con seglia della considerazioni della condisiani della contrata con seglia considerazioni della condisiani della contrata con di considerazioni della condisiani della contrata di considerazioni della condisiani della contrata di considerazioni della contrata di considerazioni della contrata di considerazioni di contrata di considerazioni di contrata di considerazioni di contrata di considerazioni di contrata di contrata di considerazioni di contrata di contrata di contrata di concenti di contrata di conrata di conrata di conrata di contrata di conconi di conrata di conconi di conconi di conconi di conconi di contrata di conconi di conconi di conconi di conconi di conconi di conconi di contrata di conconi di conconi

galando sè etesso del lascito d'una cavalla, si fa beffe de' vivi e de' morti. Pei abbiamo un falsator di moneta; e qui rammentato il fiorino, che ritorna duo volte nel Paradiso, dove il signore di Rascia falsa il zocchino veneziano, I ruscelletti del Casentino, che ispirarono e consolarono l'esulo, non gli avranno, con la loro freschezza, alleviata la sete della patria; ma l'imagine loro è tormonto a maestro Adamo in Inferno. Queste due terzine valgone per tutto il Canto. Ma il dialogo nel quale i due falsi di Brescia e di Troia si percuotono con le memoris più che co'pagai, e gli oltraggi dell'uno agnazano a nuovi oltraggi la stizza dell'altro, s i frizzi vangono sempre d'una e d'altra parte erescendo, è condotto cen arte, e rendo più morale la chinea del Canto. Virgilio, che altrove a Dante muove rimproveri senza sdegno, qui si adira del suo compia-

Use with Com-

# I FALSATORI DI PERSONE, DI MONETA, DI PAROLE,

Il Casio incomincia con Implia occessi a des passis delle Missandorio. Timo quala tradelto e con notta efficiencia, faltro compension in parte d'abbondante petito di chrichicasa possiste. Il immendi d'Enisa la Ordino, in aucrus alto securitar dell'imperso, hanno catere verze. In considerate dell'imperso, hanno catere verze dell'imperso, in terre persona con catere dell'imperso, in terre persona cateria d'autoria dell'imperso dell'

Mirra falsifica sè in altri : Gianni Schicchi, fiorestino altri in sè. E Bante altrove accusa di falso i suoi Fiorentini marchiando que' che arrossan per la state, cioè che falsificarono lo misure pubbliche (3), e alludendo amaramente a' tempi antichi cho era sicuro il anaderno e la dega (4). Caco corre affocando i dannati: un disvolo sta alla posta a passarli a fil di spada: qui le ombro mordono. I contraffattori di persono mordono, quasi per vendicare no sull'altro l'iogamo teso ad altrui, e stracciare co' denti la maschera che li coore; gli alchimisti giaccioun marcidi; i menzognari a tradimento e a calonoie, fehbricitanti e fumanti fumo puzzolente, per significare la calunnia e la bugia insidiosa che dà al capo a chi la cora, e che si maoifesta col mal'odore che apargo di sè; i falsatori di moneta, idropici, per indicare, dice Pietro, la voglia insaaiabilo o il sozzo affetto. Grazio così paragona l' avare all' idropico: Crescit, indulgens sibi, dirus hudrops. Nec sitim pellit, nisi causa morbi Fugerit venis, et aquasus oldo Corpore lauguer (5). L'Ottimo cerca corrispondenza tra l'incomodo umore dell'idropico, o la dannosa materia del labsario. Putrescere faciot femuer tuum, et tumena uterus tuna disrumpatur (6)... Iufiato ventre computrescet femur (7). Strana ma evidento è l'imagino del liuto dal ventre grosso

e dal collo csilo; e rammeota quel di Lucano (1): Ipse latet penitus, congesto corpore merzus.

Li fa sidhoudi, perchè le ricchezze, cono dice nel Convini, pramethus di l'intre qui a ten e opportore satismate; uno in loce di suzionensio e di refrigioria, recuno sete di causa febricante, inclusiferabile. Nel Vangelo il ricco di tei Monde Lezzere, esclama, che fatinga la punto del mosièn nell'ossa, e refrigeri è mo infoque (2). E qui nostro Adamo: l'ebbi, vivo, anni di quel ch' il colli; E era, lausa l'in specioli d'iroqua l'eruno.

Rammenta le acque del Casentino, ove signoreggiavano i conti di Romena; anche perchè nel pian di Casentino guerreggió la prima volta il Poeta contr'Arezzo nel 1289 (3): poi nell'esilio torno a dimorare coi cooti di Romena: o dono la infelico spedizione contro Firenze, irato della lordappocaggine, li lasciò. Bello che l'imagine delle fresche acque godute in vita, in Inferno tormenti il monetiero e l'asciughi. Stazio (4) fa dire a un'ombra: Hen dulces exsure polar, solemone relictum Et virides terras et nuros fontibus omies. Nella sete descritta dal Tissoo, con meno parsimonia ma oon senza efficacia: S'oleun giaremai teo frondeggiauti rice Puro vide staynar liquido orgento..... Chè l'imagine lar gelida e molle L'ascinga e scaldo, e nel pensier ribolte. Simile pensiero ha nel Fdebo Platone; e il Boccaccio della donna al sol cocente: Vedero Arne, il quel porgendole desiderio delle sue acque, nen iscemoro la sete, ma l'accrescera. Vedevo oncera in più luophi bachi ed ombre e case, le quali tutte similmente le erano angoscia, desiderando. E con la troppa arguzia orientale, nn poeta arabo citato da Abd-el-kader quando usci della carcere di Francia e vido Sicilia già tennta dalle Arabe laoce; Companne di Sicilio! la rostra memoria è il mio tormento. Se le laorine nan fassero si ostare, crederei che i miei pionti fassero i fiumi di quell'isola fortunoto.

Perché Dante distingua gli alchimisti da' falsatori di moneta e quelli pooga men basso, ammalati di scabbia non idropici, l'Ottimo così dichiara: Nen solo con alchimio si

Met., XIII. — (8) Met., X. — (3) Por., XVI. — (6) Porg., XII.
 (5) Carm., II. 2. — (5) Nuss., V, 34. — (7) Num., V, 27.

<sup>(6)</sup> Phors., IX. - (8) Luc., XVI, 24. - (5) VIII., VII, 624. - (6) Tinds. II.

pud faltar ir wasets; puolesi sziandio commetter fallacia ia consiste è abiterle... di misser lorga che non il Tambo tri diare... la quod publico frandenissi, imperiaceto, modello, frande, e mette distrabase esignaticis di quello di quide la reliace delle falle distrate escribindo. Certo, di puedo dell'accione consistenti della falle distrate con perturbitario del descide commercio. In fallificazione come perturbitario del accide commercio.

però la gravò di tal pena. Uoa delle più infernali imagini di vendetta è in questo Canto laddove l'artista tentato da tristi signori a essere macchina di conio falso, sapendo che un di que' tre è già tra' dannati, per l'amoro ristoro di dissetarai del loro tormeoti con darebbe la fonte di Siena, che corre celebre tuttavia : e grida che se l'idropisia gli lasciasse fare un passo d'un' oncia in cent'anni, si sarelibe già messo in via a miaurare le undici miglia che la dolorosa bolgia gira; cioè a dire, che dopo più d'un milsone d'anni si aszierebbe di quella abborrita e agognata vista. Undici miglia ha la decima bolgia, veotidue la nova: di uni deduce L' Anonimo che l'ottava n'ha quarantaquattro, la settima ottantotto, e tutto Malebolge cinquemila secento treotadue. Il che non moò atare (1). A ogni bolgia lo spazio scema, e cresce la reità; onde il nomero de colpevoli è meno. Tanto più avvertasi che oc'aette cerchi precedenti a Malebolgo la misura non raddoppia: che allora il limbo avrebbe più di due milioni di miglia : ma gnivi il declivio è più forte, e più gente ci cape. Il Rossetti trova nel Dittamondo, che il fosso di Roma girava ventidue miglia; e nel Nibby, che il circuito di Roma moderna è di undici miglia e mezzo; e deduce che io queste due ultime bolgie è figurata Roma, e in Lucifero il papa. Fantasia più arguta che soda.

Gii stitui faisateri si travano, nota l'Anonimo, più presso al pozzo, d'unque più rei previe fastarei stres a calunnia e a tradimento, è delle fabrità la più nera. Li fa febriciunti a simbeleggiarei dell'inici e il vanisposi d'unto che bruci, a indicarei fario del ci inarobbo. Li fi inmobili in empiterno: come Virgilio di Tesco indelice: neder atternampe endeli (2), che fig gla notato income indicio della tradizione pagosa, crederie andri essa inmarchia le poca. E le ensubra l'appreti di matrio Adanotimenti la poca. E le ensubra l'appreti di matrio Adanorammeotano: ligatia manibus et pedibus ejus, miltite cum in tenebras exteriores (1).

I falai io parola son due, la moglie di Putifarre, e Sioone che accusa i Greci per tradire Troja, e ai fa traiaoa attestando gli Dei e la luce del cielo. In una canzone che a Dante a' attribuisce Sinone è chisansto il falae Greco, e detto che Firenze è divorata da lui, dalla traditrice men-

Maestro Adamo, breaciano, arso vivo in Firenze, viene a rissa con Sinone senza fede oè patria, e l'ono all'altro rinfaccia il peccato e la pesa, e ruol questa e quello nell'altro maggiori. Ma veramente il falsator della fede, masaime se a rovina d'intera città o nazione, intendesi che sia più reo del falsator di moneta; e se Adamo è idropico, Sinone anch' egli patisce di sete per febbre acuta, e ne fuma come fumaço i ladri trasformati in serpenti (2). La viltà delle ingiurie ritrae la viltà delle colpe. Si pigliano a parole per essere Sinone dall'Italiano nomoto si oscuro; che è ferita al Greco superbo (3), Proprietà della rissa è l'ingiuria con percossa (4): onde Sinone percuote Adamo nel ventre marcio, Adamo lui nella faccia, che gli doleva per febbre in pena della menzogna afacciata e de' pestdenti pensieri. Proprietà della rissa è altrest la prontezza allo siogo, il compiacervisi e il provocare (5): il che a'avvera nella rappresentata qui. E tattorbé questa di Dadte aia Commedia, egli che intende col comico stesso ispirare dignith, ai fa rimproverare a Virgilio l'attenzione troppa con che stette ascoltando la rissa. I Proverbii: Honor est Aomini, qui separat se a contentsouibus : omnes autem stulti miscentur contumeliis (6). - Labia stulti miscent se rixix (7). - Noti contendere verbix: ad wikil enim utile ext. nisi ad subversionem audientism (8),

Il Canto conincia con similitudini tolte dalla favela, hanghe: e finisce con una più breve, neova, e tolta dall'osservazione intuna dell'umano pensiero. Una comparazione del sogno abbismo io Omero, e una in Virgilio (9): usa in Dante più, e, come i tempi più maturi portavano, più pro-

(I) Veggasi O discorso the segme al Canin XXXII. - (8) .En., Vi.

# CANTO XXXI.

#### Argomento.

Giuspaso al mose e ultimo cerchio. Sino al quinto è punta l'incontinenza; sel caso e nel settimo la moltria; in hestilishi mel'derare e ati onos. Pla Intario api irronale, gli incontinenti; i untitioni diagli creiti agiti usurii; in Matcholge, i bestinti, quelli cidi del vicio trausco, a tale cercom si indever l'amana natura a salto irectivi e ferion. ond'è che in Matcholge e al questo persona i frachiernii; in Matcholge in frede entre chi son si faire in Matcholge e al questo persona i frachiernii; in Matcholge in frede entre chi son si faire in Matcholge e al questo persona i frachiernii; in Matcholge in ferio entre chi chi più gravi reilà più profondo è l'orgaglia, però stamo a guardia del pezzo i gipanti.

Nota Is terzine 3 alla 7; 11 alla 14; 16, 20, 21, 22, 25; 27 alla 30; 32, 36, 44, 46, 47, 48.

- Una medesma lingua pria mi morse, Si che mi tinse l'una e l'altra guancia; E poi la medicina mi riporse.
   Così odo in che seleva la lancia.
- Cosi odo io che soicva la lancia
   D'Achilie e dei suo padre esser cagione
   Prima di trista, e poi di buona, mancia.
- Noi demmo 'l dosso al misero vallone, Su per la ripa che 'l cinge d'intorno, Attraversando, senza alcun sermono.
- Quivi era men che notte o men che giorno, Si che 'l viso m' andava innanzi poco; Ma io sentii suonare un alto corno,
- Tanto ch' avrebbe ogni tuon fatto fisco;
   Che, contra sè la sua via seguitando,
   Dirizzò gli occhi mici tutti ad un loco.
- Dopo la dolorosa rotta, quando Carlo Magno perdè la santa gesta, Non suonò sì terribilmente Oriando.
- (L) UNA: Virgilio mi rimproverò, poi mi confortò.
   Tirsas di ressore.
   (SL) Monse. Lingua che morde; traslato non bello.
   Tirsas. Hor. Ep., 1, 16: Mordeor opprobriis faisis,
- mutemque colores?

   (L) Parie: Peleo, la qual feriva e sanava.
- Side Lasena. Ov., Rem. Am., 48: Visions in Herrcolled you quodan fectoral haste, Vulneria sussilian
  Pelian haste tuiti. Ov. Met., XII: Opsayen men the sensions remained you in tene of Adulta partisati, por
  most remained you in tene of Adulta partisati, por
  portet; is langue de l'homme possible oussi etcharea compression de la compartisation de la compartisat
- 8. (L) DEMMO: volgemmo.

- (SL) Dramas. Livio e Virgilio: Terga dare. -Ripa, Passano l'ultin'argine della decima bolgra, e tra-
- versano lo spazio tra la bolgia e il pozzo.

  4. (L) Viso: vista.

  5. (L) Contra: dirizzò a un luogo gli cochi miel se-
- (L) Coerra; diruză a un luogo gli cochi inici seguitant a andure di coutro alla parte ond'osciva il suomo del corno; ch'era la via del suo suomo.
   (L) Grara; impresa.
- SIA Dezospeia. G. Vill.: Debrewa zeonffete. —

  RSTA di Roseisvalle, quando Carlo valle cacciare i
  Mori di Spagna: il Saracino Marvillo, intensoi con dano
  tridiore, il assalia. Oriando monoli i cerno per rebidero ainte: a fu avattio otto legio lottano. Carlo vedero ainte: a fu avattio otto legio lottano. Carlo vedero ainte: a control della della della della della
  della Carnaca, chi" an scoppia. Trestamila Cristiani
  perirano. GRATA. Petr., Tr. della Pana: Golfrido.
  de pi l'impresa sonta: Paleli O zond apprata la cri-

- 7. Poco nortai in là alta la testa. Che mi parve veder molte alte torri. Ond'io: - Maestro, di' che terra è questa?-
- 8. Ed egli a mo: Però cho tu trascorri, Per le tenebre, troppo dalla lungi, Avvien che poi nel maginaro aborri.
- 9. Tu vedraj ben, so tu là ti congiungi, Quanto 'l sonso s'inganna di lontano. Però, alquanto più te stesso pungi. -
- 10. Poi caramente mi prese per mano, E disse: - Pria che noi siam più avanti, Acciò che il fatto men ti paia strano,
- 11. Sappi ch' o' non son torri, ma giganti: E son nel pozzo, intorno dalla ripa,
- Dall' umbilico in giuso, tutti quanti. -12. Come, quando la nebbia si dissipa, Lo sguardo a poco a poco raffigura
- Ciò che cela 'l vapor che l' aere stipa ; 13. Così, forando l'aër grossa e scura, Più e più appressando invêr la sponda, Fuggémi errore, e giugnémi paura.
- stiana gesta. [Onlando, Milton, Parad. lost: 1, 586; Warton's, History of English Poetry, vol. 1, sect. III,
- pag. 132.] 7. (La Truna: città. 8. (L) Taxecorge coll'imaginazione più che l'occhie-
- non tira. Ascant: erri dal varo. (SL) Asogn: fof. XXV. t. 48. Il latico: a per-
- 9. (L) Concusco: appressi. Punca: affectia. (SL) Consunss. Disgionto per allentanato nel Cosvivio: Lo viso disgiunto nulla vide. Quindi giunacre per
- 10. (SL) CARAMENTE. Por riocorario a togliergii l'amorezza del rimprovero fatto. Simile nel III del Pur-
- 11. (F) Pozzo. Apoc., IX, 2: Putrum aliquei, Nei drammi francesi l'Inferno era figurato in un pozzo di pictre cere.
- 19. (L) STIPA: oddensa (SL) STIPA. Æn., V: In nubem cogitur cer. 13. (L) Forance coll'acuma del vedere. - Greening mi raggiuagova, mi coglicva,
- (SL) FGRANDO, Purg., X, t. 40: Distribution on riso. Francese: percer. - Freeden. Æc., XII: Fugit ... dolor. - Gicontini. Vita Nuova: Mi grismae um et forte marrimente. Jer., XLIX, 24: Tremer opprehendit com.
- Paul., LIV, 6: Timer et treuer senerunt super me. Fruocese; misir.

- 14. Perocchè, come in sulla cerchia tonda Montereggion di torri si corona; Così la proda che 'l pozzo circonda
- 15. Torreggiavan di mezza la persona Gli orribili giganti, cui minaccia Giove dal cielo ancora, quando tuona.
- 16. Ed io scorgeva già d'alcun la faccia, Le spalle, o il potto, e del ventre gran parte,
- E, per lo coste giù, ambo le braccia. 17. Natura, certo, quando lasciò l'arte Di siffatti animali, assai fe' beno.
- Per tor cotali esecutori a Marte 18. E s'ella d'elefanti e di balene Non si pentè; chi guarda sottilmente,
- Più giusta o più discreta la no tione: 19. Chè, dove l'argomento della mente S' aggiunge al mal volere e alla possa,
- Nessun riparo vi può far la gente 20. La faccia sua mi parea lunga e grossa Come la pina di San Pictro a Roma; E a sua proporzione eran l'altre ossa:
- 14. (SL) MONTEREDGION. Castello senese, che nel circuito delle sue suura ha quasi a ogni cinquanta braccia una torre, non arendone in snezzo per lo castello alcuna (ASSS.) - Conoma. Virgilio. de' militi: Rara muros cinzere corone (En. X)
- 15. (L) TORREGOLAVAN: BILLING
- (SL) [Toerrogiavan, Questa terrina è puro esempio di gran pensiero semplicemente detto. 1 - Giova. Boccaccio: Giore che ancor li sparenta tonando. A memorin del fulcine che ic Flegra li coise. Georg., I: Fingranti aut Athon .... tela dejicit, Hor. Carm., III, 4: Terra ... maretour partus fulmine luridum Missos od Grows
- 16. (L) BRACCIA legate. 17. (L) ARTE: di creare giganti
- (SL) NATURA. Lucan., IX: Not de te, Natura, queror: tot monstra ferentem, Gentibus ablatum dederar serpentičus orbem. - ANIMALI. Cosi chioma anchi l'uomo (Isf., V).
- 18. (L) PENTE: aos si penti di creare elefanti a balene. - Decrera: intelligente. (F) PENTE. Gen., VI. 6: Pernituit eum quod ko-
- minem feciaset. 19. (L) ARCONTETO: ragioce.
- (P) Dove. Arist. Polit., I, 9: Siecome l'uomo, se sia perfetto in virtà, è l'ottimo degli animali; così, se si diporta da legge e da giustizia, è il pessimo di tutti, arend'egli l'arme della ragione. - Nessun. Som.: Pe-
- jor est malus homo quam bestia. 20 (SL) Prixa di broggo: un tempo sulla mole Adriana: orgi sulla scala dell'abside di Bramente.

- 21. Si che la ripa, ch'era perizoma
- Dal mezzo in giù, ne mostrava ben tanto Di sopra, che di giungere alla chioma
- 22. Tre Frison' s'averian dato mal vanto: Perocch' l' ne vedea trenta gran palmi Dal loco in giù dov' uom s' affibbia il manto
- 23. Rafel mal amech zabl almi -Cominciò a gridar la fiera bocca,
- Cui non si convenien più dolci salmi. 24. E 'l duca mio vêr lui : - Anima seiocca, Tienti col corno, e con quel ti disfoga
- Quand' ira o altra passion ti tocca. 25. Cercati al collo, e troverai la soga Che 'l tien legato, o anima confusa:
- E vedi lui che I gran petto ti doga. -26. Poi disse a mo: - Egli stesso s'accusa. Questi è Nembrotto, per lo cui mal coto
  - Pure un linguaggio nel mondo non s'usa.

- 27. Lasciamlo stare, e non parliamo a vuoto: Chè così è a lui ciascun linguaggio,
- Come 'I suo ad altrui; ch' a nullo è noto.-28. Facemmo adunque plù longo viaggio, Vôlti a sinistra: e, al trar d'un balestro,
- Trovammo l'altro, assai più fiero e maggio. 29. A cinger lui, qual che fosse il maestro, Non so io dir: ma ei tenca succinto
- Dinnanzi l'altro, e dietro il braccio destro, 30. D'una catena, che 'l teneva avvinto Dal collo in giù; sì che 'n sullo scoperto
- Si ravvolgeva infino al giro quinto. 31. - Questo superbo volle essere sperto Di sua potenzia contro al sommo Giove
- (Disso 'I mio duca): ond'egli ha cotal merto. 32. Fialte ha nome: e fece le gran pruove
  - Quando i giganti fêr paura a' Del. Le braccia, ch'ei menò, giammai non muove.-
- (F) A. Som.: Ad suam proportionen 91. (L) PERIZOMA: cintura. - Di sorna: dallo cin-
- (SL) PERIZOMA, Gen., III., 7, di cintura: Focerunt sibi perisomata. Sovrastanno como torri, ma tengono i piedi nel ghiaccio di Cocito.
- 99. (L) FRISON: di Frisin; gente alta. Dal: dalla forcella del petto alla cintura.
- 93. (SL) RAFEL. Perole senza senso: lo dira Virgilie, o le nota l'Agonimo; ond'è vane spiogarle come sirieche o erabiche. Ma forse son prese da più lingue d' Oriente. E, per fare verso, vanco pronunziate altrimenti da come giacciono scritte. - Fiera. Æn., VI: Fera corda. - Salazi. Altre volte note, metro, rima. Jer. Thr., 111, 63: Ego sum probinus corum.
- 24 (SL) Tocca. Lucr., I: Tangitur ira. Æn., XII: Te., tangere cura. Gen., VI, 6: Toctus dolore.
- 95. (L) Dooa. Quasi doge da botte, curvo e lueghissimo (SL) Sona. In Toscona, angetto e supottolo è
- correggiuela di cuolo; in altri dialetti, sego, corda. -Lua Aletto in Virgilio: Cornaque recurso Tartaream intendit rocem, qui protinus ouvre Controssuit nessus, et sylver intenuers profundes. Audit et Trivia longe lacus (Æs., VII). - Doos. Perché curvo. Inf., XXVIII., il corpo di Maometto è simile a una botte senza una doga: qui un corno è doga. (P) CONFURA. Amb., de Pore., XI, 6: Percuti dies
- confusionis oppellatur: confusio est enim quando Christur negation.
- PG. (L) Coro: pensiero della torre. Pere: solo. (SL) Coro. Par., III, 9: Da cagito: onde ottra-

- (F) NEMEROTTO. Aug., do Civ. Dei, XIV, 4; Gca., X, S. - Us. Gen., XI, 1, 9; Erat., terra tabii unius... Confusum est labison universe terrer, La Genesi non dice che quel della torre fesse pensier di Nembrotto. -Coro. Gen., XI, 6 (della torre): Nec desistent a cogi-
- tationibus suis, donec cas opere compleant. 28. (L) Macoto: maggiore. 39. (L) CHE. Ricapitivo. - MARSTRO: orteflor.
- (SL) MAESTRO. Inf., XVII., t. 13. SUCCINTO. Æu., 1: Succinctam pharetra, et suculous tegmine
- 30. (L) Quinto: nella parte del corpo che esce del pozzo, la entena fa cinque giri. (F) Avvinto, Jul., 6: In judicium magner diei,
- vinculia atternia sub catioine reservavit. Nel XX dell'Apoculisse il principe de demonii è legato. 31. (L) Essere: sperimentare. - Merro: ricambio.
- (SL) MERTO. Vill., IX: E questi sono i merita de' tiranni, Giambull.: Merito o' moi delitti, Som.: Merito resumerationis
- (F) Sommo. Ala., I: Jore Summo. 39. (L) Pavova: addossar menti e monti per giungere al cielo. - Non mrova: ora legato
- (SL) FIALTE. Da Efiotte, come pistola da epistola, o sopra maginare per imaginare. - Pavove. Georg., I: Ter sunt conati imponere Pelio Ossum Scilicet, otque Ostar frondosum involvers Olympum. - PAURA. Hor. Carm., 111, 4: Magnoon illa terrorem intulerat Jovi Fidens jurentus horrida brachiis. Ovidio, di Tifco: Carlitibus fecisse metun (Met., V).

- 33. Ed io a lui : S'esser puote , l' vorrei Che dello smisurato Briaréo Esperienza avesser gli occhi mici. --
- 34. Ond' ei rispose : Tu vedrai Antéo Presso di qui, che parla, ed è disciolto; Che ne porrà nel fondo d'ogni reo.
- 35. Quel che tu vuoi veder, più là è molto; Ed è legato, e fatto come questo; Salvo che più feroce par nel volto. -36. Non fu tremuoto già tante rubesto
- Che scotesse una torre così forte, Come Fialte a scuotersi fu presto.
- 37. Allor temetti, più che mai, la morte; E non v'cra mesticr più che la dotta,
  - S' i' non avessi viste le ritorte. 38. Noi procedemmo più avanti, allotta; E venimmo ad Antéo, che, ben cinqu'alle Senza la testa, uscia fuor della grotta.
  - 83. (SL) BRIANEO. Virgilio lo colloca nell'Inferno: Et contrasgeminus Briareus (An., VI). An., X: Approv qualis, centum cui brachia dicunt Centenasque manus,
  - quinquaginta oribus ignem Pectoribusque arxisse, Jonis quum fulmina contra Tot paribus streperet clypeis, tot stringeret ennes. Stat., II: Immensus Briarcus. 34. (L) PARLA. Non come Nembrotta. - Disciolto
  - per posare al fondo i dannati, e per minore pena. -REO: reita. (SL) ANTRO, Lo nomina gal Convivio. Qui accenna ai versi di Lucano (Phars., V). - Ruo, Nol VII
  - del Purgatorio (terz. 3) usa rio sostantivo. Stat., VIII: Mundan,... noccutem.
  - 35. (L) Questo: Pialte. (SL) FATTO. Il Poeta lo credeva di cento braccia, come Virgilio lo dipinge: il mnestro lo toglie d'errore, Le cento braccia eran simbolo di sua forza. - Fenoce. Lucaa., IV: Briareusque ferox.
  - B6. (L) RUBERTO: flero (SL) RUBESTO. Purg., V, t. 42. L'Ottimo: R tiranno è rubesto e fiero, - Tonne. V. terz. 7, Fialte si
  - scuota per gelosia del sentire altri più feroci di lui, e per mostra di forza, quantunque legate. - Scroranst. Stat., VIII: Habeo jam quassa Gigantum Vincula,
  - B7. (L) DOTTA: panea. (SL) DOTTA. Da dubito. G. VIII.: ridottato. Come agli antichi Italiani sicure per coraggiose.
- (F) DOTTA. Sap., XI, 20: Non solum larsura poterat... exterminare, sed et aspectus per timorem occidere 38. (L) ALLOTTA: allora. - ALLE, Franc. gunes, due
- braccia. CROTTA: pozzo.
  - (SL) PROCEDEMMO. Æn., II e III: Procedo et ...-

- 39. O tu che nella fortunata valle Che foce Scipion di gloria ereda (Quando Annibal co suoi diede le spatic). 40. Recasti già mille lion' per preda; E che, se fossi stato all'alta guerra
- De'tuoi fratelli, ancor par ch' e' si creda 41. Che avrebber vinto i figli della Terra; Mettine giuso (e non ten' venga schifo)
- Dove Cocito la froddura serra. 42. Non ci far ire a Tizio nè a Tifo: Questi può dar di quel che qui si brama. Però ti china, e non torcer lo grifo.
- 43. Ancor ti può nel mondo render fama; Ch' ei vive, e lunga vita ancora aspetta Se innanzi tempo Grazia a sè nol chiama. --

ALLE. Corrisponde a dua braceia: il braccio è tre palmi; dunque trenta palmi, come disse più sopra. La favola gli dà braccia quaranta, - Gaorra, Accouna forse agli antri dove Anteo visse. E grotta dal greco, nascondere, 89. (L) FORTUNATA: misera a Cartagine. - ERERA:

- (SL) FORTUNATA. Nel senso del Cunto XXVIII, terz. 3. - | Valle, Liv., XXX; Lucan., IV, 590, 656, 1 - GLORIA. Scipione, scrivendo al zenato: l'inzi tutta l' Africa, non ne riportai che la gloria. Lucano pona il regno d' Anteo presso la dove Annibale fu sconfitto. Non cosi Plinio (V, I) në Solino (Polyhist., 27). Loda Anteo, per farlo più mito. Così Pompeo Inda Erittona nel VI di Lucano.
- 40. (L) FRATELLI: Giganti.
- (SL) GUERRA. Lucan., IX: Bellum... immane Decrum. -- PAR. Dice par ch' e' si creda per moderare l'esagerazione di Lucano, ma intanto lusinga l'orgoglio del mostro.
- 41. (L) FREEDURA. Caso retto.
- (SL) Figg. Æa., IV: Illoss Terra parent, ira irritata Deorum ... Progenuit. - VI: Tytion, terrer couniporentis alumnum. - Cocrro. Inf., XIV a XXXIV. Dante, Rimo: E l'acqua morta si converte in vetro Per la freddura che di fuor la serra.
- 49. (L) Tiro: Tifio. Questi; Dante. Dan, parlando di te fra' vivi.
- (SL) Tezzo. Gigante, di cui nel VI di Virgilio, Lucano lo nomina con Tifone, per dire che Anteo ora più forte di loro. In questa menzione è una memoria lusingbiera ad Anteo. - Tiro. Æn., VIII: Non terruit ipse Typhenes Arduss arma tenens. Lo nomina Orazio. - Griro. Dopo lodatelo, o promessogli fama, acciocchè non sia adulazione, gli dà della bestia; ed è perorazione infernale. Come dire: non far lo sdegnoso; che altri ci potrà readere lo stesso scrvigio,
- 43 (F) CHIAMA. Sophon., I, 7: Sanctificarit rocator mos. Psal. Cl., 25: Ne recoces me in dimidio dierson

- Così disse il maestro: e quegli in fretta La man distese (e prese il duca mio), Ond' Ercole senti già grande stretta.
- 45. Virgilio, quando prender si sentio,
  Disse a me:— Fàtti n qua, sì ch io ti prenda.-
- Poi fece si che un fascio er'egli ed io. 46. Qual pare, a riguardar, la Carisenda Sotto 'l chinato, quando un nuvol vada
- Sovr'essa, si ched ella incontro penda; 47. Tal parve Antéo a me, che stava a bada Di vederlo chinare. E fu tal ora Ch' i' avrei volut' ir per attra strada.

meorum. Ain., X: Sua Turnum Fata vocant. [C.] Iser.
del IV nucolo: Accernitas ab Angelis.
48. (L) Eacole: vinso Anteo tenendal levato da

terra; ma anche Aatoo selia lotta l'arra siretto di forza. Stal ; [Eacous. Dante, de Mosarcia, in; in; I. pre-cole ad Aatoo in Lucano: Hercetie pressis intra men pectera membris (Pharx., IV). Quel che Ercole fece ad Antoo, Antoo fa allatiri in memoria della sua fine; e la pena dell'orgoglio è fatto, di re, facchino. Coni Nesso che mal passè el il guado con Dejanira, porta in groppa che mal passè el il guado con Dejanira, porta in groppa

il Poeta per il guado di sangue.

43. (SL) Fascio. Inf., XIII: Di sè e d'un cespuglio fe' un groppo. Meglio qui. Nel Cauto XVII fra Gerioas e Dante s'interpoue Virgilio. Ecco i passaggi di tatto

l'Inferno: Flegias, Gerione, Anteo.

46. (La Sorro: n chi è dalla parte ove la terre nende.

— Cuttat els', (SL) Canisatana. Terre di Bologna, oggidi Torremozza, tanto pendente, che a chi sta notto parribbo, in voder passara una nuvola di contre, che non la nuvola ma la torre si morza. Osservazione fatta e ridettanti da chi nei lesse mal Dasto. Cesi fa la leasa quando le aghi le moveno, incontre. L'Anonimo la dice chimata per difetto del fondamenti.

47. (L) Ona: un momento.

48. Ma lievemente, al fondo che divora Lucifero con Giuda, ci posò; Nè, sì chinato, li fece dimora; E, com'albero in nave, si levò.

48. (L) Si: cosi, (SL) Giuna. Inf., XXXIV, term 21.

(P) Divota. Prov. 1, 12: Degintismus eum, sicut inferma, vicentem. Psal. LXVIII, 16: Neque absorbeat me profundism: neque sergeat super me puteus os suum.

La menistee d'Orlanda, qualita il Trianan e s' Aria d'Aria del Farra, qualita d'Institute e l'Aria d'Aria d'Aria

Vano esna parola. E sovente é detto dell'anders o dello satre in situazio. Anche qui Virgilio è alegna si superbi, contro Die irriverenti; anche qui Dante ha para. L'orazione de Antos and retorira forre truppo, para. L'orazione de Antos and retorira forre truppo, nè sona paricolo si rilego Lesnao. Ma satto quel che concerne i gignali e la loro struttura, a scullura coloniale davvero; dovo i numeri delle proporzioni e i aumeri delle proporzioni e i sumeri postri figna e armonia, unica forre.

Paragonisi il vorso potente: Quivi era men che notte, e men che giorno, coll'altro: P non morri a non rissani vivo; o coa le pitture della tore che già rasseremano il Purgatorio, o faranao il Paradiso divino.

# 1 GIGANTI.

È chiaro ormai che i figliuoli di Dio, de' quali la Genesi (1), non sono già angeli, ma nomini della seltiatta più credente e più pura, i quali nelle figlimale degli momini ricercando non altro che la bellezza, cioè a dire il piacere che fa gli animi servi e tiranni, e così alle generazioni induce tirannide e servità insieme miste, peccarono, se così posso dire, in forma simile a quella de' primi progenitori . . . . l'edeudo che il leguo vietato era bello agli acchi a in vista dilettoro, ne tobe (2). E le purole dell'antico storico: Acceserunt sibi uxeres ex amuibus ouas eleverant; e melle che seguono: Non rimorcà la spirita mie nell'unmo, peroceli egli è curne (3) . . . lasciano luogo a indurre che siffatte conziunzioni fossero senza legge di rito, e procreassero profe o non certa o mal cuardata da nadri distratti fra le cure della molta famiglia e avidi di nuovi amori : onde fielinolanza o veramente illevittima o consu se illegittima fosse. La superstizione giudaica faceva i giganti nati da au-

reli mescolatisi a ferminie; e nerò forse Dante li colloca interno al nezzo eve Lucifero è fitto. Ma la favola pagana adombra anch' essa la storica verità dove dice i giganti figli della terra, la quale locuzione ognasi sa ch'anco in tempi di civiltà non credula comunemente valeva fieli d'illorittime nozze. È i così fatti dicevansi nati dall'amore d'un nume con donna mortale: e quello che in prima era forma di corpo gigante, divenne poi forza di valore più o meno accompagnata da virtit benelica di cuore e di mente. La cura grande che non solo nell'antichità zindaica ma da tutte le nazioni vediamo serbata acciorchè le schiatte e le cittadinanze rimaneana nuce, come Dante dice (1), e senza confusione di persone, di attesta non tanto l'orgoglio de' primi patriziati, quanto la religione delle tradizioni nelle famiglie, delle quali il cano era principe e pretc. Onde in origine cotesta cura era meno politica che religiosa e morale: e così le idee del Vico vanno dichiarate e amptiate. E cost spiegasi come il commescolamento non tanto de' sangui quanto delle tradizioni e

abitudini men buone con le buone facesse degenerare l'amanità, e preparasse la pena delle acque espiatrici e il rinnovellamento che provvido segue sempre alla pena. Non è però da acousserre che siccome nella Bibbia e

nella storia tutta dell'umanità, della quale la biblica è simbolo e chiave, cost nel poema di Dante il mondo morale, il religioso, e il civile, delle tre fanno una cosa. E però quel Nembrotte che la Genesi fa cacciatore robusto, como la favola fa racciatori i Coutauri, ai quali Dante commette saettare i tiranni. è tal cacciatore che imperava alle genti. Fuit autem principium requi eius Bobulen . . . De terra illa egressus est Assar, et arlificarit Ninirem (1). E però Dante fa questi gaganti escentari n Marte, alla forza discorde, distruggitrice della civiltà , e segnatamente di Firenze sua (2); e però benedire alla natura che altri mostri genera, ma non tali in cui l'ingegno s'aggiunge al malratere e alla possa. Cicerone: Quid aliad est gigantum mode bellare com Diis quam natura repugnare? (3), L'Ottimo: Ouesti gioanti banno a significare quelle persone le quali, per propria industria, patenzia e seguito, vogliono nel mondo operare oltre il termine amano.... Li poeti..... mettouti combattitori con gli Dei; il quale detto ha u siquificare che tati abiti sono contru a Dio, non solo in diserdinare leve medesimi . mo eziandro in mettere disordine tra le creature. Forse il Poeta intendeva che principio de' tradimenti morali e politici è lo smisurato orgoglio e l'irreligioso guelfismo di certi uonuni del suo tempo. Nella Volgare Elequenza, lablove parla della confusione delle lingue, e' nomina i giganti siccome ribelti all'impero del cielo. Filippo il Bello, nel Purgatorio, è figurato come un drudo gigante. Lucifero è nel centro della terra , madre dei giganti che gli stanno intorno, come gli angeli innanzi a Dio. Ben sono collocati costoro fra traditori e i frodolenti.

Potentes a sarcolo ciri famosi , li chiama la Genesi (4) ; e Dante fa Anteu e i suoi pari bramosi di fama. Ugo da

(1) VI. -- (2) Gen., III, 4. -- (3) Gen., VI, 2, 3. -- (4) Far., XVI. Marte e simbolo no picconti

(i) Gen., X. 10, 11. — (t) lef., XIII; Per., XVI. La statua di Marte e simbolo della guerra civile. — (2) Macrobio (Sai., 5, 97) vede no' 2/cotti momini irriverenti agli Dei. — (4) Gen., VI. 4. It Poeta confondendo la storia di Nembrot con quella della torre, avrà gnindi avuta conferma si a fare i ciganti superbi o avidi di fama, e sì a vedere nella guerra loro un aimbolo atorico delle discordie e dispersioni originato dalla superbia de' potenti. Celebrinun, dicono quo' della torre, il nome nostra inmazi che ci dividiamo per le regiani diverse della terra... Uno era il papola e una il tabbra, cioè il linguaggio a la prananzia di Intti: canfondiama la lingua loro, sicché nun oda l'una la roce dell'altro prossimo sun,... Li disperse il Signore sulla faccio di Intte le regioni (4). E forse che le parole tobbro e race significhino la differente pronunzia dalla qual noi col tempo lo diverse lingue, senza che sia necessario eredere le lingue diverse formate al piè della torre: forso che per lingue ha a intendersi il linguaggio o il sentimento significati dal senso della parola, nella quale quegli numini alteri più non convenivano dacchè la dissonanza era dentro ne'enori.

Nembrotte, come carciatore, ha un corno alla proporzinne delle sue membra gipanti, che rimbomba come tuono: e quel sunno guida per le tenebre i due Poeti; ed è forse annunzio a Luciforo de nuovi dannati cho vengono. Poi truvano Eficite che con Oto è fictinolo d'Atoèo, e ti ha Virgitio nel suo Inferno (\$): Hic et Altidas geminos, immunia vidi Corpora; qui manibus maquum rescindere carlum Adgressi, superisone Jarem detradere regais. Aluéo di Tessatia . figliuol di Titano e della Terra ebbe da Ifimodia questi due che ogni mese, dice la favola, erescevano nove dita. Impous hine pralem superix immisit Aloeus, Inseruit celsis prope se quam Pelion astris (6). Altra favala ti fa nasi di Nettuno e d' Himedia mortie d'Aloès, accineché somero i giganti siano prole illegittima, e forse per acconnare a madche antica atoria di navigatori propotenti e scuotitori della terra, come Nettono fa col tridente,

In un poemetto attibulio a Virgilio: Viractus soder insunai respensible Obse (7.), il relatio di quoto Edilitie; o la fixolo dico che entrambi mettensere Marte in carcine. E Lazano fi relatir fipos gipnine (8); e in un libro siprinto: Rudentibus informi detroctor, in intrarum traditi curcinalist (9). Il Silmo (10): Addiquadus repre cervaint in campachibus, et moltie corrum in monicia pervis. Nel libro di Ezachi demoni podi dell'ignini no code Michael besti.

XXXII, 81, 53. (S. XIV, 5. — (B. HI, 16. — (4) Gen., XI, 16. — (4) Eds., YI, Talls exact reports D can polarase control summe Giore. — (6) Latan., VI. — (7) Calett, 232. Bor. Carm., HI, 1: Terested Firsthorn coldient colons. — (6) Plant., YI. — (7) Plat., R., § 4. — (10) Post., R., § 4. — (10) Post., R., § 4. — (10) Post.

A misorare l'enorme grandezza, dice il Poeta cho Efialte teneva legato il braccio sinistro dinnanzi e il destro dietro (o anche questa è imagine del sinistro uso fatto della forza), legato d'una catena che con cinque giri si ravvolgeva intorno alla parte scoperta del corpo di lui , cioè fino al ventre; e dice ch' egli aveva la testa grande come la pina di S. Pictro, e tre nomini (1) de' più alti misnravano la sua statura di sotto il collo infigo al bellico. Caco, ladrone empio, è avvinto da' serpi, o così Vanni Fucci , ladro hestemmistore contro Dio: qui stanno in catene coloro che mossero a Giore la guerra: e per Giave Danto intende il Dio vero (2): e altrove tra le imagini della superbia pono accanto a Nembrotte i giganti (3); e a Canango fa rammentare la pugua di Flegra (4) che diede a Giovo faecenda, e come qui dice, gli fece paura. La favota con la atoria in forme strane si contessono nel pnema di Dante, ma nello tradizioni de' popoli, in forme ancora più atrano, chi ben rignardi: Etialte valeva l'incubo (5), accondo l'origino della rocc sulture sopra; o Giuseppe Ebreo e Agostino aitessano la tradizione elle da demone incubo o succubo sotto certa costellazione nascano corpi giganti (6),

Similmente Tifeo, che la favola fa figliuolo di Titano o della Terra, è slidatore di Giove, secondo l'origine della voce cho è fumo, e moralmente aimboleggia superbia; o l'oscorità o la occità che vengono da auperbia, fisicamente significa to orazioni vulcanicho con lo quati la terra par movere guerra alla luce del cielo: e infatti quella forza che dal centro de corpi ripinge le emanazioni toro verso ta superficie, e dalla auperficio con impeto più o men contro i corpi circostanti e vicini o lontani, è una specie di guerra che fa la vita di ciascun ente per non essero compressa. sofforata e distrutta dagli enti che premono ad esso. Altri chiamano questo gigante Tifone, che simboleggia niù proprismente i turbini, nei quali, come negli sfoghi dell' elettrico, le emanazioni della terra possono forse, almeno mediatamente, quanto gli avvolgimenti dell'aria. E il nome di Tifone rammenta poi le favole egizie, o queste la guerra de'due principii , de'quali d men buono è alta fine vinto: principii che sono non solamente simboleggiati dalle forze de corpi terrestri e celesti, ma che muovono veramento esse forze, aiccome dai libri del vecchio e del nuovo testamento a' adombra

mento a acomora.

La grandetza dello membra di Tifeo è da Ovidio discgnata così: che la mun destra di lui ata sotto Pelòro, sotto Pachino la sinsitra, lo gambe sotto Laibeo, gli pesa il monte Eina sopra la testa; o ogni volta chi o' fa per ri-

(1) Virgilio, del savo palleggisto de Turne. Tita tilosi deri suo se cercire soliciesa, Qualin sune havaissa producti corpora tilius aux constantes producti corpora tilius aux corpolas. — O, Parra, XII. Evene: (b) Sip. Fol.) vuele coltin seieri de iguardi con seteri de il ribelli. La tradicator che fa faggire di Egilio gili los il quantil, a tradicarnati in hestis, deri evere signibili setero, che i musuaretti egitti el trespo forte Unitarrezano. — (1) taf., XIV. — O) Norre, Li 1000. Sip. — (2) Norre. (1) 1000. Sip. — (2) Norre. (1) 1000. Sip. — (2) Norre. (3) Norre. (3) Norre. (3) Norre. (3) Norre. (4) Norre. (3) Norre. (4) Norre. (4) Norre. (4) Norre. (5) Norre. (4) Norre. (5) Norre. (5) Norre. (6) No

cuotersi e sollevarsi, ne trema la terra (1). Anche di qui Dante avrà tolta non tanto la proporzione de' suoi giganti, quanto forse la comparazione dello seuotersi d' Elialte, al tremar della terra. Non è da crestere che l'imagine de' giganti mezzi entro al pozzo del ghiaccio, e measi fuori renisse a Dante da Clandiano (2): Imo parte riget meriena el parte superates; chè pop so se fosse poto a quell' età Claudiano: ma di Tifeo gli parlovano e Lucano e Virgilio dove la madre ad Amore: Note patris summi qui telt Taphořa temnis (3), che vale, i fulmini vincitori di Tileo, e rammenta i gionuti che minoccia Giore dol cielo aucara quanda tuona. Oridio dà a Tifeo ceoso mani (\$), com'altri a Briarco; ma Dante li fa tutti simili, con sole due braccia. E notisi che parlandusi di questa fideus jarentus Astrido brachiis (5), Dante ripete più e più volte l'imagine delle braccia e la stessa parola. La similitudine de giganti alle torri rammenta i due querrier virgiliani: Inst tuba . dextra ac lavo pre turribus adstant Armati ferro, et cristis capita alta corusci: Quoles aèrie .... Consurgnut gemina quercus, intonsagne cato Attollant capita, et enblimi certice untant (6). E un' altra misnra di grandezza gigante è in que' di Virgilio: Quam magnus Orion , Quam pedes incedit medis per maxima Nerei Stogno, riom scindens. Annero sepereminet nudas (7).

Arche Titio è qui nominato, Pigindos di Giove da ma mortate, e per torna di Giova di Ribio III Ferra: sidi che si conferna come gii diegitimi, abbasilonati uni nodo treveno, chimasseri tigli dilali Ferra, sobi he recogleraterresi, chimasseri tigli dilali Ferra, sobi he recoglerateria di propositi di propositi di propositi sono di più dile conze, possiti e sono ligilizzare dei simboli seperati più nile conze, e possiti e sono ligilizzare dei con forta l'amore. Per nove juperi di terrono shierialmo si provinta di Tatio in lotterno, e Vergilo e Ondio e Tilodio (Gi. per di metrono con articolo al fegia che, natro di consolitati di contra di consolitati di contra con la consolitati di consolitati di contra con la consolitati di con-

E forci funde nei gignoti che nomina arrà inteca alomherra diverse matierre di superba e incivile empieta, Briarco figliand di Titano o dell'eterce e della terra, il cui nome Dante force con altri deducera non bene di Agoe, come accentare nadi cuso di Marte, à flormo e l'appresentate come difensore di Giore contro Pallade e Giannae e Nettono; da Virgilio è fasto compagno ordia guerra contro Giora gal latri gignati. E Virgilio e Guerco lo chia

(i) On New, Y. (6) Bayle Prob, H. (6) Exp. I. (1) (i) A Year of Gridgian (Jahrens name, preprint Typholes solve Hyper (Yang Prob, H. (1)) A Year of Thinks veryfields iritis, priestry, profit an indust extension, in the state of the probability of the property of the probability of the property of the probability of

mano Egeone, il qual nome doppio attesta doppia lingua, cioè gnerra di nazione o di razza, guerra simboleggiata dal contendere degli uomini contro gli Dei.

all constructors degli somain contre gli Dei.

To stoil che i moni jund renzo gli seriti i i bondelli.

To stoil che i moni jund renzo gli seriti i i bondelli generali i pri somaini i textidi cratileri, ciele patrini, deche patrini o rezulta sono nedi le stropi piene sono casi. Nosili in forma dei noni albece, Briatre, Tifeo, che corrisponde al derira to da tendi cisali en (y) e in pe, insporti a di result in reta data odi cisali in e (y) e in pe, insporti a di result in minima di strope d'auto, ci delle con la resulta di resulta in minima di strope d'auto, col preco, i forte in stripe alars resuos di fonti compistativie, e però per afena tenpa ai transita.

e per intuitatione amante la circle agranditante. Ultimo rime Anton (figliardo di Nettano) Anton coi la forsolo di agrandi colorito di riscolo a Bassirio di riscolo al Bassirio di riscolo al Bassirio di riscolo alla contra con consumento del Vergillo (V.) riscolo da Erceno andicoso (3), del consumento del colorito di Anton Inderese, se concesso dissurante con con altri circle antonio di Anton Inderese, con consustente contra di agrandita del consumento del consumento

Terra sai fetus (13)
Intuine sub alta
Rupe fernut, epulas raptas habitise leones (14)
Sed majora dedit cognominu collibus istis,
Parmus cui Latiis revocavit do arcibus hosten.

(i) Il Greco nel vocativo perda la e: e il vecativo i lecce la forma plu antica dat nume. — (1) Georg., III. — (2) Gwid. In this. — (i) Enseb., Cron. - (3) Phore., IV. -- (6) Part torse Cante : Anten che, ben craça'alle... uncan faor della gralla (taes. 26). -- (7) Nalarn... quendo tesció l'orde Di si fotte onomoti (tera 47). - (8) Però qui le chiama Tito, a nell' VIII del Paradiso, Tifro, coma Ocidi n Virgilia. Cost Letro sel XIV dell'Inferno, Lete sel XXXIII del Pargatorio. - (9) Paro Virgilio qui dice ed Anteo, Indapandolo: Non et fur ère n Tisse ne n Tide (terz. 42), n evoglia Dante dal endern Bringen. - (80) Anno qui delageo più feroce par nel colla liera. 35). Scopile a portatora il gignate piu modarno e più modarn Tra' propocenti e tra pli impotenti edificatori di torri, I più gievani soe quasi sempre I piu modernii. - (ili E che , se forsi state adi' alto averra Dr tou fratelli, mocor por ch' e' se ereda Ch'arrebber cinto 4 figli della Terra (tera 00-41). - (\$2), balanza, XIV pupos di Firpra. - (13) il figli della Terra (1011. 44) - (14) Renot gin mille lies' per prede pers. 105.

Scipio (1). Nam seles Libyca tellure potito Hac fuit. Eu! veteris cernis vestigio volli. Romona, hos primum tennit victoria co.upos.

Pei della lotta d' Ercole con Anteo;

Conservere manus, et multo brachio nexu. Colla diu graribus frustra tentota lacertis; Immolumque caput fiza cum fronte tenetur. Miranturque habnisse parem (2).

Gio conferma il fine politico del Poeta in questa imagine de giganti. Singalare ceimologia di Anteo davano nel tre-cento: castrorio a Dio. I Centauri, le Arpie, Gerione Caco, Anteo ferno tatti demati de Eccole, aimboli del forza civile. E un trecentista inedito aveva già indovinata nel castro del castro del

Dante lo nomina nel Convivio. Anteo non fu de' giganti che assaltarono il cielo, ma figlio anch' egli della Terra,

visse nemico d'ogni vita civile: però spento da Ercole.

l'ideo del Vico: È do notare e da sopere che queste dodici foticke non sostenne un nomo solo che avesse nome Ercole; che, come dice sant' Agostino (1): Molti furquo quelli che furovo chianati Ercole .... Pno eziondio essere che ouesto nome Ercole era appropriato agli nomini molto forti, li quali in ratore e in virtà... passarano tutti gli attri. Onde come li re d' Egitto sono chiomoti Faravni, e li re di Romo sono chiamoti Cesari, ed oppo li Greci li sarii nomini sano chiamati filosofi ; così oppo loro oli nomini forti e valenti sono chiamoti Ercole. Reunforano dunane ali ontichi che quelli singolari nomini , li quali singolari fatti faceano , come combattere colle fiere selentiche , debellore e spegnere li tiranni, e colle scienze illuminare la mondo, fassono Ercole. Sepren... solto il nome d'Ercole chiamando a Dio, dice: o lu domatore delle fiere selvotiche, e pacificatore del mondo, pon mente quaggiuso in terra, se alcuno bestia, idest tironno, conturba i popoli: e cotte tue mette l'abbatti (2).

(1) O in the natio fortunais valle. Che fees Sripion di ploria eredo (ders. 39). — (1) Qui vedesi giusta, o apieçus in i leistone dei verse che dice delle braccia d'Autre: Ond Execut eresi giu genule strette (ners. 44): ed è più notebile il dare ed Autro forza quasi peri a Erede e da questo gravimente smitta.

(6) De Civ. Bel, XVIII. — (5) it issues the fa Errois brash of herry anno per viliative of forces, signifiers, die existence, then the della sterm natio convolure assolierio per vincere le use force. Si del emanou laterpressatione più recondite, portrebe dere che l'asierui nei beno diveno trucce levali in site gal terranti, non per invenantal, ma in per beni opirazio. Omne involum ante upiven (2-yr., XIII, 5).

## CANTO XXXII.

#### Argomento.

Scoule nel pozzo, diviso in qualtro giri concentrici e declivi sempre: nel la divisione la labiti, un dallo travile della pene. La prima parte, de traditori el bergorii el proprii parenti, è delta Caina, dal fratricia; e stomo fitti nel ghiaccio infino al colle; il qual ghiaccio è del finue Coelo, di cui Virgilio: Coerquano sini mal batena circumfluit atro. E perché il traditorio non cone dei en anime frodelo, però Ceilo si ghiaccio faro d'interno. La seconde parte è de l'raditori della patria; e delta Antenóre, da Antenore da tralla la città di Trion al l'accercit geneco. Son fitti en definacio ma como fitti predado.

Nota le terzine 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12; 14 alia 19; 21 alia 27; 30; 32 alia 38; 42, 43, 44.

- S' i' avessi le rime e aspre e chioece, Como si converrebbe al tristo buco Sorra 'l qual pontan tutte l' altro rocce;
   I' premorei di mio concetto il suco
- Più pienamente: ma, pereh' i' non l'abbo, Non senza tema a dicer mi conduco.
- Chè non è 'mpresa da pigliare a gabbo, Descriver fondo a tutto l'universo,

Nè da lingua che chiami mamma e babbo

- (L) Buco: poezo. Chiocce: roche. Portan: s'appuntano como a centro, doclinano verso quello. (Sla Cinocce. Petr.: Rime appre a fache for mori e chiare. Inf., VII, ters. 1: Poez chioccia. Lo rime di questo Canto, le più, seo aspro.
- (IA PRESENT: exprinere) bens. Alao: bo.
   (SL) PREMEREL II modo che paro strano, ba luce da quel di Virgilio: Ad plesson enfectutur (Occurg., II), a dal comuno esprimere. PIENAMENTE. NEl Convivio: Di questo dicero più picemente. Som.: Plessius tro-
- 8. (L) Lanova dl bimbo.

(SI.0 [Massa. Dante, nella Volgare Eloquenza, parlando delle voci cho non sono da ammettero nello stile tragico della possal, dice: In guovam sumero nec pueriba propter sui simplicitotess, ut mamma et babbo (II, 7). Altra prova cho confermare il Volgare Eloquio con la Commedia è proposito.

- Ma quelle Donno aiutino il mio verso
  Cho aiutaro Anfione a chiuder Tebe;
  Sì che dal fatto il dir non sia diverso.
   Oh sovra tutte mal creata plebe
  - Cho stal nel loco onde parlare è duro, Me' foste stati qui pecore o zebe!
- Come noi fummo giù nel pozzo scuro, Sotto i piè del gigante, assai più bassi, Ed io mirava ancora all'alto muro;

(F) Fondo, Nel Convivio dice la Terra centro del Cielo, secondo Tolomeo.

- Cero, secondo Fonneo.

  4. (i.) Optille lo Muse. Chitden di more.

  Sila Verso. Nel siagolare, Virgillo (Buo., Vi):

  Ludrer errar. Curters. Di città che si cifica, Æa.,

  I: Covedudere sulco. Tres. Stat., X: Morsic molli
  structa lyra. Parro. Inf., IV: Al fatto il dir vin

  meno. Il Tasso, sempre più languido: Or qui, Musa,
- rinforza in me la voce E furor pari a quel furor m'inspira, Sì che non sien dell'opre indepni i carmi Ed esprima il mio canto il suon dell'armi.

  5. (L) Onoa: di cui, — Ma': meglio. — Zena:
- (F) Ms\*: Gest Cristo, del uno traditore (Matth., XXVI, 24): Vo... homini illi1... Bonum erat ei si natus non fuisset.
- 6. (Li Muno del pozzo. Pozzo. [C.] Apon., IX: Puferent objetti.

- Dicere udlmmi: Guarda come passi: Fa sì che tu non calchi con le piante Le teste de' fratei miseri lassi. -
- 8. Per ch'l' mi volsi, e vidimi davante, E sotto i piedi, un lago che, per gelo, Avea di vetro, e non d'acqua, sembiante
- 9. Non fece al corso suo si grosso velo, Di verno, la Danoia la Ostericch. Nè 'l Tànaï là sotto il freddo cielo,
- 10. Com'era quivi. Chè, se Tabernicch Vi fosse su caduto, o Pietrapana, Non avria, pur dall'orlo, fatto cricch.
- 11. E come a gracidar si sta la rana Col muso fuor dell'acqua, quando sogna Di spigolar sovente la villana:
- 12. Livide, insin tà dove appar vergogna, Eran l'ombre dolenti, nella ghiaccia, Mettendo i denti in nota di cicogna,
- 7. (L) Univer: ndii dire a me. (SL) Fravat. Lo crede un dannato; com'altri altrove, 1sf., XXVII e XXXIII. 8. (L) PER CH': ondo. - SEMBLANTE: somiglianza.
- (SL) Sammanta. Georg., III: Et total solidam in glaciem vertere lacung.
- 9. (L) Danota: Danubio in Austria. (SL) Danosa. Nomineto de Virgilio a proposito de' geli inversali nel III delle Georgiche. - Ostantous.
- Vill., VI, 29; VIII, 62: Osterieco. Tanal. Goorg., IV: Hyperborens glacies Tanaimque nivatem, K nel III: Quá Scytice gentes..., Descrive I lunghi geli invernali. (F) [Ant.] Non è riempitura là sotto il freddo ciclo; ma denota la parte più ectiontrionale, laddove il
- froido flume è più freddo. 10. (L) TABERNICCE: alto monte di Schiavonia. -Pietrapana, in Toscana. - Cauccu: eè pur sull'orlo, che è il più debolo, il ghiacelo el sarobbo ecropolato,
- (SL) Oalo. Georg., III: Undaque jam tergo firratos sustinet orbes. 11. (L) Quando di state. - Soona quel che fa il di.
- 19. (L) LA: gli occhi. (SL) GRIACCIA, Femminino in Semintendi; come a' Latini e a Francesi. -- Cicnona. Ov. Met., VI: Cre-
- pitante ciconia rostro. Booc.: Senti 'l pianto e il tremito che Rinaldo facera, il quale parera diventato una ci-
- (F) Vanoogna. Gli occhi, dice Aristotile sede delle vergogna. Petr.: Vergogna con man dagli occhi

forba.

- 13. Ognuna in giù tenea vôlta la faccia: Da bocca il freddo, e dagli occlai 'l cuor tristo. Tra lor, testimonianza si procaccia 14. Quand' io ebbi d'intorno alquanto visto.
- Volsiml a' piedi; e vidi due si stretti, Che I pel del capo avcano insieme misto.
- 15. Ditemi, voi che sì stringete i pettl (Diss'io), chi siete? - E quei piegar li colli; E. poi ch'ebber li visi a me eretti.
- 16. Gli occhi lor, ch'eran pria pur dentro molil, Gocciar su per le labbra : e il gelo strinse
- Le lagrime tra essi, e riserrolli. 17. Con legno legno spranga mai non cinse
- Forte così. Ond'ei, come duo becchi. Cozzaro insieme : tanta lra gli vinse. 18. Ed un ch' avea perduti ambo gli orecchi
  - Per la freddura, pur col viso in giúe, Disse: - Perchè cotanto in noi ti specchi?
- 19. Se vuoi saper chi son cotesti due, La valle onde Bisenzio si dichina, Del padre loro Alberto e di lor fue.
- 13. (L) Bocca...: col tremito de'desti attestano il freddo; coll'abbassar degli occhi piangenti, il dolore. (SLa Gitt. Per son essero conosciuti e perché raggomitolati dal freddo,
- 14. (SL) Misto. I contl Alessandro o Napoleone, figli propotenti e avidi el conto Alberto di Magnana, nel cui tenitoro ha un fiume chiamato Bisenzio: li quali insieme moltissimi tradimenti a'usarono, e l'uno uccise con tradimento l'attre (Anon.). I conti Alberti, non so
- quali, combatterono co'Guelfi di Firenze contr' Arezzo nel 1288, Vill., VII., 120, 15. (SL) ERETT. Per guardare il Poeta forz'è cho
- torcano il collo da handa. 16. (L) Pun: sol. - RISERROLLI: congiunse più
- forte. (SL) Goccian: lagrime di dolore e vergogna. -[Staines. Nota come quello stringere da evidenza; ne meno evidente è la quel verso del Mascheroni: Da l'elemento usato Deluso il perce, e sotto l'aita arena Se-
- polto, in pietra rigida si strinse. l 17. (L) SPRANOA. Caso retto. (SL) Ina. Petr.: Alessandro l'ira vinse. Anche nel Petrarca inversiono ambigua come nel primo verso
- di questa terzina. 16. (L) Specess: guardl. (SL) Fasnaura. Conv.: La freddura di Saturno.
- Spacent? Il danuate le vede pur cel vise in git, perchè il ghiaccio riflette l'imagine come vetro. 19. (L) Beenzio, Fiume.

- D'un corpo usciro. E tutta la Caina Potrai ecreare, e non troverai ombra Degna più d'esser fitta in gelatina;
- Non quegli a cui fu rotto il petto e l'ombra-Con esso un colpo per la man d'Artu;
   Non Focaccia; non questi che m'ingombra
- Non Focaccia; non questi che m' ingomb 22. Col capo si ch' i' non veggi' oltre più, E. fu nomato Sassol Mascheroni:
- So Tosco se', ben sai omai chi e' fu. 23. E, perchè non mi metti in più sermoni, Sappi ch'i' fui il Camicion de' Pazzi;
- E aspetto Carlin, che mi scagioni. 24. Poscia vid'io mille visi, cagnazzi
- Fatti per freddo; onde mi vien riprezzo, E verrà sempre, de'gelati guazzi.
  - 90. (L) Uscino: fratelli,
- (SL) Gelatina. Per gelo il Pulci (XXII, IO4).

  1. (L) Qusoli: Mordredo. Esso. Riempitivo. —
  Incomna il vedere.
- SIA QUALL OUL: Pfijliobol del er Ariti,... il quele, procurando controlliatore il piere del erapo... p. 14 agrenavete feilite del parter d'una lancie del pano di parte d'una lancie del pano di parte de parte en parte. Perez. A.S., X. Tharron inimi cun petrore rumpit... Ouran. La sterla di Lacelitato d. III, a. 1673 dice de dill'aprettar della lastela passo per la piass un rappio di solo, si che li Grittere la vida. Cart. F. Il renammo di lancellato. III. (Arx. F. Il renammo di lancellato.) (VIII., VIII., SS., Pietro dire che il poire.... Insocreta.) Perez IIII. L'uno all'infere respione ne ingenimen.
- 99. (SL) Sasset. Tutore d'un suo nipote, per rudarque beni l'ucciso: decapitato in Firenze.
- 23. (L) METTI: mi facei parlare di più, Scanioni: col suo dolitto faceia parcer llovo il mio. (SL) Pazzi, Di Valdarno; ucciso un suo parente,
- Ubertino. Canza. Depoché i Fiorential Usetit, serquali Danto, terrareno del vasa essaleo alla Lastra nel 1592, Cartino trudi ai Neri il Castello di Piano Tr-Vigas, che per gil Usciti Lenora; soli o irroadetta ai Blanchi, dopo mello perdito da Ioro pattio per riaveche. Il dellito di Cartino dovera fie parere mor grave per la companio del cartino devera fie parere mor pare parvati e amidi ele Cartino traffi la parie, e mosti parvati e amidi ele Cartino traffi la piarie, e mosti 150; Pinos, II, 120; Pinos, III, 150; Pinos, II, 150; Pinos, II, 150;
  - 94. (LI CAONAZZI: resei scurl.
- SLI Poscia. Dalla Caina passa nell'Antenéra. I primi son lividi; i secondi, quasi neri dal freddo. Tradiro la patria è pite che i congiunti. Cie., de Off., I, 17: Cari sunt parentes, cori liberi, propingui, familiares, sed ounce suminum corriettes patria una completas est.

- E mentre ch'andavamo invèr lo mezzo
   Al quale ogni gravezza si rauna,
   Ed lo tremava nell'eterno rezzo;
- Se voler fu, o destino, o fortuna,
   Non so; ma, passeggiando tra lo teste,
   Forte percossi il piò nel viso ad una.
- Forte percossi ii piè nel viso ad una. 27. Piangendo mi sgridò: — Perchè mi peste? Se tu non vieni a crescer la vendetta
- Di Mont'Aperti, perchè mi moleste? 28. Ed io: — Maestro mio, or qui m'aspetta,
- Si ch'i' esca d'un dubbio per costui. Poi mi farai, quantunque vorrai, fretta. —
- Lo duca stette. Ed io dissi a colui,
   Che bestemmiava duramente ancora:
- Qual se'tn, che così rampogni altrui?— 30. — Or tu chi se', che vai per l'Antenóra
- Percotendo (rispose) altrui le gote, Si che, se vivo fossi, troppo fora?— 31. — Vivo son io: e caro esser ti puote (Fu mia risposta), se domandi fama,
- Ch'i' metta il nome tuo tra l'altro note. 32. Ed egli a me: — Del contrario ho io brama. Levati quinci, e non mi dar più lagna; Chè mal sai lusingar per questa lama. —
- 95. (L) GRAVEEZA: poto.
  (F) GRAVEZA. Materiale, perció tutti i pesi ti-
- rano al centro; morale, perchè giù si puniscono i peccati più gravi. — RTERNO. Erech., XXVI, 20: Descondust in baccon ad populsus sempitersum.
- 96. (SL) Volen. Non sa se, nell'ira a'traditori, avesse casciato una pedata a colui. Tant' era subita in Davi Pira. Inf., XV: Qual fortuna, a distino?
  97. (L) Perrer nevti. Mousru: molesti.
- St.) Pracell. As., III: Ouis naturem... horecast o pit copen: I fracte niseri lassi (terz. 7). Mow? Arram. Bocca depil Abati per riavere in patria I perduti onori, alla battaglia di Mont' Aperti taglic le namo a Jacopo de Parti elo pertara lo settanto, e fi cana che quattre mila de'Guelfi suoi fossero trocidati. Vill., VI. 70, 80.
  - 95 (L) QUANTUNQUE: quanto.
  - (L) STETTE: si formo. Qual: chl.
     (F) DURAMENTE. Jud. Epist., 15: De considus dis-
- ris que locuti sunt contra Deum peccatores impii, 30. (L) Taorro, il picile bai tanto gravel
  - (L) Note del mio canto.
     (L) Laora: engion di lamento. Lama: pin-
- nura deserta con acque.
  (SL) Lacaa. Guittone, lett. 42.

- Allor lo presi per la cuticagna,
   E dissi: E' converrà che tu ti nomi,
   O che capel qui au non ti rimagna. —
- Ond' egli a me: Perchè tu mi dischlomi,
   Nè ti dirò chi i' sia, nè mestrerolti,
   Se mille fiate in sul cape mi tomi. —
- I' avea già i capelli in mano avvolti, E tratti glien avea più d' una ciocca,
- Latrando lui, con gli occhi in giù raccolti; 36. Quando un altro gridò: — Che ha' tu, Bocca? Non ti basta sonar con le mascelle
- Non ti basta sonar con le mascelle Se tu non latri? qual diavol ti tocca?— 37. — Omai (diss'io) non vo' che tu favelle.
- Malvagio traditor: ch' alla tu' onta, l' porterò di te vero novelle. — 38. — Va via (risposo), e, ciò che tu vuoi, conta.
- Va via (rispose), e, ciò che tu vuoi, conta.
   Ma non tacer, se tu di quaentro eschi,
   Di quei ch'ebb'or così la lingua pronta.
- Ei piange qui l'argento de' Franceschi.
   « l' vidi, potrai dir, quel da Duera
  - » Là dove i peccatori afanno freschi. »
- 88 (L) CUTICAONA: tra il collo e la nues. (SL) CUTICAONA. Arios., XV: Astolfo intento per la cuticagna Va dalla nuca fin sopru le cigüa Cer-
- cando...

  34. (L) Pracuk: per quanto. Mostrersolti: te lo mostrerò per con un cenno. Tom: caschi a col-
- pirmi.
  35. (SL) Avvotri. Pete: Le man le aveni io avvolte
  entro a'cancali!
- (SL) SONAR. Æa., XII: Increpuit medie.
   (P) Bocca. Greg. IV, Dial: XXXIII: Boni femos in regno, et mali malos in supplició cognoceme: in qua
- ognitione utrinoque partis cumulus recognitionis excrescit.

  38. (L) Quzz: colui.

  (SL) Sc. Semplice condizionale; non d'augurio
- come nel X e acl XVI dell'Inferno.

  39. (L) FRANCESCHI: Francesi.

  SLI AROENTO. Parl'ando di Francesi, forse contraffa il loro argoni. Ma sul serio nel Par., XVII: Noncome di compositio dell'Avena Malesnini. e. 1738. Republicatione dell'Avena del Par., Avena del Par., A
- traffi il leso orgent. Ma sal seria nel Par, XVII: Nocomer d'appelo. — Denza, Milesjeri, e. 128; Bosodi Dorara, errencases; quando parto dell'arad di Carlo d'Anglo ventero per passor D'Orio, qui de potera importinele, son il neores; codo Cremano il sun patrio, gibbellim perfrono. L'accusano di vusal trailinetato. Certo d'ittense per al l'ero mandategli da Mandrelli per assoldar gento o guerrier il passo. Pa probe guerriero: metri tajalo, UNL, VII, 4.

- Se fossi dimandato, altri chi v'era,
   Tu hai da lato quel di Beccheria,
- Di cui segò Fiorenza la gorgiera. 41. Gianni del Soldanier credo che sia Più là, con Ganellone, e Tribaldello.
- Più là, con Ganellone, e Tribaldello, Che aprì Facnza quando si dormia. —
- Noi eravam partiti già da ello,
   Ch'i' vidi duo ghiacciati in una buca,
- Si che l'un capo all'altro era cappello. 13. E come il pan per fame si manduca,
- Così 'l sovran li denti all' altro pose Là 've 'l cervel a' aggiunge con la nuca.
- - Che quei faceva il teschio e l'altre cose.
  - 10. (L) Gonorera: gola.
- SIA ALTRA, Non pole řápatmiare a sě, ora laprincipies ad altri, l'Atalonia. – Beccarana, Absted ú Venpiese ad altri, l'Atalonia. – Beccarana, Absted ú Venlevaa ad Floreatina, o Generale dell'erdine; tratto pe' dishelitiai Venici ecatri o Gordi di Fireana, dovre negato edel papa: gli fe tagliata la testa. Altri lo recele insocenta. I Beccaria erna familja paveze pelencii insocenta. I Beccaria erna familja paveze pelencii o adi 12°0 si fecere signeri della patria (Vill., VI., 50. – Stato, file, Villazi, Score ta dell'
- 48. SLJ Gassat, Tredi (Inhellite e il feer senties de Friesre con Frinzal lor cupo, che copo al governe sevelle, [Vill., VII.], t.] Phi Lh. Daupup pil rvo. Gaszatione, Local il Pilici per Game, Gas edi Naspana in Germania, colobra misi favole accultavorite, del regiona del region
  - 49. (L) Carrallo: cepriva.
  - SAI PLLO. Nel Firenmoia; e vive avi Valdarne, s nel Vessto. – Dec. Ugolino e Parciveceore Reggieri; il prime tradi la patris. Tellue, la patria ia prima servando al diseggie d' Ugoline, possola lai steuse che del'arciveceore si faluxa. Però son posti quasi rull'edcidia seconda s'era, accanto alla terra; cone Carlino fra i traditori de'enaginati o que' della patria.— Brea. Neo piano il glisforcio, florera beche e rishti.
  - 48. (L) Sevran: quel di sopra. S'acosunge: si
  - (F) Pax. Psul. XIII, 4: Decorant ploben mean sicut escass ponis.
    44. (L) Si. Ricospitivo; ma che rincalza. — ALTER;
  - cervallo, capelli, cotenna.

- 45. O tu che mostri, per sì bestial segno, Odio sovra colui che tu ti mangi,
- Dimmi il perchè (diss' io); per tal convegno,
- (SL) Troco, Sacttato nella battarlia di Tobe da Menalippo; psiché questi fu ucciso da Capasco, si fece portare il teschio, e si mise a rederle (Stat., VIII). Petr. : L'ira Tidto in tal rabbia saspinse. Che morenda s' si rose Mesalismo. Di allusicoi mitologiche, prase sul serio, abbondana anco le proso di Dante. Moo., 49; Volg. Eloq., 261,- Disapona. Stat., 1: Immedicum iro: Tydea.
  - 45. (L) PERCHE dell'odio. Conveone: patto. (SIA Braria). Statio, di Tideo che al rode Me-

- 46. Che se tu a ragion di lui ti piangi, Sappiendo chi voi siete e la sua pecca.
  - Nel mondo suso, ancor, io te ne cangi; Se quella con ch' i' parlo, non si secca.
- calippo: Name Hyrcaniz bellare putatis Tigribus (Theb., 1X). - Occo. Stazio, ivi: Rupisse... fas odii. - Convg.nun. Dal barbara convenium
- 46. (L) Ti rianni : ti larni. Canni: ricambii. QUELLA lingua. (SL) SECCA. Per morte: n, se mi basta l'ingegno. Patrobbesi intendere quella con ch' i' parlo, la ponza; e corrisponderebbe al modo di sopra: ch' io metta il

nome two tra l'altre note.

- Le invocazioni e i presmboli, più che in Virgilio e in altri, abbondano in Dante; e noe è ertifizio di scuola. soa si modestia dell'ingegna che, celle coscienze della forza propria e della terribile potenza del vero, sceta quel che gli munes. Il verso che dice di mamma e bobbo, richiama quelli di stile ben più eletto e maturo cel Peradiso; Sara più corta mia favella Pure a quel ch'io ricords, the l'infante Che bagni antor la binqua alla mammella. E sobbese e' volusso qui rima aspre a chioccie, non credo obo i versi Da bocca il fredda, e dagli occhi il cuer tristo. Fra for, testimonianza si proceccia, e lui stesso paressero de' suni migliori.
- Il ghiaccin inferoale, più grosso nhe quel del Daoubio to Austrie, essendo talo che uo monte cadotovi sorra oco lo incriocrebbe; si pensi como strettemente fasciati deblano essere i traditori confittivi dentre. Le altre similitudioi del vetro o della spraoga, de'hocchi e della rana n della ciengan, sono brevi o però più valecti. La scesa dei due fratelli, tra le più belle, al creder mio, del poema: quella di Bocca, maestrevolmeste preparata, e condutta potentemente.

## IL POZZO, IL GELO, IL TESCHIO,

Il Casto sells nas prénisione rammenta Antione rusmentato du Vigillo (), et a Orisió (¿), da Statici, èmphicais aven El mentite din Tabesa fabila mori (3). Questo crean dimontro como il Poeta si sistemas seno colo l'edificatore delta città delente, na cantore politico ancora, fondatore de civili comunia. Aven telso il Orazio: Dietate Amphito Telenae canditra arcii Sara morre sono testantinia. Pari la compianti quossione, Padica privati secretore, sorra professi (4). Unitimo verto seguntamente convisca alla cospo del ascre o civil poema.

L'imagine del jouxus ex sommes n'que'tempi; « averse force fundimento in que'du de Schnit; Naque underest are projubation, queue ergent repre en partes as remus d'un destingères cauters qu'oi; le cilobre. Gignate ground and apper, cauter qu'oi; le cilobre. Gignate ground and apper, et qui abstituat cure ni (7). Oui comiscu l'enpresa supérier o misson (6). Nursi ai l'étrate (che i pirese supérier o misson (6). Nursi ai l'étrate (che i piretée mateire di farele. In cert i pessi d'Inphilerra impinic de l'amine di de non sia state, primo d'internation de l'amine de l'entre de l'entre de l'entre con merti, combétie di climitere, riames a statigner l'acmert, combétie di climitere, riames par sittigere l'activation de l'amine de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre parte sant au l'amine lavore de l'entre parte sant au l'amine lavore de l'entre parte sant ant alles destination levre post eregi martine de l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'entre parte sant ant alles destination levre post eregi autre de l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'ent

In nos legardos: « Un caraliere inglein, che reren son orreit, i lengthe, ere mamenda de les geschi, al inge-gest per materiola de les questions, al inge-gest per materiola de les quesques que faire de la contiente que que partir per materiola de les gregaleres de l'Articoli sus si - les que partir per materiola de le propiere de l'Articoli sus si - les materioles (l'on materioles de l'articoli sus situations), un misque de l'articoli sus situations, l'articoli sus situations, l'articoli sus situations, l'articoli sus situations, les situations de l'articoli sus situations, les situations de l'articoli sus situations de l'articoli sus situations de l'articoli si situations de l'articoli si situation de l'articoli si situations de l'articoli si situations de l'articoli si situations de l'articoli si situation de l'articoli si situations de l'articoli si situation de l'artic

cho sempre ardono (1); altri affissi a una ruota che mai non ristà di girare: altri immersi in fossi di metallo bollente (2); altri rapiti dal turbine (3) e buttati in un fiume ove i diavoli li tengono tuffati con graffi di ferro (4). Nel fondo, un pozzo infinocato che ingoia e poi vomita fnori, le animo vestite di fiamme (5). Ovvejo riconosce parecchi de' snos compagni di guerra (6), e si smarrisce del cuore: e tremando s'afferra a un ponto sospeso sull'abisso, il qual ponto è d'uo' asse stretta (7), che al suo passaggio s'affarga, Il ponte mette a uoa porta (8) e la porta s' apre; e il gnerriero vede uo bel giardino (9), che è il Paradiso ove Adamo fo., e adesso ci stanno i giusti, prima ch'entriso in cselo. » Anco in Virgilio i giganti son posti nell'ultima profondith: Hie genus autiquem Terras, Titania pubes Fulmine dejecti, fundo volvuntur in imo (10). In questo fondo è luogo a recare la preziosa illustrazione del dotto o buono P. Antonelli; che dà la misura e dell'ultimo cerchio e delle bolge, o dichiara il ventinovesimo e il trentesimo Canto, « Posto che undici miglia abbia la circonferenza della decima bolgia, e veotidue della nona; le altro non sono da misnrare in ragione geometrica; giacchè, raddoppiando di bolgia in bolgia, la prima verrebbe s avere un circuito di miglia 5632: o se tale l'ottavo girone, il primo eccederebbe l'estensione d'un circolo massimo della terra, Dunque crederei che il Poeta, dandoci il valore di due termini contigui d'una serie , abbia inteso somministrarci il primo termine o la differenza della serie medesima ; la quale, constando di dieci termini, che sono le dieci bolge, vieno a determinarsi suche nel caso di rapporto sritmetico. E risulta cost: bolgia decima, circuito, miglia undici, raggio uno e tre quarti. Nona, circ. 22, ragg. 3 1/4. Ottava, circ. 33, ragg. 5 1/4. Settima, circ. 44, ragg. 7. Sesta, circ. 55, ragg. 8 6/4. Quinta, circ. 66, ragg. 10 1/4. Quarta, circ. 77,

<sup>(</sup>t) laf., XIX. — (f) laf., XII, XXII, XXII. — (f) laf., Y. — (c) laf., XXI, XII. — (d) laf., Y. — (d) Paradia o la vismo di Paradia (la vismo averano el sessona labelitate di delerene e d'oderi. Par., XXX. — (f) laf., Ill., Y. Y., XIII, XY, YYII, XXIII, XXX, XXY, XXXII. — (f) Paradia e scale che assendono il monto del Paragatello. Parp., X. — (f) Inf., IX, X, e Parp., (X, X. — (h) Parag., XXIII. — (h) Parag.

ragg. 12 1/4. Terza, circ. 88, ragg. 14. Seconda, circ. 99, racg. 15 3/4. Prims, circ. 110, ragg. 17 1/4 - La distanza da bolgia a bolgia -arelibe costante; e, campreso l'argine, verrebbe a essere di miglia 1 2 , Dal raggio, poi, della decima, tulta la larghezza d'essa bolgia, larghezza che è di mezzu miglio, e sottratta anche la larghezza dell'idtimo argine della pendice interposta tra 1950 e il pozzo, la quale può computarsi d'un quorto di miglio, a quanto accoma indirettamente il Poeta, risulterebbe un miglio pel raggio del puzzo stesso, e così di miglia due la larghezza dell' ultima cerchio infernale. Natabile che, ladduve esh pone una misura circolare, cioè alla nona bolgia si vale dei refebri numeri determinanti il rasporto della circonferenza al diametro, secondo Archimede; giarché il dire che quella bulgia volgeva miglia ventidae, è un dire che sette n' è prussimamente il diametro; avend egli dichiarato nel XVIII esser tanda il ciughio tra il pozzo e il piè della ripa: e 22

a 7 è il più semplice rapporto genmetrico tra la circonfe-

renza del cerchio e il suo diametro, come insegnara il

grade pouentr di Siracua. •
De li mare di depris ni viene combonia succes più più per diveri gradi, seccando il più pare misdata del tradiper diveri gradi, percando il più pare misdata del tradinatione di più per diveri più per

In Vergino alterol e l'imagine de l'agini infernati (3), e depti atqui di Casini e di Siege che can some pri loga e principale de l'agini atqui atqu hims I limpte e delle citierne e del troble e il hutter del delle e il delle citierne del delle più e fronție i le largine conquiel remmentation (delle citi più feriode, e la largine conquiel di filorena pe di distiliare di mismo citierne travant e de aprili mirrore (2). E la Somania I donnati paterena del (d. R. citierne contractione fronțiel coli, R. citierne (2). E la Somania I donnati paterena del filorente delle consultatione delle consultatione delle consultatione delle delle consultatio

Anche Virgilio ha nel suo Inferno: Hie quibus ineiti fratres (\$), e quelli che nec reriti dominorum follere deztros (5). Ed è forse amara ironia sel lamento del danoato che dice a Dante: non pestare coi piedi le teste de' fratri miseri ioni. I due fratelli nemici banno il pelo del copo insieme misto. A due che s'odiana, la prossimità è prribile pena: pena orribile stare affrontati il traditore al tradito. Erano tanto accosti labbro a labbro, che la legrima cadata tra mezzu di inviscò e inchindò insieme. Questo è niù che il virgiliane: Stirtoyne impecia induruit horrida barbis (6), La seconda schiera de' traditori ha nome da Antenore. Del tradimento d'Antenore parlaco Livio, e Ditti e Darete. Le parole ambigue di Virgilio: Antenor... medita clapras Achieris (7), avranno dato al Poeta libertà d'attenersi al detto di Livio, senza crolere di contradire però a apanto disse nel XXVI e nel XXX di Sinoue e del cavallo. Nella Antendra il Poeta, Guelfo nel trecento, sempre Ghibellino einsto, caccia Borca dech Abuti che tradi a Mont' Aperti-Sono nell' Inferna del Poeta assai Fatrentini, pei quali principalmente e pe Toscani era fatto l'Inferno suo. Farinata, il Cavalcanti, il cardinale Ubaldini, Ciacco, l'Argenti, Rinier pazzo, un suicida, un Guidoguerra, Tegghirio, il Rustacacci, il Borsiere, Francesco d'Accorso, monsignor Mozzi, Brunetto, un Gianfigliazzi, nn Ubriachi, un Buiamonti, il Mosce, Geri del Bello, Gianni Schiechi, il Mascheroni, Bocca, il Pazzi, questo Soldanieri coi ciuque ladri della settima bolgia.

Alla fine egli tross il conte Ugolino che sta mangianda il erasso dell'Arcirescuro: il che ci rammenta la leggenda che è ne l'Balladisti, e che direc: a Disso l'abste Macario (8): analando una volta nell'ereuso, trovai un teschio di merto giaceusic in terra: lo smossi cou nas verga directa con tras verga directa con in a verga disso also l'at colta sei disso. ai ci ramin mi serdie. di sissi a labi. Ta chi sei disso.

(6) Par., VI: Pot., person al lempe che India 'I cuel quille Bidue le menda, a ron modo, serzone, Croter per quier di Zona si India (II sergo dell' Auglia). — (Iz in A. I. — 13 Aug., VI. — (I) George, IV. — (I) Park., CALII, 3, 7, XAVII, 1; XAXVIII, 2; Inpuide, non Pietre, In tradition et Uris. Port., AAXY, 5. Elemanto in ingress serieum wars' mirenda ser a decreaderables as larves. — (I) XXXII, B. — (I) Prev., 18. — (II) XII, 32. — (II) VI. (6) Matth., XIII, St. − (2) Job., XXIV., H. − (4) Suppl., St. − (4) Zu., YL. − (5) Job., − (6) George, III. − (7) Zu., L. − (6) Poll., L. p. 199l. L. Dr. zusser-strass sories Station (L. III., B. 12); a Giacutzi G. VI., Blecke Mill., n. 13). Cod pare 1 Resolved precl., a Painting-grow Stat., Intrach., Noffla. vin d. L. Persparch Gold 9 stangle d. and const. Cod. Statistic, Policy Corp., b. Persparch Gold 9 stangle d. and const. at Statist. Policy Corp., b. p. XXIV. Lett. 7 vol. 10.

Mi rispose: lo fui sacerdote degl'ideli, e de' gentili che in questo luogo dimoravano. E tu sei l'abate Macario else lini lu spirito santo di Dio. Qualora pietose di que' che sono ne' tormenti tu preghi per essi, e' ricevono alcun po' di sollievo. Gli disse il vecchio: Qual' è cotesto sollievo? E quali termenti? Dissegli: Quanto dista il cielo dalla terra, tanto è il fuoco nel cui mezzo stiamo da piedi al capo, il ogni parte presi; nè può alcuno la faccia dell'altro vedere, Ma la faceia ilell'uno è appiccata alle spolle dell'altro; e quando tu preghi per noi, ci volgiamo l'un verso l'altro, e abbiamo sultievo (1), E'l vecchio pian; ndo disse: Tristo il giorno in cui l' nomo nasce (2). Poi disse il vecchio: Altri , hann' eglino peggiore supplizio? Rispose il cranio: Maggiore sapplizio è a noi. Dice il vecchio: Chi sono costuro? Dice il cranio: Que' che conobbero fidio e lo negarono, nè fecero il volere di lui, questi sono di satte di noi (3). È il vecchio prese quel eranio e lo seppelli sotto terra (6), a

Stazio: Sit qui rabidarum more ferarum Mandat utraz hostile coput (5). E Dante l'avera al pensiero, dacché paragona il conte a Tideo cho si rode il teschio di Menslippo:

. . . . Caput o caput, o miki si quis Adportet. Menalippe, tuum Astacideu medio Capancus (6) e suicere tollit

Spirontem

Erigitur (7) Tydeus, rutimpus accurrit, et amena
Lettitiopus iroque, ut singulhautio relit
Oro, trahipus aculas sesque nguarit in illa (8);
Imperat abecissum porgi, laraque rereptum
Special atras hastile caput, giserique treputis

Lumina torco (9) ridens Atque illum effracti perfusum tobe cerebri (10) Aspicit, et riro scelerantem sanguine fa-ces (11).

(1) Queste porcio non ben leggibili nella pota mia di molti anni fa, tice a indexinate, e sai tengo in debito d'anventicio. - (f) ind., XXXII Oh sorre talle mal create piebe .... Mr' fools stall and pecore... Altel in quella vece. Triste if giorne in cui l'u-mo trangentiere à menti di Dia -- (3) karo in Duate I più nel sienza di culto. lef., X1, 1, 2, - (i) lnf., XIV. t. 1: Asensi le fronde sporte. iSt Theb., VIII. - išt Cutesta servigio feture che Capaneo rende a Tière, gli sara stata più ragione a dipingrato com' e' fece nel Can-- (7) Il socran li desti all'attro pose (t. 63). - (3) 96 qui force il germe del varco potrate che la Dance ha ben più valura prechi ritrae e la naturale romiglianza de' ligitissil col padre e l'ajira. orribite somigitismes create dull'appoin della hane. Scorai Per quolbre etal il mio nepelbo alessa (lat., XXXII), L. 10). - (9) in fiunto è plà floro che il coste con gli orchi terti riprepia il terchin co' desti. e che l'arcivercavo sivo dell'eterna merie non metta paroia ne gemiss. - (10) Li draii atl'edica poer La 'er 'I cerred s'aggiange con fa ques freez. 17t. ... Non altrimenti.... si rosa le fempir.... Che muri Secreta il frachia a l'affre con tiere, 413. - Del cape ch'esti acre di rire goods figf., XXXIII., terg. ti. Hal I' ceribile della pilvara cenza is take the imbrodula ill roditors; chiusel nel Capro reguesce il forbire la borca a' capelli è mondezze più arribite d'orni suzzara. E quel l'efter core è fembrillerità di magniro o reticenta potence, -(II) Theb., VIII.

Et wunc ille jacet (pulchro o solatio letit) Ovo tenega kontsle caput, dokciywe wefandus Immoritur tabo

. . . . Sed raim hiscore compas Conquests, terraque fagam miserantur, au istos Vel suo partet humus? (1)

Statis, at solice, at distract in magifications, a discrete of the distract of Police intervision, e discrete of the Matter of Police intervision, and the Caracter of the Gargoon the militarizations and the cost that with this first projection, or majors a tasking military to the projection, or majors a tasking military to a proper particle for matters all provincients di Vergilier o speamford file direct solicito des south visibility man ferrals post de demante (2), servicio per tubere raccoultere maistion in porce, che produce destructions of the projection provincient particles and projection provincient, che pril, Tantare della Telendar quality to many articles (Possica). L'assessed pour a l'est avoide (Alberton articles (Possica).

ereili Lievi.)...

Il tratagojo di Instie qui sopra Stazio è un crusicie vantagojo: che Todio di Tado è coso liavolosa e veccitia, quel d'Episino sterio: e virvate tropogo. Datar potera di persona sere consoriuiti Episino, e avrà certo reduit suoi consorti dell'aria, no Stazio sono videri Pario erite u qualconsorti dell'aria, no Stazio sono viderio della della diconsorti dell'aria, no Stazio sono della della did'antico porum. E da ultima. Menalippa sono era strivascono. Il Catta dei Stazio silla repulsa rettorica; di quel di Busto, come della plante del Suicidi, esco insieme parale e annue.

La più profonda bellezza della norrazione è, al mio vedere, quel cupo che ci domina da capo a fondo, e vibrando lume incerto su cose orribili, agginnge all'orrore. S'egli avesse raccontate per filo e per segne le particolarità corperce della fanse o della morte, avrebbe fatto cosa triu languida che a sottintenderle tutte, e delineare del quadro soltanto i grandi conterni. Dico che nu non so che, foscamente indeterminato, scorre per la narrazione tutta, Ugolino non sa chi sia l'uomo che vaole il perchè del suo odio, ma e' gli par fiorentino; e vuol dire o suo nemico o ignaro de' fatti, o men crude de suei Pisani, o tutte queste ense in nna, e sitre più. Non parla del rodere ch' c' fa l'arcivescovo, nè del tradimente di quelle; ma l'une e l'altro accenna con tocco di potente brevità: son tel ricino: ameni s' s' m' ha offeso. Della sua carcere non descrive l'orribilità, ma la nomina dalla fame, e le prenunzia altri ospiti: vaticinio infernole. Poi il sogno che a lui squarcia il futuro; nè egli ci ai raftigura se pou sotto il pome di Iupo, e Iupicini il suo sangue. È tacisto auco il nome del monto, e discenato esso-

(i) Theb., IX; Baate: Aki dans forre, perché non l'apridit finf., XXXIII, text. 20: più besse e più efficare perché racrolte in intere un verbe cha pata s'apra con stevo e che nel mezzo si spenfondi.— (i) Prage, XXIII. monte per questo che e' toglie a Pisa la vedeta di Lucea, come se ogni cosa dovesse uni essere tinto d'odio e muto di Ince. I figliuoli piangono e parlano fra il sonno, come presentendo già l'agonia. Il senso che viene al padre della sua o altrai sventura adombrasi in quel ch' of mio cuor s'annunziora: del socno de' giovani non è detto chiara, ma else riascus ne dubitava, e il dubbio passa nell'animo di chi ascolta. Il busso dell'uscio chiodato, senza suono di parola od altro, apporta la sentenza di morte: il padre non fa motto, ma guarda i suoi figliuoli, fatto come di pietra, e non piange. E chiamarli tutti insieme figitiushi è pieno di pietà; e forse lo strazio de' nepoti più giovanetti più lo percuote nel cuore. Essi piangono; e primo un nipote, enmo più debole, e meno esperto de' dolori e misfatti umani, parla a lui, e domanda che hoi? più orribile cha chiedergli pane. Questi almeno non s'era ancora aecorto del vero; nè il punto in che gli altri s'accorgono è fermato: silenzio tremendo. Il padre non solo non piance con suono di querela a quella voce, ma non lacrima e non risponde, Tace; e tacciono un giorno e una notte. Il sole ritorna: am poco di raggio si mette per piccol pertugio in quel bajo, o il conte scorgo in quattro volti il suo volto, cioè le suo fattezze di padre, e lo squaltore della faccia sporuta; ambiguità che consuona col rimanente totto. E' si morde ambedne le mani per dolore; e quelli frantendono, chè la pietà del martoro del padre li fa empi a calungiaro il enore paterno: gli offrono in cibo sè atessi, per più straziarlo o dell'essere franteso e dell'essere dal loro amoro ferito nell'anima niù che da nemico furore. Alla profferta atroco a' si queta, ma noo risponde parola per acquetare loro, indurato o istapidito dalla disperazione contro sè e contro tutti, o perchè parole non trova che non siano di furoro o di lutto. Ancora due giorni stanno tutti muti: venuti al quarto, un nipote gli si getta a' piedi, chiamandolo ancho egli, como l'altro e come già tutti insiemo, col nome di podre o sospirando ainto; dacché la natura supera nel giovane la pietà, në più si ricorda d'aver detto anch'egli : ci ha men doolia se tu manoi di noi. Gli altri tro cascano a une a uno tra il quinto di e il sesto, non sai in qual punto, qual primo, con quali singulti, se senza parola. Egli cieco va brancolando sopra ciasenno, e la fine di loi è accennata da un verso che dice non i termenti del corpo, ma l'ostinatezza del dolore, che quelli duramente vincendo, per tro giorni ancora glieli prolungava. Le due esclamazioni Ali dura terra... ben se' crudel, non son quelle che possano più sul euore. Egli è tanto lontano dall'essgeraziono, che non solo non amplifica, ma non particolareggia in minuto; o sarebbe un modo d'esagerare anche questo. Dal Buti sappiamo che il padro o i figliuoli merirono colla catena, con la catena al piede forono seppelliti: meulio aaperlo dal Buti che da lui; e tali omissioni mostrano il Poeta e il maestro.

## CANTO XXXIII.

#### Argomento.

Upolico gli merra della nas morte. Balla evrità riene al Canto la maggiore bellera. In fatto de l'ompi, cellogiada discricada della paria ma, abli quali mato, elli que al mato cale vi mora ma le trollibre la cia miane code vi mora ma la florena, è inversione fandata nulle segmenti melanza ciula de Pietre: Descendanti in infermun viventa (Ptol. LIV, 193). Tradrec hajumoni sianza (al de rienda, 1, V. 5); Nome habes, que d'evra, et mortuus et (Apia., H., V.); Anantia, cur tentavit natiana cori tumu ...? (AAI.Apia.I., V.3); Creata intrività i neu mastana; (Ano., XII., V.); Derena contrario: Jam non ego: vivit vero in me Ciristus (Ad. Cal., H., 20).

Nota le terrine 1, 3, 4, 7; 9 alla 26; 28, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 42; 44 alla 49, con l'ultima.

- La bocca soliceò dal fiero pasto
   Quet peccator, forbendota a' capelli
   Del capo, ch'egli avea diretro guasto;
- Poi cominciò: Tu vuoi ch'i' rinnovelli Disperato dolor, che 'l cuor mi premo Già pur pensando, pria ch' l' ne favelli.
- Ma se le mie parole esser den seme Che frutti infamia al traditor ch'i' rodo, Parlare e lagrimar mi vedra' insieme.
- Pariane e lagrinar mi vedra insiene

  4. I' non so chi tu sie, nè per che modo
  Venuto se' quaggiù; ma Fiorentino
  Mi sembri veramente, quand'i 't'odo,

4. KLI BOCCA. SKLI, IX. OF rinear hould opput.
GARLEY, LOAN, Y. Her sels plft, approximation between the procession of the proce

2. (L) Pra: sol.

(SL) RINNOTELLI, Æn., II: Infondum:... jubes renovars doloros. — Disperanto, Morirono, dice l'Anonimo,

in cinque giorni; e redendosi il conte morire, domando un frate per confenore, e non gli fu doto. — Разма. In altro neano Virgilio: Premii oltun corde dotoren (cEn. ls.

3. (La Dex: debbone.

Sil Saux. Couv., I, 12: Le prominstale è rene d'amisti. — Taustrou. L'arcitercour, peir nit vicelre cercicite is orpoglis, cei Gualandi, i Simendi, I. Linfranchi, tra chie maggieri case di Pine, alanto II vessillo della Crece, cen popole venas elle case del coutr. e dopo dara rafia, pressio con des glien des nigiot at l'iriè, occinegil un altre nipote, a prem le moglie è la Gualandi, e per fatti mortire di materia d'inter fere inchicher l'unico, e grattare le chievi in Arac.— Parazar, Inf., V, ters. 42, Petr.; i. Spuis d'aunce de porte e pierce.

4. (SL) Fighentino, Dunque nemico di Pira.

- Tu déi saper ch' i' fu' 'l conte Ugolino, E questi l'arcivescovo Raggieri. Or ti dirò perch' i' son tal vicino.
- Che per l'effetto de' suo' ma' pensieri,
   Fidandomi di lui, io fossi preso,

483

- E poscia morto; dir non è mesticri.

  7. Però, quel che non puoi avere inteso,
  Cioè come la morte mia fu cruda,
  Udirai: e sanrai s' e' m' ha offeso.
- Breve pertugio, dentro dalla muda
   La qual per me ha 'l titol della fame,
   E 'n che conviene ancor ch' altri si chiudo
- M' avea mostrato per lo suo forame
   Più lune già; quand' i' feel 'l mal sonno
   Che del futuro mi souarciò 'l velame.
  - (L) Tal: diversiore di lui.
     (SL) [Conts, Vill., VII, 120 e 127]. Reconnal.

Il Troya vorrebbe che Guido di Montefeltro, non l'arcivescovo fosse il reo principale della morta dal conte. Non è dimestrato ancera.

(L) Ma': mall,
 (SL) Ma': Mich., VII, 13: Propter fraction cogi-

 (SL) Overso. Cacciato Nino di Gallura, Ugelino, per pretesto da nulla, uccise il aspete dell'arcivescovo:

di li la vendetta.

6. (L) Bravr: piccolo. — Muna: carcero huja.
(SL) Bravr. In questo senso frequente n'Latini.

SLI BREVE. In questo resuo frequente n' Latini.

M'EVA. Buil: Modo chiama quella forre, o pres perchè cus tre chiamate, prechè ci al texermon le aquillo del cossume a sundore de peanei; o per tronsmunime, che si fu rinchiama il Coste a li falianti, come gli scotti nella munia. — Autzai, Anasunia sventare per ossare al dananti dato l'antivodre il fottore. Inf. X.

(L) Lene: (Ast.) Mode common chiamare Inna

(SL) Lene: (Ast.) Mode common chiamare Inna

nuova il principio della fine in cui il nostre satellite torna a rifetterci la luce solare. Il ferre pertagio con quel poi di chiaroce che nel di permettero, faceva a Ugolino discersere i di dallo notti, e contare così i tristi meli.— Sucancio, Più forte che in Virgilio, Em., VI: Apritape futura. E qui più nappropriato.

(P) VELAME. Som.: Tutti reprimentamo che i nomi hanno un qualche significato... I nogni talrotta somo sequi degli arrenimenti futuri in quanto riducmsi od alcuna causo comune e a somni e ngli arrenimenti futuri.  Questi pareva a me maestro e donno, Cacciando il lupo e i lupicini al monte Per che i Pisan' veder Lucca non ponno,

484

 Con cagne magre, studiose, e conte: Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi, S' aven messi dinnanzi dalla fronte.

In picciol corso, mi pareano stanchi
 Lo padre e i figli; o con l'agute scano
 Mi parea lor veder fender li fianchi.

Quand' io fui desto, innanzi la dimane,
 Pianger sentii fra 'l sonno i miei figliuoli
 Ch' eran con meco, e dimandar del pane.

Talvolto doll'interiore disposizione del corpo formozi nella fontazia olron suoto che si conviene con toli disposizioni; accomo ell'avono nel quoto dobondono gii sumori frigidi orcarere nel sugmi di treverzi sell'arqua o nella nece. B però i medici dicono che è da attendere a' sogni per commorere le internori disposizioni del corpo.

10. (La Questi: l'arcivescovo. — Magstro a donno: guida a signore. — Carciando: encciante. — Monte. S. Gialiano tra Pisa e Lucca.

in Pal Mastrana Festi, Mopiler populi, cipis cent populon mumo potenta, Dexi, XVI, Ili, Jadferet et suspirien contidate,... of judeost populos. Alsa, IX. Thereto pressus mercan dell'est enspiritor. — Basso. Particolor dell'estate dell'estate populos. Alsa, IX. parell (alla potrio). Calvo Mercio e desses dell'estate, postel (alla potrio). Calvo Mercio e desses dell'estate, potenti [alla potrio]. Calvo Mercio e desses dell'estate, potential potrio. Calvo Mercio e della potenta estapotica, i laginati a i sipeti. Il segno del lupe era surprio di fastic, esta el Coltina, nistro della trazzalo di lui, cone si lazione ia Orlido. — Mercia Lo cucciona la Firezzo.

 (L) Strumer: sollecite. — Contr: note in Pita, o conoscenti tal esecia.

SLI STEROM. Sedio a Latini die initeme fretta e cura actue de laggan. Stelleri per affection i Toccana. — Cextr. Coni seputo diciano seone dei a voud far mostra di mapera. E rei's acche conte, perche di famiglia conjecue o note troppo a Upolino. Patri. Refiguento di famiglia conjecue o note troppo a Upolino. Patri. Refiguento di famiglia conjecue o note troppo a Upolino. Patri. Refiguento di famiglia con Messa. Li infamina con internationali di contrata di materia di nationali di contrata di materia di nationali di contrata di nationali di nationali di contrata di nationali di nationali

(F) CAONE. Imagiae di nemico inseguente. Jar., XV, 3: Giadium ad occisionem, et canes od lactrosodum. — Maone. Simbologgia la fame, come la vacche di re Farsone.

19. (L) SCANE: ERDIG. — LOR: a ma lupo e a'figli,
13. (L) INNAME: all'alba.

(P) PANE. Jer. Thr., IV, 4: Parculi petierunt panem, et non erat qui frangeret eie.



٠



Poscia che fummo al quarto di venute. Gadde me se gette desteso a piede. Decembe. " Padre mio, che non m'auti!... INFERNO, Canto XXXIII, Terzina 23.

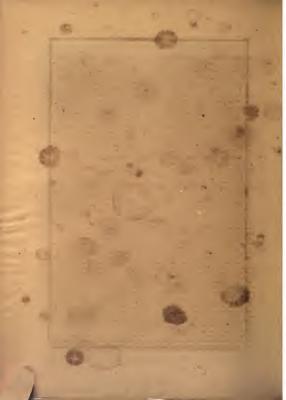

- 14. Ben se' crudel se tu già non ti duoli Pensando ciò ch' al mio enor s' annunziava. E se non piangi, di che pianger suoli?
- Già eran desti; e l'ora s'appressava Che 'l cibo ne soleva essere addotto; E, per suo sogno, ciascun dubitava.
- 16. Ed io sentii chiavar l'uscio di sotto All'orribile torre. Ond' io guardai
- Nel viso a' mie' figliuoi, senza far motto. 17. I' non piangeva: si dentro impietral. Piangevan elli: ed Anselmuccio mio
- Disse: « Tu guardi si! Padre, che hal? » 18. Però non lagrimai, nè rispos'io
- Tutto quel giorno, nè la notte appresso; Infin che l' altro soi nei mondo uscio. 19. Com' un poco di raggio si fu messo
- Nel doloroso carcere, ed io scorsi Per quattro visi il mio aspetto stesso; 20. Ambo le mani per dolor mi morsi.
- Ed ei, pensando ch' i' 'I fessi por voglia Di manicar, di subito levêrsi,
- E disser: « Padre, assai ci fia men doglia
   Se tu mangi di noi. Tu ne vestisti
  - » Queste misere carni; e tu le spoglia. »
- (SL) Pianoi. Più potenze del virgiliano: Quis talia fando... Temperet a la:rymis? (Æn., II).
   (L) Anaviro: recato. — Sco: ance gli altri so-
- gnarono pana.

  (SL) Apportro. Gio. Vill.: Adducen la viranda all'osta.
- all' osta.

  16. (L) Chiavar: inchiodare.
  (SL) Chiavar. Purg., VIII, terz. ult., e in Fr.
- Giordano. Uscso. A quel che pare, crazo acl piane di sopra. — Guandat. S'accorso cho crasi deliberate farli morire di fame,
- (L) INTERTAL: divenzi come pietra. ANSEL-MUCCIO: un nipote. — Si: cosi.
   (SL) ANSELMUCCIO. St. Pis.; Murst., Ref. It.,
- I, XXIV, 655.
  (F) DENTEGO. Reg., I, XXV, 37: Emortsum est cor cius intrinsecus, et factus est quessi laple.
- cor cjut intrinsecus, et factus est quest lapis. 19. (L) Авретто: simili в me e per sangua e per famo.
- 90. (L) Manican: mangiar. Levôrsi: si levarono, SL) Manican. Questa voco è condamnata come platen florentina nella Volgare Eloquenza. Segno non unico oba il porma è scritto in volgar florenzion. 91. (SL) Versteri. Parole ch'anco i nipoti poterano.

 (SL) VESTISTI. Parole ch'asco i nipoti poterano di pegnale un acpote perché gli consigliava volgero al padro del padre loro. — Miszez. Æn., II: provvadese di vettevaglic in città, sospettando non

- 22. Quetâmi allor, per non fargli più tristi. Quel di, c l' altro, stemmo tutti muti.
- Abi dura terra, perchè non t'apristi? 23. Poscia che fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gittò disteso a' piedi,
- Dicendo: « Padre mio, ché non m' aiuti? » 26. Quivi morì. E, come tu mi vedi,
- Vidi io cascar li tre, ad uno ad uno Tra I quinto di e il sesto. Ond' i' mi diedi,
- Già cioco, a brancolar sovra ciascuno:
   E due di gli chiamai poi ch' e' fur morti.
   Poscia mià che l'ador notà l' diciuno.
- Poscia, più che 'l dolor potè 'l digiuno. 26. Quand' ebbe detto ciò, con gli occhi torti
- Riprese il teschio misero co'denti, Che furo all'osso, come d'un can, forti.

Miseres merzu depascitur artus. La voce misero a in Vigglilo a in Dante ritorna più volte collocata in modo maestro, o seventa pesposta ova par più potents. — CARNI. Modo biblico.

- (F) Stootia. Crysost.: Spopliere il corpo. Aug. in VIII da anima: Corporibes exute. 20. (Li Quezint: mi quetal.
- (SL) TERRA. ÆR., X: Aut quer jem sotis ima debisont Terra mibi? [C.] Nura., XVI Datan e Abiron, inceinti dalla terra: non i firlinoli di Core.
- 93. (L) Gauno: un figliuolo. Cut: perchè. 91. Ski Vana Coel disseruto, affamato, languonte.
- così intirizzito di debolezza e d'orrore. 25. (Le Cizco di fame. — Port ucciderni.
- SE BRANCOLAR. Per consovers o'eran vivi, o per mote d'unon vicia a morière. CiniMAI, on carar dissque a mangieril. Pert. Il debre mi tena tivata, la famo mi spenze. Butil: Dopo gii totto di ne furen correit, a protesti, devilappati sutle storer, in almogi dalli frost minori as. Proncesco, e ottore di congo delli frost minori as. Proncesco, e ottore di chiera, dalla porte del chietare, cri furri a gandazi li quali ferri citi è consoli dal dilav succanetta.
- 67 FOTE. La fame, secondo Galeso (De sanit, tanda, VI), disserva il doleve concetart pii smori. E un sestimente mende combatta sevanta na corperce e los fames occasis. Il peri C. Selitro largeprosanació taterpreta: La mente, resculta sel na deleto, dello trates el assimiente del tante deleto, dello trates el assimiente del tante deleto, Ce uri fend dipis, che a interdervi dalla famo meril. Ma self atra interpretatione o C e al situ fendo : C e uri fendo con la fame, lo spirito cel cerpo, per pis stratio d'entranal.
- 96. (SL) Form. Ugolino fu nomo feroce: e feri ael benecio di pugnale un acpote perchè gli consigliava provvadesse di vottevaglie la città, sospottando non

- Ahi Pisa, vituperio delle genti Del bel paese tà dove I si suona;
   Poi che i vicini a te punir son leuti,
- 28. Muovansi la Capraia e la Gorgona, E faccian siepe ad Arno in sulla foce, Si ch'egli annieghi in te ogni persona.
- Chè se I contc Ugolino aveva voco D' aver tradita te delle castella;
   Non dovei tu i figlinoi porre a tal croce.
- Innocenti facca l' età novella (Novella Tebe!) Uguccione e 'l Brigata, E gli altri duo cle 'l canto suso appella.
   Noi passanni oltre, là 'vo la gelata
- Ravidamente un' altra gente fascia, Non vôlta in giii, ma tutta riversata.
- 32 Lo pianto stesso li pianger non lascia; E I duol, che truova in sugli occhi rintoppo, Si voive in cutro a far crescer l' ambascia:

quegli aderiaso a' suoi nemici. Questo acpoto fu da lul maritato a una figlia del conte Guido di Capcona (Tronci, Ann. Pin., 1287): onde non fu di quelli che perirono nella torre.

97. (In Panter India. — Versut Fernan e Lores. SEA Plan. E spore or Flux devels at Arrives. SEA Plan. E spore or Flux devels at Arrives. India or Flux di Partico del Part

(P) Si. Coax., I, 10: Le grava banch del religare del st. B zella Volgare. Eloquenza d, 18; dien che il si pecaturinno cobro de lezqueno la parte orientale, di genevezi condial insino a qual pronentorio d'Italia dal quale comincia il seno del mar Adriatico a Is Sicilla. Ance aella Vita Nuova distingue la lingua d'or, di coi, del st.

26. (Li Gonoona: isolette di contro a Pisa: lontane co veuti miglia dalla foce dell'Arno.

All Mewasas. Es., IV: Libros librolles or towns, facilities under Improve, Adeliticals peaciere for normal stress was the saveles aspets organized in colorate constant and the arrivales aspets organized in the colorate for the colorate facilities. It is a second of the colorate facilities and the colorate facilities. Mach. Virg., III: Gossa pine Archevess area of Pitter curvant Erwotson, Myone color Gorpero revinat. Colorate facilities for the colorate facilities of the facilities for the colorate facilities. And it is a second facilities for the colorate facilities for the colorate facilities of facilities. The colorate facilities for the colorate facilities for the colorate facilities for the colorate facilities. The colorate facilities for the colorate facilities for the colorate facilities for the colorate facilities for the colorate facilities. The colorate facilities for the colorate facilities facilities for the colorate facilities facilities facilities facilities for the colorate facilities facili

(SL) Vorz. Ariosto; Ha rore Che l'utin gli cerca

inces de rite tiere. Pin proprio qui.— Tanatra. Dante, che i traditori punisco, nos poteva certo perdonaro a Uguecione Faggiolinao che nel 1314 chbe Lucca a tradimento (Vill., 1X, 50; Murat., Chron. Est., XVI, pag. 370; 1vi, pag. 574 x XIX, pag. 1670x.

30. (L) Usroctena: figliuol d'Ugolino. — Brioata : Nino, nipote. — Dro: Gaddo e Anselmuccio.

(SL: Taga! Pica, nota Pictro, fu fondata da' Tabani, venuti dalla ellenica Pira. Qui piuttorto il Porta soorana ai tragici casi di Tebe a agli odii fraterai,- Deo. Il Troya crede poter dimestrare con un documento, che de nipoti del conte alcuno aveva moglia. Ma Danto nal 1288 era in età di ventitre anni o ben doveva sapere il vero del fatto: nè suol per capriccio mentira alla storia, nè parlando a contemporanci l'avrebbe osato. Anche il Villani attesta che li figliuchi e i repoti... crano gioconi garanui ed innocenti. Riman dunque a vedere se il nipote "Ucolino ch'aveva moelic fosse un altro figliuol di fratello, non di figliucio. Del resto età norella può intendersi per inesperta delle pubbliche cose, nondimeno atta alle armi. Machinvelli, St. 11; Il figlinolo non avera oncora diciott' anni. Nondiucno l'età, l'innocenza, la forma sua noi poterono dalla furia della moltitudine salvare. 31. (Le Gelata: pelo. - Riversara; rovesciata.

Súa Ostras. Alla terra repiese, la Telemone. Alle terra repiese, in Telemone a mesa, como frate albrirgo, o como Telemone capitana e desugue di celto, popor di Siena Residente, il quel sa compe di celto, popor di Siena Residente, il quel sa compe di celto, popor di Siena Residente, il quel sa de armani amosoni il fore trafigere di, Moch, XVII. Altri possi in queste repiesa que'ele trafigere il denditori, como Telemone re d'Egotto, section di Persone Telemone re del Regione, section di Persone trafice anno a di a spre-repiesa pieta del repiesa del residente del residente

(F) Rivarsata. Chi tradi benefattori o capiti sta nel ghiaccio col capo all'ingit; ma non tutt' intere nel ghiaccio come quelli della Giudecca.

39. (Le Planto gelato. — Rintopro di lagrime goiato già.

(SLi Extro. Or. Met., XIII: Voceu lacrymasque introrsus obortes Decorat ipse dolor. Soneca: Premo gemitus sucos et introrsus hercutes locrimes ago.

- Chè le lagrime prime faono groppo,
   E, sì come visiere di cristallo,
   Riempion, sotto 'l ciglio, tutto il coppo.
- E avvegna che, sì come d'un callo, Per la freddura, ciascun sentimento Cessato avesse del mio viso stallo;
- Già mi parca sentire alquanto veuto.
   Perch'i': Maestro mio, questo chi muove?
- Non è quaggiuso ogni vapore spento? 36. Ond'egli a me: — Avaccio sarai dove Di ciò ti larà l'occhio la risposta, Vegrendo la cagion che I fiato piove. —
- E un de' tristi della fredda crosta Gridò a noi: — O anime crudeli Tanto, che data v'è l'ultima posta;
- 38. Levatomi dal viso i duri veli,
  - Si ch'i' sfoghi il dolor che 'l cuor m'impregna. Un poco, pria che 'l pianto si raggeli.—
- 33 (L) Corro: cavità convena di fuori. (SL) Corro. Berni, Ori., 111, 6, 36: Il coppe dell'elmetro.
- (F) Gnorro. Som.; Fletus corporelis fit per quamdam resolutionen lacryosarum. 34 (L) Avvenna eng...; benehe per il fredde ogni
- senso avesse lasciata la sede del viso mio, come d'un callo inscustitio. (SL, Cr. saro, Vill., 1X, 512; Gradi di S. Giz.,
- XLI: Cenavo le mie orecchie che non odino unale dat. arcrinni. — Statto. Stobulsm a'Latini arcra unao generale d'abitazione. Vite de'ss. Paliri: Lo no statio era in cella o per lo diserto. Ma qui è modo contorto. 35. dil Panen'i onde.
- (F) Varoam. Il vento viene dal calere d'una colonn d'aria che, per calore cresciuta, si rovescia sull'altre. In questo giono la ficie anties facore catrare più directamente i vapori (Arist. Mcs., Il). Dice il Poeta: Se qui non è sole, non dovrebb'essere no vapore, acè vento.
- 36. (L) Avaceto: presto.
- (SL) Farà, Sacch.: Far la rispeate. Caccox.

  Eta., V: Quet tuntum acconderit ipnem Cause. III:

  Kee quet smitum det conse, ridenus. Pavet. Il weato

  fatto dall' ale di Lusifero viene dall' alto: tanto egli è

  taniverato. Inf., XXXIV, tert. 16 e 17.

  37. Li Portar liscore di presa.
  - 87. (L) Posta: luogo di pena.
    (SL) Chosta. Goorg., Ill: Concrescunt... in fu-
- mire cruster.
  38. (L) Van di gele.
- (SIA IMPREONA. Aug. Conf., VIII: Somus rocis most fietu gravidus,

- Perch'io a lui: Se vuoi ch'i' ti sovvegna,
   Dimmi chi fosti. E s'i' non ti disbrigo,
   Al fondo della ghiaccia ir mi convegna. —
- Rispose adunque: l' son frate Alberigo;
   lo son quel delle frutta del mal orto,
   Che qui riprendo dattero per figo. —
- Oh! (dissi lui) or se'tu ancor morto? —
   Ed egli a me: Come il mio corpo stea
   Nel mondo su, nulla scienzia porto.
- Cotal vantaggio ha questa Tolommea, Che spesse volte l'anima ci cado Innanzi ch' Atronós mossa le dea.
- E, perchè tu più volentier mi rade Le invetriate lagrime dal volto,
   Sappi cho, tosto che l'anima trade,
- Come fec'io, il corpo suo l'è tolto
   Da un dimonio, cho poscia il governa
   Mentre che 'i tempo suo tutto sia volto.
- 39. (L) Desento, tergendo le lagrime. (F) Convenza. E deveva andar fine al centro: cade non dice falso. L'ombra credeg-lolo un danquato della Tolozamea, cii da fede. Il Poeta credo leolte con
- ua traditore le restricioni mentali. Aug., de Brang. (II., 22): Nes opni cena che si fingo è mensipor. Guendo fospiamo cona che siveste significa di cero, allora è menuspina; ma guardo la finzione mottra risponde a ma quielche significato, mos è mentarpia, è una certa figura di ceritd. 40. (de Finos fico. Più per meno.
- Silo ALERAROO. De Manfrodi di Paranta; finte golecta attativamo. Per pamentale aranta da Memfrodo, non parantat, perce a edicario a sorte; ma faqueda reparata, perce a dicario a sorte; ma faqueda reparate da baix vangana la fretta, sortenon giri spherri al successi de la disconsistante de la companio del compan
- (L) Arcor: gia. Steat stin. NULLA: non so. (SL) Arcor. Purg., XXIII: Come se' in quanti consto encova?
- (F) SCIENZIA. Per supere di notizio nuche minime, cra delle Scoole; e tuttodi: di certa scienza.
- 49. (L) Vantaccio, Ironia. Atropos: il corpo musia. — Daa: dia.
- (L) TRADE: tradisce,
   (SL) TRADE: L'Ottime le dice in presa.
- 44. (L) DEMONIQ...: finché il corpo muoia, ci sta un discolo.

45. Ella ruina in sì fatta cisterna

491

- E forse pare ancor lo corpo, suso, Dell'ombra che di qua dietro mi verna. 46. Tu 'l déi saper, se tu vien pur mo giuso.
- Egli è ser Branca d'Oria; e son più anni Poscia passati, ch'ei fu si racchiuso. — 47. — I' credo (diss'io lui) che tu m'inganni;
- I' eredo (diss' io lui) che tu m' inganni:
   Chè Branca d' Oria non mari unquanche;
   E mangia e bee e dorme e veste panni.
   48. Nel fasso su (diss' ci) di Malebranche,
  - Là dove bolle la tenace pece,

Non era giunto ancora Michel Zanche,

(SL) GAVERNA. Æn., IV: Dum spiritus kos reget

artus.
(F) Disconin. Di demonii catrati in corpo, per pons, F. Bolland., I, 46, 177, 345, 494, 496, 691, 1067.
45. (L. Ella: Fanima. — Para...: apparisce nel

mondo. — Verna: gela. 46. (L) Mo: ora. — Raccesuso nel gela.

Sila D'Onza, Uccise a tradimento Michel Zanchs, nancere suo icome Talumeo il rescore Simenso; rececupare il giudicato di Logodere in Sanbegan Nel 1808. Innience con Opiciam Spilnosi signoreggio Genora, nancience con Opiciam Spilnosi signoreggio Genora, nancience il Picenti in bando: I quali rientaranone con arriera passificati si d'Oria: e morto Arriep, cascinosi i d'Oria i motto Arriep, cascinosi i d'Oria i nonimato nella LVIII delle Centa Novelle.

47. (L) Ungranena: mai.

(SL PANNI. Condoc, por far più terribile l'ironia. Mis breve è lo schorno in lui. Nella Monarchia: Naturalia amor disturama sent derissiona non patitur; sed, ut sol extiena qui dizjectia nebulia matutmia; terrusa locultoster irradina; derisione omiana, lucem correctionia ostondere mavult.

45. (L) Maleskanche: de'barattieri.
(SL) Posso. Inf., XXI, terz. 13; XXII, terz. 30. ria era m
— Gunyo. L'anima del traditore, appena pensato il a'Guelfi.

 Che questi lasciò un diavolo in sua vece Nel corpo suo, e d'un suo prossimano, Che 'l tradimento insieme con lui fece.
 Ma distendi oramai in qua la mano;

Aprimi gli occhi. — Ed io non gliele apersi: E cortesia fu lui esser villano.

Ahi Genovesi, uomini diversi
 D'ogni costume, e pien' d'ogni magagna,

Perchè non siete voi del mondo spersi?

52. Chè col peggiore spirto di Romagna
Trovai un tal di voi che, per su' opra,
In anima, in Cocito già si bagna,
Ed in corpo par vivo ancor di sopra.

------

tradimento precipita acli Inferno. Ella le pensa: un demonio le comple.

49. (L) Panssimana: congiunto.

50. (L) Lut; a lui.

(SL) CONTERLA A traditors at a bane esser deluca. Attraditor of above del reo, disc P Ottimo, è far contro alla droina giustizia. Inf., XX: Qui vive la piete quend'è seu morta. Poi aprinții gii occhi ora un fargii sentire piu fareo il tormento delle igirime che toracerbebre a congclarri; un fargii vedere chi avrobbe annunziata tra giu uomini la seua pena.

pue nero i torinento unite ingrime cao torzerceore a conegclaria; an fargli vedere chi avvebbe annunitiata tra gli uconial la eua pena.

51. (d.) Divanas: d'ognà buon costume travolti. (SL) Ganovani. A Ocnova fu mandato vicaria d'Arrigo Ugueciono, e condanano a morte non pochì armici all'impror (Ferrito, VII). Qu'il dettet i misto al

1312. Genova pai el diede a Roberto. — Dversau: Diserto remmenta perverto. — Madadas. Il medesimo medo nel Villani (VIII, 92). — Svensti Ecco la seconda imprecazione di questo Canto internale. Ažu., XI: Vana Ligua... Nel primas te incolumen... perferet.

50. (L) SPIRTO: Alberigo. — Voi nel mondo. (SL) Tal., Quanda seriveva il Poeta, Branca d'Oria era na de signori di Gonova. Ghibellino: poi datosi

Nos come cons da principalmente ammirare, ma come menestrair ripremsione al fahi empri percetti de così detti classici moderni sopra la dignità dello stile portico; a otereno in questo Casto, a cui Dante dere arcr posto più cura che ad altri, gli echiciti versi: Tu di super chi 7 ni l'aconte Upelino, e gli otto che di super chi 7 ni l'aconte Upelino, e gli otto che por vacupono, i quali a lui non parvero ladegan apparecchio alla terribilità dello cose seguenato.

Le quali non "intendenon a fondo se coll'osservazione in nature simili, tra intervilla e salvagge, non i cuti scili anima d'osono a cal gli affetti domestici cono a land privetos o fonuist; cho in esi ocrea anionamento ripcon ggli cili enterni, e ennotessione si riscorsi, eriggio dal terrore di sò. Ora si ponsi sono tala, ferito a morte sell'orgogific insiemo e negli affetti domestici a cui si tanca inrionamenta shibaccainto e si posto pola se

qualche mode inaginare il termente che strazile sall'apmoia, per quattre aniem meltiglicata, l'anima d'applino. Di questo strazio, tutto intimo ospirituale, è para enon piccola il apone nel quale egli rode lo capea cacianti ila impe; o ia quelle mone socie n'egni, che lo imagiasi a confondeno per più litatrarii allo cocimana in loco morre filminana, riconasco i amoni del moremanisi tutti, al frushanti amoni, come il mopremanisi tutti.

In questi tre ultimi Canti sentesi il ribrezzo che I tana è tocce maestro.

Danie sentire del tradimento: e da quel frede estre o esperie innerviale la famma can colo dell'ir all lei; la famma can colo dell'ir all lei; la famma can colo dell'ir all lei; la ma del seu affette alla patris, all'amiettia, all'engli-statis, al benefacio, call privata felo e alla pubblica. Il li pianto che prevanpe alla corre, e a fia sugli occidi discico, e riprorusorate in sua mahustia sul correr; a l'attenue del discico, e riprorusorate in sua mahustia sul correr; al termente d'informe. Fin d'ora egli sente il freddo verso dello alla di Sattanza e demanada la capitore, o Virgillio la laccia in sorpera. Questa properazione locatas al tecco messario.

#### IL CONTE UGOLINO.

La cieca ammirazione delle grapdi opere e degli nomini grandi risveglia talvolta non solo negli ingegni vaghi del nuovo e vani, nelle anime avare di lode, ma fin nelle menti e ne' cuori più retti la voglia, se non di contralire e detrarre, di dubitare e severamente cercar le ragioni di quella lode che par essere diventata irragionevole. Senonchè da quel dubbio esce più piena sicurezza di ciò ch' è bello e grande davvero; e quell'indagine insegnando a diaccepere i gradi e i modi del grande e del bello, ne amplia e la coscienza e il godigiento. Io intesi nu giorno nella mia giovanezza, il buon Torti nella stanza di Alessandro Manzoni ragionare sul Canto dell'Ugolino, e in un momento di malomore, perdonabile e all'innocenza dell'animo spo e al dispetto che gli veniva dalle misere battaglio letterarie d'allora, autonorre alle bellezze di mel Canto altri Iuochi di Dante men celebrati , e desiderare che in quello il Poeta si fosse fermato più sui tormenti patiti dal conte e da' suoi nell'atroce agonia. L' egregio nomo acconnava segnatamente ai tormenti della fame, e alla lenta dissoluzione che si veniva in quei corpi vivi violentemente facendo. Ma ben giudicare d'on opera d'arte non si può aenza entrare negl' intendimenti dell'antore; i quali conosciuti, allora è lecito cercare come gli corrisponda l'esecutione, e se essi siano in sè razioneroli, cioè confacentisi dall'un lato al totale concetto dell'opera, e dall'altro alla verità delle cose. Ora chi pon mente, a'accorge che intenzione deliberata di Dante cra far prevalere gli spasimi dell'anima a me'delle membra: e, cred'io, non a torto; perchè il morire di fame non è di per sè la più orribile delle morti; e sappiamo di molti che quella volontariamente prescelsero ad altre morti, tra'quali d'Attieo l'epicareo che , annoiato del vivere , avrà atodiate le più agevoli vie d'uscir fuori di quella noia , atudiatele forse in altri morenti. Già l'esperienza di por troppi languenti di fame in tanti secoli di questa benta esperienza del viver civile, ci dice che a' primi morsi dolorosi delle viscere digione succede un letargo, il quale, a lungo andare, toglic e l'appetito e la possibilità del mangiare; oude a quegli infelici il rimelio del male, se incantamente si appresti, è pericolo di più pronta fine. È in tanto il famelico patisce più, in quanto alla necessità del cibo s'agriunge la brama dell' averlo, e il disperato pensiero dell' esserno senza, e d presentimento del soffrire lungu; in quanto,

eioè, i mali del corpo sono da quelli del pensiero aggravati. Ed è appunto lo atrazio dell'anima, che tenendo desti i nervi stessi del continno, protonga lo strazio loro, e scuote il letargo sapremo, e rinfonde nella morte la vita. Questo, se si consideri quasi meccanicamente la cosa; ma se di qui vuol trarsi poesia, altora più che mai appariace come il delor morale debba appranuotare in certo modo al corporco, si per la natura spirituale della parola e dell' arte, al perchè cotesto dolor morale, essendo la parte più intima e la men nota, più merita che il poeta la faccia soggetto all'altrui e alla sua meditazione e pietà. Non deve l'artista ricercare il nuovo perchè nnovo, o il aingolare perché singolare; ma le cose singolari e le nnove contemperare alle già note e comuni per forma che quelle dal componimento suo acquistino priversale evidenza, queste appariscano anch'esse con un non so che di nuovo e di singulare. Il non voler dire cosa che non abbia aria di originale, fa dar nello strano; e il nulla dire che non aia noto già, fornisce pon insecnamento ma noia, Nel fatto di Upolino la parte niù rilevante in aè atessa, quella che moralmente e civilmente più premeva al Poeta, non era già descrivere uno o più nomini che basiscono di fame, ma un superbo e traditore della ana patria che in pena dell'orgoglio e del misfatto è tradito, e mnore morte Innchissima non tanto in al quanto nella fame de' snoi cari innocenti. Il dolore corporco de' quali , egli non poteva aentire in sè stesso ae non colla fantasia e con l'amore e con la meditazione assidoa del presente spettacolo fieriaaimo; ond'è che il dolore corporeo atesso a loi si converte in dolore c'ell'anima, e cost si fa più crudo e più penetrante. E questo dolore con la sua maggior forza dovera quasi soffocare l'altro nel corpo del padre, al else, sentendo la fame dei figliuoli e la rabbia e il rimorso di quella pena e delle colpe che la provocarono, egli veniva a sentire meno la fame soa propria; come chi trafitto da grave ferita, quantunque digiuno da assai tempo, sentirebbe, più ch'altro, la tradittura e i suoi spasimi. Cost richiede la verità e della natura e dell'arte. E che Dante così la intendesse, lo dimostra il verso ultimo che dice Ugolino, Apparisce da quello come il dolore non cospirasso già col digiuno per accelerare la morte, ma combuttesse contr'esso per prolugare la vita, che è pena tanto più orribile, quanto, più che il vuoto degli organi digostivi, è affannosa l'angoscia cho fa agonizzare i pensieri. I Onde, solo dopo cotesta lunga battaclia delle due forze dissolventi, quella cho in sul primo era minore, da ultimo rince; così come all'agitarsi dell'uomo convolso o del briacu succedono la prostrazione estrema e il morboso letargo. Se, per contrario, al dolore più estripseco si desse viltoria. l'altero patrizio e il nudre coderebbero il loogo al carcerato volgare, a un affamato qualunque si sir; il quale, non scotendo in quelle ore tremende quasi altro che la brama del cibo negato, non muoverebbe a pietà di sè, come un animale bruto che così natisse, ma solo a ribrezzo; non ecciterebbe peanco contro il perfido nemico quell'abominazione ch'egli intende principalmente eccitare, dacchè cotesto nemico non altro avrebbe con la sua crudeltà fattu. che dare molestia a un corpo vile privato di moral sentimento; non sarebbe l'anima di lui tanto intimamente rea dell' avere intimamente tormentata un'altr'anima.

Fate meno sensibile a questi dolori intimi un condannato, o il vostro canto verrà a partecipare di que la stupidità. Sarà, al più, tutto feroce, ma senza quel misto di sdegno e di compassione che qui è la hettezza sovrana. Descriveto i dolori più estrinseci; o avrete un articolo di giornale di medicina, un'anatomia messa in versi, senza i compensi o i vantaggi che ba in siffatti lavori la scienza. Ma l'arte non anatomizza, non distilla a goccia a goccia, non dico il veleno, ma neanco l'essenza odorosa; la potenza dell'arte è nel raccogliere in unità gli sparsi elementi delle cose, rendere spirituale quel ch' è più materiste nel mondo di faori, nonche negare allo spirito quella parte ch'egli ha veramente nelle angoscie opelle delizio della vita, Così la intendevago i Greci l'arte: così tutti i grandi di tutti i tempi. Il pigiare sulla fame più a lungo, avrebbe, tra gli altri inconvenienti, snaturato il soggetto in moniera da fare imaginare verisimile quella schifosa interpretazione che all'attimo verso fu data, cioè che il padre moribondo avesse forza e cuore di lacerare co'denti le carni de' proprii figliuoli e pascerne il ventre suo.

Non è già che la parte corporea sia qui trasandata intta; senonché oltre alla ragione detta, del non troppo arreatarvisi, due altre considerazioni, o niuttosto sentimenti, ne distolsero forse Dante: che se fin nelle cose piacenti la minuziosità è intollerabile, molto più è nelle orribili cose; massime laddore il canto abbonda di orribilità: e che non solo nell'arte, ma ne' comuni colloquii più possente del parlare prolisso assai volte è la reticenza. Già il dannato che mette i deuti nella nuca dell'altro donnato, come il pane si mangia por fame, gli rode il teschio o l'ultre core, dispone a figurarai la rabbia della fame che deve avere nella carcere il conte patita. E il sugno delle cagne magre, anticipando con l'augurio il termente, lo protonga all'amima del leggitore. Questo è veramente artifizio da poeta: trasportare l'anima nel futuro, e la realità nel campo dell'ideale, che nella sua vastità indeterminata fa e le cose allegre e le tetre apparire più grandi. Anche qui dalla regione corporea nella morale è levato il dolore, ma da quella sulla corporca ripiomba più grave, e i morsi della fame venuono dal misero sentiti in socno innanzi aucora ch'esti in effetto li senta. E perché il sogno non è solamente l'apprensione ma la memoria del patimento, di goi si fa luogo a imaginare che, prim'ancora che sentissero l'uscio inchiodato, il cibo scarso fosse a' carcerati saggio della morte. Epperò i figliuoli auch'essi sognano, e fra il sogno piangono o chiedono pane. Al vedere il padre mordersi le mani, non imaginerebbero certu ch' e' lo facesse per necessità di mangiare, se non sentissero in sè medesimi quello necessità crudelmente. E così dagl' indizii e dagli effetti argomentasi lo stato loro più pienamente forse che non farebbe l'espressa parola. Due di stanno tutti muti, non solo per la rinchiusa ambascia alla ossile orni sforo sarebbe poco, non solo per non si angosciare a vicenda, ma perchè la fame li lu mezzo sepolti in quel suo letargo ch'è tra l'obblivione e il scatimento, tra la morte e la vita, E di oni cresce potenza all'esclamaziono aki dura terra!: così come l'interrogazione che succede al sogno di che pianger anoli?, ci costringe a pensare tutto quello che s'annunaiava al cuore del reo, cioè anco gli spasimi dello sue viscere proprie. Il verso che si protende come corpo presso a specuersi negli ultimi movimenti. Goddo mi si gittò disteso a' piedi, non è certamente un frammento di trattato anatomico, ma dice qualcusa auro a' sensi, Come tu mi redi, Vid'io casear li tre, dipinge anco gli atti che preceduno al cadere luro; e ha doopio significato: come vedi me qui, cost jo in quel buie con gli occhi offuscati dal digiuno li vidi, nel figra lume del dolore mio e loro, cascare e morire: come tu vedi no qui disperatu, fremente di dolore iracondo, nell'atto di sfogarto sul teschio dell'arcivoscoro, così disperato ero jo allora e sparuto e livido e compreso della morte mis e della loro. Ma, veduta ch'egli ebbe la fine de' suoi diletti, allora gli occhi gli s'intenebrano nel languore e nel dolore; e, divenuto cicco, egli brancola sopra i quattro cadaveri. Onesto nore a me nin che ritrarre, in parole o impotenti o eccedenti quella convenienza che il bello richiede aoco nelle imagini spaventose, ritrarre lo squarcio che nelle viscere di lui faceva la fame. Digiono la dico egli da ultimo, quasi per attenuare l'idea e far che sovr' essa gigauteggi il sentimento del dolore d'entro. Ma dopo quest'ultima voce digrano, por darle in atto quel pieno significato ch' e' pareva voler nascondere, riprende il teschio co'denti e lo rode a modo di cane: quel teschio a'cui capelli egli aveva, per parlare le sue vendette, forbita la bocca stillante di tabe; e il cost forbirla contamina più o più, e insanguina l'anima.

Ma queste sono le bellezze minori, e minori voleva il Poeta che fostere. Unirendimento sono è espresso ciairo. A redere i due nella beca appliaciotà, nel argeteo del quali la possione eterna ridolte, domanda il perche l'amo mangi hell'altro, e promette che s'egli ha ragione di dolersone, il, il mondo ne risagni la ragione; o il dianno a tale puento viace l'orrore del ristorane per quelle firer memorie, acciocche infinati ne remea al amenio trailitore. Saura l'orm'ha offere, semplicità quasi ironica, ben più possente delle anime offense nel Canto della donna dannota per amore. più potente di quell'altre parole nella semplicità si accorate: il modo ancor m'affrade. Che Upolino morisse di fame. Dante già lo sapeva; or quegli parla per raccontare le particolarità segnatamente che fecero la morte sua più crudo, e queste non erano le comuni a chiunque umore affamato. E per questo è più volte ripetato in senso pon corporeo la parola dolore: dolor del cuore (1) - diaperate dolor, che'l cuor mi presse - ambo le moni per dolor mi morsiassai ci sa men doglio se tu mongi di noi - più che 'l dalor potè 'i digiano; dove nell'ultimo massimamente le due virtà distruggitrici, siccome ho detto, ritrovansi contrapposte. Altro contrapposto terribile è chiamare mudu il doloroso carcere, l'orribile torre, e far penetrare in quel boio per lunchi mesi il pottarno lume della lana, e poi il giorno del sogno un poco di raggio che fa scorpere al pudre cinque morti imminenti. Soznano tatti sventura cià estrema, già prossima; ma cizacuno sogna una fantasia sua, nè essi forse lo dicono al padre per non gli mettere sgomento; e forse per non sapere essi stessi dipingere in parole que' terrori ineffabili; la quale varietà cost ambigua lascia vagare il pensiero per più ampio spazio di spanenti come per campo di desolazione uniforme. Egli, il padre, narra il sogno suo, che gli rappresenta il peggior d'ogni strazio; a unello spirito superbo e contaminato di misfatti i pemici vincitori accanti inseguenti Coose moore ma conte, e la loro rinomanza e potenza troppo nota, gli fa il tormento più acuto.

Non i figlinoli, ma esso Ugolino sente l'inchiodarsi dell'uscio, cioè intende il scuso di quel suono che tutti ricevono per l'orecchio, ma non sanno che sia parola di morte, e di qual morte parola. L'ignoranza loro fa più rabbrividire il cuore del padre che li guarda niuto per leggere a essi nel viso se siano accorti del vero, se ad essi incominci l'aconia. il cui catice celi ha nel pensiero cià bevuto tutto; senza far motto li guarda e poi si morde le moni, e al loro interrogare, che hai, non risponde, e alla profferta di straziante pietà che gli fanno, si cheta per non li martoriare vieppiù: e por tacciono. E quando il primo gli cade a piedi il padre non mette nè grido nè lamento; e soto quando son tatti morti rihà la parola dopo perduta la vista; li chiama; tre giorni li chiama. In mezzo a tale supplizio poteva egli raccorre il pensiero nella sua propria fame , poteva egli ridire con lungo discorso quel ehe dalla fame patissero gli altri ehe stavano muti, o dicevano parole più penetranti l'anima d'ogni strido? E che poteva celi dire di più, se non che li vide morire, li vide morti. Scirsi per avattre essi il mio aspetto stessa, significa, se cost piace, lo sfigurarsi che per la morte lunga venivano facendo i

(i) Doire, che'l core mi preme. Pressade ciù c'el mis cuter cianamente. El voci de rempisapre l'apitiment det cuer une, sen del vestra; vagie sentite a companione il presione di Danie, con rendera ituali in invene. Pero delle: Pressade quel. E di Baggiori per l'épitode' sesi ma presioner, dei quali president il dannais si vendera relacation la testa delle revisable quel. E di Baggiori per l'épitode' sesi ma president, dei qualit president il dannais si vendra redendopit la testa il des consenses.

visi e i rorpi de giovani, come il suo; ma significa ancora niù, che in queeli specchi di morte il padre riconosce atterrito sè stesso, ai sente autore del nascere e del morire loro, a'immedesima nel lor patimento. Non dice in enattro risi . ma ser , facendo errare moltiplicato e ripercosso per qualtro aspelli un sentimento quasi più tremendo del nulla. I figliuoli gli si offrono in eibo: e se qualche mucebia dovessimo qui notare, sarebbe quella forma di mezza amplificazione: tu ne restisti oneste misere cerui, e te le spoglio, che sa d'artifizio, sebbene sia da notare che a que' tempi nutriti nella lettura de'libri biblici, l'imagine del corpo umano figurata come una veste era comune tanto da non parere inverisimile anro in momenti di dolore anpremo. Ma, dopo confessato che questa terzina, da taluni lodata come delle più belle, è la meno; corre debito di soggiungere che la pietà de figliuoli e la quasi oltracciosa ignoranza loro dell' amore paterno dovera essere a lui sloppia pena, e che il comprimere ogni sfogo per non li fare più tristi, doveva far crescere la sna ambascia. Pare contradizione il dargli mangiare le carni proprie e poi il dire di Goddo: padre mio chè non m' cinti? Io non so s'io abbia a dire che cotesta è una delle contradirioni tante della misera nostra natura, la quale, dopo sinceramente pruffertasi al sacrifizio, richiede poco appresso da altrui apello di che ell'era pronta a fare ilono; e a'io abbia a dire pinttosto che l'ajute invocato dal moribondo non è di pane, impossibile omai a trangugiare, o di cui nel delirio del dolore egli ha smarrito il bisogno e quasi l'idea, ma l'ajuto de' conforti e dell'affetto del padre il quale, tenendosi tanto basgamente nestolo in mezzo ad essi, por noncurante di loro, e come fantasima li spaventa. Onde il preco, suonando rimprovero, sinnessa come aunya sartta al suo cuore.

su più.

Se altru postu possa in altrettanto apazio di versi condessare tanta versti di dolore, e distenderia nella dipintara delle cossa miesti sianza che la parte apintale ci penti, i so sua su pe eservi, per ammirazione irriverente, porre alla potessa dell'arte la sulli riggiririo di M dico: mi si mosari un altro simile o dissimili texto di possia, dove altrettante delleme difficie e disti e el manero sano più pensalmente insicure e più rivittamente admatte, più modestamente insicure e più fortemente.

## CANTO XXXIV.

#### Argomento.

In fondo al parzo quir che trafirmo la dirina o l'imperial poletà: la regione, da Giuta, è chiamata Giubecca. Il Pecta stinurea la potestà imperiale inagine della divina; perciò cul trolitore di Cristo accoppia i brafiltori di Casare, trevando forse alcana corrispondenza tra FEE ta, Brate....! e l'Amica, ad quid venisti? I due Pecti si funno seala dei selli di Eudire... ed secono dil conoste muistro:

Nota le torsina 1 alla 5; 7; 9 alla 22; 24 alla 27; 29, 30, 30; 41 alla 44, cen l'ultima.

- Vexilla Regia prodeunt Inferni Verso di noi. Però dinnanzi mira (Disse Il maestro mio), se tu 'l discerni.—
- Come, quando una grossa nebbia spira,
   O quando l'emisperio nostro annotta,
   Par da lungi un mulia che 'l vento gira;
- 1. (a) Vantala. Ecco Tall di Louders. (b) Vantala. Abbisse con carecos di Dorie dalla, quale su verse è l'initiase, sue prevenate, nos laitos, quale su verse è l'initiase, sue prevenate, nos laitos. Il desiron de l'extra consideration de l'initiase, volumite Perivente. Il dell'initio cele contai la Chiesa di errora dalla ettimana. Sonte, composte del Printere. Vounnite Perivente, la faireza, font, quale di cele delle di Discontinuità dell'initiase delle di Discontinuità di Discontinuità
- (SL) [Mells. L'autore del (Colife Vathek nelle note al soo romanzo osserva che questa similitadina suggeri forse al Cervantes l'idea di fare scambiare a Don Chisciotta de'mulini a vento con giganti.]

(F) ANOTTA. Nella Somma la cognitione de deconsil è detta risione notturna. Altrove, da danati: E la luce a la tendre ordinata instrume a maggiore tormento, ch' ai reclamo gli oppetii i quali il posamo affiggret, ma li vedono estto non so che cuabrosità, e in un fucco feccione entisto di funo.

- Veder mi parve un tal dificio allotta.
   Poi, per lo vento, mi ristrinsi retro
   Al duca mio; chè non v'era altra grotta.
- Già era (e con paura il metto in metro)
   Là dove l'Ombre tutte eran coverte,
   E trassurean, come festuca in vetro.
- Altre stanno a giacere, altre stanno erte: Quella col capo, e quella con le piante; Altra, com'arco, il volto a piedi inverte.
- (L) Diricto: edifinio, macchina. Allotta: allora. — Gaotta: scogli come lasst.
- (SL) Dericio, Per macchino bellica. Dioc, 91; Vill., IX, 112. Per macchina vive edificio nel dialetto di Trento. — Gaotta. Iaf., XXI, terz. 37. 4. (L) Metro: verva. — Tutte: il corpo tetto. —
- (ii) Metho: varea. Tutte: il corpo tutto. Coverre dal gelo. — Festuca: pagliucola che rimana entro a votro soffiato.
   (SL) Pacaa. Eu., II: Horresco referent.
- (P) Tutte. Più grave è il éclisto, più grave la pena. Nel Coorivio (i) numera parte delle reità del soo laferzao punite cost: Ingiustisio (Ingiuria Inf., XI); siccione tradimento, ingratitudine, falsită, furto, ropino, incommo.
- (L) Eara: ritto.
   (SL) Eara: Par., III: Levoi io capo, a proferer, più erio.

- G. Quando noi fummo fatti tanto avante, Che al mio maestro piacque di mostrarmi La creatura ch'obbe il bel sembiante;
- D'innanzi mi si tolse, e fe' restarmi;
   Ecco Dite, dicendo, ed ecco il loco
  Ove convien che di fortezza t'armi. —
   S. Com'i' divenni allor gelato e fioco.
- Nol dimandar, lettor; eh'i' non lo serivo, Però ch'ogni parlar sarebbe poco. 9. I' non morii, e non rimasi vivo.
- Pensa oramai per te, s' hai fior d'ingegno, Qual lo divenni, d'uno e d'altro privo. 10. Lo 'mperador del doloroso regno
- Da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia E più con un gigante i' mi convegno
- Che i giganti non fan con le suo braccia.
   Vedi oggimai quant' osser dee quel tutto
   Cho a così fatta parte si confaccia.

#### 6. (L) La: Lucifero.

(F) Br.L. Exech., XXVIII, 13: In delicite paradisi Dei fisirl: omnis lapia pertitous operimentum tusus. Pier Lombardo dils. III, e. do diec che in ciclo une era maggior di Lucifero, Greg. Hou.: Il primo angeio che pecco truscendera la chiarezza di tutte le schiere deglimaçdi.

7. (La Fz': mi fece fermare,

(SL) DITZ. Nome di Plutone da Virgilio usato più volue. Zin., VI: Dità sungri. Un Gentili non la secondo Dante, a chilamarlo lucifera. Coverza: Zin., VI: Nano animia upus, Enco, nune pertore feruso. Inf., HI. (F) Axwa. In., I.l., 9: Indiaree fortitudinem. Ov. Met., XIII: Seyua armatet i instruiti ira.

Mct., XIII: Seque aroust et instruit ira.

9. (L) Parvo: nè vivo nè morto.

(F) Pzxxa. Provava lo spavimo della dissoluzione o tatta la forza della vitalità. Si aoti la graduzione della paura nel Canti I, II, III, VIII, IX, XIII, XVIII, XXI, XXIII , XXXII. I forti non temano di confessure paura i pauraosi si gridano sempre forzi.

(la Convenso di grandezza.
 (SL) IMPERADOR. .En., VI: Stepio regi. Georg.

IV: Regen... tremendum, Lacan., VI: Meriton Regen noctis, Stat.; Teeta tyromii. – IV: Fermidolide reguma Mortin inceptler – inni famoluber regin modif... VIII: Forte sedeus suedia regni infelicia in arce Duc. Erebi. pspulos psecelat crimina vitar. (F) Rexus. Job, XLI, 25: Egli è il re supon tutti.

(f) Risso, 300, Ale, 251 Egip u re super tari; i figli della ruperbia. Som: Tutti i dezumii a lui amo melditi. — Gutaccia. Leviathna nelle Sacre Carte è collocato nell'acque.

 (F) Terro, Visione del diavolo gigante ne' Bellaudisti (l. 75%); del diavolo drago (l. 75%, 781, 1105, 800, 401, 1106. Belesosth è detto il diavolo la Gioble.

- 12. S'ei fu si bel com'egli è ora brutto, E contra l' suo Fattore abzò le ciglia; Ben dec da lui procedere ogni lutto. 13. Oh quanto parve a me gran maravichia.
  - Quando vidi tre facco alla sua testa!

    L'una dinnanzi, e quella era vermislia:
  - L'altre eran due, che s'aggiungeno a questa Sovr'esso 'l mezzo di ciascuna spalla, E si giugnéno al luogo della cresta.

(XL, 10), che vale animale sterminato. — Conraccia. Aag.: Para suo toti son convenient. Le idee della parte e del tutto ritornano frequenti nella filosofia della scuole o como estempio o como argumento.

19. (F) Bal. Eroch., XXVIII., 17: Elevatum est cor tause in decore tuo, Is., XIV, 11 o 15: Detracta est ad inferes superbia twa... Ad informum detraheris in profundune laci, Greg., in Evang., XXXIV: L'angelo che pecob fix il supremo in dignità. Glossa la Ps. CIII: Quegli che degli altri era più eccellente nell'essere, in malizia si fore maggiore. - BRUTTO: Som.: La deformité del peccuto. - ALM. Vite ns. Padri: Ardisce contra ai molti Scuefizii alzare gli acchi, Lucrezio, d'Epicuro negante Dio: Mortales tollere contra Est oculos autus primusque obsistere contra. Prov., VI, 17: Oculos sublimes. - Pao-CERERE. Som.: Utrum oumin percenta procedunt ea tentutione diaboli, Altrove: Il peccato dell'angelo non procedette da naturale pendenza al male, ma da solo il suo tilero arbitrio. - Oans. Disbolus caput omnium unalorum. - Letto. Apoc., XVIII, 7: Quantum glorificarit se ... toutum date illi tormentam, et luctum. Som .: Il disrola che più si aforit è più punito con lutto di dotore.

13. (F) Tur. Chi ci vede le tre parti del mondo; la nera l'Africa, la bianca a gialla l'Asia. la vermiclia l'Esropa, Pictro ci vede la nera Ignoranza, l'impotenza livida, l'odio ardente, opposti alla potenza, alla sapienza, all'amore diviso. L'Anonimo aggiungo che d'ignoranza, d'ira e d'impotenza fece prova nella sua ribelliono Lucifero; e che que'tre santi a lui fanno più prossimo l'uospo; como i tre beni contrarii le fanne nib prossime a Dio. Il Rossetti vede nelle tre facce il simbolo delle tre flere e delle tre farie: Roma, capo de' Gaelfi, dall'insegna vermiglia; Pireaze, seda de'Neri; Francla, dallo stemma de'gigli binachi a do'gialli. Interpretariono conciliabile la parte all'astica; ma che in Locifero sia alombrato Clemento papa, io non credo, ancorchè i protestanti del scoolo XVI in Sutana figurassero il papa, e lo dipingossero coi colori di Danto. Toglievan essi questa imagini dal Poeta; ann ogli da actts veruna. Nell'Hiade (X1, 30), sullo scado d'Agamenaone è un drago cerulos cou tre capi insieme avvolti, e un collo solo.

 (L) Esso. Riempitivo. — Gittonino: ai univano in cima a fare un sol capo.



Lo mporador del detorror vegne
La mezzo d'petto usca fuor della fracca

INFERNO, Canto XXXIV Terzina 10





- E la destra parea tra bianca e gialla;
   La sinistra a vedere era tal, quali
   Vengon di là ove 'l Nilo s' avvalla.
- Sotto ciascuna uscivan duo grand' ali
  Quanto si conveniva a tanto uccello:
  Vele di mar non vidi io mai cotali.
- Non avén penne, ma di vispistrello Era lor modo; e quelle svolazzava, Si che tre venti si movén da ello.
- Quindi Cocito tutto s'aggelava.
   Con sei occhi piangeva, e per tre menti Gocciava il pianto e sanguinosa bava.
- 15. (L) LA: l'Etiopia.
- (SL) Nilo. Più volte rammentato in Virgilio (Georg., IV, Æa., VIII).
- 16. (L) Clascuna testa.
  (F) Grann'. Esseh., XXVIII, 14: Tis Cherub
- extentus, et protegenz. Azz. Sei ne da il Poeta ai Serafini; e Lucifero era de Serafini. 17. (L) Avis: avvano. — Vispistanzaco: pipistrello. SEJ [PENNE. La descrizione di un ento imagi-
- (SL) [PENE. La descrizione di ua este imaginario chiamato Tiphurgo nel Zodiacuz l'iter ha qualeto somiglianza a questa di Lucifero:
  - Ingentem vidi ragem, ingentique acdenton Iu solio, criucs flammants stemmate vinetum. utriuque patentes Alos humeris magnos, quales vesportibionum
- Viscontallo. Anco is pross nel Contitio. Svo-LAZZAVA. In Tocana dicono attivamente tremer le oli.
- Vents. Æa., XII: Ventosasque addidit elas.
   (F) Morán. Psal. X, 6: Ignis et sulphur et apiritus procellarum..., para calicis corum.
- 55. (SI) ADDELAVA. È In Semint. SANDUENDAL Del ranguo de l'vri ensciultais mosto alla schiama della sua rabbia. Georg., Ill: Micriaus spunisi ronsit ore cruorem. Grazio, di Cerbero: Spiritius teter sonicaque manet ore trilingui (Curm., Ill. 11).
- O') Cerma. Il venic, ai forte da fari sentire alla leculita focis di Dante, pulara il fame. Il trailinesso le coggii poctato è pera a o decesso e il vento delle pussioni, tuttoche prevenga da arbore soveredio, gela da ultimo le naime, Sicosso, dice Pietre, del resilizar dell'al delle posito delle della della

- Da ogni bocca dirompea co'denti Un peccatore, a guisa di maciulla; Si che tre ne facca così dojenti.
- A quel diananzi il mordere era nulla Verso 'l graffiar; chè talvolta la schiena Rimanea della pelle tutta brulla.
- Quell'anima lassis, ch'ha maggior pena (Disse I maestro), è Giuda Scariotto, Che I capo ha deutro, e fuor le gambe mena.
- Degli altri due, ch'hanno 'l capo di sotto,
   Quel che pende dal nero ceffo, è Bruto:
   Vedi come si storce, e non fa motto.
- E l'altro è Cassio, che par si membruto.
   Ma la notte risurge; e oramai
- É da partir: chè tutto aven veduto. 25. Come a lul piacque, il collo gli avvinghiai: Ed ci prese di tempo e luogo posto; E. quando l'ali furo aperte assai.
- (SL) TEE L'Orcagna dipinge Lucifero mangianto un dannato. A Volterra, a Tolentiao, a Padova e altrove redevasi figurato dall'erte l'Inferno di Dante.
- (F) TRL Apoe., XVI, I3: Vidi de ore draconis, et de ore bestire, et de ore pseudoprophetes, spiritus tres immundos.
- 20. (L) DENNANZI: a Giuda nella bocca di mezzo. -Venso'l: a peragono del. -- Brutta: nada.
- (SL) DINNANIE. Nella borca vermiglia: Gluda riceve altri baci da quelli che diede a Cristo. 91. (SL) Lassa. Tant'alto è Lucifero che, quantunque
- esca solo coa meszo il petto, a guardargli la bocca, Virgilio dice: Insvi. — Gamus. Raumenta i simoniaci che dimenano fuor della buca le gambe, Ma Giuda in bocca
- Lucifero era meno d'uno stuzzicadenti.
   (F) Daxtro. Greg. Dial., IV, 38: Caput meson mo ore adsorbuit.
- (L) Sorro: fuor della bocca spenzolono.
   (F) Morro. Com' uomo fermo. I due ingrati a
   Cesare beaufattore (rocon lo II Pecta) del mondo, stanno
- con Giuda ingrato a Gosta.

  23. (L) Alizzo, nella bocca a destra.
- (SL) MEXMAUTO. Cicerone rummenta L. Cassii adipem. Dante l'avrà forse confuso con C. Cassio, uccisore di Cosarc. — Notte. Æn., VI: Non ruit, Æuco.
- (P) NOTE. [Ant.] Essendo ancora nel nostro emisiero, misura il tempo come si suol qui da aoi. Gade dico che la notte comiseia, e è compite il prime di del viaggio.
- 94. (L) Poste: pueto opportuzo.
  (SL) Avvinomai. Trecentista izedito della Laurenziana: Era si gruzzo che sudio l'arreide potuto ar-

Appigliò sè alle vellute coste:
 Di vello in vello giù discesse poscia,
 Tra 'l folto pelo e le geinte croste.

 Quando noi fummo là dove la coscia Si volge appunto in sul grosso dell'anche; Lo duca con fatica e con angoscia

Voise la testa ov' egil avea le zanche,
 E aggrappossi al pel come uom che sale;
 Sì che 'n Inferno i' credea tornar anche.
 Attienti ben: chè per cotali scale

(Disse il maestro, ansando com'uom lasso) Conviensi dipartir da tanto male. — 29. Poi usci fuor per lo foro d'un sasso, E pose me in sull'orlo a sedere:

Appresso, porse a me l'accorto passo.

30. I' levai gli occhi; e credetti vedere
Lucifero com' i' l'avea lasciato;
E vidigli le cambe in su tenere.

è il moto dell'ale. Virgilio s'apposta in modo cha meatro Lucifore le solleva s la abbassa, s' possa scendere per le costo di lui.

er le coste di lui.

25. (L) CROSTE del lage.

(SL) VELLUTE, A'h., VIII: Villonopue setis Pe-

(SL) VELUTE. P.A., VIII: Finningue sens Prctora. Le retola di lanto animalo doverano esser quasi scaglioni a Virgilio. (F) Arrunto. Ezech., XXIX, 3, 4: Draco ma-

gne... piscas tai squamis tais adhorebunt.

26. (SL) Ansoncia. Ra., VI: Superasque cradere ad auras. Hoc upus, hic labor est. Si capovolgo con fatica,

perchò nel punto ove la forza centripcta è massima.

27. Li Zascuu: gambe. — Ascan: di noove.

(SLi Ascuu: Leg. Tolo; l'ougali en adenta anche.

(F) Zascuu: Nota Pietro che questo significa doveri porre solta piedi gli abiti rei per socire del nade.

Agg., de V. Relige, XAYIV. Nel hospo ene l'enno cante.

iei dece appogiorai per poterai rilecare. E questo illustra anche il verico: St. che 'l più fermo sempre era 'l più bease (laf., lb.

98. (SL) Scaliz. Inf., XVII: Omni si scende per si fatte scale. — Maliz. Inf., XII. Virgillo, più d'una volta: maili insti.

99. (L) Arranssa: poi. - Passo, da Lucifero al-

l' arlo.

Sila Onzo. Lucifere dal bellico in su è nell'uno
misfero; giù, nell'altro. La metà di sopra, mezza focri
eld ghiaccio, mezza nel ghiaccio; la metà di sotto, mezza
circondata dallo scoglio, mezza de gambe cioè guiza
in aria. Virgilio cose dello scoglio attigue alle cosce di
Lucifero, e mete Dante a scodere sall'orb. Poi fa ua

legrer salto, dai valli doi mostro al hogo ov'è Dante. Veder 30. (SL) Leval. S'imagini sempre Locifero tanto cifero.

 E s'io divenni allora travagliato,
 La gente grossa il pensi, che non vede Qual era il punto ch'i' avea passato.

32. — Lévati su (disse ll maestro) în piede. La via è lunga, e il cammino è malvagio: E già il sole a mezza terza riede. —

Non era camminata di palagio
 Là 'v' eravam; ma natural burella,
 Ch' avea mal suolo, e di lume disagio.

 Prima ch' i' dell' Abisso mi divella, Maestro mio (diss'io quando fui dritto), A trarmi d'erro, un poco mi favella.

35. Ov'è la ghiaccia? e questi come è fitto Si sottosopra? e come in si poc'ora Da sera a mane ha fatto il sol tragitto?—

grande, che da ogni late sovrasta al riguardante come montagna. 31. (L) Travantiaro di dubbin.— Gaossa: Ignorante.

Perse: centro della terra.
 (SLa Gaossa. Vita Nuova: Persona grossa. Conv.:
Grossezzo degli astrologi. Simila nel Crescenzio e in

Semintendi.

32. (L. Matvadin: dienginto.

SLi Levatz. En., VI: Sed jom age, carpe viam, et susceptum perfice mumus: Acceleranus ait. -- Malvaozo. Croso.: Acque mairoge.

De Levas. Neu el crede che taste camulino, del corte del terre del Perte con un insulirio del Detre con un insulirio al metto del terre un molt simbolico — Traze. Il tempo del viago mento en un insulirio al traze. Il tempo del viago del control semi del control semi del control semi del control del prime. (Ast.) Quando il del control del co

33. (L) Brazua: prigione.

(SL) Bearlla. Da buro, buio; come da fero, feio. Una via di Firenzo aon molto serena ha questo nome. Beri per prigioni è nell'Ottimo: a la gergo le chiamavano lo buisse.

34. (L) Daitto da sedere. — Enao: errore. (SL) Divella. Per dipartirii più volte in Virgilio. Amos, IX, I5: Non crellum con ultra de terra sua.

- Erzo, É in un proverbio toscano.

35. (La Sottosopra : Lucifero... canovolto.

SL: General Salendo en su, c'dovova me più vader ebo lo scoglio il quale fasciava is cosco a Lu-



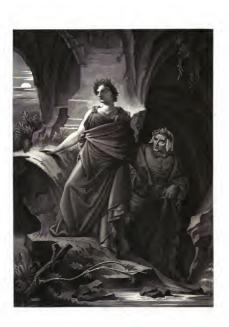

butumo de firemo, ed so secondo Lanto de valo delle cose bette São porto l'act per un pertugu tondo.

INFERNO, Casto XXXIV Terzina 16.



- Ed egli a me: Tu imagini ancora
   D'esser di là dal centro, ov'i' mi presi
   Al pel del vermo reo che 'i mondo fora.
- Di là fosti cotanto quant' io scesi:
   Quando mi volsi, tu passasti il punto
   Al qual si traggon d'ogni parte i pesi.
- E se'or, sotto l'emisperio, giunto
   Ched è opposto a quel che la gran secca
   Coverchia, e sotto 'l cui colmo, consunto
- suparficia è la metà dell'urea terrestre; o che Gerusalamma, ova il Verbo incaranto visse o mori coma nono, è nel mezzo di questa superficia abitabila; coma affarmava Marino Sanudo e più antichi geografi.

30. Fu l'Uom che nacque e visse senza pocca.

Tu hai I piedi in su picciola spera,

Che l'altra faccia fa della Giudecca.

E questi che ne fe' scala col pelo,

Fitto è ancora, si come prima era. 41. Da questa parte cadde giù dal cielo;

Per paura di lui fe' del mar velo,

E la terra, che pria di qua si sporse,

Qui è da man, quando di là è sera.

- 39. (Li Uon: Cristo. Altra: superficie opposta. SLi Parca. Treccatista incitio della Laurenziana. Preca in senso più grava dell'odierno.
- [9] Usar. Paul., I., 6: In precessis encept use motor men. Jones, VIII, 46: One are rediscrepted and de preceded Peter. Ep. 1. II, 22: Oni precedem some focit? — Precessia. Il Precta credere gli entipoli inchitati, tranza il moste del Paragatorio, coperti dell'acque, Centra piecola spera, contrapposta alla Gialecce, è la base del mosto. Ossis piecola è per il Gialecca, perche cen la gravità del delitto scena lo spazio della pasa, ciole il mantro del dannott.
- 40. (SL) MAN. Par., 1: Fatto area di la mone a di
- (F) Fitto, Jon., 11, 4, 6, 7: Projectati ms in profumdum... et flumon circumdelit me: omnes gurgites tai et fluctus toi super me transferant... obpuns evallarit ms... terras vectes concluseront me in attenum. 41. (LS Prosum: si standere der ora à mare.
- «SI, Caren. Col capo all'ingin o vi rimmo in aterno. Prima della sua cubita, l'aminforo opposto al no-atro ara terro: me per orror di Locifero, la terra si revecità tetta (all'altro lato, e in acque ne presaro il longo. E quella parte di terra che atra più presso al contro, s'altro a face il monta del Purgutorio, a lucció vuoto il lucco di cui mannano i du Poeti.
- O'C. C. C. M. Bai, X. Y. P. S. D. Erfrew miles of the control of the state of the control of the contr

- (F) Firro. Sta capavolto ad motra, perchè la forza cantripata in sottiana. Bio Braucta, il manitre di Danta: che se il potene conore un prazo che finanza il contre della terrera, a un granze sei si gettone, prosono cardebte dall'oltro fron dei pazzo, ma rimurrable radi contre. Tal allon è pure sell' Anonimo, totta dail'Almag, di Tolomao.
  30. d. J. Vagasso: diavolo.
- J. Vanno, Apoc., XII, S. 9: Droots magasus... Adort capits regions, et ceruse directs... Droot ille maggues arrepus ardipus, qui rocture diadolus, et antenus. Encel., XXII, S. Droven sungus, et decisat meilo faminum torrum. Guittone, del diavolo: Il free cerus. Il sominum torrum. Guittone, del diavolo: Il free cerus. Il sominum torrum. Guittone, del diavolo: Il free terus. Il sominum torrum. Guittone, del marine acture della prices instigazione diabolice. Così il ree legimire unamo privane la gretta e fanno i fami infernali (ad., XIV.) 27. (In Gerarys tumno. — Parso; centre della terru.
- (SL) St TRAGGON. Più bello cho son trutti. Perchè alla scientifica locuziona denotante la forza di gravità congiange una postica imagine, cha mostra i corpi, quasi per amoro spottanno, trarre sè, muoveral al centro, laf., Xl1: L' sotierro neutine assor.
- (F) Pext. [Axt.] No Galileo ab il Newton potevam meglio signindera il cantro di gravità della terra. Di tre scolò e masso Dante percode que' sommi sel conquiegneri il fatto del peso del corpi al fatto d'una forta centripeta, cui già impose il some moderno precedente de tarrar; a a quest' dilinimo consottu il primo, conduta del tarrar; a a quest' dilinimo consottu il primo, cantro della della consolita della consolita della tratta della consolita della consolita di consolita di la consolita della altichi soto.
- 35. (L) Cann: che. Secar: in Terra. Corner Gerusalemme è, secondo il Poeta, il più alto punto dal meridiano terrestre. — Contrare neciso. (SL) Cunn. Nel Convirsio (I, 12). — Constanto. Reg., 11, XI, 25: Illum communi glodina, Fin. IV: Alom-
- mere ferro. Consumere per uccidere in Armanine a nel Machiavelli. (F) Secon. Gen., 1, 10: Vocavit.... aridam,
- Terrum. Como. [Ant.] Dà in tre versi tre idea della scienza, qual'era e' suoi tempi: ch' agli è era nell'aminicro opposto alla superficle abitata da noi; cha questa

- E venne all'emisperio nostro: e, forse Per fuggir lui, lasciò qui 'l luogo vuoto Quella ch'appar di qua, o su rirorse. —
- Luogo è laggiù da Belzebù rimoto
   Tanto, quanto la tomba si distende;

ranto, quanto la tomba si distende; Che non per vista, ma per suono, è noto

- 49. (L) Ricorse: la terra che fa il mosto del Pargatorio ferse per orror di Lucifero sali in alto e lasciò luogo al mere.
- (SL) QUELLA. Armannino: Giunti sono a una grande gratta, onde si passa per volere andare a quello chiaro Eliso.
- (F) Vexxx, Amos, 1X, 6: Foort aguses suaris, et effundit eos super facient terres. Escola, XXVI, 19: Adducero super te adyssius, et operacrist et aques sustas. Stat., VIII: Fugere ecce videtur Hic etium quo stanus agre. — QUELLA. Dal centre alla base del monte del Purgatorio è tanta alterza quanta del centre alla base
- del Golgota.

  43. (L) Rimoro: quanto l'Inferno è fondo, tant'è di
  alta le vie che del centro della terra ve el Purgaterio. l'i
- Noto: si trove la via dictro al sucno.
   (SL) TANTO. Æn., VI: Tartorna igne Bia patet
  in proceps funtum, tenditque sub umbrus, Quantus od
  othereum cuth numertus Ghumum.
- (F) BELIERA, Motth., XII, 24. Più gizeto proporzioni ele in Gregorio (Dial. IV, 42): Quod terra ad carbun est, hoc esse inferenza debet od terram. Ma tutti allora lo ponevano nel sen della terra.

- 44. D'un ruscelletto, che quivi discende
- Per la buca d'un sasso, ch'egli ha roso Col corso ch'egli avvolge, e poco pendo. 45. Lo duca ed io per quel cammino ascoso
- Entrammo, a ritornar nel chiaro mondo: E, senza cura aver d'alcun riposo,
- 46. Salimmo su, ei primo, ed io secondo; Tanto, chi i' vidi delle cose belle Che porta il ciel, per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a riveder lo stelle.
- 44. (L) Avvolge: fa avvolgendosi. Poco; ci si può salire.
- (SL) Avvocas. Arrolgers un corso in senso di arrolgersi per, come in Virgilio: Tot volvere cassa (-En., I).
  - (F) Roso. Lete the scorre dal monte e figure i pecceti veniali (Purg., XXVIII).
    - 46. (L) Cora nezax: etelle. (SL) Vida. [Ant.] Anche prima d'essero in cima

del esterranco mecundarie camulan, vido II Peste dall'apperum di assono civillar qualcito stella. Ed denodo ch'egli suci a rivolere le sollo, dies insieme che allere era notte, e los perperu alla leitini della losco.—Batta; lef., XVI. — Peara. Nel neo coros, secondo l'attronnia tolonicale. Son. Here., Per. 81: Pestpoem est el orosa Tenuri restione, et niber Percusti Coulos hesis, — Unemmo. Alla fillade della nosettaga erriverano, dec l' Anonico, sell'accadente del segno di Genini, rotto cui acque il Pest.

CON-

La stretture del gignati gli è quasi lenccio a missrarco la stragrazioni figura dell'imperante dei lorge e precentarre un'imagine determinata, con i conterni enfla grandora ruttisimit; rara potenza diparcha, e tanto pir rara che senan sferra. Il rivolgersi del vigili fe suvette al letture; e consuttava di senso, pun dirivora paquale da Dante è nervita e abbracciata, some Danto è da Virgili masseri.

Le tre faces del male seu qual la parcida della rividio, linea seprence, e apprecientation ber substitutioname, simbologismo qual modelmo del il vecchia dell'a, de un'a rividio parti periodo del propositioname del del rividio seu, como finaliste, a sel quincione melle della rividia seu, como finaliste, a sel quincione melle della rividia seu, como finaliste, a sel quincione mel quale le non als el standoro se proprietario, per risdrace del rividio seu del se situacione del proprietario. Near della reconsidario del proprietario, Near della reconsidario del rividio seu, como finaliste, a sel stando il transmitta. Near della reconsidario del rividio del proprietario per risdrace del finaliste del proprietario del rividio del rividio del rividio del rividio del rividio della rividio del rividio de

colpe e le pene, tutte in sè le concentra. Dette rerme res, come nelle Scritture Dragone; ma aggiuntori che il memdo fora, e lo fa essero quasi frutto bacato.

Il meitre Brebe ens Giele fordenti di Bebelha, è companyant dell'opini el Baute, der Fingero-vi Roma emangement dell'opini el Baute, der Fingero-vi Roma emande del Fingero del Roma emite del Tempero de Contra e Cristia e del Contra e Cristia e Contra e del Contra e Cristia e republica, me de fore per arbei de Levier, e espose in campo la vita, instanti des, ransequado la virta, vela esta e contra el Contra e Contra

Più poetica, perchè più vere, inseginazione è il fare che per cercare del principe delle tenchre, la terra feggiste di la dove endot, e no invadessoro il luogo le acque, e quelle si levasso nel monte della capiazione, come per ricerrere e Dio, e a Dio condurre le anime indarno da Lucifero issiliato.

# LA STATURA DI LUCIFERO, E LA CADUTA.

OSSERVAZIONI DEL DOTTO P. G. ANTONELLI.

A misurare le proporzioni del Poeta date alla figura di Lucifero, remmentiamo che de'giganti vario son le stature. Nembrotte ha trente gren point dal sommo del petto all'orio del pozzo; Anteo, ha non meno di cinque elle, senza la testa, e senza la metà inferiore, ch' è dal pozzo coperta: Efizite è, rispetto a Nembrotte, siù fiero e maggio. In Italia quattro apecie almeno avevansi di palmi: il romano, di braccia fiorentine 0, 3828, era il minore: l'architettonico, di braccia fiorentine 0, 5404, il massimo. L'alla, che credesi l'aune di Parigi, è braccia fiorentino 2, 063. Dunque trenta polmi, anco de' minimi, sarebbe più ebe undici braccia; cinque alle, appena dieci: danque Nembrotte più grande d'Anteo. Elialte è maggiore di Nembrotte; Nembrotte dunque è di statura tra Anteo ed Efialte: di questa ci varremo a misurare Lucifero, Dicendo Dante trenta gron palmi, come dire vantaggiati, abbondanti, arditi: conviene prendere il palmo architettonico: e, nonepdo che dalla clavicola, dec'uom s'affibio 'I manto, al vertice del capo corra nno spazio che sia circa il sesto dell'ussana statura, si trova che Nembrotte sarebbe di braccia tiorentine quarantacinque e nove decimi, alto, ossia di metri vensoi, e millimetri 806. Or penasado che i rersi E più con un gigante i' mi conregno Che i giganti non fun con le sue braccia, richiamano a un rapporto prometrico o per quoziente, anzichè ad nn poragone per differenza, e dichiarano una atatura gigantesca esseru media proporzionale tra quella di Dante e le dimensioni delle braceia di Lucifero; e supposto, per procedere a numeri interi e con aufficiente approssimazione, che il poeta fosse alto tre braccia fiorentine, e che il braccio umano propriamente detto sia un terzo dell'altezza di un uomo bene proporzionato; apparranno le braccia dell' imperator del doloroso regno lungbe braccia 702, 27, ossia metri 410 e millimetri 126, e la statura, braccia 2106, 81, che il quadrato esprimente l'altexza di Nembrotte nella stessa unità di mianra; e che, corrispondendo a metri 1230 e 378 millimetri, corrisponde pure alla elevazione assoluta dei postri Apennini, La lorghezza da apalla a apalla era dunque metri circa trecento. Non facile determinare la misara dell'ale; delle quali il Poeta dice cho vele non vide mai grandi tanto. E bene sta; perche, quando una vela latina

o a orecchio di lepre (le così fatte în un certo verso si stendoso più), di cocca a occa giungo a braccia quaranta, è già grande molto. Na questo, s tense secreti, arebbe poco; se tercal possanti imagiares minori ciascuna di metri cento. E così, ad se aperte, dovver il sernica catto occapper uno apsaio di ben cinquenente montapitato del presenta del presenta del presenta del presenta più di presenta del presenta del presenta del presenta del phisociata.

Notin fine del casso imagina Dates che dalle acque mesquessi pri inta le terra sidalità dalla parte del manor amissora salla quale cer giunto; na che, calendo dei cione Loucleto, per parte el manora in l'acceptato, per appendiente, e di quates ai amonda in appendiente, anche in soque marriari la ricoptistene, e di quates ai amondando, tra casque e terre, quate un comini di equiri-lenza; imagina inoltre che la terra custrale dalla porte del monda prese, si soltenate prese, alla comparire del prese, del prese del monda prese, si soltenate que del prese, del prese del presenta del

Da Lucifero al piano aperto dell'emisfero opposto i poeti arrivano in ore ventidue circa. Quando Virgilio s'aggrappa si peli del mostro, era spuntato il sole sull'orizzonte di Catone; e quando riescono all'isola cinta di giunchi perenni, al levare del nuovo sole mancavano due buone ore. Avevano denone fatto cammino per tutto il giorno Senza cura acer d'alcun ripose, e per tutta quasi la notte seguente. Se rignardisi alla distanza dal centro della terra alla sua superficie, cento ore vorrebbersi di rapido corso sa via ferrata al tragitto: ma se commispriamo questo coltempo che a scendere dall'emissero opposto al centro il poeta spese nel suo viaggio ideale, le proporzioni s'aggiustano. Se in ventiquattr' ore egli misorò quello spazio, fermandosi a ragionare con tanti e a osservare le cose, ventidue ore gli potevano essere anflicienti a salire acuza nè ragionamenti, nè sosta ; e ancora meno doveva bastargii, non fosse la fatica e l'angascin dello scendere e dell'ascendere per gli orribili velli, e la difficoltà del restante, erto e angusto, camuzioo.

## ALTRE VISIONI INFERNALI.

I vecchi Comenti di Dante dichiaravano in parte il senso tetterale e lo atorico : si stendevano nel simbolico, dando però forse al Poeta intendimenti che per l'appunto non erano i suoi; taluni necennarono a pasai d'antichi n'quali ezli ebbe la mira; ma rimanevano quasi intatte le quattro coniose fonti della dantesca poesia, dico le tradizioni correnti nel suo e ne precedenti secoli, le dottrine d'Aristotele e de Padri, la Bibbia, e i tre o quattro scrittori latini allora più noti; finalmente la lingua toscana allora più comanemente usitata, e viva nel popolo tuttavia. Strano che le fonti della tradizione siano state prima cercate a proposito ilel profino novelliere che del sacro poeta; e che uno de' primi a scoprire la ricca miniera fosse un alliero del secolo decimo ottavo, ma avviato alla verità dal suo molto sancre e fors'anco dall'amicizia del Manzoni. Claudio Fanriel. Il signor. Ozanam, succeasore di Ini, fece segnatamente an que do accomento un opera scritta con eleganza e calore e con religiosa pietà ; alla quale opera sarebbe cosa facile aggingere, di tradizioni narranti le visioni del mondo eterno, parecchi volumi. Prima ancora che uscisse il suo libro, io avevo già cominciato tale raccolta, di cui basta qui dare un saggio, chè i limiti del presente comento non concedono di più. In esso, e massime nelle seguenti due Cantiche, io ho messo a profitto le dottrine della filosofia e pagana e cristiana; ma i cenni mici sono stille al gran finne. E similmente il lettore troverà qui concetti e imagini e locuzioni della Bibbia, di Virgilio, d' Ovidio, di Lucano, di Stazio, inosservate sinora, che furono germi ai concetti di Donte. Da nltimo, le conformità del linguaggio suo, che pare sia arcano, col linguaggio scolastico o popolare dei tempi, e col linguaggio del presente popolo di Toseana, sono state da me per primo indicate.

Or di talune delle visioni infernali ecco un seggio: Frate Alberico, malato grave, dopo atato come morto per ben nove giorni, S. Pietro e due angeli lo guidano a visitare l'Inferno. Vede i l'accivi erranti per una valle tuta ghiaccio (1), le male femmino atraacinate per mezzo a una

a

(1) Int., XXXII, o nog. — in nive visione: Stopes de seijo, stope de abdeccio, praypoli da wa pron noulo (dunnum, p. 266). selva di pruni (1), gli nmiridi tuffati in bronzo fuso (2), i sacrile ghi in na lago di fistime, i simoniari in un pozzo (3) senza fondo. E nel centro dell'abisso na verme (4) aterminato cho inphiotiti a crigettava anime dannate a fasci.

In un'alra visione, alla vergine Veronica sorente Cristo mostré le colpe che gli enga tomini commetterano: e di cera Cristo a Vivronara. Boda, figliosh una, di quante acclierateure perchino un me i racerdoti muri (3), che, opin cercazione messa di banda, con silectata fronte al mio altare s'accostano a offirire l'ostita divina. Considera al meres, liglio mia, con quanta parisana (6) io li solfae (7).

Mentre Veronica godeva i regni auperni, da Cristo, il quale un coro d'Angeli circondava, è condotta alle tetre carceri dell'Inferno, Il primo luogo che le si mostra, di pena, era orribile per una profonda voracine. E disse il Signore alla vergine: Questo è il luogo infelice de'principi e de aignori (8) che sono addetti agli eterni aupplizii, Quel che segue è l'antro de nobili e di coloro che, gonfi di superbia, gli eterni beni aprezzarono (9), Il terzo che vedi è il luogo dove si cruciano le anime degli usurai (10), Dei quali tanto grande pareva il numero, quanti uomini non credeva Veronica essere in tatto il mondo (11). A questi prosaimo erail carcere de poveri, ed erano più pochi degli altri Poi vide un antro grande dove le anime dei religiosi erano afflitte da duri tormenti (12), E disse Cristo: Questi sono, fielipula mia, coloro che dono professato i divini riti delle r eligioni, immemori della propria salute, mi fecero gravomente contro. Queste cose rammentando il Salvatore, era in volto triste e terribile (13), E anco gli Angeli mostraropo in viso tristegga (14). Molti luochi altresì di tormenti

perhatar Verenica, di ineccipiable trapriadure, e vide i varia guarri di praci infiniti pe' diversi peccuti. Alla tore mi nerria agginuguiati che per opera di cradidissimi demonis offirmaso atroci tormenii (1). E quando Verenica chebe 
viata tan' anima. Cisi i mi vara di Scappo bollente (2) raticata ma consultata, diane il Signore: Questa fil Fanima di quell'inficite monace che te concessori; e tali e tatali delori pattice per il peccato del mormorare, e per aver 
messo malo Era lo corolle (3).

In un litra, Buronto macretta si reda, in panto dimerte, afferrato di demonia, di quali a. Michele lo libera e fa spello al giuttino di Dio. Entrano in Paradios, e tra Benta in longo eccisive egli rode un portra monco, infermo e rattatto in sua via. S. Fettre manufal litratole con de egioratetti che lo giudino a vitilare l'Inferno, dovi egli rin-contra, fra l'altre coso, des excorti (d), de quali tuno, percatore d' ergoglio, se ne stava concisso in abito d'accistione.

In un Cato dell' Edda na patre narra in sogno al figiliosi di viaggio et circ per le rise traco (5) del eternodobre. Le same, come acceli (6) maerità dala higgiate,
robaro rotano basil arle del Elisso. Le Emmane impare
pinagendo sopiagerano mausi interparata (7): usunin
pinad ferrito (5): unumanavano opera mirena sobelette (5):
sulla fronte degli rotuminaviati si tara una finama a paino di
stella mal nagarono. Lettere di sangue leggeranai inicisi
sul petto agli intidiosi (10). Egli perilati dictra ai godimanifoldi si vita correvano discorsi di riscono rema navi

senza meta (1). I ladri aotto some di piombo andavaso a schiero verso d'estello di Satsaa (2). Al cuora degli omicidi si configgevano velennoi serpenti (3); ai bugiardi gli occhi erauo mangiati da corvi (4).

In una leggenda anglo-normanna che narra il viaggio di a, Paolo all'Inferno, s. Michele è guida all'Apostolo; e trovano davanti alla porta un albero in fiamme, a cui stanno appiccati gli avari (5). Più là una fornace caliginosa; un largo fiame che travolge demonii corre sotto il ponte (6), dal quale le anime ginste passano, le reprobe se lo seutono mancare sotto. Secondo la gravità del peccato, stanno più o meno affondati (7) nel fiume gli invidiosi, gli adulteri, i prodighi, quoi che fecero discordia nella Chiesa. Altri tormenti agli usurai, agli ingannatori del popolo, a quanti non curarono Dio, nè i dolori de poveri. Le vergini infedeli, in veste nera, sono atrette da' nodi de' serni (8). I giudici insuni passano tra il fuoco è un muro di chiaccio: i preti cattivi hauno le mani in catene. Da ultimo, un pozzo segnato con sette sigili è sepoltura a chi pegò cose di fede (9). In quel mentre vedesi un'anima eletta portata dagli angeli su alto, e ai canti celesti rispondono i pianti de dannati, da quali commosso l'Apostolo intuona con a, Michele una prece. Tutti i sauti rispondono, e Dio. mosso a misericordia, concede tregua a que' tormenti ogni settimana nel di del Signore, - Così nella Leggenda di a, Brendano, i demonii entro una montagna cho vomita fomme stanno sosra incudini martellando le anime de perduti (10): ma Ginda in di di domenica ha tregna anch'egli al tormento.

(i) in f., NUII, X.II, X.III, N. NUII, A.Y. NIII. — (i) inf., X.Y. T. — (ii) inf., X.Y. Y. NIII, Ribbles,  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ,  $I_4$ ,  $I_4$ ,  $I_4$ ,  $I_5$ ,  $I_4$ ,

(6) Met. N. Shillin spreamen par consociet nous, Sac circ  $\lambda_{ij}$  post, not of minor press. 10 Hz. N.NII. Press statistic post tilt e principe Consociet nous and the same part i beginned finelesses or infusiont's remeants suppress. — (a) to N. Mill. Shill shill be remealed a reside statistic post of N. Mill. Shill shill be remealed a reside statistic post of N. Mill. Shill shill be remealed a reside statistic properties of the same statistic post of the same statistic post

FINE DELL'INFERNO.

# **SCRITTI** CONCERNENTI IL POEMA DI DANTE SEGNATAMENTE LA PRIMA CANTICA

# INTORNO ALL'ANNO

# DEL VIAGGIO POETICO DI DANTE ALLIGHIERI

### OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE

del prof. G. P. Antonelli delle Scuole Pie.

Il signor Giosto Grion a' argomenta ingegnosamente di dimostrare con indizii storici che l'anno al quale si reca la risione di Dante è non il 1300 ma il 1301 verso la solennità della Pasqua, Egli e il signor Fraticelli notano che Dante, alla floreotina, contava gli anni dalla focurnazione. non dalla Natività, siccomo accennasi nel sedicesimo del Paradiso (1). Se dunque N. S. G. C. mort di trentatrè appi e tre mesi circa dalla patività (2): dall'incarnazione diventano trentaquattro; i quali, aggionti ai 1266, compiti ne' di del plenilunio, daranno 1300, che, denotando no numero d'anni già pienamente trascorso, dimostra come corresse il primo giorno del 1301, allorche il diavolo de' barattieri diceva: Jer. più altre cinon'ore che ouest'atta. Mille dugento con sessantasei Anni compièr; il quale anno ai Fiorentini incominciava dal di venticinque di marzo. Ma qui mi pare che si confermi l'anno 4300: perchè il computare dalla Incarnazione importa novo mosi di più; e il cominciamento dell'anno al 25 di marzo, anzichè al 25 di dicembre e al primo del geneajo segnente, in questo non fa differenza. Dal permo di gennajo a tnito il 24 di marzo numerasi l'anno medesimo con ambedoe que' punti di partenza; dal 25 di marzo al 31 di dicembre contasi un anno di più nel primo caso rispetto al secondo : ma totti i dodici mesi sono rispettivamente i medesimi e noo appartengono ad anni diversi. Supponiamo (per citare on esempio cho avrebbe offerto maggior discrepanza) che foose stata adottata la proposta, al tempo di Pio Sesto, fatta dal dottissimo Sanclemente, per riportare l'éra cristiana alla vera epoca della Natività del Signore. Oggi scriveremmo l'anno 1871 dalla Natività, ma questo corrisponderebbe per l'appunto al 1865 dell'éra volgare. Così, tanto è dire il 25 marzo, il 10 aprile, il 21 luglio, e viz discorrendo del 1301, secondo lo stile fiorentino; tanto è dire, quegli stessi di del 1300, secondo la comune compatazione. Il viaggio di Dante verrebbe danque sempre a cader nel trecento, l'anno del Giubbilco. Ma il 1301 avrebbesi a intendere, se no' recati versi ponessesi, secondo la lezione trovata dal signor L. Scarabelli, e dal signor Grico rifintata: Milledugent' une con sessantusei; giacchè i 1267, coi trentatre di N. S. G. C. e coi tre mesi d'eccesso, ci condurrebbero al 1301 dalla Natività. Per ridurre il verso di quella lezione alla misura debita converrebbo leggero o Mil' descrut' una, come anco i Toscani dicono no compo:ti, remette, cenrenti; o milledugento uno con sessansei, o milleducento un con reconstorei : ma e l'orecchio e la

(i) De quel di che la dette Aer. tir Danis eel Couvilo IV, 32: « Volle morire ani treassiquativenime i atro della sea esde... die Laca, the era quasi era sesta quando i moris, che e a sirre la cotima der da. « A chi si condorna la traditione della Chivara, conferenda di quel die disone Laca e diveneda degli sost che Covià Cristo avera quando comiantà a perdicara, e del hazere delle Pango che poi cateloi. concordia de' Codici a tal variante ripugna (1). Ma l'argomento merita considerazione; gracche, in un Poema che abbonda d'accenni astronomici, il recarti a un anno pinitosto che all'altro, non può non essere di gran rileranas.

Confermano l'opinione del aignor Grion due altri indinii che porge il Poema. Nel diciottesimo dell'Inferno, i versi L'anno del Ginbbilea.... Hanno o passar la gente modo talto; Che dall'un lato, tutti hanno la fronte..., rammentano un fatto del quale esso Dante, trovaodosi in Roma, fo testimone: e credesi che apindi concepisse il pensiero della visione sacra, o s'ispirasse a più sollecitamente incomineiare il lavoro (2). Era già secolare anche prima quella celebrità; ma una Bolla papale la rendeva ancora più solenne nel 4300. Questa similitadine, per vero, non dico di per sè quando fosse incominciato il poema; ma nel secondo del Pargatorio Casella rammenta che l'Angelo conducitore delle anime a Inogo di salvazione do tre mesi ha tolta Chi As voluto entrer con tutta pace; ove additansi le agevolezzo dal Giubbileo fatte appunto al perdono. Le parole parrebbero segnare la fine di marzo dell'anno segnente a quello del Ginbbileo; giacchè, se intendessorsi i primi tre mesi di quello, avrebbe detto Da tre mesi toglie, ra logliendo e simili. E il restringersi ne' primi tre mesi non darebbe pirno senso alle parole chi ha coluta entrar; perchè soli i meetio disposti s'affrettarono pe' primi tre mesi, e la Chiesa indulgeva lo suszio d'un anno anco a quelli che meno sollecitamente referene. Il che è confermato dalle altre parole : con tutte esce.

Ma l'assanto mio è segnatamente astrnoomico: e qui mi dispiace che col signor Grion io non possa accordarmi interamente. Egli dice primo: che nel 1300 di plenilunio

gradi 24 c 56 minuti d'Ariete, e la Luna nei 3 gradi e 34 minuti di Libra: secondo: Che nel 1301 il plenitunio astronomico, determinante la Pasqua, fu nel 24 di marzo; terzo che ammettendosi da esso signor Grion. Dante essere stato la mattina del 25 marzo con Malacoda, la finna avesse percorso gradi 46 e 5 minuti, dopo il plenilanio, allorchè il Poeta s'addormentò in Porgatorio dopo il colloggio con Nino e col Malaspina, Ma, senza recare uni altri arromenti. le cose dal signor Grion affermate dimostrano di per sè che la prima proposizione non regge; perchè, se al di 3 d'aprile il Sole era quasi in 22 gradi d'Ariete, e la Luna nei gradi 3 1/4 circa dal aegno della Libra; era impossibile, naturalmente parlando, cho fosse in quel di l'opposizione tra i due astri, cioè il plenitunio; la qual fase anpione una differenza di longitudine di gradi 180 tra essi dne astri. Alla Luna donque, per essero in opposizione col Sole, mancavano gradi 48 1/4; e quell'arco lo avrebbe percorso in un giarna e mezzo; dovendosi in questo caso fur uso del moto sinodico, cioè relativo al Sole; il qual moto ha un valore medio diurno di gradi 12 e minuti 11 1/4 prossimamente. Per conseguenza, il plenitanio pasquale nel 1300 sarebbe stato dopo il meazo giorno del di 4 d'aprale; siccome în. Ne la seconda proposizione regge; perchè se, giusta la prima del signor Grion, il plenilunio pasquale del 1300 era a di 3 aprile, dal suo computo s'aveva a coocledere che anai nel 1301 la medesima fase cadeva il di 23 di marzo, correndo l'anno innare di giorni 354 dal 3 aprile 1300 caclusive al 23 marzo 1301 inclusivo. Ma il fatto è che nel 1301 il plenitunio pasquale astronomico fo, come tra breve diremo, la mattina del di 25 di marzo. Ne la terza proposizione ci pare da ammettersi: perciocché, ponendo il signor Grion che Dante entrassa in Inferno la sera del di 24 di marzo, e la mattina del 25 nella bolgia de' barattieri; e ponendo che, per passare dal centro della terra all'isola del Pargatorio, apendesse ventiquattr'ore; deducesi, contando sempre i giorni dal nostro emisfero, che quel passaggio sarebbe avvennto la sera del di 25; l'arrivo al cospetto di Catone la sera del 26, il sonno dopo il colloggio col Malaspina, la mattina del 27 a due o tre ore di sole. Non erano dangue corsi più di tre gioroi dal sopposto plenitunio del di 24: o quindi, a supporre che la Lona fosse bastantemento remota dall'apogéo, e avesse na moto diarno equivalente al medio di 13' e 10'; non asrebbe proceduta nell'ordine de segni che gradi 39 1/4, e non 46 e 5 minuti. Innoltre, il signor Grion, per trovare il luogo della Luna

astronomico cadeva a di tre d'aprile, essendo il Solo ne'

(I) Not Codice Laurenziego (Pist. 97 sap.), da me consultato, Il Comeeto ivi detto doll'Arcivercova di Milano, e che il signor Scaral afferma essere quel di Jacopo Della Laco, e reoccoria col codire L del Pist. XL, ambedus del seculo XV; a quel verso leggonal pareir the confermano la lexione del 1974 e se ne la la segreta con 66, el.e. application i remater della vita di Gara Crista, danno dilcesti Il tun rea sarebbe gia complio da tre mest. I dun Codici esseniu di mass diversa, e portando tre volta qual numero 1501, chiaro é che Il Codice del Jesto 11 quale il Comreto acorpoa, pietava così, Gaseto el Comesso dell'Arriverrovo di Milano, nel Codice Lattropiano 113 del Courses della SS. Acouszista, Comento d'Acosimo, rhe avera pero conferite col Porta, sta scripte in principio che « l'Arcivescos» (di Milano) free fare so Comesto da sei dotti, don trologi, due filosol, a dee forcetial, i nomi del quali sono diplori a storiati nella · Cancelleria del magnifico sig. Beraubi. Il libro dell'Arcivesco-· comporato del sel, ora mella libraria Bernabó, legata con catego di · argente. · Il Codice che nella Laurenziara è credito il Comento di quel Della Lano, trore che non porta la mediaima Lesione.

(5) Ricci. Dante Cottolios.

Then they Comple

rispetta dis solte sei passo che Dunte i sildermente, la un cenputo di quin segure essere senti esso conduto de comune ingrano di confueltori i ayat colte resoltario bolicati, i como se, per estampia, sui a medicino, terrenza i la tana nel dodiceniose grado di Edrac, cito di ristata i 2 gradi di esposizioni saltanale, el secure lei uni dolifenzione grado delle consultariose della Dilancia. Men per la opportunendo di pissal esposizioni della consultazione della Dilancia. Men per la opportunendo di pissal esposizioni della consultazioni sanche nel tempo di crisi rasposa; qui di al difficulta di pissal esposizioni sanche nel tempo di crisi rasposa; qui di al difficulta di prima di quelle tempo, en sona sul gli stratessami i diffi-

Ecco, in quella vece, i risultati astronomici de' compati fatti da me. Avvertasi, però, che in questione di giorni o d'ore, non è tenuto cooto dei minuti secondi (cuò sarebbe stato un'affettata minuziosità); o che lo determinazioni dei veri plenibni pasquali negli augi 1300 c 1301, le ho fatte in tre modi: primo con la teoria dell' Epatta, valendomi delle formole moderne; secondo con quelle delle conginazioni medie, giusta la tavola XCVI del La Lande; terzo con la ricerca diretta delle vere longitudini del Sole e della Luna, facendo aso del corpo di tavole numericho, il qualo va unito al trattato grande di Astronomia del La Lande. - Primo, il plenilunio determinante la Pasqua nel 1300 dalla Natività, fu a di 5 d'aprile, martedt a ore 2 3/4 di mattina, contando dal meridiano di Roma. Secondo, giusta d Calendario antico della Chiesa, quel plenilanio eadera il dt 7, cioè gioredl. Quindi tanto la opposizione Innisolare astronomica, quanto l'ecclesiaatica portava la Pasqua il dt 10 d'aprile. Terzo, il plenilunio pasquale nel 1301 dalla Natività, lu il di 25 di marao in sabato alle aette oro di mattina, recandoci al detto moridiano. La Pasqua dunque, secondo la regola del Concidio Niceno, sarebbesi dovuta celebrare la domenica, 26 di marzo. Quarto, secondo il Calendario ecclesiastico, che ai valeva dello Innazioni civili, il pleoitonio cadeva in loned) il dt 27; per la qual differensa nel determinar quella fase, la Chiesa celebró la Pasqua secondo la detta regola, nella seguente domenica, il di 2 d'aprile. Quinto, la longitudine del Sole nel plenilunio astronomico pasquale del 1300 era di 22 gradi e 55 minuti; e però la longitodine della Lana corrispondeva a 202 gradi o minuti 55; cioè a dire che il Sole era pei gradi 23 di Ariete segno; la Luna ne' gradi 23 del segno di Libra. Sesto, la longitadine del Sole nel plenilunio aslronomico pasqualo del 1301 fu di gradi 12 o minuti 7; o però quella della Luna, di gradi 192 o minuti 7; eioè il Sole era sul priu-

cipio del 13.º grado d'Ariete segno; la Lona sul grado corrispondente nel segno di Libra, Settimo, dal 1300 a' di nostri, i punti equinoziali essendo retrogradati di quasi 8 gradi, e trovandosi di presente quollo di primavera nel 14.º grado della costellazione dei Peati, la quale si stende per cirea 42 gradi, e quello d'aptonno nel 9,0 della costellazione della Vergine, la quale abbraccia 48 eradi circa, ne seme che nerli anni 1300 e 1301. il principio de' segni d'Ariete e di Libra fossero rispettivamente nel grado 22.º della costellazione dei Pesci, e nel grado 17.º di quella della Vergine. Ottavo, nel plenilunio astronomica della Pasqua del 1300 il Sole era danque nel grado 3.º della costellazione d'Ariete, la Luos nel grado 40.º della costellazione della Vergine; ma nel plenilonio del 1301 il Sole al principio del grado 35,º della costellazione de' Pesci, la Luna at principio del grado 30.º di quella della Vergine, e quindi molto vicino alla spiga d'essa Vergine. None, il mote medio effettivo della Lona entre i tro di seguenti ai detti plenilanj, fa, tanto nel 1300 quanto nel 1301, minore del moto medio generale di lei. Decimo, la longitudico vera della Lona alle ore 7 della mattina del di 8 d'aprile sel 1300 fu di gradi 240 e 16 minuti; nella mattina del di 28 di marzo nel 1301 alla medesima ora fa d- gradi 230 e 5 minuti.

Considerando pertanto che alla Lona rostavano da percorrere gradi 3t della costellazione della Vergine. o gradi 19 di totta la costellazione della Libra, e cioè grad: 50 per passare dal luogo dell'equinosio antunnalo alla costellazione dello Scorpiono; osservando ehe, alle 7 di mattina dell' 8 aprilo 1300 e del 28 marzo 1301 cadrebbe il punto in cui Dante si dice preso dal sonno la prima volta nell'isola del Porgatorio; o rammentando, quel ch' ho provato in un mio discorso, corrispondere quel punto all'imminente sorgere della Luna, preceduta dalle più brillanti stelle dello Scorpione all'orizzonte in eni si trova il Poeta; si farà manifesto, per la decima dello numerate avvertenze che nè il plenilunio astronomico del 1300 nè quello del 1301 potrebbero corrispondere all'ora notturna, dal Canto IX del Purratorio indicata, fafalti, se nel primo caso la Luna aveva 260 gradi e 16 minuti di longitudine, ossia distava di 60 gradi e alcuni minuti dall'equinozio di autunuo, posto nel 17.º di Vergine; asrebbe entrata per 10 gradi soltanto nella costellazione dello Scorpione: e opindi, essendo australe la Lusa, ancho in rispetto all'eelittica, si sarebbe trovata con Antares, la più bella stella dello Scorpione; e perciò questa, con le altre stelle, disposta in forma di serpe,

sergendo inismo: con la Lina, non arrebères pottus curcumen la fueda a l'avera di le, cido comparier nella comparier nella resultante de la comparier nella compariera del compariera compariera compariera con compariera compa

Per attenerai all'ono o all'altro di goesti due Pleniluni astronomici, bisognerebbe appporre che nel viaggio dal centro della terra all'isoletta del Purgatorio, i due Pueti spendessero più tempo di quel cho credesi comunemente; cioè, posto il 1300, quasi dne giorni; e, posto il 1301, quasi tre di viaggio. Ciò non sarebbe assurdo; giacchè Dante dice d'aver cominciato a salire quando nel apovo emisfero il Sole era sorto già da qualche ora, e che arrivà a rivedere le stelle innanti l'alba: ma non dice se del di aeguente, o se d'altro poi, Questa aupposizione nuova sarebbe confermata dagli ultimi versi dolla Cantica prima, sui quali importa avvertire che, costa tempo l'ascendere più che lo acendere, e lo spazio della salita era qui uguale a quel della scesa; che la salita per uscire d'Inferno doverasi fare al bujo e per sentiero scubroso, poco pendente, e quindi più longo a superare; che se nello acendere assai tempo fu dato al ragionare e all'osservare, su pure da varie maniere di trasporti accorciato il cammino. Ne fa contro il cenno che nel vigesimo terzo del Purgatorio, ove dice cho Virgilio lo tolse dalla selva l'altr' jer, quando la Luga era tonda; perchè se sta bene altr' jeri per denotare cinque giorni addietro, son patirà dissesto che debba intendersi duo di più. Conceduta questa prolongazione di tempo, l'anno 1301 concilierebbe varii luoghi astronomici del Poema, e altri fatti e concetti comporrebbe in armonica maggiore bellezza

Dati quani tre giorni di più che dico, il viaggio di Doute sarrobe così acomparitico: 25 marzo 1304 dalla Natività, primo annio del secolo, zano a lui di spermate; nel di che l'anno forentino s'aprira e commemorarasi l' carazzione del Verbo, giorno insime anniversario della morte del Salvatore, socondo la traduinea abbracciata di Tettellizzoo. Giornaio Girioutomo, Anostino. Tommuno e l'ettellizzoo. Giranzio Girioutomo, Anostino Tommuno e

altri Padri e Dottori; giorgo del vero plenitonio pasquale. e però doppiamente commemorativo della Crocifissione di N. S., perchè Gesù celebrò la Pasqua la sera del decimoquarto giorno del primo mese, ed erano lunari i mesa ebraici al civili come ecclesiantici; oude il di seguento, cioè della Passione, fu il decimoquinto cioè il plenilunio, secondo il precetto dato da Lui per Mosè « Meuse primo, awarta decima die mensis ad perperum. Phase Domini est, et quiuta decima... dies azimorum... cobis celeberrimus sauctusque (1); » nella mattina di questo giorno per tante ragioni solenne, Dante esce dalla selva oscura, dov'ebbe alcun conforto o guida dal raggio della Luna, piena allora, perchè prossima alla sua opposizione, la quale avveniva allo ore 7 del mattino medesimo, giusta il meridiano di Roma. Il Sole montava colle stelle d'Ariete (non n'era lontano che circa mesz'ora): Virgilio viene; sul far della notte cominciano a acendere: stanno da questa notte fino al sesto girone inclusive a visitare l'Inferno: presso al settimo, Virgilio lo invita ad affrettarsi; perchè i Posci, incominciando a sorgere, annunziavano che ormai era per finire la sotte, mancando al nascere del Sole circa due ore e mezzo. Questo annunziasi nato già dopo vista la quarta bolgia; perchè la Luua, che la notte innanzi fu tonda, è al tramonto.

26 mars 1300 democias: Verso la 9 l', di anticia internas calla logica de l'articiri, e de Malacola nas mesta che jeri 25 marsa, giarra della merca del rise del composito del merca del merca del cris e del conseguira del conseguira

Presso all'ultima bolgia fa intendere passato il mezzodi del giorno medesimo, indicando che la Luca è al pasatggio inferiore del meridiano. Quando lo notte risorge, lascisno il centro della terra, e rimontano.

(8) Levil., NXIII, 2, 6, 7, E., XH, 16, 12, 19, News, XXVIII, 46, 17, 18. — (5) Matt. XXVII, 43, 44, 50. — (3) Lac. XXIII, 44, 48, 44

27, 29. 20 imaro; janeli, maroli, mercioli delle cittata di Bismorio secondo le determinazio di Ministra Da prinzipio della notte di domenica a circa quattrio prima di transmosti de mercioli, i dei Pesti, se-condo la apposizione nostra, del centre vengono al lia dei monte del lagua i possibili. Contri vena condo la apposizione nostra, del centre vengono al lia dei pestidani serve della monte d'espisioni. Colt viene a consonarsi lo spazio dei dee persi, del qual differira e consonarsi lo spazio dei dee persi, del qual differira e l'applicata estre esta persona della dell

30 marzo giovedi santo. Cerrendo nel nostro emisfero circa l'era settima della mattina, e in Pargatorio l'ora nena del mercoledi sera, il Poeta s'addormenta, visto imbiancarsi l'anrora Innare; scorsi, dopo il pleoilinio, cinque gierni. La Lona dunque guadagnati 77 gradi dopo il passaggie pel principio del segno di Libra; si trovava nel grado 27 della costellazione delle Scorpione: onde di quasi no era sull'orizzonte era preceduta da Antares, lucidissima delle Scorniene; e convenientemente dalle altre brillanti stelle disposte in modo da fare quasi una ghirlanda serpeggiante alla fronte di quell'aurora notturns: lecuzione che può forse ricever lame da quella di Virgilio. l'educatore dello stile dantesco, laddove d'una corona d'enere parlando : Alque hono sine tempora circuos Inter victrices hederam tibi serpere laures. Era il Sole quella sera tramontato ivi a ore 5 e 45 minuti : onde mesz'ora dopo cerreva quell'era che noi cemunemento diciame le ventiquattro; e che è principio al computo delle ore di netto. A sei ore e \$5 minnti aggiungendo due ere, i due passi che aveva compiti di fare la notte, e aggiungendovi tre quarti d'ora, giacchè il terze pesso nen era finito; avreme che alle 9 appunto fu preso dal sonno il Poeta. Or la Luna in quella sera sorgeva tre oro e 20 minnti circa dopo il Solo cadato; dunque sergeva qualcho minute dopo contempiata da Dante l'anrera; che però nen può essere aurora di Sole. E così i passi della notto s' intendon per ore.

Transatta ed nottre omifero I Sole, sora nel Parpini di Tre ere di Sole, son presenti l'idee d'alexan in guarie a retarri il gierne dei gierne di man. Petet comincia a salir la mentagna, e richt fin deve si purpuso g'i tracendi. Solla sere, essendo qui l'alla del 21 marsa, quatte altra periodential astronomica, come un tauso del de il terment asson, Dana socoltà l'argini grinargini principaris, che, discolui il l'aler en altra gli si de utila distribucione dello peere, e prima C'addormentaria, il mer un control la taute quatte di mercante dei sole in sofferma, socola che la Lauxe quati silm mazmotte, fin di perere ol 1 stefer giore di sicienta, 2 stebusillo, attorio step-

suo chiarore più rade le stelle, perchè le minori velate da quello. Dante addormentatosi sall'ora di mezzanette in quell'emissero, delle dieci antimeridiane del nestro, si desta sorgeode in Purgatorie il Sole del venerdi santo, alle quattro pemeridiane di qua: visita il rimanente del Purgatorio; e si riaddormenta, osservando che le stelle gli erane di lassù più chiare e maggiori del solito, in virtà della perfetta purezza dell'aria e d'un supposte approssimamento alla regione di quelle. Intanto nel nostre emisiero sorgeva il di primo d'aprile, di del sabato santo; e dorme fin sulla sera di questo di che laggiù durava la nette. Ma al sorgere li del Sole, che vi conduceva il saltato saoto ecclesiastico; entre nel Paradiso terrestre, ode i rimproveri di Bestrice; si pente, In tal giorno, destinato da santa Chiesa alla solenne amministrazione del Battesimo, e prima del mezzodi come era l'uso rammentato da lai nel diciannovesimo dell' Inferno, egli riceve an hattesimo per immersione nelle acque, figura e del sacrameoto di Penitenza e del lavacro spiritnole nel sangue che ci ha redenti. Nelle ore pomeridiane è condotto al finme Eunoè, figura della divina Eucaristia, per disporsi al viaggio de' cieli. Questo nel sabato fino a tardi, quando nel nostro emisfero spantava già il di di Pasqua,

2 aprile, domenica di Pasqua. Due ore circa inanazi. l'occaso sul nostro orizzonte, spanta sul mosto del Pargatorio il giorno di Pasqua; e il Poeta vola a' Beati, a contemplare il trionfo di Cristo e i frutti della sna copiosinalma Redenzione.

Questi riscontri confermano il nostro sapposto; ma più le cenferma l'accenne ch' è al IV del Purgatorio, laddeve dice che l'attenzione prestata a un colleggie neo lo fece accorto dell'essere il Sole salito 50 cradi. L'esimio astronomn sapeve potersi determinare l'era cerrente in un momento d'un date giorno per mezzo di tre sistemi di coordinate, che riferiscono gli astri o all'egnatore o all'eclittica e all'erizzonte. Nel luego citato e' fa uso dell'ultimo, perchè quivi parla esplicitamento e unicamento della salita del Sole, la quale propriamente recasi all'erizzonto, Non dice che il Sole si era mosso per cinquanta gradi; il che intendendo, i comentatori spiegano esser passate poco più di tre ere di Sole; non presenta l'idea d'altezza in mode generico, con che nen avrebbe determinata per l'appendo l'era cerrente, e avrebbe dovato agginarere qualche altra particolarità astronomica, come nel neno del Parcatorie, deve, dicendo: Il Sole era alto gid più che due err, siguifica passate due ere di Sole: ma afferma, l'orizzonte ben cinquanta gradi, aoai più che meno. Se si stesse all'altra interpretazione, mancherebbe ragione alla meraviglia del Poeta, sarebbe fuor di proposito l'osservazione psicologica dalla quale il Canto incomincia. Perchè, già dal Canto secoodo il Solo saettara il giorno da tutte le parti : e, tra il colloquio con Casella e il caotare dell'amico e i rimproveri di Catone, doveva nn'ora almeno essere acorsa poi. E che sul principio del Canto terzo sia più vicina la seconda ora di Sole che la prima, lo dicono i versi: Vespero è già colà....; perchè respero deve valere oni sera in cenere, cioè interno al tramonto, non l'ora canonica: altrimenti, o noo sarebbe ancora sorto il Sole in Purgatorio, o si sarebbe appunto allora levato. Innoltre, pensando che, prima di rincontrarsi in Manfredi, Dante ha altro collogoio e fa non breve cammino, mi par di concedere di molto, concedendo che, a quel rincontro, non fosse più che due ore di Sole. Dunque, se per i 50 gradi intendesaesi poco più di tre ore di Sole e precisamente tre ore e venti minuti, come se il Poeta riferiase il grand astro diurno all'equatore pinttostoche all'oriasonte; poco prà che un ora sarebbe dorato il colloquio con Manfredi e con gli altri. E allora, a che, ripeto, il proemio del canto, ove ragiona del loogo tempo trascorso senza ch'egli n'avesse accorgimento? E poi, se al principio del detto Canto erano le 9 1/a di mattina, non più: com'è che, tra il discorso seguente di Virgilio e il non lorgo colloquio con Belacqua, siamo già al mezzogiorno? È tocco meridian dal Sole. La maraviolta di Juora ora passata aenza addarsene, avrebbe luogo, pinttoatochè al principio del quarto Canto, alla fine. Dunque il astire del Sole 50 gradi è da intendere a tutto rigore astronomico. Ciò posto, io ripirlio: l'altezza massima che an astro

Con points, or regions: I interest manusants can be approximated as a consistent of the provinces all maritimes. One, a permetal all pleasibilities active remains to a questio del Calendrico Rectinistico, certe a che acti 1000 e nel gioren di qualiti repetiti manusco corrisponibile un'al elessa del 1000 e nel gioren a qualiti consistenti con corrisponibile un'al elessa del 1000 e nel gioren acto, delsi anche due giorni di viaggio da Lectico a Calendri, al delsi anche del protest. Arrebbe avano non meno di 10 praidi Sono edita mattica del di 8 giupile rero nel 1 all'orizzonte del Poesta, arrebbe avano non meno di 10 praidi 15 del mantial di declaracione borache, quindi supra Portici. El mantial di declaracione borache, quindi supra praidi 16 amentia (10) arrebbe avano non meno di 10 praidi 10 amentia (10) arrebbe avano non meno del 10 praidi 10 amentia (10) arrebbe avano non menos del 10 praidi 10 amentia (10) arrebbe avano non menos del 10 praidi 10 amentia (10) arrebbe avano non menos del 10 praidi 10 amentia (10) arrebbe avano non menos del 10 praidi 10 amentia (10) arrebbe avano non menos del 10 praidi 10 amentia (10) arrebbe avano non menos della mattica del 10 d'argele a l'arrebbe avano del 10 arrebbe avano qualità praidi del declaracione be-

reale; e però la sua altezza meridiana sarebbe stata di gradi 37 e 20 minuti. Non avrebbe dunque detto il Poeta astronomo dei più che cinquanta gradi gnadignati anche prima del mezzogiorno.

In quella vece, nel 1301, date le tre giornate al tragitto da Belzebù a Catone, la mattina del di 29 di marzo circa. il mezzodi al Purgatorio, il Sole avrebbe avuto una declinazione boresle di gradi 6 e 30 minuti prossimamente. e quindi na'altezza meridiana di gradi 51 e 50 minuti: Il perchè accettando cinquanta gradi compiti per l'altezza del Sole, ai vede che aul principio del IV Canto mancava qualche quarto d'ora a mezzodi. Infatti, calcolando l'angolo orario con la latitudina del luogo in gradi 31 e 40 minuti australe, come antipodo di Gerusalemmo, con l'altezza del Solo in cinquanta gradi e con la declinazione del medesimo in gradi 6 e 30 minuti, si trova essere di 12 gradi, 32 minuti e 20 secondi; il che dà, per l'ora cercata, minuti 50 e 9 secondi prima del mezzogiorno; tempo sufficiente alla lezione natronomica di Virgilio e al colloquio con Belacqua: tanto più che le parole tocco meridian dal Sole ci lasciano pensare l'ora del mezzogiorno trascorsa di qualche tempo.

L'asso 1301, pertante, peope nos bella serie di spiegariosi e d'accordi, e si presta si ilustrazioni astronomiche più dotte e precise: ma queste, ripeto, approngono che quasi tre spieroi portane il tregisto dal centro sila superlicia della terra. Anche questa supportione, del reado, inchiade del sopramatorale; giacchè trattasi di ale riaggio che saturalismente non lo portebbo compire in cinque interi giorni un carro sospiato dal rapore sopra agerole stratal servata, sondont resulta miglia per ora.

Ma se qualla supposizione nos ai accettante, e il recudi Mancola legazzoni milifolograte ca successatori; cinò intendencia il 1500 sel plenimino pasquate; converrebbo di accettante qual residente del participa del per il natico collectario della Chine; e possere che il nostro esissistazione ni musimino di al precisione cientifici, si appegassa di appresimate indicazioni in qualche parte del suo moditari lavare. Perirbedo, illore, tenere che Dantsimanes revenusti l'opposizione indicatto qualche curtori del proposizione in desintere qualche curtori della prima del promi tanza di 17 appeta. Esporari circa dapir l'opposizione di primarrare, e persidtori della promotione di primarrare, e persidciari della promotione di primarrare, e persidporari circa dapir l'opposizioni di primarrare, e persidnene nel 250 del segno di Libra; susmonano piosi per al modi di questo natica sutellia a non medio marimento.

7 aprile 1300 dalla Natività, gioredi santo. Avve-

nendo il ptenitanio dopo il mezzogiorno di questo di, la Luna comparira tonda nella sera e nella ootte sussegoonte; nella quale il Poeta si smarrisce nella selva tra il di 7 o l'8.

8 aprile, venerdi santo. Nella mattina, al levare del Sole, che era sul principio della costellazione d'Ariete, à Poeta va per salire il monte, è respinto, Virgilio appare; s'avriano.

9 sprile, abhoto saoto. Nascendo il Solc, Virgilio rammenta che ir notte fue lacun fondo. Dosp cutto ore circa, Malaceda rende ragione dello scooquano arreonto in Inferno alla monte del Redentore, compiati giù ami per più dire cinqu'ere, cioù venerdì santo, giorno semplicemento commemorativo del grao Sacrifizio. La notte risorge; il Petti escon d'abaro.

40 sprile, Pasqua, Circa quattr'ore prima che il Sole tramontasse nel nostre emisfero, innanzi all'alba della de menica di Risurcrisone nell'antipodo, Dante è alle viste dell'altre polo. Tutto quel di, visita l'antiporgalorio; sulla sera entra nella rall'etta, e ragiona con Nino e col Matspina. 14 aprile, lanedi dopo Pasqua. Era nel nostro emisfero

gui dus l'Asie di questo fin, quando seçue il delte colloquie, e la notta serva più quai compisio il terro d'i moi passi, quand'eggi vede l'ausera lusirere perchè, correndo qui quand'eggi vede l'ausera lusirere i perchè, correndo qui circa la sette or della mattise, erano corri intereo a tre de des terra dopo il picilianoi; il Losa col son medo longitudine; quindi remata dal panto equinostabe d'iunamo, e dal primoido et regno di Libra, granti 23 %; si uardeba percia i terrata a corrispondere alla metà del grando 23º della contellazione della Secrepio estato al destre piato del Serpotatrico, perrò in gramma diporti della significa del serpotatrico, per bi gramma diporti. Solla granti quento della proposita della corrie la la più di don cere, al Percia la perta del Purgterio ascrata d'illa pale consolo di quello.

circa le 12 della sotte precedente là, il Trest wefe la Lona fista cense nu reccisione de tuto esta più s'abbrementa, si recija, visità il rimanosto del Purgiorio. Tenmando qui falla dei di 3 parini, mercendi, "abbremanta la terra svolta: nell'avanzata era di respero di qua, sergendo là 3 Sel, eran el Paradio territori; vede il tricado, e, sente i rimperereri di Bestrice. Arristanadosi el contacte ensistro 3 Sel al tramonto il di 14 sprile, gioretti, sotti montagna del Purgiorie spuntado, accendo e contemptra le plori dei Besti.

12 aprile, martedl. Verso le ore 10 della mattina qua,

Quale delle due interpretazioni più propria, decidano i dotti. Il certo è che la parte astronomica del Poema di Duote non è stata sin qui debitamente illostrata; che rispetto al compimento degli anni e al vero anniversario della morte di N. S. G. C., s'accomeda meglio il di 25 di marzo che il 5 o l'8 d'aprile; e quindi il 1301 meglio che il 1300; che similmente del 1301 è merlio risoluta la questione astronomica nel 4V del Parratorio, dico del Sole salito cinquaota gradi; che di Poeta cost dotto e nelle cose astronomicho esatto, come in tanti looghi si dà a conoscere il Nostro, è da credere che stesse a ripore di scienza anche qui. În favore del 1301 potrebbesi aggiungere che di qui risulta un accordo tra i giorni passati nel Pargatorio, o i giorni di tatto e di penitenza, consolati qua e là dalle imagini della speranza, nei riti della settimana santa dalla Chiesa Cattolica celebrati; cho segnatamente nel sabato santo le esortazioni, le supplicazioni, i cantici, i sacramenti corrispondono allo spirito che comina nei primi e orgli ultimi canti del Purgatorio dantesco; o che d volo al Paradiso cade appunto nel giorno di Pasqua. Per il 1300 stanno però, le ragioni recate del prescegliere il plenilunio ecclesiastico all'astronomico; e sta l'avvertenza che Daote, acrivendo un Poema e non un trattato di scienza (del beo conoscer la quale già porge prove in tatto il lavoro abbondanti), può ben credersi che si volesse, con indicazioni approssimative accomodare alle tradizioni comuni, segnite da quella Chiesa alla quale rgli si gloriava di obbidire siccomo figliuolo a madre. - Nè è da tacere, che stanno pore per il 1300 le parole del verso 40 del 1X del Paradiso: questo centesim'anno. Se l'apoo. in cui suppone il Poeta di partare in cielo con Cunizza è centenime, noo può essere che l'ultimo di on secolo; e per conseguenza oe resta escluso il primo. Questo passo con quello del verso 113 del XXI della prima Caotica, secondo che in quasi tutti i Codici si legge, pare che determini assai chiaramente il 1300, non ostante le considerazioni, che indirettamente suggeriscono l'anno successivo 1301. - D'altra parte non è da vedera qual anno fosse stato più conveniente, ma si quale il Poeta abbia inteso; e ció meglio noo si può sapere che da lai, ben ponderando tutto quello che sull'argomento ci ha detto esplicitamente.

Qoanto a me, io sarei lieto che questi cenni spargessero qualcho noova luce sul grande lavoro che onora l'Italia, e l'umana specie, e il suo Redentore e ispiratoro sopremo.

# DANTE, E LA BIBBIAO.

Il dotto Monsignor Cavedoni, vedende quanti nel Peems di Dante gli accenni alle divine Scritture, de' quali non pochi riconosce egli stesso notati nel mie Comento, s'accinge a un'impresa molto minore della sua erudizione, a raccogliere gli accenoi non notati da me, che tatti in na volume në volli në poteve schierarii, dovendo insieme por mente alla illustrazione letterale e alla atorica, alla poetica e alla filosofica, e additare non solo le abbondantissime fonti bibliche, ma quelle de' Padri e della tradizione, e non dimenticare molti autori prefani che al Peeta erano in riverenza e in amore. Proposito mio era volgere l'attenzione de'giovani a tale studio, che ciaschedano secondo l'indole e i bisogni dell'ingegno proprio deve saper rifare da sè; non d'esanrire la materia tutta, alla quale non basterebbero molti velumi; segnatamente chi non voglia appagarsi d'aride e troppo facili citazioni, come quasi sempre l'erudito neme fece; ma voglia da esse, anco in brevi parole, avolgere na qualche germe di pensiero e d'affette. Alle citaaioni bibliche, raccolte sin qui, come sin facil cosa agginnceme altre per illustrazione di Donte, a avvedersene basta prendere il prime capitele del Yangele di S. Matteo, capitolo che in huona parte è tessuto di nomi proprii: e subito si riconosce come alla generazione di Gesù Cristo. Ralinal d'Abrano, il quale Abrano generò Isocca, e Isocco arnerò Giacobbe, a Giacobbe arnerò Giuda e i fratelli di Ini. accenni il quarto dell'Inferno, laddore il Possente che scende incoronate con segno di cittorio, trasse dal Limbo Abraam Patriarca.... Israel con suo podre e co' suoi noti. Dove il Poeta svrà certamente pensate che Cristo tendeva la mano liberatrice s'anoi proprii antenati; e l'anima dell'nome alla quale era unita la Divinità, avrà guatata in quel nnnto la soavità d'un domestico affetto. Non noterò che il nome d'Abrame è qui scritto, per riverenza al simbole biblico, pella originaria sua forma, senza tema di fare prosaica e atrana la locuzione; ch'anzi le dieresi all'antica poesia sone care, e danno al verse più riposata armonia:

ma noterò como la necessità, dal verso imposta, d'omettere il neme d'Isacco, gli si converte in bellezza, perchè ci fa suonare il dolce nome di padre, e ci fa vedere Giacobbe col padre insiemo e co' figlinoli, tutti raccelti in uns famiglia, Per non uscire dal prime capitolo del Vangelo, non accennerò di Rachele, che non a caso è qui rammentata : dacchè nel secondo dell'Inferno ella a' è già vista entrare nella macchina del Poema, e la rincontreremo sul monte del Pargatorio e nell'alto do' Cieli (1), ma accennerò che nel ciclo di Venere è Raab (2), nell'alto de' Cieli But, indicata cen ena circentocuzione, bisara al canter che, per doglia Del fallo, disse Miserers mei (3); circenlocuzione che, se non bellissima, non è da taccisre d'escurità, come fece taluuo, dimenticande che, a' tempi di Dante, tetto quante appartiene alla Storia Sacra, era familiarissimo e popolare. E ferse, rammentando il fallo e il Miserere, Dante pensava alle semplici parele di Matteo, semplici, me che inchindono une storie di sangne e nu giudizie tremende: gennit Salomonem ex ea qua fuit Uria. E in Matteo leggesi David regem, e in Dante David re (4), collocato tra Abramo e Giacobbe; non so se in servigio del metro o se, per iscusarsi almene di servirgli, il Poeta pensasso che noe fossero irragionevolmente ordinati, dono Adamo il primo padre, Abelo e Noè ginsti; poi Mosè, potente datore di leggi agli pomini perchè phbidiente a Dio: pei Abramo, padre di quel pepole che da Mosè deveva essere tratto di schiavità; e Davide appresso, sommo cuntor del sommo Duce (5), Davide del quale nel Purgaterie è commendato l'atto umile, quando apparvo più e men che re (6). Certamente il cencludere l'enumerazione cen la ricerdanza di Rachele, e di quel che pati Giacobbe per lei, sia e ne caso, è bellezra.

Che dalla voce del Vangelo despanasta prendesse Dante nel quinto del Purgatorie quella che fa dolce il verso inonetlata prio, Disposando, m'acca con la sua gemma; non mi parrebbe, giacchè in altri del troconto rincentrasi la rece

<sup>(\*)</sup> Totil gli stritti reguenti sino alla fin del volume sono di X.

<sup>(4)</sup> Parg., XXVII. Par., XXXII. — (8) Par., IX, t. 36. — (5) Par., XXXII., t. t. — (6) 16C., IV, t. 36. — (5) Par., XXV, t. 36. — (6) Parg.,

dell'Inferno, Le sue parole e il modo della pena M'acrean di castai gid letta il nome, dore chiaro è che leggere aienifica dire.

Questo per digrassinos, seam pertendere ch' altri spispit colt, as per accumer che el sosistimate della poenia vera vegitono entere intene lo parele del vera poet. In respecto del como planto le più accunero, accume na tra città del como planto le più accunero, arretto chi, e adolimino in Vegidio mendero possive dipercia (1), al verso della lauza Dei di per anestate un otretto (2), è assi questo classimo, andia quale raccurerato (3), e accure (3), e accure (3), e accure (4), e accur

Men necessarie ancora parranno le citazioni che l'estregio Monsignore appende alla bestia senza pace (4). Se intendete che sia senas poce la bestia, egli vi mostrerà nella Bibbia terra absesa muro; se poi volete che senza nace sia Dante, egli, Monsignore, vi citerà l'evangelico obsque Synagogis facient cos. Ma surà lecito dubiture se questa locaziono evangelica, la quale ha un valore suo proprio o da non si poter rendere alla lettera in italiano, abbia conto che fare con quella di Dante: e chi s'intende di linguaggio poetico e di lingua italiana, domanderà come mai nossa torcersi a Dante quello che chiaramente spetta alla beatia, o qual mai costrutto uscirebbe da quella trasposirione: e nerché mai s'abbia a convertire in brotteara e inntilità (che delle bruttezze è tra le peggio) quell'agginato della lupa, che così bene s'accorda con quanto è prima e poi detto di lei, e col ventesimo dell'altra captica, in cui maledicesi la sua fame, senzo fine, cupa.

Tra i taudi loophi delle Seriturer aaste ai quali vedesi chiare che Dante chhe l'occhio, e che valgono a illustrare il ano verso, groava che l'agginagliore sel herre haven suo trascepliesse i non recati di altri, ma maggiormente notabili; non i dermodo, per essengio, a aversire che al modo Asianni chi lei (3) corrispondo dellor lingua inliano, como puerdere de, e altri dillui dimolti. In un dilina, como puerdere de, e altri dillui dimolti. In un di-

(i) En., L -- (ii) lef., I, I. 41 .-- (3) En., (V, -- (4) lef., L L 26. -- (5) lef., I, I, 36. ateso comento è debito accennare qua e là anche siffatti riscontri: ma lo non paione giunte cho porti il pregio presentarle da sè, nomo di tanta eradizione. All'accoratezza soverchia risica di sovrapporai l'inconveniente della con fedelissima interpretazione, come abbiam già notato, e come nel canto secondo, dove al maggior Piero recasi l'orangelico Quis sutas mojer est in treno culorum? e intendesi, Pietro il maggiore di tutti gli Apostoli: ma l'indole della lingua non comporta che spiegbisi a Pietro che A il monitore: ande pare cho, applicando l'accepto non alla maggioranza nel cielo (di che qui non si tratta), ma alla spiritoale autorità sulla terra, abbiasi a spiegare Piotro anni nome comune, cioè il Maggier sacerdele, riconoacendo in Pietro il sacordosio stesso, siccomo apparisce dalla facoltà dello sciorliero e del legare, data non a sola la persona di quello che nel rentunesimo del Paradiso non a caso è distinto col nome di Cefas. Questo è il nome sno proprio; l'altro è il nomo comune del ascerdozio apostolico povellamente fondato, al quale tatti i sacerdoti minori partecipano io munto ricevono la facoltà dell'assolvere : e cost aniegasi come nel nono del Purgatorio un Angelo sia la figura della potestà assolvente; un Angelo, crestura più nobile, abbia da Pietro le chiavi; e il dettato d'errare onzi ad aprire che a tenere serrata quella porta che nel primo Canto dicesi di S. Pietro. Che non s'abbia a intendere successore di Pietro ch'è il maggiare degli Apostoli nel remo de' cicli, ma succ-ssere del mappior socerdote nel tempio fondato da Cristo; ci consiglia il vedere che quest'Apostolo, chiamato nel ventiquattresimo del Paradiso gran cira o Santo Padre, nel trentaduesimo è detto Padre retusto di S. Chiesa; così come Adamo che nel venscesimo è desto Padre ontico, in questo altro Canto dov'è collocato di fronte a S. Piatro, è detto mongior padre di famiolia. per denotare il riscootro della prima creszione operata dal Verbo con la seconda.

E, por dire d'un'altra interpretazione dabitable, risica, se non di fatare, d'interbider l'imapine del remo che femde (1) alla terra tatte le sur espetit (2), la citatore che dotto nome Omnie que de terre sunt, in terram conertenter; perché in Dante quelle del ramo sono apopie pur sur, o esso le rende alts terra, non perché lutta la materia

<sup>(6)</sup> Verissie actabile, useo che si prescriga le acceitata de noi Fede alla terra, che di all'albero più sestimento di merta vica, e più ai canciene a me appoli. Rendere il nue con è con people locusione ab belle, come vedersi apogliato di quei ch'era suo. (6) 125, 181, 1. 28.

e sostanza di quelle abbia da lei ricerote, le rende non nel senso per l'apponto di restituire, ma di dere, in geuere, che questo verbo ha nella lingua; e noo è già, come snona il passo della Scrittura, che le foglie siao qui tutte terra e in terra si convertano, senza risolversi in altri elementi. Nè qui pur cade l'altro passo citato dal vigilante illustratore, Cum fueritis relat quercus defluentibus folica, perchè qui non si tratta d'assomigliare una potestà o una vita che scade ad albero che perde le foglie, ma di paragonare il gettarsi delle anime a una a una nella barca del demonio, al cadere che via via fanno in antunno le foclie deeli alberi, secondochè le trac giù vento o niorgia, o scossa di chi agiti i rami da cui pendono morte già. La similitudine è qui duaque altra e più bella che la notissima di Virgilio, il quale segnatamente paragona il numero delle anime tragittanti, al numero delle foglie cadenti: senonchè propria bellezza al Signore del capto affettuoso è la vista degli eroi che vengono tra le madri e i mariti da on lato, e dell'altro tra i fancialli e le vergini giovanette.

Ne accettabile direi l'interpretazione che al titolo dato

da Omero di Signor dell'altinsimo canto (8) verrebbe dai due passi d'Ovidio i gnali Monsignor Caredoni rammenta. Nel primo dei quali Apollo ammalato di Dafae, echi baccelliere in lettere e dottore in medicina e sernatamente in ostetricia, esclama pietosamente: Hei mihi, quod nollin omor set medicabilis herbis. Nec propost domina, our prasunt empiles, artes : dove non a ha a intendere che il Dio intitoli sè Signore dell'arte medica, ma ai, che le arti nsate a gnarire giovano agli altri ammalati, e non a colui che no è possessore. Opesto semplice senso di possessore annorisce più chiaro nell'altro Inogo citato, dove Ulisse, velendo per sè contro Aisce le armi d'Achille, dice : Menoue hoc forundia, si ena est. Ona nunc pro domino, pro robio supe locuta est, Ini odia careat. Se non si può dire che Apollo nel primo intitolò sè dominus artism; molto meno può dirsi che Ulisse vanti sè dominus focundia, come il valente interprete gli fa dire, che non sarebbe guari latino, e contradirebbe al Si ons est, e all'invidia careat, farebbe d'Uline un assai malaccorto avvocato. Dominus qui vale semplicemente, che possiede la cosa di cui si ragiona; non ha neanche il senso di lodo più modesta, in che noi familiarmente diciamo l'uomo padrone del têma, della materia, d'una lingua, d'una scienza. Signore del conto è quel che con altre locuzioni poetiche diciamo re delle lira, Signore desl'inni: nè con Monsignore direi la locuzione

rentari d'Oriente, se non cons d'Oriente derira ogni lisgus. Che se relle offerni lique loctant egli foste tato i previato quant l'elle con d'archelogier certificisse, onnoncerchie che precedul di quelle loctationi dissessibile, qui egli and lo persona un'albibile, adelle corressi del liquesquip opolatre rinvergensi laturia, e che di Il Danta le talec, compiecacio pera del pesierie che l'idiona della sua patria dia socra parada dell'injerata antichità concessante.

Non siamo che al quarto canlo; e le giunte da Monsignore proposte, sono per poche; e quante di quelle poche vengano o non necessarie o men che utili, assai l'ha provato la presente disamina, che oramai non importe continuare. Ma importava l'imprenderla, per quindi pregare l'uomo benemerito che della molta ricchezza, della quale è signore, voglia esserci pio con iscelta più severa ingiense e con più bosigna abbondanza; pregarlo che di cotesta ricchezza sia largo senza rinfacciare l'altroi povertà : il che non s'addice a oomini, qoale egli è, generosi. E giacchè non isdegno confessare che nell'umile mio Comento, dopo quello del P. Venturi, trovansi, più che in allri, riscontri dci modi e delle imagini bibliche; poteva egli bene non prendere nelle sue note sempre di mira me solo, e non mi nominare a ogni tratto per additare le mie omissioni e quelli ch'e' crede miei skaeli; e poteva notarne di niù gravi: e siamo fallibili tutti. Na guni se ogni nnovo comentatore volesse ogni volta recare innanzi i nomi de' suoi chiarissimi profecessori per porre in riliero l'opera proprin, e magnificare sè stesso miseramente. Monsignor Cavedoni, che reca virgolate le parole mie sopra gl'interpreti che fanno di Dante un Maometto, co Libero Muratore, un Deputato della Sinistra, qui ai dimentica di nominarmi : e non trova una parola di carità verso il novero laico, che, dopo tanti preti e frati disputanti su Dante, più di tutti e anche più del P. Venturi, ne chiese l'illustrazione alla Bibbia, a' Padri, alle tradizioni cristiane; che più di totti attinse alle fonti della filosofia teologica, della quale lo stesso archeologo modenese nel suo vasello di giunte porge oon so quante stille. No io cli fo colna di ció; e prometto a me stesso, ristampondo il Comento, apporre a luoro a luoro le citazioni di lui che credo conortune, e distinguerle con un segno che dica a chi debba il lettore saperne grado. I tempi che a Modena suonava la Vece della Verità, sono lontani, e io li avevo dimenticati: nè credo che al dotto Bibliotecario di Modena giori farceli ricordare. E questo variare di casi insegni costanza ai

forti, ai deboli temperanga,

### INTENDIMENTI MORALI.

Nelle opere della natura e dell'arte, così come negli atti e nella vita di ciascon uomo e de'nonoli, chi non riguarda all'intero, non può rettamente giudicare le parti, non i difetti discernere e acusare, e apprendere ad evitarii, non i pregi e le bellezzo ammirare degnamente, e l'esempio ragionevolmente seguirne. Lodansi nel poema di Dante certi sentimenti e pensieri, imagini e locuzioni; al concetto da cui prendon vita, non attendono i più: e. più che in altri poemi, nel suo, la scienza e l'erudizione della scienza ha gran luogo, e vuoi mostrare d'avercejo; ed à computato, misurato ogni cosa; o la stessa passione al regionamento abbidisce, o, se meglio piace, ostenta di volergli abbidire, facendosene arme. Intorno al concetto della prima cantica, il quale esponesi nel suo canto andecimo, raffrontato al diciassettesimo della seconda e alla distribuzione de premii nella terza, dirò alcune cose, senza ripetere unelle che nel Comento potai.

Ogni colpa è un mancare della giustiaia cho lo spirito deve a altri apiriti. Ingiuria la dice il Poeta nel senso latino, in cui questa voce opponesi a jus; offesa cioè d'un diritto in altri, d'un corrispondento dovere in noi atessi. Dice che fine del peccato è siffatta ingiustizia, perchè l'intenzione è quella che dà così al merito come al demerito origipe; e chi offende altrui non a fine d'offendere, è senza colpa. La colpa grave egli chiama muliziu che acquista edio in cirlo; e soggiange che l'intenzione dell'offendere il gipato contrista un apalche spirito verso il quale abbismo doveri. La parola edio può sensarsi con altre simili della Volgata, che nel testo ebraico hanno forse un senso da potersi spiegare altrimenti; ma il contristere non è proprio quando si ragiona di Dio. Nella colpa può esser violenza o frode, abusarsi cioè delle forze esteriori, e abusarsi delle facoltà della mente: la quale, essendo potenza più nobile, e dataci per discernere il bene e le vie di seguirlo, l'abusarne è più reo: più reo, anco perchè la fredda intenziono del frodolento è meno scusata dagl' impeti della passiono ; e il violento, della violenza che altrui fa, patisce in qualche maniera celi atesso. Per intere alla lettera della ana distinzione, Dante soggiange che l'nomo puè fare

forza al prossimo, a sè medesimo, a Dio; ma di Dio non psè dirsi se non in quanto l'uomo, per voler direttamente offendero Dio, prendendoscha quasi con Ini, deve far forza all'anima propria, creata a somiglianza di Dio.

Si fa forza agli altri uomini nella persona e negli averi; a sè stessi nella persona altresì e negli averi. Quindi la pena agli assassini di strada, sommersi co' tiranni nel sapgne bollente, perchè tiranoi e assassini ammazzano e rubano: quindi la pena ai suicidi e a' prodighi, distinti gli nni dagli altri, ma nella medesima selva. Più sotto, come più rei, vengono i violenti per bestemmia contro Dio; e ancora più sotto, coloro la cui nensualità fece contro alle leggi della natura: e più sotto ancora, como, secondo Buote, più rei, gli usnrai: perchè costoro non solamente rubarono il necessitoso, ma offesero la natura delle cose create da Dio (la qual vuole che il metallo da sè non germini altro metallo), e la legge da Dio posta alla natora nmana acadota, che ciascono debha vivere di lavoro. Ili qui stesso deducesi un argomento, recato già da' teologi cattolici, al legittimaro il fratto del danaro anco al di là di quel che prescrive la legge, quando chi lo presta potrebbe di certo, adoprandolo, trarno col proprio lavoro and tapto di nen: e anando i frutti di anel ch'eeli ha collocato non lo facciano inorte goditore ed inutile, dispietato e corrempitore. Se dispietato, se inutile, non solamente chi dà a censo i danari, è asuraio; ma chinaque mal asa la riccheata, sia marchese, ala prelato, sia principe. Checchè si pensi di questa distribuzione di colpe e di pene. non a caso gli nsurai, anch'essi sotto le fiamme arditrici di Sodoma, vengono ultimi, quasi confine tra i peccati di violenza o quelli di frode; perchè nell'uspra i dne mali s'intrecciano quasi flagello (1),

Nel verso La frede and agui cascienza è morsa, pare che Bante accenni, frantendendole, a quelle parole di Gicerone: Sua quempo frina, suus timer maxime rezat; perchè in Gierrone frede, giusta l'uso latino, è in genere

sty tack, XI, XII, XIII, XIV, XV.

il sale, regulationele successio une è l'abuse del l'ages, pour construire dais forzer e del avere reglecte a sus motes la estenan bilan, viere ella foccione l'allain que l'entre de sale l'ages de la bombier l'allain que l'entre d'ambignité, le me sai s' egli sobre, quei re-re-tive d'ambignité, le me sai s' egli sobre, quei re-re-tive d'ambignité, l'entre de l'entre entre l'entre de l'entre l'ent

Frode pertanto, nel concetto di Dante è l'abuso dell'ingegno al male ronosriuto per male; però distinta da quella ch'egli, per tradurre la parola aristotelica, nomina incontinenza, cioè il non si saper contenere dal disordinato appetito del hene minore, il quale (rom'è spiegato nel diciassettesimo del Purestorio) si fa ostacolo al Bene sommo. lucontinenti, in questo rispetto, non solo i lussuriosi, ma i golosi e gli avsri e i prodighi, i superbi iracondi, gl'invidi arridiosi, rioè che odisno il bene in altrui, e non curano d'imitario (2). I piaceri delle rose sensibili pasti ne' limiti della legge e della ragione, la ricchessa non tolta all'uso proprio e all'altrai nè aprecata, il sentire la propria dignità e lo sdegno del male, il non patire la falsa granderva e imitare la rera con heni in sè titoli a merito. e a gloria exiandio: il male sta nella incontinenza, cioè nel trascendere e nel traviare. Ma questo male, sicrome men reo, è punito fuor della città rovente di Dite: muei della frode ne dne gironi entro, e via via nelle balce e nel pozzo. La frode contro coloro che all'uomo non sono legati da speciali vinroli di natura o di sorietà o di fiduria, sicrome men trista di quella con cui si tradisce chi deve fidare o chi per elexione si fida, è ponita più su: l'altra in fondo: alla prima, tormento, tra gli altri, di sangue bollente, di pece hollente, di fiamme che piovono, di fiamme che investogo la sepoltara o la haca del dannato, di fiamme in ch'egli a'unvolge portandole seco; all'altra chiaccio, fatto dal ventare delle ale di Lucifero, del rubello al primo Amore (3).

(f) lef., XI, XXI, XXII, XXIII, - (g) lef., T, VI, VII, VIII, XI, - (h) lef., XI, XII, XII, XII, XIX, XXII, XXXII, XXXII, XXXII, XXXII, XXXII, XXXII, XXXII

Ma avvertasi che in due sensi differenti la voce molizia è asata da Dante; l'ano romuno, là dove dice che ogni colpa è malinia; l'altro, aristoteliro, dove è così detta la colpa frodolenta, a distinguerla dall'appetito colpevole, e dal misfatto rhe scioglie i vincoli dell'umama società. Il anal duolire aenso io non lodo qui ne riprendo; ma avverto rhe al serondo di molizio corrisponde a un dipresso quells the soglismo chiamare moleapità. Quella, poi, che Dante traduce da Aristotele bestiolità, nel greco ha radice l'idea di bestia sekraggia, titolo rhe da' Greci s'applicava anrhe all'nomo con più o men hiasimo e sprezzo, ed è, ripeto, quel male che, continuato a mettere in atto, della vita civile tatti i vincoli scioglierchbe. Salvatichezza nonrendeva intero il concetto nè d'Aristotele nè di Dante : deatiolità, non lo porge chiaro; e non rredo che sola nna voce appropriata gli offrisse la lingua, Na certo a questo concetto egli accenna non tanto là dove nomina la parte seleppoia, e nas seleppoia per inesperto e janaro; apanto là dove chiama triste setre Firenze, e a'avventa contro le bestie Sesolone, e la rorrere Arno tra sorci, boteli, luni, rotpi. Nè solo il ladro Vanni Facci è bestia, ma bestia d re di Cipro; e due bestie ran sotto uno pelle; e tanti che si tragone al mondo gron re, staronno come porci in brago, e altri assai san pregie che parci (1),

Non dico rhe siano no fiore di civiltà queste cose: ma dico che Dante così hiasimsva que fatti che a lui, non che ineivili, parevano insociali. E de' partigiani anoi stessi o compagni nell'esilio, egli adopera questa stessa parola destiolità. E con le imagini contrarie adombra d concetto medesimo, là dove chiama sè un dolce fice, che non può fruttere tro' serbi : rioù, che il seutimento ch' era in lui della vera cività, coltivata dalla giustizia, non poteva convenire con anime natrite di passioni selvagge. Al verso notabile dell'Inferno Luscio lo fele e so pe' dolci pomi, corrispondono gli altri del Purgatorio: Quel dolce nome. che per tonti romi Cercando pa la cura de mortali. Occi porrà in pace le tne fami : ov'è chiaro intendersi del Bene supremo che altrove è detto La buona Essenzia d'agni den frutta e radice: del Bene sapremo che pei heni miminori, quasi per rami, porge concetto e desiderio di sè: senonché le voglie nmane si fermano in questi, e però si dividono e impiccoliscono, diventando diverse fami moleste, insaziahili ciaschednna pella sua piccolezza. Raf-

(i) Inl., Xi., VI. Purg., II. XIV. Inl., XV. Purg., XIV. Inf., XXIV. Par., XIX, XXI. Inf., VIII. Pur., XXIX. frontaindo i due passi, installera comprovere quello che gia da tutta l'i pomo a dalla sitra opera chila vita di Dante appariera: come del fine religiono e del circle e focuse sutt'uno; e perciò appunto volvece distinate le due potesti, che la continsione non faccia disarransia. Per l'appunto il contrario di coloro che coggil sigierano il vesalio di Dante, fa fano uno trobo di fino ; e per alternaria i sosi adegni, e avredenati col fiede dell'ire, dimensicano il sergreto che gili dello proprio imprissano civarela, timore (1).

Nè a caso, fin nell'arida trattazione dell'undecimo canto, edi avverte che quel tradimento è più reo il quale pocide (notera ben volcere il verso in maniera da dire recide ma un' imagine di vita piuttosto gli piacque) non solamente il vincolo dell'amor naturale, ma quello che la libera volontà e Is spontanea fede v'agginngono. Che il Paradiso si termini nell'Amer che muore il sole e l'altre stelle, pon è tanto notabile, quanto, che alla porta dell'Inferno sia scritto il primo Amore (2). E quello che nell'andecimo della prima cantica sccennasi, è svolto poi nel diciassettesimo della seconda, dove sull'amore è fondata la dottrina del merito e del demerito e della espiszione. Di questo egli rende ragione nel diciottesimo; e poi la ripiglia nel primo della cantica terza, ove riduce se amore non solo gli affetti dell'uomo e degli spiriti intelligenti, ma le tendenze degli enti tutti; di che dava un cenno nel duodecimo dell'Inferno.

Ai delirii colpevoli dell'amore e' concede, come a men rei (se con altre colne non si rintreccino), il longo più Ioniano dal ghiaccio e dal re delle tenebre; e a coloro che di tali peccati si pentirono in tempo, assegna nel cielo sede più sita che alle donne le quali, tratte a forza dal chiostro per maritarsi, non fecero totto il possibile per rimanere o per rientrarvi, e cedettero, quantunque dolenti (3). Tanta severità del Poeta era un onore reso alla potensa dell'umana libertà; della quale il Cristianesimo, e questo poema, è un trionfo. Vinci l'ambascia Can l'animo che vince ogni battaglia. Se cal suo grore carpo non s' accascia: gli dice Virgilio per avvalorarlo a un'ardua salita. E questo figurarsi nel suo salire via via per il monte del Pargatorio tanto più soavemente quant'egli è più in alto (4). Ma della libertà dottrinalmente è trattato nel sedicesimo e nel diciottesimo del Purgatorio, e ne' primi canti del Paradiso: e nel ventesimo se ne tratta di bel-

morro a proposito della Predestinazione e della Grazia, e un esteca a proposito della Precionata sel dissostimisso; e cui settino, della Redestina. Nel sessi del Varprimo proposito con la proposita della della conputata della considerazioni della della contra della considerazioni della della considerazioni alla considerazioni della considerazioni della considerazioni della la necessità della Grazia, di ciu soccessi non polo Tumono della della considerazioni della considerazioni della serio della considerazioni della considerazioni della contrata manufazioni della considerazioni della contrata della considerazioni della considerazioni della single considerazioni della considerazioni della contrata della considerazioni di contrata di considerazioni di contrata di considerazioni di contrata di considerazioni di contrata di concernazioni di contrata di contrata di contrata di contrata di contrata di contrata di concernazioni di contrata di concernazioni di contrata di concernazioni di contrata di concernazioni di con

Reità e pens crescono secondo il maggiore abuso della liberth: cresce merito e premio secondo il boon uso. Il primo grado di sensualità naturale è punito fuori di Dite, perchè i natorali istinti a questo più forti; altri vizii peggiori, o la sensualità seduttrice o il traffico de'vizji altrai. sono puniti più sotto (2). Gli avari, non sitro che avari, vanno distinti dazli pspraj e da' baratticri e da' simoniaci e da' falsatori : i prodighi, non altro che prodighi. là con cli avari: ma modli che il furore del vizio trasse a disperazione, più giù (3). Gli adulatori stan bene presso ai mezzani; i simoniaci tra i mezzani e i maghi, perché la moneta fo ad essi mediatrice turpe, e perchè le cose e le parole sacre profanarono come stregoni. Peggio de' maghi i barattieri; e ciò forse appunto perchè con calunnia di baratteris fu voluto infamare il Poeta, non perchè questo sia nell'ordine morale il grado di reità mestio appropriato. Ma peggio de' barattieri e de' simoniaci gl'ipocriti; e bene sta: peggio ancora i ladri, perché dal vizio vile l'umana dignità più rifogge, e se ne può pertanto il libero arbitrio difendere meglio (4). Il tadro sacrilego, con vile atto se la prende con Dio; e a Dante le serpi diventano smiche perchè a costui victano imperversare, Così Virgilio pagano al pagano Capaneo imperversante contro Giove, risponde di forza, Tanta ch'i' non l'avea si forte adito. Oncsti empi contro il cielo, perché malvagi di anella che Dente chiams malizia, son posti più basso di Farinata e del Calvalcanti, i quali pur dabitarono di Dio e dell'anima, ma per incontinenzo di ragione forse più che per mera malizia, senza perfidiare, e senza voler diffondere in altri il veleno del dubbio o ostentar la bestemmia: così almeno fa credere il Poeta, e crederlo giovi anche a poi (5).

Sotto i ladri stanno i suggeritori di tristi consigli, che abusano dell'ingegno ancora più reamente, e spendono a male l'autorità dell'ingegno; sott'essi i seminatori di scan-

<sup>(</sup>i) Par., XVII. laf., XV, XVI. Parg., XXVII., XVII. = (0) laf., XI. Par., XXXIII. laf., iii. = (1) lai., V. Par., IX, III, IV. = (3) lai., XXIV. Parg., IV, XII a seg.

<sup>(1)</sup> Porg., Vil, XIII e seg. → (8) Inl., V, XI, XY, XVI, XVIIII. → (9) Inl., VIII, XIII, XVII, XXII, XXX. → (4) Inl., XIX all XXIV. → (6) Inl., XXV, XIV, X

dali religiosi e civili: tra i quali un partigiano di Cosaro, del destinata da Dio a fandaro l'impero benedetto da Dante, un poeta prezinto da lui, no suo preprio congiunto, il quale egli danna all'inferno, ma par che ne voglia vendicala in questo mondo la morte. Non la vuole proprio; ma l'imagine di guella morte lo fa niù pio : come la morte di Francesca lo facera tristo e pio dei suoi martiri infino alle lagrime. Tra i seminatori di scandali è il Mosca, la cui parola, accidendo il Baondelmonte, fu il mel sene di totta Toscana: locusione cho rammenta il consiglio ucciditore di Cristo, e che fu per li Giudei mala sementa, E il dipinerelo che fa Dante, andarsene come persona tristo e matta, rammenta la consocosio matropio e screpsio de' agoi ghibellini, che si farà tutta ingrata, tutta matta ed empia contro lui; vaticinin ben più amoro di quel che ficcesa molt'anni innanai sopra l'ingrete pepelo meligno, che per suo ben fare, gli si farebbe nemico. In i Fioreatini sano bestie est becco; altrove i cristiani leggeri son pecere matte. Ma pon a caso l'agginnto dato al Mosca di persone mette è altresi dato in cenere alla destiolisi; titolo che si contranzone a smelli d'amoro e di cortesia, di valore e di cortesia, ch' egli adoera parlando ai tre fiorentiei in inferno e che in purgstorio i duo romagnoli e Marco Veneziano adoprano parlando a lui (1).

Ultimi nelle bolge vengono i falsatori di cose o di narolo e di sè stessi; più prossimi a Lucifero padre di meszogna, o sutore degli dei folsi e bugiardi. Tra i falsatori è Sinone, che falsò la parola a sè slesso a fine di tradimento; e prepara il possaggio al pozao in cui giacciono i traditori, coronato nell'orlo da quei giganti in cui la favola adombrava la tradizione mosaica del primo Superio ribelle. Più reo, nel concetto di Bante, è tradire la patria che i fratelli, i benefattori più reo che la patria. Giuda che tradisce il benefattore ano e degli nomini e delle nazioni tatte, è in hoces a Lucifero con Bruto o Cassio, traditori di Cesare, che secondo Dante, e'dovevano onoraro siccome padre loro e della patria, benefattore sovrano, fondatore di quell'impero che al Poeta appariva dostinato da Dio e cosa santa, incominciando dal fuon Auguste e venendo al buon Barbarossa (2).

Il primo Superbo, angelo già d'agilissimi moti e pensieri, Giace da tutti i pesi del monde costretto; e lutti gli spiriti umani che abosarono de' loro liberi moti, giacciona

(8) Par., XXVI al XXIX, V. XXVIII. Par., XVII. Inf., XVI. Par., V. Inf., XI, XV. Parr., XIV, XXI. - (8) Inf., XXIX, XXXX, XXXIII., XXXIII. AXXII. Par., XXXIII. Par., XXXIII. Par., XXXIII. Par., XXXIII. Par., XXXIII. Par.

in Juferno contretti; ma Lucilero, più lonton del ciel che tetto gira nell'infima lacana dell'universo, perchè la soperbia di lui è il niù malefico di tutti i peccati (1). Così nel monte del Pargatorio i più lontani dal cielo, e però i più abbisognanti d'espisaiono, sono i saperbi, tra' quali Dante asserna un luoco a sè stesso, a ci colloca no ano bisavo che c'ebbe a atare più di cent'anni, sotto quel peso grave più che giogo il quale fa parer somiglianti le figure nemane a cariatidi portanti gran mole d'editiaio sopra sè. All'incontro, i peccati di senso, purgansi più presso al cielo: e ciunto II. Dante non ha che a attraversare la flamma per veilere la sua Beatrice. Ciò corriaponde al Ingon che nell'Inferno è assernato ai peccatori carnali. più lontani di tutti gli altri da Satana o da'ausi diacci; non però meno agitati da una bufera che mugghia come mare in tempesta, e andanti nell'aria tenebrusa come nel verno gran branchi di storni (2). E siconme in Inferno dopo lussuria viene gola, così sul monte e qui o là, dopo gola avarigia, e prodigalità a fronte d'essa. A chi domandasse perché e nell'un recno e nell'altro l'avariaia sia posta più so dell'accidia, perchè Dunte stimassa l'accidia più grave colpa; potrebbesi rispondere che il tedin del bene vero a lui pareva più pericolosa reità che la brama d'un bene falso, tuttoché pregna di mali. Ed è da sogginagere che nel ano Inferno l'accidia è gnasi confusa coll'invidia o coll'ira orgagliosa; i quali vizi vengono nel Purgatorio distinti. Questo giudiaio severo dell'inerzia al bene riceve insieme dichiarazione e la da al spo concetto del collocare gl'inerti e gli inetti che vissero senza sufamia e senza tode, aul limitare dell'Inferno, insieme corli anneli che non sennero essere në ribelli a Dio në fedeli: ejudizio non assai teologico, non però di partigiano passionato, siccome taluni intendonn, ma d'anima seltietta ed operoso. In Purgatorio, dangae, sotto l'accidia, cioè più rea, vione l'ira, punita da famo che toglie la luce siccome l'invidia, cho le sta sotto è ponita da cecità tormentosa (3),

Ma dolore più pongenta, e quindi purpazione più inina, viene alle naine dagli evempi, che esse reggeno o acatono delle virità contrarie al vizio lore e del dano ch'è cassato da quella. I superbi non sono degnati di tan numestramonio in parole, esia che non degnariono vogere a'iror fratelli parola d'alfetto e di riveranza, agrisvità riser l'ammonicione per già orrecti, na consisti riser l'ammonicione per già orrecti, na con-

<sup>(</sup>i) Par., XXVIII. Int., XI, VIII. Par., XXXIII. — (i) Par., X, XI, XII, XIII. Par., XV. Per., XXVII. Saf., V. — (i) Int., VI. Par., XXIII. XXIV. Int., VII. Par., XXX, XX, XXII. Int., VIII. Par., XVIII. XVIII. Int., VII. Par., XIII at XVI. Int., VIII.

rapido da iguerania, de cui la dicesse a de material, preparada l'arisis superbas no ricinence de lorsa, e rifuggio probal' l'arisis superbas no ricinence de lorsa, e rifuggio da da, la tata nueria nel lesso direci per finense tormento, e, com lo poissello reviere, lo grata stempo. Ne gris del monte più ali le saine cuatano a sel ta ventile dels lo paggio de le sono. E gris a che, più ricamento i cui ani. Lia caglio finiri cuatanto, y Mardela già appene Cantanda e semplima de de pere cantanda e semplima de contente già dancie e della Carità mentrona la Sperman e la Fielle di dance; cantanto gli Agugli e le donne deleggento per Dates merchi, successo et del conte della Carità mentrona la Sperman e la Fielle le Carità della contente gli da perili del contente della contente del

Nel terzo del Paradiso le anime deboli di volere nell'osservanza del beno giurato a Dio; nel terzo del Purgatorio lo anime lente al ritorno dal male al beno; nel terzo dell'Inforno l'unime che tra il hene e il male vagellano. Nel primo cielo quo che operarono il bene, ma Perchè onore e fama gli succede, cioè non per il bene appremo in sò stesso; e la virtù loro, scemata dall'amor proprio, rimane men prossima a Dio. Oue che neccaron d'amore o se no ravvidero, oel secondo cielo; il quale così corrisponde, per quel ch'è del giudizio morale, all'ultimo giro dol Pargatorio, e al primo cerchio dell'Inferno. In Mercurio coloro che esercitaron l'ingegno a operare, in Venere que' che l'affetto a merlio amare, nel Sole que' che l'ingegoo o l'affetto a diffoudero più chiara e più ardente l'altissima verità. In Marte i combatteoti e morti per essa; contrapposto a'anicidi: qui il legno lumiooso di vita, e per esso correre beate faville con dolci canti: là piante di color fosco con rami incolti, e novr'essi le arple che fonne lamenti strani, e sott'essi caque bramese correnti. In Giure i re e gurernanti, che a'atteggiano in forma d'aquila, il volunte di Giove e di Cesare. Ma prima ch'e' venga a dire de're beati, Dante apre un certo libro scritto qua e là in cifre, coor'ora direbbeni, stenografiche, e ci legge franco i biasimi d'Alberto tedesco carpelico di Boemia, o di Filippo il Bello, falsario: e dell' luciese superbo, che non può stare entro a' proprii confini; e dello Spagnuolo e del Boeme molti e lussuriosi, e di quel di Sicilia avaro o vile, e di quel di Rancia falsario anch'osso; e poi Portogallo o Norvegia, Navarra e Uogheria (2).

(i) Parz., X, XII, XIII, XIV e seg., XXVII, XXVIII, XX6, XXXI, XXXII. — (b) Par., V, VI, VIII, IX. Parg., XXVI, XXVIII, Inf., V, Par., X, XI, XII, XIV, XV, XVIIII, Inf., XIII, Par., XVIII, XIX e seg.

All'Ungheria egli aspettava sorti migliori da Carlo Martello, suo amico, il cui nome non è solo che congiunga le sorti italicho alle ungherosi; le quali l'Austria, coll'unione forzata, divide, commettendo i due popoli a guerreggiarsi l'uno sul anolo dell'altro, condannati al fratricidio, peggio che i colpevoli sila ralera; e ciò per mostrarci cho pon orni unique è divvero unità. Con Carlo Martello e'rincontra in cielo Folchetto poeta: sicrome in Porcatorio, innanai di giuogere alla valle de're oeghittosi, rincontra Sordello, il poeta flagellatore de're; e nell'Inferno, col Mosca, Bertrando cantoro; in Pargatorio ancora no coposcente suo, Belacona, con lontano dal ro Manfredi, e in Paradiso, con la hella e huona Piccarda sna affine, l'imperatrice Costagga, Ma le affesioni politiche alla famiglis imperiale, che lo mnovoco a rammentare con pietà la caduta di Corradino, non spengono nel poota il nenso morale, nò eli vietano confessare l'empietà di Federico secondo, i peccati orribiti di Manfredi (1), Sononchè, nel fabbricare il suo Inferno e il suo Parcatorio. Dante era meno stitzito che quando edificara, Anfione teologo, la celeste Gerusalemme.

Vero è cho in Purgatorio egli motte duo papi, uno avaro o uno coloso: in Inferno cinque, uno per isbactio, confondendolo con un de'auoi cari imperatori del nome medesimo: uno per rabbia contro il ano appressore pinttosto cho per demeriti di Ini, che la Chiesa acrisse tra' santi; e dne ancora vivi : ma colla prima cantica il suo linguaggio non è così acre, nè scendo a così triviali locuzioni come nel Paradiso. Ma se contro l'avarigia mercatrice delle coso sacre. contro le pompe de'prelati profine, contro i monaci devenorati, contro gli scandali che attristano la Chiesa, e quindi l'Italia, tuona o mormora le sua indigozzione iraconda; non è già che nel disdegno del male non si senta il generoso desiderio del beno, e pop se pe lasci vedere splendente l'idea, Quindi le lodi della Povertà, e di Francesco a lei sposo; quindi le rivorcati memorio di Firenze sobria e pudica, ignera ancora de'sisteti guadogni, e di quelle lascivie del vivere, chol'avarizia rendono prodiga, la prodigalità avara, e delle due faono non fiera a cui hen si conviene il nome di Inpa, ladra cioè e meretrice (2),

Ma, per ritornaro al Paradiso, in Saturno da ultimo i contemplanti, più alti assai de'dottori e più prossimi a

<sup>(1)</sup> Par., VIII, IX. Parg., VI. Iaf., XXVIII. Parg., IV, III, X64V. Par., III. Iaf., XXVIII. Parg., X6, IaI., X. Parg., III. — (1) Parg., XIX, XXIV. Iaf., XI, III, XXIX. Par., XI, 641, XVIII, XXI, XXIII, 6XVIII, XXIX. Par., XII. VI. Par., XII. VI.

550

Dio; perchè la vita contemplativa, secondo l'Aquinste e il Poeta, è più nobile doll'attiva: o la scala che questi acen-Auno o salcono, lo fa salire al suo natale pianeta, e opindi al cielo anperno. Ai modi diversi del suo varcare per i tre regni, è da porro mente, o notare l'appropriata verità de' concetti, dello imagini, delle locuzioni. Al monte vestito de' raggi che conducono dritto per aqui calle, gli si opponcono le tre fiere, e lo respingogo doce il sol tace: dalla terra al cielo gli è non par guida ma impulso l'occhio di Bestrice che cuarda jo alto: ben altra virtà da quella dell'umana scienza, figurata in Virgilio, che deve portarlo di peso su per lo balze infernali, o, mestendoselo sul petto scivolare con lui nella valle, o, tenendoto in collo, prima calare o noi montare per il pelo dell'imperatore d'abisso. come per massi. Caronto e Minos o Cerbero ele cui tre gole corrispondono alle tre teste di Lucifero, infernale parodia della Triade), e Pluto e Flegias a lo furie e i diavoli più volto s'oppongono al suo passaggio; ma un messo del cielo gli apre la porta di Dite. Lucia jo sogno lo leva e lo posa non lontano alla porta ov'è l'Angelo, che, all'adire della mistica donna eli lascia l'entrata: cust come altri angeli, senza prego lo inviteranno a salire. Virgilio respinge con un urto e coo parole acri Filippo Argenti nel fango; i due angeli pur col suono delle ali fanno fuggire il serpente o rivolano in alto (1),

Si paragonino lo navi di Caronte o di Fterias con quella dell'Angelo che dalle foci del Tevere conduce le anime alle sedi della sicura speranza; dalla derivazione de finmi infornali il nonsiero ascenda alle cime del Purcatorio dove scorre, con Lete, Eunoè, nel cui nome è il preladio dell'inno angelico: Gloria a Dio negli altissimi , agli uomini volere basso. Si ripensiao le corrispondenze tra il quarto dell'Inferno e il trentadnesimo del Paradiso; che io cutrambi è menzione e deeli infanti e de patriarchi; tra il quarto della prima e il ventesimo della cantica terza, che agli ignari della fede vera o non toglie speranza di salute o tempera la gravità della pena, secondo le nmane virtiu esercitate da essi; l'andecimo e il dodicesimo col ventonesimo e col trentaduesimo della terza che commemorano i fondatori di società religiose, e nell'ultimo non è nominato Domenico, ma rinominati Benedetto e Francesco, Agostino con essi, del quale nel decimo è una menzione non più che eradita, Notisi come nel primo o nell'ottavo

(I) Par , XXI, XXII, XXVII. Int., I. Par., I. Int., XXV, XXIII, XXIV, XXXIV, XIII, XXIV, XXIV, XIII, XXIV, XXII, XXIV, XXIII, XXIV, XXIII, XXIV, XXVII. Int., VIII.

del Pargutorio le delle a cui leu gli cochi il Posta preparino l'avenimento della tro Totogali o dello quattro virtà Cardiadi salla vetta del moste; dore spparria il repla esto, cho pei la scorgerti in Paredina a costemplara la Vergiore, o cerra la lei per soni, l'eveno de prima del Pargustori, che dellam. Angli dice: Ansi respons del grembo di Meria, prepara gdi dilmi del Paradisso; o il trisolo di Bastrico un'il resissiono dell'una custica e ne'espensi, prepara nel esteriminatorio diffigua capati di Naria (1).

Dopo il cenno del sole sorrente sul colle conteso al poeta, e quello del luogo luminoso e allo in cui stanno non dannati gl'ignari della fedo vera, l'Inferno altra luce non ha che tetra di fiamme; nel Pargatorio il ginoco della luce e dell'ombre offre alla parola dipiptrice imagini variissince: sulla fine del Porcatorio la danza delle simboliche donne è pretudio alla danze celestiali. Nè il Paradiso potevasi figurare che per danze e voli, splendori e armonie; ma questi al poeta non sono che reli delle verità ch'e'deduce dalla scienza teologica e dalla filosofica insieme accordate dall'esperienza del beno in altri e in sè, dalle ispirazioni dell'anima che contempla per enimma e in inneccbio l'Infinito. Giunto a certa altezza del cielo, c'non ode più cantaro i Beati, non vede Beatrice sorridergli, perchè le aue potenze mortali noo sosterrebbero que'concepti e une raggi. Lo splendore angelico l'aveva più volte abbagliato sul monte; in cielo la luco di Giovanoi , l'apostolo della carità (sal monte, veduta d'un rosso così aniente Ohe appens fora dentra al fasco neta), lo acceca per poco; ma i canti celesti gli ridanno il vedere. Una luce nnova in also gliclo fa più posente; o, dopo aver vista la beatitudine come corrente di Ince. la vede in forma di rosa candida. immensa nella bellezza. Intorno al Punto da coi diovade il ciele e tutte le nature, girano armonizzando gli spiriti angelici: i giri più prossimi, e però più grandi nella dignità della visione e del gandio, sono minori; come in Inferno i cerchi minori banno più grave la reità col tormento: giacchè le apparenze corporee soco talvolta il contrapposto delle spiritusli verità; e il vero per contrapposti risalta. Ma questo non è che un saggio de paragoni che possono illustrare il poema, e, come sogliono i paragoni. assodare il giudizio, e l'arte ispirare (2).

### DELLA SECONDA MORTE

### A Monsignore Jacopo Bernardi.

Siccome d'Aristotele il culto era a molti superstizione. o taluni illustrando lo atraziavano, o dell'autorità sua facerano spada contro gli avversi e contro la Fede stesso; cost par che accada di Dunte, mertoriato da'suoi adoratori, da' vagheggiatori sgnalcito, calunnisto ammirando. Ma siccome la dottrina dello Stagirita all'ingegno umano fu via di passaggio dall'antica filosofia alla moderna; e questa, combattendola, ne approfittò, la segui forse più del dovere, sanza avvedersene; così la poesia del Toscano, collegando le ispirazioni antichissime della Fede e della scienza all'esperienza e all'affetto delle cose moderne, ha aiutato gl'Italiani, e può sempre meglio aiutarli, a ritrovare la via smarrita dell'arte, che corre tra le due grandi lince della natura e della meditaziono; e questa poesia colla ana ardua severità venne riscustendo e rinforzando i pensieri di molti. N'è prova la recente disputa che inserse sopra la seconda morte gridata dagli spiriti untichi; viva disputa ma temperata e cortese, qual deve tra uomini di mente ornata e di cuore buono, il P. Ginliani, indagatore, da lodati lodato, degli intendimenti di Dante, o il professore Puccianti, di que' giovani che alla patria sono già meglio che speranza. Amorevolmente invitato dal modesto concittadino dell'Alfieri a esprimerae il parer mio, non dubito di confessare a voi, che meco lo progiate e l'amate, le ragioni ingegnosamente da lui messe innanzi non mi parere che tolgano ogni vigoro alle espoate dal concittadino del Bati.

Vuole 3 sig. Pocciani che i donnti pingno la morte eterna; vuole il P. Giulinni che chirggano d'essere annicibillat. Lo non so se in alcana lingua per morte intendusi in totale distruzione. Vero è che Dunte fa dire a una fanciulla pagnar, pinagente la madre che nell'adolentio furero e cre a colle hende reggia tettuania: Pretick per fira, dal rollato esser nutib f (1); ma budini che una Pagnan è che parla: e altri potrebbe soggiungere che qui nutto è da prendere in scoso lato, avendo secnatamente riguardo al titolo, che la figlinola le dà, di regiua; titolo non profferito a caso dal Poeta, fatto in idea ghibellino fin nelle minime cose, siccome provano i Couti e i Baroni di Dio imperatore, e l'imperatore Lucifero (1). Onde sarehbe qui como dire: Perchè ti lasciasti dall'ira avvilire fino a perdere, col grado reale, la vita, e annullare nel cospetto degli uomini e nella tua propria cascicaza la tua dignità? Ma checchè sia di ciò, l'idea del nulla, del nulla proprio, non credo che nel sentimento di alcuna lingua umana cadesse: e questa mi pare una delle ragioni perchè gli scrittori della vecchia Legge non credessero pecessario con espresse parele significare l'immortalità, aiccome per istinto da tutto le anime sottiutesa. La reticenza era simile a quelta del verbo essere, che si può nel costrutto omettere senza danno della evidenza, appunto perchè esso stesso evidente. E l'argomento che contro ogni religione un altro snicida disgraziato, Lucrezio, deduce dall'idea ex uthito mitil. non altro dimostra se non come l'idea mera del niente non sia possibile alla mente postra. E cià, chi dice viente. dico ente; chi dico uthit, dice ilum, na qualche cosa; chi dico uella, sottintende il sostantivo ceso, cioè coura, o res, che consuona al verbo greco significante operore, e al reor latino, altro verbo accennante come l'idea corrisponda al fatto o il fatto all'idea.

La gente uscht di viu il Pocta dice dispitta da merte, e le naime dannate chimma distratat (2); ma in altro sigmictate. Egli as che i dannali ma havous pareuzo di 
marte; che non può l'imitià del lero spirito essere più diviu da ngali altra cona, di guel d'il vi e sa cho i dannui troppo lo sanno, o che il levo tornenetto i appunoto in
sparentosa cericeza di cotenta immertia sidoriore. Gli
pupiti cho nel mondo lareno di nedia per vità i trevolutore.

(I) Parg., XVII, t. 12.

91 Par., XXIV, XXV. Int., I, XXXIV. - (2) Inf., III, I. 65; IX, t. 62.

a metra, othere quants rist man circu (1), mais (mms silvered for qis) consecute, e l'hans intendis in figuit, the investion me d'equi after met, circi d'apri più create in me d'equi after met, circi d'apri più create dels termentas di que del praiscone, pur dels fourers della momente della proposa winti theresti. Serte non real firm antice; e città d'acci intenderia di dere qui delle, qui mantice e transition e intenderia di deven qui delle, al consiste e suppose pararchie; e quant, cui verba norder, è pravia de devette solvenes, l'excesse form d'elevene mengilo (2), the Diante taglie dal più sono meneritre. Nor error has nites motte destre sia sinderi nota (2).

I filosofi cattolici iosegnano (e beo lo sapeva Dante; e 000 poteva non ammirare l'acune e la rettitudine di questa duttrina che dilata a tutto il creato il provvido priocipio della distinzione degli enti, nel qual consiste la conservazione e l'ordine dell'universo), insegnano che ciascuna creatura ragionevole è così una in sè stessa, da poter bensi desiderare che a lei si sopraggiongano altri e altri beoi; ma bramare d'essere distrutta, e di disentare un altro essere, quantunque incomparabilmente più perfetto e beato, oon può. Non io può, perchè l'amore dell'essere, auslunage sia esso, è invincibile (\$), non patisce che tra sè e un altro essere saperiore corra, pure d'un attimo, il vano del nalla; con lo può, perchè a lui non è cosa fattibile il concenire un essere tatt'altro dal pruprio. solamente gli è dato accumulare coi desiderio in qualche forma aonra i heni del proprio, che solo è a loi cognito e sentito, altre innumerabili o anche non beor imaginabili perfezioni. Non può danque l'uomo volere la morte come distruzione assoluta dell'essere proprio, noo può neancu figuraria così; se la figura e la vuole come riposo dei presenti dolori, come passaggio a uno state men daro. E, potesser anco i viventi farsi na'idea del nulla per quindi hramarlo; le anime sciolte dai nodi corporei, e messe nel cospetto terribile di quella verità ia cui leggono la propria condanna, certamente, secondo le credenze di Dante, non possono. Molto meno lo può la maestà imperiale di Satana, che, secondo il P. Giuliani, sarebbe nno degli antichi spiriti gridanti quel salmo; Satana che nella coacienza della reità propria ha tattavia per più pesa la coscienza della propria diguità; e che, primo raperbo (5) com' è, shoffa

contro il buon sacerdute il quale nega a lui, angelo, sapere la metalisica della teologia.

La scienza meditata da Dante possiede delle tradizioni cattolicise, il cuito riverente che ad esse il poeta professa, e le dimestra sin ne' particolari della sua creazione: ci vieta donque dimenticare che la seconda morte è da inteodersi di quella per la quala il peccato grave è detto mortale: di morlia che fo così nominata da Giovanni l'apostolo, e così la interpretarono i Padri della Chiesa, da me citati e da altri. Di questo rispetto alle tradizioni è argomento, e quasi premio, quel ch' io nel comento del poema indicavo: il partito che seppe il poeta trarre da quella opinique teologica che fa gli spiriti dannati preacienti del futuro remoto, ignari delle cose presenti o prossime ad avvenire (f). Questa al Foscolo parera ana furberia di mestiere, per coglierne pretesto di raccontare ai dannati le cose che vengoco succedendo quassù, e di farsi predire da essi quelle che seguirebbero a lui. Risponderebbe il Poeta: « Osest' arri pon vi misi io » ; e di lodi tali, più che dei biasimi di Cecco d'Ascoli, s'adonterebbe. Sebheno cotesto sia meno inginria che fargli merito del voler essere un foudatore di nuova religione, nna scimmia di quel Moometto che va sciuarciato dal mento infin sotto il ventre, con le minkois che oli pendono (misagia, se non lo sapeste, è voce viva in quella parte di Francia che ha nome Corsica) tra le combe (2).

lo non so veramente sa all'infelice Poeta, che in certi comenti si trova esule da sè stesso e affatto faori di sè, i nostri lavori (e. dicendo noi, noo intendo ne voi ne il P. Gioliani ne altri degoi d'onore) con sia una terza e una settantesima morte; e se, per aottrarsi alle mani nostre, egli non invuchi al poema, nel senso del Giuliani, la morte seconda. Ma giacchè sono sulla via delle crudeltà; seguitando dirò che il concetto del fare i perdati nella disonazione inscienti di quel che avviene e memori di quel che sarà, ancorchè non sia punto di fede, a me pare profoodo: perchè, siccome i Besti ogni cosa veggono in quel Panto A cui tatti fi tempi son presenti (3); così gli esclusi dalla fraizione di Dio, privati di goella Unità che è necessità dello spirito, seutono il proprio pensiero distrarsi, quasi straziato, e disperdersi per la diversità delle cose; perchè a questa maniera prenastano tatti i tormenti che patiranno, e in ogni sorso, a così dire, bevono l'eternità;

<sup>(</sup>t) Inf., III, VII. - de Per., XXXIII, Inf., XII, L. 22. But ampre, rès cus colpu noritite. Per., XI, L. 27. Colos che a tapato den noritite. Per., XI, L. 27. Colos che a tapato den noritite. XXXII. J. 38. Il doice loco Xel qual de noris per elerana angle. - (i) En. VI. - (i) Perr., XVIII, L. 35. Dell'odia proprio son le rise infe. - (i) Per., XXX. I. 16.

<sup>(1)</sup> Ind., X. - (2) Ind., XXVIII, L. 9. - (2) Pres., XVII. 1. 5

perchè l'innata forza e dignità dollo apirito è serbata ad essi nella prescienza, ma è fatta, come ogni bene abusato, strumento di pena, e così dalla luce atessa dispiresso tenebre (1), come ad altro proposito dice il Poeta, e come sogliono le menti perdate nella falsità. E così spiegzai il potere che in Dante e nelle pie tradizioni o nel Vangelo stesso è dato agli spiriti ribelli di anocere all'nomo, o pongogsi limiti a esso potere: così nella regione de'fatti umani, intendesi come i furbi e i malirni sovente siane arnti a vedere le cose remote, e a tramare insidie lontabissime, e non a'accorgano de' proprii imminenti pericoli. Da questa, che non è in tutto digressione, deduco ehe, se nell'opinione di Dante i dannati non ignorano del futoro i casi che debbono segoire altrui, molto meno possono ignorare il proprio destino; al quale se aperassero o pure un momento sognassero di sottrarsi comecchessia, l'inforno già non sarebbe inferno.

Il sig. Puccianti notò già, che i diavoli non paiono qui compresi tra gli spiriti entichi. E i demoni in quest'inferno non eridano e non soffiano se non minacce s' dannati o a' vili (2); e totto il discorso accenna agli spiriti umani. E se dice antichi, non è però necessità di comprendervi i diabolici; giacchè la pagola, presa alla lettera, escladorebbe tatti i dannati moderni, che sono i più, e sono quelli che col Poeta partano più a lango. Così Caronte grida di menarli all'altra riva Tro le tenebre eterne. in caldo e in gelo (3); o c'è paro de' tormenti che non sono nè caldo ne gelo. Così Cacciaguida rammeota che in Cielo e in Purgatorio e in Inferno furono mostrate a Dante Pur l'anime che son di fama nate (4); e ce n'è d'assai piccola fama, che tali doverano parero anco nelle angustie municipali d'allora. Queste cose io non lodo: ma dico che molte cose o nel verso e nella prosa, e nel libri isnirati e nel più evidente famigliare linguaggio, bisogna intenderle a discrezione, se suol trarsene senso. Ond'io noo assentirei al prof. Puccionti quand'egli degna attribuire la circospetta precisione alla prosa scientifica, come carattere peculiare. Le improprietà, le ambiguità, gli strampalati ardimenti di certi scrittori non solo di politica o di oconomia, ma di fiziologia e di craniologia, i quali sopra una metafora fondano un sistema, o con nna ipotesi intendono annientare una aerie di fatti, sarebbero da chiamare possia verantente nel senso inginrisso che a questo titolo di la scienza quadrepole accoaziata sul tripode. Ma nel grandi poeti o orstori o storici, segnatamente dell'antichità, la sapiente e intima corrispondenza delle parole alle cose è pregio ammirabile, che appunto li dimostra e fa ossero

Leggere con qualche codice: Bore udirai le disperate atrida Di euroli antichi spiriti, non vorrei: perchè le atrida, aenza dire in sul primo di chi, mi pare infernalmente bello: perché anel riposo alla fine del verso, ferma l'attenzione a ascoltare più a lungo le strida; perché teli riposi di costrutti, la poesia vera li ama e la prosa potente; perché poi ripiglia più efficace redrai; perché in goesta parola è un'idea e nna promessa di più, una promessa di quell'ammaestramento ch'è il fino del doro viaggio; perchè udire e redere rincontransi in Dante più d'una volta congiunti (1), Nè intenderei col P. Giuliani « dolenti al che ciascun grido, Morto! grida, Nientel » Congegnare il costratto così, mi parrebbe un addebolirlo; e più mi garla lo scorgerci an di que' modi famigliari che in Dante i più de' suoi imitatori non curano, ma che è una delle one più vero bellezze, e ebe più attestano l'ispirazione. Quel che i moderni, che si tiran so a fil di grammatica, direbbero oli sufriti de' essoli ciosesso, Dante col populo dice gli spiriti che ciuscune...: ad è modo d'evidente semplicità e di anellezza elegante.

After taggs as dell'agginno di dispersite a queli discella sui ai renga percia alercarezza mia soccadaparaba è con l'era collocata, che il tutto non l'angue; e remmonsi il devisare melli, che is one me le lied della città delicate dell'eranza delive (2); remmenta: er' e e fadero Cer la criscia della con la consiste e dell'eranza demonsi a prati delerene C'hanna perchia il len dell'inscitor. Binnia perchia quali lanci che si vicil) cel ecco la merie remmia, ja merie erre (3). La prima metri e in distinatione, sono l'amonificamente, di corpo, ja merro dell'annia al rimmere perposamente discissità di quel' mensi di carsini dei la liqua a l'ori, chia vera anricunti di carsini dei la liqua a l'ori, chia vera anricunti di carsini dei la liqua a l'ori, chia vera ancienza di carsini che liqua a l'ori, chia vera ancienza di leven e l'un del terc, deisa in ai medeilante, de moni rendellami lecersa.

<sup>(1)</sup> Part., XV. = (2) Inf., Hi, V, Vill, Vill, HX, XH, XXII, XXII. - (3) Inf. III, i. 22. - (1) Par. XVII, L. 46.

<sup>(</sup>i) Inf., XXII, XXVI, Parg., IV, a abreve. - (2) Inf., 1, 10. - (3) Signated L. - (6) Parg., XXI.

Se di Traiano, secondo la pia leggenda, per la caritatevole giustigia usata a una povera vedova, risuscitato se ciocchè rinascesse alla Fede e ne avesse la gloria, se di Trajano è rammentata la morte secondo (1): onesto senso stells locazione, diverso, non fa si caso gostro pè contro nè pro. Chi pensi che secondare, non par nell'origine latina ma nell'uso di Dante, agona seguire (2), vedrà come la morte seguente alla morte cornorea non nossa essere l'annichilamento. Chi hada all'articolo accompagnatovi, s'accorgerà che, per intendere sanichilamento, hisognerebbe che questo fosse il senso o nuico o più comunemente alla locuzione assegnato; e che, quando la Bibbia e i Padri gliene danuo un altro, il quale s' tempi di Dunte doveva essere hen più noto che s' nostri, e famigliare a lui non pure orașto ma notrito di lettere sacre, quest' è il senso s cui s'appropris l'articolo, s questo conviene attenersi. E in ciò si conferma chi, nel poems cercando, non ci ritrovo eschanazioni iuvocanti il nullo, ma gnai molti gridanti la pena. Solo il Verho crestore poteva dire: Meglio ero per quell'uamo se non foise noto; senouché queste parole, compagge intendensi, non fanno al caso: ms il più cha Dante al proposito dies, si è d'esclamare in ano proprio nome: Me' faste atoti qui pecore o zebe! (3). Se un prodigo, inseguito de cagno che corrono per isbranarlo, grids: Or accorri, accorri, Morte (4); cotesto (ben nots il sig. Puccianti) è nel cerchio dei suicidi: gli è (suggiungo io) come dire: « Cost potess' jo auttrarmi da questo atratio come chi, occidendo sè, crede scampare da' guai; ma la mia, come la loro, è disperata aperanza, »

Non è di segoni che gridere tribulta sucos i sensore, una non è quote il più comme cignificato, qui ui jud apprepriate e più chiare e, non cansolo di più chiaro di apprepriate e più chiare e, non cansolo di più chiaro di pro eti distributiono, strebbe percendos a inchiarrate congione stitultimono, strebbe prevendos a inchiarrate contre traverare tante, volendo; putera almon dire: Affa uconserve ciarva prista; como diri: Distaira, relabilitàre: — A ris resporte l'aniona soli (D). Il nemo qui epia sempliere più proprio i, non maticistrare al larit, mapria estimate e più proprio i, non maticistrare al larit, maquiere grisdano; con come in Orazio. Riserma seclusari e a el Peterro: La deglio mi, ja quel, mencho, prista. Di sorre che melitorea, grisdon la prista contra di sorre che melitorea, grisdon la morte che veggono dinnanzi a sè sempiterna, gridano la morte e l'inferno che hanno slentro di sè. In una parola rinchiudonzi e la pena e la cagione della pena e l'angoscia ch' e' n' hauno. Non solo i sespéri, i nigati, le peribiti farelle, le parale di dotare, gli occenti d'ira, le dalenti note, le strida e il compianto e il famento, le bestemmie contro la virtà divina, l'urlare come coxi, il priderzi l'uno all'altro eutoes metro, i gemiti prorompenti delle sepolture infraccate, o tutti gli sitri suoni e detti d'affanno rinchindonsi in unella parola Che Inone accoolie d'infiniti one (1); ma tutte le memorie che venegno i dagnati via viz avolgendo al Poeta, de' peccati proprii, i quali hauno fstta ls morte, e sono ls morte. Beu sanno eglino che morte non è aunullamento ma dissoluzione; non possono dunque faisare il senso d'una parola che troppo conoscono. E potremmo a qualche modo, noi, queato senso attribuirle, se potessimo sapere per essi chi ci fa degli spiriti rei annientati. o ce n'è s' quali ais destinato e possibile l'annientamento.

Quand' io, giovanetto, traducendo questo canto in latino, e intendendolo al modo del P. Giuliani, dicevo sesrtempre regare secundom; il Rosmini, che della mia versione fa cenno benigno in una lettera stampata, egregio amico. da voi, m'avvortiva asseverantemente che il senso non era quello; egli sin d'allors fornito di quells soda inaieme e pellegrina erudisions che era forte e splendente armstura all'agrie e robusta sus mente. E potevo beo dire: Mortemque afalore secundom : conforme al virgiliano: Necturnisque Hecute tririis utalats per urbes, che cotugons a quell'altro: Virginibus bacchala Laconis Taypeta (2). E queste locazioni di potente eleganza me ne richiamano un'altra di Dante, più al proposito nostro, più bella che la scritte morte di lui medesimo, e che le parete morte del Cansoniere; là dove delle anime la cui sembianza serea ritrae lo squallore del lungo digiuno: E l'Ombre che pareon case rimorte (3). Voi leggete un'altra morte seconda del corpo, scritta e scolpita in quelle cave poliide gote Questa parola, oso dire che Dante non l'ha creata di suo, ms l'ha colta del popolo, che crea le lingue; e che io Toscana dice per intensione, risrechite, rifinita, e altre di onesta maniera. Degli scrittori grandi pon è tanto coniare vocaboli, quanto cogliere, scegliere, congegnare. Lacrymo

<sup>(1)</sup> Par., XX. - (2) Parg., XVI. Par., 1 o XXVIII. - (2) [ed., XXXII. - (4) [ed., XXII. - (5) Parg., XXXX. Par., XXII.

<sup>(</sup>t) Int., Bil, IV, V, VI, VII, IX. — (g) Re. IV, Greeg. II. — (l) Int., VIII. Purg., XXIV,

e rrs e sum cran roci usudii viene Virgilio, e crea: mat lacryum erusu (1), Quest'è un poi meglio che le padreggianti figlie di literare prole, quali direntano sotto la Mass del Cessrotti lo unule d'Onero. L'ingegoo e la virria vera trovano nel comme è di sipolare più eletto, che per morito loro diventa bellezza e boutà universale; dimostrano come non ci sia cosa più accorta e più ardita della semplicita.

Se in me fosse autorità di paciere, verrei proporre ai due validi disputatori una terza interpretazione cho componga la lite; vorrei proporre una morte che, stando tra la dannazione o l'annichilamento, facesse una triade infernale. Potrebbero i dannati di Dante bramare distrutto non l'essere loro tutto, si l'essere in quanto è non selamento tormentato, ma cagion di tormento; potrebbero, anche senza pentirsi della propria malvagità, odiaria; potrelibero voler essere impanemente malvagi, o morire all'Inferno in coi sono, per vivere a un eliso maledettamente ariato: volere insomma che muoia l'Inferno, non essi. Se l'idea pare troppo diabelica, rispondo che l'ho messa innanzi pro bono pocis: so il sig. Puccianti soggiuoge che, a opesta maniera, converrebbe dire nuo secondo morte. o cosa simile; e che, a ogni modo, egli ha vinto, giacchè l'annichilamento nella interpretazione mia resta annichilato; io non so che mi dire. So che troppo mi sono fermato in questo Inferno, e ne porto, come dicesa quella Verseere di Dute, la fulgita sella batah, Ha sorrale handationnelle per sea almajabi al precettei zamenta for handationnelle per sea almajabi al precettei zamenta for handationnelle per sea almajabi almajabi almajabi handati sella pina, cisi a dere su laferas che ta per casa suminer, p rateforè ristivi a simo colle preiestable rea atala, e con sinaccia di legure ceri pierali per casa persensioni piera. In che alle tierati in vera fatto entre della personale della sea della personale di personale si per sono di personale di similari in troducti in tresa fatto le finite parade del culture. Morrationer cipira super- sonole corre rate (1).

Potera del resto l'impegnoso interesario mettere il picche sulle erme felici del P. Giuliais; potera, ilinetrando Duote con Duate, fare quel che più d'una rolta promette al Finrentino il Mantorano poste; ciche che Bentrice stessa rischirit quanto le prote di Virgilio hano qui di alubioso, e ci rammenti in arcando nue età (2) nella quale è entrata salendo a erite immerate; ci discreti in sua arcondo ledlezza (3), irritalis chilo quiendo di rice luer et erteru.

Ma is non perso che a voi con la longa mia lettera ho fisto guatare ona prima morter, la quale, col merito della paziona, vi assicurerà sempre megio la libertà della morte acconda. Questa è ragione di più pretri ro speri vogliste perdonare a chi con desisterio si ricorda de' vostri colloquii, o nella vostra afficiono pia si consola.

(1) En. 1.

(i) Pc, 115, 6, - (f) Purp., XXX, L IL - (f) Purp., XXXI, L II.

### LA PENA NEL CONCETTO DI DANTE (1).

La colea è vincolo, e debito che l'uomo contrae; e sono belle locazioni degli antichi Italiani, abbligarsi alla prea, enezione della nena. Ma cul recidere la vita, nè il vinculo moralo ai acioglie, nè il debito sociale si paga, Meseripio della pena, leggo in Macrobio; mancipia, non rittima: e quella è pena più amana, che vincola per poi meglio emagripare. Fatis debitus: con questa espressione potente Virgilio accenna a morte che vivne da una giustizia sovremana. E se la legge mosaica chiama redentore del sanque il prossimo congiunto che richiede la pena dall'onscida: la legre cristiana ammette altra forma di redenzione. easa che, nel riconoscere l'uomo eschese (come Duate diec) dat peter soddisfare da sè (1) al debito del proprio resto. gli largisce un valore apprabhondante a qualsiasi più coatoso riscatto. Un' esmazione min piena dal eristimesimo è comportata, voluta, Auferes agneniuem innocentem ex-Israel; questo parole del Deuteronomio consuousno a quelle di Cicerone: Invocentium sanguis, istius supplicie Insudna est. Espiavasi altora e la colpa, e l'nomo colpevole, e il popoto o la terra su cui risicavano le sequele della colpa cadere: ma tali espissioni non eran che il simbolo della purcazione interiore; avvertivano il popolo tutto, che de'mali, cost come de'beni, è comque il consorzio; che per gli altrui falli convieno a tutti dolersi come per pubblica calamità; e prepararano il tempo che uon per via d'estrimecho cerimonie o di supplizi, ma di paziente educazione e d'esempi generosi, sarebbesi il male voluto espiare.....

Le idee di peux e de peuileux e di peuileux e di restinanto fritovami conquinte de la signazione del filanzagio peoplare, e dei feuro non solo. Chi ha fatta il prente, facena la penitraza, ma La peuileuxa curre dietra al perente, durb e per piano da intendere prolimente y e ramanenta nella forma l'altra, de preu à zapus, ma arrire. Se periosificata qui, come in Orazio, flare autocelendana nerbetama l'envalua per peuchende, a Dante la colpu atessa è che si fa peun in que' versi cluste; a Dante la colpu atessa è che si fa peun in que' versi

ruvidi ma più efficaci e più proprii che quelli dell'Epica-2001: Ahi giustizia di Dia, taute chi stipa Nuore tracaglie e prae, quante i' ciddi? E perchè nostra colpa si se scino? (1)......

Non a caso discernimento e criterio banno l'origine stessa. Chi uon sa discernere caso da caso, uon può giudicare, Dice Euripide: « Che un motto egual, se dagli abbietti move, O dai pregiati, ha ben dissimil forza, . E il simile dicasi de'misfatti che mpovono da macuati o da plebe, da ricchi o da poveri. E Dante, de' tiranni ragionando e degli assassini da atrada, li tuffa più o meno uel sangue bollente (2), secondo che più o meno rabarono, uccisero, straziarono; sino a' piedi, al petto, alla testa. L'attribuire a colpe più o meno gravi la atessa pena suprema, è un avrilire la giustizia, i cui decreti, aposreggiando cause diverse, dimostrano insieme cortezza di mente e volere torto; è un consolaro indebitamente condananti i quali, vedendo certe colpe panite oltre al giusto ai crederanno casere essi nel caso, e però men rei di quello elie sono; è quindi un falsare non solo le coscienze pri vate in tale o tale giudizio, ma la misura della pubblica coariceza.

Frederic dels legas, à bissimus comportable sull'errageo, pieche qualit laguar distinguers relience du sériuszi; e aut terceito resuleta sonara presa. Onde Danier sulle armétia. registra for giotra terre (10), e intende che la pesa de folia samai puisa de Redenier comernia, la negli seccioni del Redeniere possità. Para osiderno si dereche de questa locutione autorere, came de polarrare d'armétia sulminisi. A l'intentione con appetito erra d'armétia sulminisi. A l'intentione con appetito erri il molt e la vieta e impedio, e resulta di algusticato razioni della considerati del considerati del considerati del ser il molt e la vieta e impedio, e resulta di algusticato razioni con la linguali con la considerazione della positica-

Scopo della pena è non correggere solo, ma reggere.

(\*) Do un libro sella pren di morte (l) Per., Vil. I. 38.

(8) Ind., VII, 1. 7. - (8) Ind., XII, 1. 16. - (2) Par., VII, 1. 17. - (5) Par., XXVII, 1. 19.

La pena, così come ogni fatto della giustizia, dovrebb'easere una creazione; ed è tanto più, che il rifare la vita morale, per la difficoltà e la belleaza dell'opera, può atimarsi creazione doppia. Più facile generare un figlinolo aano e coat mantenerlo, che risanarlo infermo di deformità o di paralisi, o malato a morte. E però piena di misericordia sapiente è la sentenza: Più poudio si farà sapra un peccatore pentito cha poora nocantimore sunti. Nelle altre pene rendesi possibile tala ricreamento; ma la distrazione della vita del reo invidia ai buoni questo merito e questa allegreaza degna degli Angeli, questa gentile imitazione della bootà onnipotente; istupidisco gl'inerti, dà trista razione ai tiepidi e ai noncuranti, dispera o esaspera i cattivi, o li confia di triato orcoclio in vedere parificati a aè uomini o più o men perversi di loro. E avverasi in terra la finzione dell'inferno di Donte: Che alcuna glario i rei orrebber d'elli (1).

La peas son perverta, so diverta; courerta. Questa proda recogile los ultraspies en intera dottina. A ma-ture in neglio l'asina sumas, basta ch'ella mesti il uno reco di garadter, il prospetto, dalla passione s'innati il-tilor, si rivingi dal settostione al sola oriente. Prorat rio come finat'i disso (2). Mi il rivingere severendo, non bada; biogga con l'acchio dello spinico comprendere il bene, e congiungeria al esso: e ciò rittre con la san dettutta il seccholo constritato.

« L'utito non è da confondere col necessario o col giuato; » diceva a questo proposito na valoroso e mansaeto combaltitore della pena di morte, il professore Albini. troppo presto rapito all'Università di Torino, e che ha nell'animo mio e di molti lasciato di sè onorata memoria e cara. Dal necessario scivolando nell'utile, dall'ntile si va allo apediente; e ve lo dice quella buon'a oima che sentensiava: Espedit ut usus moriater homo pra popula; che Danto traduco: Consigliò i Farisei, che concenia Parre na nom per la papolo a' martiri (3). E il vocabolo cancruire. includendo le idee di utilità mercantile, di convenienza teatrale o diplomatica, d'avvenenza estetica, di dovere morale, d'irrepognabile necessità, con la moltiplicità de'anoi aensi aprega la confusiono che dell' nna cosa con l'altra ai fa o risica di farsi negli animi; confusione della quale la pena di morte è terribile documento.

(i) Inf., III, I. II. - (2) Par., Titl, I. 30. - (3) Inf., XXIII, I. 89.

Quanta i culperedi accisi areas colps, eisè con intensissi pare, o à somisi pari l'8, nol ponire una reità, se ne commette noi aftez anco minore, ma impromentel; più grave offeza ne patice l'intina moralità, ch' à a sola verza. Operim naisputtem, come beyra protaten, ne l'àstimi e in Dante vale non, asseconderto che non si vegar (1); ma quani coprire con opere besone, à che aparieza. La persa inigra, o ance incesta, poò più acoperira, a fare più excindole.

Bi giuntizio erribil arts (2), sta bene nell'inferno di Dante, son in questi paradisi terrestri, over l'Angrio che ais cella spala immanato dorerbeb pur col non lampo atterrire. Bene ata che fa pauro erro di sua rista ollo ingumelerbito (3), non a guesta societtà di benedizioni, la quale tata parar mai non fa norire di sè, che a lei troppo più non ne resti:

Ex victos spli Eleci nativisi de sasque; ma c'è de minieri della giunitia cristinas cha se no paccono, del minieri della giunitia cristinas cha se no paccono, come le preggie di ance, c'è la hauso il sinato, li patiboli evadis consideri della come della canada, a cui predict la retturcia della considera della consectica in ofice, di eccessi quasi scopper, conclusi consecteri in ofice, di eccessi quasi scopper, andiciona dell'opportare l'eccessive ce los consistente para si della deletizza, na l'eccesso è iniciama della consectiona del deletizza na l'eccesso è iniciama condiciona dell'opporte e dendericiame; giacche, chi si sinitere, pessiumo figurarii che puasa più che son popi, anni di sinitere, sensiumo figurarii che puasa più che son popi, anni di sinitere, soniumo figurarii che puasa più che son popi, anni di sinitere, soniumo figurarii che puasa più che son popi.

Grieve, fore crudie a deresa (15), è dipinte da Dante culti mant españas, a mais des infage de prese culti mant españas, a mais des infage de prese participate de la configuración de consenta de questros el configuración de consenta ciu de consenta de separación de consenta ciu contenta y textigo l'ele Raigues; e do to visto in Natira concerta her en montesta la pelle d'uso censio na Natira concerta per montesta la pelle d'uso censio a que mado in some delli frateratito della quaglianza. Non sia Cerbero B fisco, e la giusticia è sevente manga, e le non legia, maleguando a contra della quaglianza.

<sup>(</sup>i) Part., XXIX. — (f) int., XIV, i. 2. — (i) lat., 1, 1, 48. — (i) Part., XII. i. it. — (ii) Part., XII. i. it. — (ii) int., XII. i. 2.

tisi, mutabili enl mutar de governi, non ben promulçate e non dichiarate punto al povero populo, parlanti in più luoghi altra lingua dalla sua, son davvero eniumi di morte.

force more, dicremon i Latin, e dice Dante (1), and juic comparendos, for more, for ele and real New York prime pare che l'emm sin alla morte abhandancia o quint di fidale, e l'agent delle directione apparent mon dirette a mar indust, e l'agent differ directione apparent mon dirette a mar indust, and eccondo, la morte si ill o come in mane jui l'emm conference de l'emm che l'emplore douce, che, per dir cesa, le compone a ma altris. Quant vodes quait de de monti il plu modele e il jil moderto, e comernate l'employer de l'employer

In Europide Polissena alla madre: Che del tro futo o rue niù bella è morte. In Virvilio Andronaca: O felic una oute olias Priamejo virgo, Hostilem od tumulum Traia sub masibus offis June mora! Ed è piena di pietà la parola della vergine stessa: A sremarni, o corissimo, autl'urno Farse, per lorge degli Achei, conisti? Anchise Aburgat excisa vitom producere Traja Ecsilianeque pati. - Tonto è oscaro che soco è più svorte (3), il Porta dice ilella valle selvosa dov'esti si smarrisco impagrito: e rolle in altri tuortai chiana la infernate (4), in un altro il suo esiclio (5), dove la compressio malcania e accussio eli era come un infermo sopra terra. Certe repubbliche antiche davano l'esiglio per pena maggiore della morte, certe antiche filosofie dicevano la vita esiglio dell'anima nmana dal ciclo. E le une e le altre concorrono in credere che la morte non è la pena massima; ne chi cantò In aucsta morte che si chiome vito, ne chi necesado la chiama valle di lucrisor. Può l'esiglio casere pena più dura che morte: e se il condannatore ha in mira l'infimia del condannalo. la trista sorte cho suesso aspetta lo sbandito dal tuogo natio, i dispregi e le caluonie e le tentazioni della miseria, per cui quella pena, ben più che la fame, posta dal poeta sulle soglio d'Ioferno, meriterebbe il titolo di molesnada, hanno di che contentare l'udio più accanito o la più inesorabile severità. Per conoscere qual sia delle pone la più fiera, e quindi la più efficacio (siacche della firegeza riposa) réflucio), converrobbe che fia soure i già risperrei del codic, consiglieri di re che gia soure i gi il resperrei del codic, consiglieri di re e deputati di popola, presidenti di corri e avvascai puerchi (fores cod chianzi per spereggiari i consandanti gonerità d'asserticia; prosenche quasti affontato soli con la loro mante sharegilati mai), converende, dice, che tutti con cercico di sectioni, la softwate sioni di sono caures sharegilati mai), converende, dice, che tutti con transpissione si a è atensi la pera, un poi di ceretre dura, e un poi "d'raiglio, e (se fosse possibile) un poco di mare

Se onn al tendance the al dolore of tris, he pines moral, come pin taining, arabitoris of perconferent of compression electroperees. Now he gits una figura retrievoir Percatanos: Lendes seatures an ferenter genaral Migio Internation Lenced damps of finite al tree con la triat judorit, ascribit de missociarios di probaggingido con six, ed a accumiante concervar qualt sianos lo parti dell'anima suo più tenudalit, e ha mais demonstrate ferichi, e cettere ha sun morale assumità i per applicatione della consideratione della considera

Una delle più belle terzine di Dante è laddore, dovendo attraversare un seoliero di fiamma ardente, e tuffarsi in quella per uscirne ribattezzato in purità, dice: In sulle mon'commesse mi protesi. Guardando il fuoco, e imoginanda forte Usoni carpi già reduti accesi (2). A questo medesimo accensano due altri luochi di memoranda bellezza: Akine che piaghe vidi ne' lor membri , Recenti e vecchic, dalle Summe incres! Aucar men' duol pur ch'io me ne rimenbri (3). - Ben se'erudel se tu già wan ti duoli Pensando ciò ch'ol mio entr s'aupunziara: E se non pionei, di che pionacr suali? (4) Ma la notenza imaginativa del Poeta, che già gli foce dire de' diavoli perseguenti, I' li amagino al che gid li sento (5), con era pur tanta che noc richiedesse di venir concentrata dall'attenzione, fin nell'aspetto delle fiamme in cui gli toccava, come pesce in acqua, affondarai. Voi non potete aver fede nel terrore generato dalla minaccia della pena, se non imagioate il malfattore o il tentato a malfare dotato d'animo e di oervi e di fantasia tanto

<sup>(</sup>i) fad. XVIII. 1. 20. = 121 inf.,  $X(1_1)$ , 6. = 101 inf., 1. 1. 4. = 101 inf.,  $1_1$  i. 3,  $1V_1$  i. 3,  $XV_2$  i. 17. = 101 P. c.,  $XYII_1$  i. 21.

Or Int., L. L. 2. (1) Parg., XXVII, L. 6. (2) Int., XVII, L. 14.

sensibili che più della passione preventie possa sorri casa la bantan miaccia. Ma decide voi gli della tanta sersibilità, deveti naisse concelepti una l'alla. Janesso qualidi nerri e di cases e di fantatia a colore alla tentazione del male prossione a carginti. E con los vigi erreste nas scasa; o vento a confessare che sopra gli nemini indersti o dagli shiti del vivere o da quali del vinio perto male o poco la vestra mianecia, la quole iri tornerà più insulle dorre è più necessità.

Il terror della morto è eccitato all'imaginatione viraqui strazii de la suna conspaçii. On poste des cetavis imaginamento sia Itaquino o per il temperamento dell'omono, per un pentire o una possione più forte che un nomento dell'atte lo scenja piuga, sperche gli alia uni sosi strazia fi fonciono perrera luncita no rifugio e una porrez o perche la sciena, verare o no che sia, già si setti de la moste per ferro o per laccio il estessi supsizioni delle cassusi sponie. Eco resa impotente e quai spercepto la missioni cia la large.

Abbiamo delle cose dette (1) nn esempio recente, esempio d'acerbissima opportunità, o che ha valore di parecchi argomenti. Briganti del Napoletano, il cui nome La Gala è un di que'tanti ironici contrapposti ch'io non chamerei casuali, nomini giudizialmente provati rei di misfatti cui la nassione politica, se c'è, non attenna ma acurara; s'imbarcano so un legno francese, ehe approda a Genova; il signor Gualterio prefetto di Genova lo risà; assenziente il console di Francia, li fa prendere sul legno stesso, ne scrive al Ministro; il Ministro, mancandogli non so se il telegrafo o il tempo o la memoria, dopo ventigratt'ore risuonde, quando il legno francese se n'è già ito senza i snoi ospiti; i quali il governo di Francia, offeso nella sun bandiera, richiede: i tribunali di lui affermano il suo diritto; e il governo d'Italia cede quegli ospeti; ma insieme li richiede per sè; e, dopo lunghi pegoziati, li ottiene a patto che ne sia rispormiata la testa. Discrazisto sempre il M. Gnalterio nel soo zelo, e come prefetto prenditore, e come ex-editore di lettere la quali provano contro il spe assunto, e cootro la memoria d'un numo fatto inviolabile dalla murte e dagli strazii che precedettero, ben sostenuti, alla morte. Sc., come imitatore de'romanzi storici di Gualtiero Scott, il Marchese sarebbe stato accusabile di lesa maestà; come prenditore, è innocente, ma disgraziato. Tristo vedere che

tali colpevoli siano fatti dalle rivalità della giustizia più cospicui, e mettano in gogna psù lei che sè stessi; fatti materia diplomatica, e soggetto di lunghe lucubrazioni dotte e d'ingegnose argomentazioni; a rinfrescare la memoria delle galanterie d'Elens e della guerra di Troja. Luigi Napoleone, più fortunato ancora che accorto (ed è molto dire), anche qui prende per sè la parte più generosa, rivendica l'onore della bandiera francese, si vendica delle impertinenze impotenti che contro lui scagliano a tutte le ore giornali anche partigioni de' governanti d'Italia. so ne vendica imponendo a questi l'astinenza dal patiholo, come imponyonsi correzioni a scolari, o, se meclio piace, come la cessione di Nizza. Ma cefi, accorto com'è. intenderà bene che l'astinenza agli altri imposta, l'ha insieme predicata a sè stesso: nè, del resto, a loi fa bisogno patiboli quand'ha Cojenna. De' governanti d'Italia (ch' io vorrei tenere distinti dal governo italiano, e che certo non sono la nazione) cadrebbe, in questo e in altri rispetti, ripetere la purola di Dante: mel dare e mel fract (1): ma non recce l'animo a citare Dante a proposito di estrafizione, parola che, non so se bella nella lingus francese, snona barbara nells lingua di Daute: e un deputato ne fece argutamente la critica in quella tornata che un altro deputato chiamò arcutamente accademica. quando no creó il participio estrodoto, acciocche la consegna non fo-se confusa col tra-limento. Dicera bene quell'accademico francese che la scienza de'narticipii è una cosa grande!

Longs this norice appets, S. classes, I longs Grazia a six of claims (2) Gal sweet did Mare, Marineza gatter, qui possess corresport Datas, i nitroc di Grazia, porte qui possess corresport Datas, i nitrochi con una vità di messa. Belle le purole nel libro de Particolo ferri diamen mei a radia faire, a vasane qui vale raite. La vità dell' somo ha un videre complexes, non a submaria incompetable los monte incompetable los monte incompetables de la conce comità della missonapolità de la cina conce ratio il fait della rezaisone. La vinà è rispetable come pai servitare, some l'amine de Compo non pai servitare, some l'amine del Compo della conse misso più con l'amine a la monde careno maria più sumi più farria della conse l'amine a la monde careno maria più summi più farria della contanta della consenzazione del compo della contanta della consenzazione del composito della contanta del

(4) Sul diritto di grazia

(1) tol., VII, L 50. - (0) tel., XXXI, L 43.

Io non so se sisses più donosi alla morrilais sociale si dai stessa giutisti di cenzigi che i condimenti diano in quello cre utiline di fortato o di affenta corraggio o chi risi accommento, o d'antiani via ce ra per differire la pera più dianosi, dico, che non il creda sulle l'esemple d'ana para. En l'idiote corrorise al l'ipperimi per tai fine, como quello di cui lbanci dale, che, pià caporto ini ni accora sa è un confiscare per dirigli qualrichitto percas, con prolingere dim qualrichi momento il aspecie del visure e di marieri (i) e « cigli limpera regardi dei visure e di marieri (i) e « cigli limpera regardi dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri (i) e cigli limpera perimenti dei visure e di marieri di contra perimenti di c

Il men tristo sentimento che possa destarsi è ammirasione del punito o stupore, e shalordimento della pena. Guardiameci dal mettere le animo umane al cimento, e dar loggo a pas battaglia pericolosa tra la giustizia e la pieth: Dum sibi, quisque timet, quamquam est intactus et edit. - Le pene atroci, anco a coloro che per sè non le temono, mettono odio o disprezzo della legge; perchè la possibilità c'è sempre che culano, se non sovr'essi, sopra taluno di quelli a' quali essi hanno o stima o amore o compassione. Potente la locuzione di Dunte: Le diverse piaghe Avena le luci mie si inebriote. Che dello stare a piangere eran raghe (2). Na non è sempre ebbrezza innocente quella che l'anima per gli occhi riceve berendo sanque; e in tristo modo s'avvera quell'altra men felice lornaione dello stesso poeta: Lamenti spetturon me dicersi. Che di nistà ferrati avena ali strali (3), perchè ferrei davvero, e non aempre di pietà, sono spesso gli atrafi che l'anima riceve in sè da tal vista

Nella cerimonia finerea dorrebbe il magistrato sacerdote intonare a Dio questa prece con aria d'inno: « Padre delle miscricordie, che rnoi non la morte del reo ton la sua conversiono e la vita, in cospetto di questo popolo che crede alla legge ina di perdono e d'amore, in cospetto di questo alle che to fai assecre sai giusti e gl'ingiusti, io, viadere dell'annua giustini e della tus, Dio clemetti, io, viadere dell'annua giustini e dedit tus, Dio clemetti, con quella insciniata che a si si diera per altributi Bi ten Paglio innocente. N. s., sieran dei il neo litare (1) si ten Paglio innocente. N. s., sieran dei il neo litare (1) si ten Paglio innocente. N. s., sieran dei il neo litare (1) si ten Paglio innocente. N. s., sieran dei il neo litare (1) si ten Paglio innocente. Die proteine egii sotto, che non arrebbero socco di risposdergili in corregio si tenta il Des proteine per giutanti. Si supplicità e si producti di si apposibili e si condensatori, inniene col condamono; inginocchiateri interno al positi statti. Si supplicità e si condensatori conditatere si trattere di la si tono si recogni, richiado come regiola feccondicite quel sangue. E qual farcia crescere vegeta e pure le via de Algi svorit.

Del cuore d'un nomo pociso dice il Poeta, che tuttavia colo (2) sangue; a significare che quel sangue, sempre vivo come lo spirito che lo animò, deve correre ne'nostri pensieri, e infonderci quello spavento che viene da opera rea, o quel conforto che da generosa. Ma chi si dirà confortato dalla memoria del sangue? e versarlo, chi dirà generoso? Se non con parola, voi dite co'fatti, col silenzio della stupida sofferenza gridate: Il sangue di questo condannato, il sangue suo sopra noi e sopra i figlinoli nostri. E. secondo la hiblica locusione notente, non cadrà a stille quel sangne, ma abbonderà; d'ogni goccia, torrente. Non solo il capo tronco o na braccio del aepolto fnori del luogo sacro, spunterà minaccioso da terra, come la popolare poesia simboleggia, e come in Euripide l'ombra di Polidoro trucidato e gettato nel mare: Lascie la solmo, e foor dell'onde emergo; ma s'avvererà nell'anima vostra l'anparizione paorosa d'Abimelech: « In vedi le ombre dei s monti quasi teste d'uomini: erco un ponolo sounta dal-« l'umbilico della terra. » Un popolo di giustiziati s'alzerà ad accusarvi dinnanzi a Dio, siederà a giudicarvi. Se le ossa di tutti gli inginatamente dalla giustizia morti mettessersi in opra, se ne farebbe atecche per tutti i tribunali criminali, da tagliare i fogli delle sentenze capitali; se ne farebbe amuleti da appendere al petto de' giudici per memoria, a cuisa dell'efod sacerdotale. A quell'area del patto sociale, portate (dirà Dio) i voti vostri nel di del pericolo.

(i) inf., XIX, t. 47. - (i) inf., XXIX, t. L - (i) inf., XXIX, t. 18.

(I) Par., XIV, t. 31. - (f) lat., XII, I. 46

### INFERNO D'ARMANNINO.

Negli scriii del secolo decinoquerte quel cle più inporta staffare, è acta nato l'origensa del fier e la sierie a porta staffare, è acta nato l'origensa del fier e la sierie del della l'inque, quasto il procedere delle filere e de restinenzio. Il que di signère contrato delle traficiosi necestra; quel misengiora con daman perpendiente estimata del moderne con l'astorio, qual histoingaletto eri hizarra; qual finisio institubile di camper contrato del puebbo di socres; qual finisio institubile di camper correra socho dare della receba di cristi e dei puebbo di socres; qual finisio institubile di camper correra socho dare della receba di cristi e del belletta che l'originato di receba di cristi e del l'indicazioni della considerazioni della considerazion

Una delle ampolarità di quel secolo è l'amore che tant de'agoi scrittori posero all'antor dell'Eneide, il cui delicato atilo e le cortigiane lusinghe tanto pare che facciano contrapposto alla durezza di quelle tirannidi crude e di quelle ferree libertà. Ma Virgilio è il poeta che alla religione ne' versi agoi diede laggo beu più che al furore guerriero; Virgilio, il cantore di quella monarchia ch'era il desiderio di tanti, accecati al per dolore o per ira da porre io no lontano atraniero ogni cara sperauza; Virgilio è il primo de' poeti pazzoì che seppe trovare le vena profonda di quel malinconico affetto che sgorga nell'nomo non fatuo del seno della gioia atessa; Virgilio a nomini dal riaorgimento della libertà richiamati a gustare la vera bellezza, ma ruvidi aneora e impotenti ad esprimere franca mente quanto sentivago dentro, con quella beata negaglianza, con quella aicurezza di atile e di numero, con quella forza modesta e tanto più gradita ad anime forti, dovera, più cho altro Latino (dacebè i Greci non erano ben noti nella (onte), destare di sè negli nomini del trecento maravielta ed amore.

Questo amore a Virgilio, questo bisogno di crearo o rifondere le tradizioni antiche in forma novella, ci è dimostrato anco dalla Fiorità d'Armannino, giudice

de Bolegas, entité dalls paries, maire di Bosses de Goblos, l'ammiristre de Boute; e che in que d'opera aeritsa lois, l'ammiristre de Boute; e che in que oppendiante le nutriciatée dant errormaine del monde, e compondiante le Tchainé de Statie, l'Etale, le stoire de Botti e Borne; l'Archive de Statie, l'Etale, l'ammiristre de l'ammiristre confessel all soluties; e la farola e la streis de abrit inservate, egfi a some loi résure, ne en a altra sense midieren, our le lettera sense influeren, de confessel la discressi de l'archive de la direction de la discressi de l'archive de l'ar

« Cost andando per questa cotrata, trovarono ons scurezza che altrimenti fatta (1) non pares se con come quella che la luna dimontra la notic, andando per una cuenza selva (2). Per tutto lo 'uferuo con obbero altra luce, per infino obe giunnero al passo del Letto (3).

"En piano tervarues, poi che alquante faruso andisi, tanto largo e lampo del un estremo di sino lattro piano largo di lambo largo alla (admittati di questo belo piano era nas porte (d). All'ometrati di questo belo piano era nas porte il quali per gli satori vatellobo si chiana. In nezzo di quello chiante rea uno grando elano, ferro o feruntate da ciascama parte, sotto ciascama feglia di quello chian era silimo suo sommio vano. Sotto e supera di questo telema si rechessi figure purovo, publico escre, e si di-retre che somigliana tra lues non areano. Altro che maggia, tristeza, e di mete dolore na percentirano. Derette del partici del partici del partici dello partici dello reste dolore na percentirano. Per-

(i) Int., IX, L. 32: Un fraccase d'un ruon... Non altrimenti fatte che d'un crede... (i), En., VI, 270... (i) Letie s'ha durque a leggre in Bussie (Int., XIV, L. 41). non Leti, con' abri vorreibe.... (i) Int., XXVI, L. II: La 'ci' ') freede paren (apparira). mire mostravano, per loro falsa vista, e debolezza da non | potersi levare; mute e sorde parcano a vedere.

Qu'in East demoté Stille (1): — Demoi; marche che totte siz (2); — Li mone; qui print i quel à direhet tots siz (2); — Li mone quelli print i quel à direnire pione parsai? — Rispone Stille; — Questi sone se lassine di quelli predicti cept de bese si maté fecrer sui et mone, m. en cettiri (3), mendre le ri via sone ut et mone, m. en cettiri (3), mendre le ri via sone si (4) passa; è di lore lascille e lore la print per la collette para si (4) passa; è di lore lascille e l'esti qu'il de la contre para si en via; e di les osper e felfen qui si montre, Questo prevente l'oline sotto il quite contre, qui di si diriti mi eritgis (3); ces colores litre fintio non ferre. Di quelle lagli si maternas pièrit, qu'ill fanne all'un ma grate (6), d'ernende, tras e agan venier; quali

I faltere all' date del que le faction de l'appear de la comparable la c

. (i) Seats articula, nel Paz. XXXIII, 1, 22 La restração d. sibilia. - 18) lat., VII, L. 8: Equal sacra prolit, the facts appr. - (2) lat., III, t. 11: La selta de'cultur... renavedi che mue una fue unel. - (1) Par., XVIII., 1. 17-18: Name pranty drains da me ni mor-Del qual più affri accepero e dic-rei; E tento d'une in affre cuneggiei. Che pli perhi per naghezza ricipera, E il presentala sa arque tranmulat. - Qui cughraza dire teu nocila d'istiato, a vagur della escate, e tiato più ri-pieto e infetermisate, come adoctato repe I moletni, sperialmenta I Francesi. - (5) Con marignore, Purgre aff embra, Covi moltanare e sercanto, l'operatione dall'ora. Presente, più nopra nal repperereda; creana per persentural. - 161 Part., III, L.43: Mafe chafrall, unona rate, of quia. E XII, 1, 35: O grafe amona! - (7) la questa radire. al ha regree il simpolere per il planale; come qui conduce per condeceso. - (8) la sicual codici depe tino aci periode regarete e razglacto: le quale si chiame limbo. Allej avomiglia a un imbolo la forme dell'Infranc di Danie, perchi si va zistriegendo, come il quete pell'altre emistero, qui verso e shierri expersi da perpetos verro : Insed Horl, e nam rouve di primuvers, e sette ombra perprim acque limpide. - (%) Force extract; glactic sugglunge large e grande. - (10: Pare avantine che la nomolezza è da sontita. E forse petretheri retinere maluficandi, come nel nurlo-mati. -(11) lpf., IV. Ea., VI, 436. - (12) Inf., IV, 1, 19. - (12) Par., V, 1. 37: Aerrela di più sacrer suporciona carittia. Purg., 3331, L. 47: Di questo cibo arrete cara.

loro per coi difetto non furono invati; ma non però che di qoi si munion (1) perfino che il Creatore non li sov-

» Or sono entrati Encs e Sibilla insieme nella porta infernale. Dentro di questa porta, prima trovarono quello nobile giro il quale per la gente Purgatorio si chiama. Pianti e lamenti s'odono in quello luogo: ma maraviglia è pore quello che ivi si vede; che, poichè hanno fatto loro nianto, levano a cielo lo mani, e quasi ridendo, paiono obliare audli dolori che hanno sostenuti (2). - Che maravidis è mesta? disse Enes. - Ridendo la Sibilla cli rispuose: - Questi sono quegli che si guardarono di offendere a Dio, sovrano crestore. E di quegli peccati che pure commisono, peno ne sostengono, solo per purgarsi; ma non che eterno (3) qui rimanghino, porò cho aspellano la fine do' dolori dopo goella purgazione, e andare a corteggiare (\$) col loro Redentore. Però è loro leggiere a sostenere qui tsl pens, aspettando il bene cho debbono avere; e però s'attegrano o levano lo mani a cirlo, o spersno quello grande bene. Besti coloro che qui sono degni di viverel ma pochi credo cho sieno quelli che meritano d'entraro in ouello luogo. --

• Oltre passando, trestrució una straita molto piana sexua alcuno struppio (5): e bene che il Tartaro di ciascuno lato sia puonoso e pieno di sospetto (6) per le figure de' malgini spiriti il quali appare ter l'anime infernati; pura per quella straba alcuno andara, na sono si vedele. Per questa strada passano gli spiriti i quali soco purgati di hero necessi nel Percuntario chi i ciù divisi.

» Dil destro e dal sinistro lato di quella via sono chiostri, tra loro partiti. Tro ne vidi stare da ciacemo lato. Nel primo sono limalergi avari i quali sinionia feccomora: i poneri non videro per loro povertade; ms il ricco visibi per la sua ricchetta; e nono per fato caritade con lui, ms per sottargii del nos avree. Vivere si credittero lui, ms per sottargii del nos avree. Vivere si credittero

(1) Nav. J. XV. J. 19. Old James-He Ch. 1942 of 1979 il "New or a stata." Ind. J. XV. J. 19. Grown See Parallel per Montale et al. — et al. Noll Febr., XVII. J. 198, with Police of till being Activated Teach and the Ch. Till applied and the face. The parallel per manus reper Montale per Mon

d'opsi tempe; ma quando in maggiore felicité asser si crodea, allera il façello di Do il percosso, e fegi il mondo abbandonare. Notte e gioren quegli misigni spiriti a costore piombo, ferre giù per la gola non finano mai di stillare; e apper caro ppi di dec ciascono: Ore add'altro mondo robesti; ma qui piombo e ferro, vostro pasto fin. (1).

Nel secondo gira de quali in dissil, satura li Israeriai, delorate intili. Dise esce (2) sua orrille gazara, tasto bilab es spaces da vedere che corruspei li liul d'agui laba, e l'accido intella che alsa per meler. Pasco coessite gli zaba d'Agui parte (3): e poi che suno custi (1):, calera gli zaba de Mizgone più che porci in paiela. Quini rabbjapano pol le luer grandi poeci, procrede di quella agua sono trati e rimensi and intocci cost, o ere fill'arqua er de rideo, mai suno estano di fare trabative in quella.

Nel teru gira tituate colore de d'ine e d'accione. Qi seprèse, leve a dirit sindretene de monte, ultre asse voltres temperate dire d'alcans actio seme, recape d'inc. he bales à pleto, a conceptub di fere gui autre, defice con il vern mai certere (6) potente, ma ces farrer tutte con il vern mai certere (6) potente, ma ces farrer tutte prime de l'estate d'estate de l'estate de l'estate d'estate de l'estate d'estate d'esta

offendo. Ma la caldezza di questi è tanta che dalle palmo delle mani con che gli strigne, infino al coure passa quello caldo: i quali se vivessero, morire gli farebhe. Ed è assai maggiore la pena che quegli spiriti sentono in quello lango, che uno sarebbe al corpo nel mondo.

. Net guarto Igogo ataogo à golosi, i quali per diletto virettero, maugiando per soldisfare più all'appetito che a quello che bastare dorca per notricare sua vita: lor corpo ruoto non volicro mei tenere; ma, come il porco, ruminando andavano. A covioro sono poste le mense innanzi, di molti cibi bene fornite. Opesti, affamati stanno come lupi; di brama par che muoino (1); di fame le muni stendono (2) per volcre pigliare di quegli cibi, aiccome già furono usati. Coloro (3) con forti ferri percotesno loro lo mani. La Gorgona che tutto divora costoro tranghiottisce (\$), e fanne grandi buccuni; e poi per lo sesso gli caccia fuori. E le ceraste si volgono loro intorno, e sempre gli puncono co'loro forti artigli (5): insino all'osso pare che gli metta l'unghia. Se sangue avesse, del più secreto inogo uscire lo converrebbe. Questa pena mai a loro non fina, B'ora in ora mutano lor forma: or paiono porci, or lupi, ur draghi per divorare parati (6), Mutoli guai (7) traggono sempre stridendo. E d'ora in ora si fa loro tal muco. Misericordia non vale loro chiamare, chè deeni di anella non sono.

Nel quista gire atamo gl'indisoi, e con octero spazado (8) gantien Dun Faller. Di recep ness los ono nero (8) aerpeate è quale si rivolp: loro interno, insino alla locces; quiri morde loro pia cechi, e poi la liagua (10), e poi risterna al coure, e quello pii possa coli forte apspileo oftre in parte (11) tanto lo perfora. Tali sono le sirida dere costero mettono, che tutto il repro (12) di Pistone riscono. Questa pena mai non secma, se arbino, però che n and possa termaniate lo pene che loro e ciacemo divisa.

 Nel sesto giro atauno gli accidiosi, pallidi, scuri, e tatti docmicliosi. Onivi quegli ministri sopra gli tor-

(i) Inf., 1, t. 35 ; Non cibro lerror se poltes, Purz., XII, 1, 19; Sugar sittett, ed to di conque l'empie. E all Cravia (Parp., XX,1. 20) Dicci, che 'I soi, di che sepore è l'oro. - Voll auche se' Canti XIX e XX del Purgalerio, la pena degli avari. - (2) laf., XXX,t. 17 Tel puggo ne norico Qual sucia nocie delle succile membre. E Parg., XIX, t. 11. - (2: 1) force è la parcesione de lavriel set XXVI del Perpatorie di Boare, Vedi il V dell'Interne, - itt fal. XXI, t. 45: Lead ablenti. E XXII, t. 50: E-an pin colli. - tie Co i legrons chiscomente due codici. Il terro, molto-diserso: incudor Cisme in Torrano per oliq. Na gl' lavidio-i seo peniti piu sorto. E cott elli architosi. Non è dissone da leccere accides. - Hi Co-l dotblam dupone leggere nel Canto VIII dell'Inferno (terg. 25): so, non scerne. - [7] I dinnelli. Bericenza ingcara più nupen : e or ha di simili il llacasggio del popolo pio. - sin de non s'attarene a'ferri, F. mel Conto XVI del Purgoturio la pesa dell'ira; e I Cami VII. VIII. IX dell'inferno. - 65 105, V. L. II.: La before fefernal... Mrne ell sporti esu la sen repien. E (l. 15 15), Gest Solo.... Di eun di la oli menn

(I) Dea, X. U., I. | Lecuti de la maria, — (I) Pera, X. XIII. |
(I) Or, V. Dia, in planta di una sinter material rismosti, — (iii) sinterna de maria de maria — (iii) sinterna de maria — (iii) sinterna mente lamina, — (iii) sinterna mente lamina in propria resum maria indices. — (iii) Similar indicesamina de la maria de maria de maria de la maria del la maria del

ment (f) on gli forcou gli pagazo, perchà di quido domire ai striglio Queli volopo, ne altrago e aggioso; tato perc che formino zinci (f), che chila pera non perche si canno. Ne qui stano politi fini a nobzirotto; e in sal petro di queli tano ferni e socia (2). L'arotto; e con la retiglio gli rilignoso il force che on hanno panatori di pagni di percenta di percenta del percenta di al patre finite. Con forno becer responso hero il petro. In enfost aplottore gli foreno, e qui il parcono a tratilero vitere (1). Quasta pena sempre crosce, e d'ura in con si infatesco.

« Essendo passato Enca con Sibilla da onegli riri de' quali ho detto, trovarono uno fiume d'acqua nera e baia (5). Su per la ripa di quello oscuro fiunce stanno spiriti di molte maniere, stretti e fermi come fanno gli uccelli per le paludi, per tempo vernale; e ciascuno grida: Guai, gasi! Per quello fiume venire viddero ana grande nave non di legno ma di vimine tessata come uno canestro da portare le poma, il quale non ritsene l'acqua quando piove: così questa nave qual iu dico, acqua nè liquore nou tenea. Questa nave guidava Carone (6): più è nero e scuro a vedere che la morte quando più molesia (7). Quegli spiriti che in su quella rica fanno dimora, a Carone intie stendono le mani, e mercè chianzano, che oltre quello fiume gli deggia passare. Quegli ne toglic alcuna, e l'altre lascia; e quando ha quegli che gli pare, e quello dall'altra parte gli porta.

— Cli issoo questi, dine fabre Eure, che toto de same Fatra repart. Shillis arposse: — Derni sono pi printi spiriti, i quali soprima o Fantire ol Partidos ol de printi spiriti, i quali soprima o Fantire ol Partidos ol de consideration de la compania de la compania de vigil cosa quali, son gran pera solvengane, a avail repartido per la compania de la compania de la compania forte tale trapasso. Questi procursou montre forzon in forte tale trapasso. Questi procursou montre forzon in toto sperman d'arrer (9). In quitte mod in purpos il repitit. Atomi in forzo, e questi mode in purpos di repitit. Atomi in forzo, e questi mode che più procu-

ross. Alexai afficii in terra dissurano; e questi moso che questi generario. Certi in acquaz e questi meso che questi. Alexai si sieste, e costero in succo, o misore pora sostagono. E questi che u rodi stare in su questi compa, sono tatidi depeti che, pergisti, rodigno qui piarare, sono tatidi depeti che, pergisti, rodigno qui piarare, però che lore pargupione si compie di li dere per acteura con dissorre correspono. E più finanzo quello piaso sono gia finanzia con dissorre correspono. E più finanzo quello piaso sono gia finanzia (1) gii condenzo a vita eterna, dore e il lore bosso proposo. —

» Detto questo, ella chiamò Carone: - Fatti in qua, o spirito benigno che meni quella pave che l'acqua non tiene. - Caron gli guata con una oscura cera, e disse: -Chi siete voi, corpora viventi che per questo luogo andate sì sicuri? Qui sanza corpi ci passano gli spiriti. Se in questa sittile (2) nave entrate, tosto mergerete (3) al fondo di questo profondo finnie. - Non avere pensicro, disse la Sibilla: volta qua cotesta nave. Concednto c'è di potero passare a quello tiento Eliso al quale possano coloro che ta di là varchi. Quello è il nostro ritto cammino. -- Quegli con irata faccia quello passo gli negava: altora la Sibilla disse a Enra: - Mostragli quello ramo goalo sotto il mantello rechi. - Vedendo Caron lo ramo il quale altre volte nià vedato avva, tosto in mella nave eli ricolse; o dall'altro lato scaricò quello peso. -- Qui ti guarda, disse la Sibilla, o Enea: qui ti vaglia la tua spada. - Caron disse: - Bene dice il vero; perocchè al grande Tartaro v'approssimato. Quivi sono più forosi eli spiriti, e a puocere più accesi. --

» Ora vasao instiene li dan compagati: intorno loro viutano apiriti pareroi. Enes "arrenta con asa spacimasso (1); ma peco gli varrebbe se non fossero (5) le sacre parobe le quali Sobilia dicea a coloro. E nondimenspesso facera mostare il rumo natto, il quale at tonto che era visto da quegli maligni spiriti, passarano sicuri e sanza lesione.

 Gunti sono Enea e Sibilla nel tribulato luogo pieno di pene. Dal lato destro di quella grande via erano paludi d'acqua puzzolente; più erano calde che nel mondo il d'acqua puzzolente; più erano calde che pieno di coente fuoco. Ouesto è quel luogo che Flereton si

<sup>(</sup>i) Ma, XIII, i, 16: Units Proceedings, do for relief Peter small did for some confi. For non nomes I elizable, first finance and did for the configuration of the configura

<sup>(</sup>i) Nel Pergatorio di Boste un Angrie alla suglia rappressoni al surcamento della Persistema, e such apple a cianca giu carella iga traccia e si si de percati dalla l'ener di Boste, La d'increa, del respecta della pieni e della pieni e comi pieni con pieni e (i.e., Vil. 1416. — (il. Altira nel Parg., XII.), i. del Pergilio (i.e., Vil. 1416. — (il. Altira nel Parg., XII.), i. del Pergilio (i.e., Vil. 1416. — (il. Altira nel Parg., XII.), i. del Pergilio (il. Altira nel Parg., XII.), i. del Pergilio del del Pergilio (il. Altira nel Parg., XII.), i. dell' interno (il. 3). Ce de pergilio (il. Altira nel XIV.), del Pergilio (il. Altira nel XIV.), del Pergilio (il. Altira nel XIV.).

chiusa (1), nel quale dissorano pi ficià lungianti, i quali portarson menospat differ soli alla per comantere mate (2); per la qual cosa zanzi se fore in brigo e in porrez, di che molto sale ca secque, distri Teololoc lore vigorergia, e a' son ministri pi fa rivelgere ostosegre oggi prandi brotalo. Come cenchi per concere la lor corte utila grando calila; (3), cod costoro son fasso di vigorer con la contra del contra del contra del prandi ca l'aparte con li festi anni (1) e con conde, che pasi non trapitate con il festi anni (1) e con conde, che pasi non traple per del composito del contra del contra del propie con perio del contra si riscogno. Per la quel cosa zona; più gli tormosto che non faribbe potendosi oliquato frapere (3).

» Dal lato sinistro di quella grande via cra pa'altra patule pera e scura, la cui acqua è molto più celata che non è il ghiaccio noando è più compreso. Onesta è mella che Stige si chiama (6): qui dimorano gli ghiotti e briachi, goditori dell' altrui fatica, i quali per loro agio i poveri dimenticavano; solo di loro corpo e di prendere diletto aveano cora. Fatica nè labore mai durare non vollero se non in robarc i poveri cattivegli che di loro fatiche aostentavano loro vita: e fra gli altri ai volcano trarre innanzi; e meglio essere forniti dell'altrai acquiato. Costoro ataono attuffati nella fredda acqua insino alla bocca: sete hanno smisurata, bere conviene loco quella freilda acqua, la mule gli agghiaccia st'l enore, che a'el (7) vivesse, morire gli converrebbe. Ancora uni le fiero ceraste a coatoro sono intorno, molto ferventi, i capegli delle quali aono acrpenti (8): di capo ae gli cavano, e addosso a coloro gli gettano; i quali d'oqui lato a'appiccano loro addosso: de'eni morai poco paiono curare: tante sono l'altre acerbo peno. Ma quello fanno (9) solo per sapere se tanto sono stimolati che di quelle non curino: e per questo sono certe di loro grandi martiri. Le quali sono contente poiché questo veggiono.

 Passando oltre (10), giunsero al triboloso giro il quale nel mezzo d'Acheronte è posto : non che approssimare a

spello si poss, ma dalla laugi statuo per redere. Quisi è il castello della grande ferterza, cerchiato (1) disturce di castello della grande ferterza, cerchiato (1) disturce di consecuente lauce (1), il qual pere correcto pia sedio e force che sofore che sofore che sofore che sofore che sofore che sofore che collecti della feste exce. Una reazio di redula o della che castella è sua reazio chetter. In metro di quolio costello è sua reazio chetter. In metro di quolio costello è sua reazio chette che sofore che sofore che sofore che sofore che sofore che consecuente di consecuente che sofore che sofore che che sofore

» Quivi Enea shipottito disse: - Dimmi, maestra, quale loogo è questo ove tante maraviglie si veggono u odono? - La Sibilla rispuose e disse: - Questo è il settimo giro del Tartaro maggiore, che l'abisso si chiama. ore tormentati sono gli maggiori peccatori, i quali per loro superbia vollero pareggiare il loro Creatore (5). Onivi ata Minos con la sua grand' urno (6), disamino i loro peccati; chi tosto non li dice il vero, con agre parole lo fa confessare. În questo non vaono i minori nê I mezzani peccatori : ma solumente quegli infortunsti che per niente elhero il loro Signore, e che a lui pareggiare si credenno (7). De' primi che qui comincisrono a entrare, fu Nembrot (8) con gli suoi segnaci: e dopo lui ce ne entrarono tanti che, se cornora mondane avessero, non caperebbero in cento così fatti giri. Ma oggi e sempre che'l mondo durerà, non cesserà quello orribile percato da Dio maladetto, per lo quale mai non fiot, che questo luogo ogni di si rinupora di loro anime infelici. Questi che qui sono, gli nomini del mondo si sommiscro non per difesa nè per siuto di loro, ma solo per tenergli in servitudine, e augare loro il sangue di tutte le vene. E quegli che parte fecero di anello donde esser ne doverno atrani, mettendo il mondo in si fatto aquarto che tra gli uomini carità ni amistà che da natura procede (9), non vale. Tra questi vanno gli traditori nascosti, i quali per fare gli tiranni simori, i loro vicini hanno consumati; ma poi, conosciuti

(i) Bin, XIV, i, Nr. — III (posed Phases positive and Case XXXIII of Mindrage. — (i) Schillimidate. do ± at XXI dell'informe, and for Mindrage. — (ii) Schillimidate. do ± at XXI dell'informe, particular and the state of t

(ii) Del., IV, L. 20; f. a artisti cardelle, sette entre cerciain d'attenue, Repet interne d'au let fauer-the. — (i) led. VIII. — (i) Mercone. In consistent a sette entre des let fauer-the. — (ii) led. VIII. — (ii) Mercone. It is helte provid di qu'en let telephone. — (ii) Mercone. It is helte provid di qu'en let telephone. — (ii) Mercone. It is helte provid di qu'en let telephone. — (ii) Mercone. It is helte provident fauer telephone. — (ii) Mercone. Mercone manuelle provident fauer telephone. — (ii) Mercone. Mercone. — (iii) Mercone. Mercone. — (iii) Mercone. — (iiii) Mercone. — (iii) Mercone. — (iii) Mercone. — (iii) Merc

per assassini da coloro la cui tirannila favoreggiata aveano solo per di quella parte avere, farono da quegli morti e consumati (1). E quegli che nelle loro aringhe mostravano di consigliare il meglio del loro Comune, mostranto false ragioni, o per sè ovvero per mo amico, fanno o disfanno le leggi e' statuti, e mostrano di voler fare il meglio, oval è tutto il peggio della comune grate. Quivi sono gli felli incappacciati (2), che la loro falsità coprirono cogl'ingapnevoli mantelli; e gli avrocati e gli procuratori, i quali con narole fecero del falso vero parere; consomando gli poveri oppressi, i quali non hanno da dargli moneta. E brievemente, di tutti conchindendo, qui sono tutti quegli che, in loro mala vita, d'altro diletto e d'altra vivanda pascere non si vollero che di saligio (3), che gli parve tanto dolor e shiotta che d'altri cihi assaporare non volloro. Ma qui loro pare tanto orrida e amara, che l'amarissimo fiele è miele a rispetto di quello. Intorno a quello grande esstello volano spiriti folti e spessi come le vespe intorno a'loro covili. E all'entrare fanno si grande pressa cho fra loro nocilesimi l'ano l'altro magagna tanto, per la voglia ch' lianno di sagare e' sangui, rompere le ossa e consumare la carne e le midolle di coloro che di salizia fecero tali hocconi. Dentro da quello castello siede Cerbero vicario di Dite, e mariscalco del falso Platone (6). Questi flagella quegli maligni spiriti i quali per lassezza lasciano di flagellare o dore pene a coloro i quali all'amati giacciono. Quivi ancora sono ceraste paurose, delle quali a divisare la laida fazzone (5) non hasterebbe maestro nè pintore (6), nè poetico detto, nè Tullio Cicerone col suo bello parlare. Serpenti sono gli loro espegli; le loro mani sono pormenti artiglio che, innanzi che tocchino, sonartano ciò che appostano. E con gli piedi corrono di leggieri, che di sommo ad imo di quello grande castello in uno battere d'occlito compiono loro viaggio. Quivi è Megera e la Gorgona (7). Megera tutte quelle anime raccoglie, e in bocca di Gorgona tatte le rivolge; le quali tutte intere le divora, e poi per lo sesso di fuori le caccio. Qui Megera presto le ricoglie, e a Gorgona in gola le rimetle; e di fornire questo grande travaglio giammai non restano e loro forti braccia. -

del potente Sansone, e di Salomone lo perfetto senuo, non bosterebbe a volere divisare le avariate pene di quoato luogo. E però questo del tutto lasciamo stare, e prendiamo l'altro bello cammino, il quale ei conduce al divisato bogo per lo quale poi aiamo qui vennti. -« Giunti sono a una grande grotta ondo si passa per volene andare a quello chiaro Eliso, ove trovare si fida la risposta di quello grande affare, per la quale cosa qui condutti s'erano. All'entrata di quella grande grotta gia-

cea steso uno grande aerpente; il quale, quando vide costoro venire si soli, presto si levô, e aperse la smisurata e divoratrice gola, che a uno boccone divorati gli arebbe (3). Quivi Enea con sua spala in mano arrostore si credes, cho non gli corresse addosso. - Lascia stare, disse la Sibilla: chè qui non vale nè spada, nè ramo. - E allora di sua pera (4) trasse una grande offa di pece e di vischio insieme confetta; e quella grande palla in bocca gli gittò. Quegli strinse la bocca; e, quella masticando, rivolto in terra cadere gli convenne; e, per la virtà di quella confetta pece, steso in terra cadde addormentato.

- Chi sono questi, disse allora Enca, i quali per

Megera e per Gorgona qui sono tanto rivolti? - Questi

sono, disse la Sibilla, gli ostinati cristiani, i quali, maledetti,

in loro vita non finirono mai di peccare, nè i loro peccati

confessare vollero, ma sempre rinnovavano il loro mal

fare, e di male in peggio ogni di veniano. Così per somi-

gliante le loro pene qui giammai non finano; anzi, come

in loro mal fare sempre s'avanzavano, così sempre le loro

pene crescono. E come sempre di bruttara volti nel

mondo furono, così sempre, a simiglianza del porco, per-

» E poich ebbe così detto la Sibilla, disse a Epea: --

Assai abbiamo veduto del castello le grandi nene e' dolo-

rosi guai (1). Che s'io avesai la lingua di ferro e la lena

del ferrente (2) Boren quando più forto fista, e la forza

netno si volce in tanta laidezza. -

 Otrepassarono sanza alcuno stroppio: e ginnti sono presso a uno grande lago. Quivi, guatando, videro uno bello colle in mezzo di quello tago; in aul quale erano molte torri grandi e alte suisuratamente, interoiato d'uno forte muro. Intorno a quello colle erano molte grotte le quali pareano facine di fabbri. Dentro a'udia lo grande martellare, che tutto quello colla tremaro facea. - Dio I chi sono

(i) Consents per serios, sel Custo XXXIV /1, 26; dell'Indreso. (f) lef., XXIII. - (i) Francese soleti. La Crusca ha seleza e soleta per redicie, - (1) New perra dunque trato strann in franc di Donte, che gran meliterat hi del mundo chiaten Vitallia e Stazio (Part., XXIV. 1. 20. - ils fettesse. N'e un evençio la Branctic. Qu l'altre dimogra che si diceva anche in neuva, - (fo Pure, XII. ), th: Onal di pennel fa marriro a di stita Che ritrarate...? - Ili Int., IX.

(ii) tol., XXXIV. - (ii) Ferrere in latino deneta egal moto posenie. - (1) tel., Vl. - (4) Era apro delle prose.

questi, disse allora Enca, cho intorno al colle tale numore fanno? - La Sibilla rispoose: -- Questa è la rocca del fello Plutooe: questo si chiama il grande Dio infernale, Oui per lui, tra operfi malicni spiriti li quali sono ministri delle peno dure, o tra questi altri che nel mondo vencono per fare peccare l'amana gente, si partono gli offici in diversi modi. Quegli che non forniscono il loro affare, sono, per gli altri, messi in quelle grotte, od in quegli faochi stanno per grand' ora: poi sono posti in sull'ancudine, e gli altri gli sono intorno con i duri mortelli, furie battendogli come fossero ferro: poi gli cacciano faori, o ritornare gli fa s'orimi loro mestieri compiere. Così Plotone gastiga la sua famiglia; ed egli medesimo da quegli snoi ministri ricere disciplina quando falla nella sna signoria che gli è data, non facendo quello che lui si conviene, Cost Dominedio onnipotrate, de' suoi nomici prende tale vendetta, che con gli nemici insieme punisce i suoi nemici: e l'uno o l'altro sempre consuma e arde: nè mai riposo qui hanno tra loro. Tutto il contradio hanno in paradiso quegli che sono degni di fare tale passaggio. L'uno l'altro sempre ainta e conforta: il bene che sentono, partecipano insieme (1). -

· Essendo ginnti Enea con Sibilla presso al lago del qual io favello, volcodo passare, trovarono ono grande ponte, molto lungo, il quale era sopra quello lugo. Oltro passando, una compagnia di spiriti maligni oni ingaggi eli annarre con martelli in mano, condi, laidi, e occidi a redere. Coo irate luccie cominciarono a dire: - Chi siete voi eho tale cammino tenete? Questo è il vano regno sanza eoroi vivi: solo spiriti fanno goivi lor passo. Presi e sostengti, vi conviene ir innanai a Plotone che ner voi oni manda. - Tosto gli rispuose la Sibilta: - Corpora abhismo con gli spiriti miste: passare dobbiamo sanza contradetto: conceduto c'è da quegli cho lutto possono (2), Noi non siamo d'alcuno reo sospetto (3); passare vogtiamo nel beato Eliso. - E disse a Enen ehe mostrasse quello sacro ramo, e che quivi a coloro lo lasciasse alare, però che niù mestioro con gli faces. Si tosto come coloro videro tale broletta (4), lasciarongli andare a loro valero.

 Passati sono nel capo del ponte oltre la ripa di quello largo lago; uno alto colle qui baono trovato (5). Essendo pixel and somme di quelle, quiri prima la cliura luce  $\gamma_0$  pure brens bellet, le neueri el llime de lois a risperito de purch trens bellet, le neueri el llime de lois a risperito di quelle cultivara che lore or joine di ind. quelle culti- giune di indi quelle culti- giune di marco de producto di selletta de predestre di sindica su develore di sindica su describe di some di sense di sono di quelle per gli suttori di solletta delle sono. Questio è il lime di quelle que quelle di sono di segue di lore di depos, disensitare più quelle que di sono di segue di lore di depos, disensitare più quelle de nel mondo reppe (1); e son prima from (2) qui si min. Neve sono più faren a Sibili di quelle che nel mondo reppe (1); e son prima con, e tenare gli custime e di mondo prope di quelle se quel les quelle lore sono di deven periodi que si quelle con qui di delle di deven periodi del le periodi delle di delle di delle dell

» Passando il fiume, lo raggio del sole, il quale si

muore del beato Eliso, per me' la faccia (3) rendra loro chiarcaza assai marriore che nel mondo umano noo fa il sole quando meglio luce. Quivi sono prati di molto verdi erbe, rose, gigli, e fiori d'ogni maniera, arboscelli e soavi frutti (A): rivi d'acone tanto chiare e fresche che insino al fondo si vede senza limo la cristaltina e candida ghiaia, Suavi e dolci canti di uccelli (5) da ciascuna parte s'odono, al cui dilettevole verso chi dorme qui ai risveglia per lo diletto che moove la mente quale... a donoire gli spiriti conduce. Questo grando prato tutto è nicno di drasnelli di santi Padri, di pure vergini, di santi confessori, di besti martiri, di coloro che vollero giustiaia osservare, e conoscere Dio, nel mondo vivendo. Quivi sono e' savi letterati i quali santa memoria lasciarono nel mondo del loro la vorio e del loro bello affare. E ancora questi che furono difenditori degli miseri orfanegli i quali per tirannia forza riceveanu. E tatti quegli che furono osservatori de' comandamenti del verneo Grentore; e quegli che furono persecuti da' loro più possenti, acciò che il loro ben fore abbandonassero; e fare non lo vollero; e ciascuno altro, che sua vocia raffrecò e costrinse per soddisfare a' necestosi, s

Lo spazio mi msoca per porre a paragone l'Inferno omerico, il virgiismo, il dantesco, questo del giudico di Bologna, o altri dei secoli procedenti; per dedutre dalla distinatone delle colpe una prova del perfezionato senso

<sup>(</sup>i) Parg., XV. — (b) Ink., III., V. XXI. — (b) Form d'in'man rec supetil. - Res per rate in Dusto (ink., IV., L. 16; Parg., Vil., L. 3). — (i) Da Robe, qui per rema : a squar d'initianz quello del Pergainrie, XXIX., L. 40: Di guit D'interne ni cape non faccesa broin. — (b) Parg. 1.

<sup>(</sup>i) Purg., XXXIII. — (f) Nel orsus liferativo antice Papina è lorna del cupo; uni religiono, la Orsula è Roma dell'assima, Par., IV c. XXV; Purg., XXV, e altrace. Quight il accusi d'aspersante e di riformari. — (b) Purg., passim. — (b) Purg., XXVII. — (l) Purg., XXVII.

morale; delurre dalla atessa gravità delle peur un indicio della cauriera, già più via, di cerri mi dell'anima; dedetre dalla determinazione el erildena che veaguos col tempo acquistando le piùtore di simili finatoir. Pacererienta forza di godia potenza imagniatira che crra comentatodo. Mi sa lecito altrava nottre come i roppitali dal Manosca di Dopona assepsati si suni pecutieri simo nibolto più appropriatamente aggiulicati e maggiormente infernati che in Data eterco.

Date épigne le nime depoco. o soquiste nu cerrer violento o simolate da morcosi e da vespe; Armanino per piá disperso le colleca sul'into de' sopria domireletarpo continos di purar. e a tentare e atterirer con visioni i viventi. Armanino no metre de lidorio inciconi particolo del dispiració dell'antichità, possiore non moita teologico dell'Alighèrei: une e' escria nel limbo neso i fanciali historiani, a purargue le opie de' publ'inco-

Saniente l'idea del Poeta che nel cerchio stesso raduna i prodichi e gli avari a insultarsi e a voltare gran nesi da due norti constrario, e nel Porcatorio li condanna a giarero legati o immobili a terra; ma quanto a tormento, non è meno infernale quel d'Armannino che fa colare in hocca agli avari piombo e ferro. De' lascivi in Dente scitati dalla incessante lufera o braciati nel fanto. e de' lascivi in Armannino buttati a cuocere nelle fiamme o a friezere nell'acqua gelata, quali i peggio conci, asrebbe difficile giudicare. L'Allighieri che tutta gl'iracondi con st'invidi o con uli secidosi pel fanzo, che gi'iracondi purga eol fumo, e gl'invidi con un fil di ferro cho lor coce gli occhi, mostra il disprezzo chi egli ha di que' vizii; ma forte è l'alca d'Armannino che gl'iracondi costringe a aggrapparsi a ferri roventi per non precipitar fra le spine.

for la rejux. A gelesi vesleta levan di pene. Deste li fin stare alla pioggia immondo e alla nere e alla prandione, o correre versolizione dei dei consus. I Boligence pose leva dianamia sepaisi citi, si equali resogirano indense; i fi ingistiarie sepaisi citi, si equali resogirano indense; i fi ingistiarie sapisisi citi, si equali resogirano indense; i fi ingistiarie pere sagla artigli di quelle chi e chiama cerrate, ili cambia egere sagla artigli di quelle chi e chiama cerrate, ili cambia dei tattico in porce, i ingle, ili deragla, i cambia varoci. All'intività deritata una prospio terrantera non la cercia dei finga, ma le ili cutti di cerpo sa espensa che il in unorde salla bocca a ungli socchi, poi lo si cuntigge del cambia.

Altra pena propria degli accidiosi, e infernalmente bella, l'essere puniti da forconi diabolici, o artigliati da erudeli emulare

avoltoi che lor mangiano il cuore. I seminatori di scandali, che l'Allighieri consegna a un demonio perchè li tagli in mille maniere. Armannino li sonsegna a Tesifone che co' forconi li volti sossopra, e lega loro con ami di ferro la lingua ch'obbero al male si prouta.

Norte pectale, e norte peta, e norte peta, e norte peta del deliche altrie, carcito oppeli desioi de tesa peta del deliche altrie, carcito oppeli desioi de tesa peta del mondo, perché cel contacio dell'interia guatatao l'interro occide; creas anne are di al lance di correzione, sper-escopio nei perenti qui i corregio, qui forza. Cantro statese quato della dell'area peta fanta fasal labora, e pietocono net incessignibile, e hersais di quell'arequo che applicacio intervia del contra con hermate infernito) gettara lorra addissi della corre con hermate infernito) gettara lorra addissi vernante infernito) gettara lorra addissi vernante infernito) gettara lorra della contra di a repetti del capo, non per altric calo per refera s' e' il escottivo qui lorra della contra da aventito qual lorra potenza.

L'ira di Dio che recube per la grus torre un cassido di Dio, è imagine dopusi di Dust. Quella positi de sa pissa di trepe si affidisso interno alle perte per la fretta prisa di trepe si affidisso interno alle perte per la fretta di della perimenta di perimenta quel Cerchero che manja son i puboi come nel sessio dell'inferena uni gundi escreta, quando son levia i serimentare i dansati; qualti cercate che aquantano, pere apposituto, la suri qualti derichio nervaso di d'ida sil bavos il cassifici, quelli Mageria Cercate conferenta dell'adia si la vivo il cassifici, quelli Mageria Cercate della perimenta della cassi Georgea con della cassi della cassi correspondi di rela della cassi correspondi di rela della cassi correspondi della cassi correspondi della cassi della cassi correspondi della cassi cassi

L'Allagheri, qui appressioni di Dio e il rimani suscepan longo me finchi doi rigindie di Biogna; questi il caccio and tremendo cartello; e ci agginge coloro che amença finemano di consigliere i ganglo del Començ, e ficerano intanto per si o per gli smici; metti can long di svencio di procursatio miningi; cuel più profundo confine sono già i translicri, ma coloro che di minista in ministi so il ricolatazione di Dio. E accome in lor vita i venne aggrazuolo la miningiti, coni laggià ricolatazioni di lorie di trementi. Tiffario si la più a più infernite: la quale idra uno mi sorvicen d'avera in altri ladera: sodota.

O si rignardino dunque le imagini o la distribuzione delle pene, questa compilazione d'Armannino ha bellerane che alla moderna nostra poesia uon sarebbe facil cosa emulare

## DEL VERSO

Si che'l piè fermo scupre era il più basso (1),

Le grands opere dell'arte, institutolo in cit quelle di Boo, hance per persipi. Che institute from persi condention a richarche l'inferent i inferent, e a meglio farza consprendere il service del production di l'arte per l'arte production della dell'arte primaria il revolute de primaria il Partic de presente di fossio dell'artice le mosse verso il più tho de' chie; cei ai è prota il decrera a notarre, verso il più tho de' chie; cei ai è prota il decrera a notarre, verso il più tho de' chie; cei ai è prota il decrera a notarre, e della rescribe del tecnicario il e la mingili e chi concetti. Qui piera segrimagere come le tecnicario il a limitario i i concetti. Oli priera segrimagere concepti mi del peritore del commo linguiggio, celle tractioni di si terrature a rice e abbli Boodica ricini di si terrature a rice e abbli Boodica ricini di si terrature a rice e abbli Boodica ricini di si terrature a rice e a billi Boodica ricini di si terrature a rice e a billi Boodica ricini e all'internatione di contratte rice e a billi Boodica ricini e all'internatione di contratte revie e a billi Boodica ricini e all'internatione di contratte rice e a billi Boodica ricini e all'internatione di contratte rice e a billi Boodica ricini e all'internatione di contratte reviere e a billi Boodica ricini e all'internatione di contratte reviere e a billi Boodica ricini e all'internatione di contratte reviere e a billi Boodica ricini e all'internatione di productione della contratte della

L'aussite sostère era provance che qual verue di Dauke, qui qu'un principe en le sono materila, con é caracine all moisse sol post percite al sonière e instêt, son dicaracine sella più de verne perceletar, o derivanda in mobile control sella più del verne perceletar, o derivanda in mobile e letterate e simbolica, particurante e merita mobilement e letterate e simbolica, particurante e merita mobilement si astecodule che il princi fessione e l'archivente mobile erratates, sus fernamentes apparates alla terra come des entre li picche laure e rapi ferme del filo. Ce l'inclinasione del Potta alle acoulere era più grave tuttaria che la depositato sono losse pranata el artire.

Il simbolico acmo che a piede noi diamo, s'è riscontrato in Dante più volte; e ci è confermato dall'Ottimo, i quale, spiegnado nel Paralise come la Scrittura Santa piede e mano Attribuice a Dio, e altre intende, soggiumge: « Mamo, nella quate ai denota e intende la potenza; piede, nel quale consiste la passazione e fermitude della essenza. » Siccome il corpo fasse di Dande riposa alquando innanazi di riprendero l'erta; cost, anco ripresa, si risoto di quella lassezza, forse perche non riguarda di mnovo in alto al sole che guida e cooforta, la cui vista pli aveva quelbite un poco de pouro nel cuore, non però calmatsor la tempesta.

Che forme qui valge, formenseré apparaites, le dice i auns de Blittini e dur se partiel formets; questio del Varile, che part strace un non è aliene dell'un ce ne versibile are, from a partie, il commani del fratione di servicio della commani della consiste di forderente, "ura aperte. Il formensi delle ladio in lettre, che sell'un della commani della contragonale di former siere, che in Veginie: e ad utri talli. Eschi più più proprimienza, una nole Stevinio ha former in nitare, un Gazze, fornite, per reggerari tetta. E in Veginio, Anteco dia peralle carier ceripide fact, perche l'amon che un ton garri pomieri, vante appuntere più force il mosso alla termi il mosso.

La deits location e'discipas cener l'idea di ferrezza i sposa congrappere en quebt di mois ja supi chiarra i sposa congrappere en quebt di mois ja supi chiarra to deci quell'atte d'esso Vergibio Prasen messem pissa to des quelles de l'esso vergibio Prasen messem pissa cassa di Dissa: Gerahom ferrour rei patrarat, quem node actual dissa: Gerahom ferrour rei patrarat, quem node descrit pissa de cerisponde a quel di Vergibio: retrolatque porten nogive une reletante. E gi consona quelho del Mississibio; sal quels porten sider polerbibe reclore con preside delle supere di Abensaler Magno, indicato del procesi delle supere di Abensaler Magno, indicato del sino e , supere del hames, indicato del sino e del della gran della supere del la supere della della gran della supere della supere della della gran della supere della supere della priser della supere della supere presentatione della supere della della gran della supere della supere presentatione della supere della supere della supere presentatione della supere presentatione della supere presentatione presentatione della supere presentatione della supere presentatione pre

Le idee di fermezza e di moto, in senso morale, congiongonii nel Petrarca: Più fermo opuer di tempo in tempo, Separado ocr chiamar s'udio dol ciclo; c nel Bocnaccia: Revillo che nei credione, con siù fermezza d'anima

(i) il questo racionad nel dicerno iniliciato facturical di Bunte (discerso che daremo per approdice alla terza Castica); e a quel proposito vengenti illustrando altri concetti è inagini a locuzioni sustibili del poreno. 580

arquittone. E in scoso non bonno l'ha Ristoro Caniginei, il cui nome rammenta l'elegante santità e la civile fermezza di quella eroina di carità che fa Caterina da Sicoa: Non si dee però rolere unare Con tauta fermità, ch'ello trafecchi la qual che eizio la fa nomiquere.

Nos occite rassuccie el des insighi recentate nel Destantal framer l'entine della socciusare, ei na sod de trecenie e nell'uso d'ognità, ene frame; quasdo, più preso all'insigno del piole, abbium quettà nama fersu che pare opera e con forte prosettra e con apiliti rapidi distina. E chi dicesse e la muno più lossa era più ferna il trassière, che son fosse la lerata in alto al difendere; » rappresenterebbe un'imagine correspondente a oprila che del prode qui volue i gindicari il Poets.

Taloni degli esempi recati già, trasportino l'imagine al senso spirituale: ma qui più di proposito altre figure siffatte rammenteremo. E in prima per quel ch'è della mente, nel Boccaccio menorio fermissima; e fermare nella memoria le dipiuture; nel Casa studiare fernamente aes mesi, nel Boccaccio aocora, fermissimo opinione; nell'Alamanoi fermur duro il cuore su unu noinique: nel rolgarizzamento della Città di Dio, tenere fermissimuneute. Chi contrappoue lo schietto di Tullio firmierem in acutentio a quel di Gnido Giudice In queste core lo mio neute si afferni con ribicente fermomento di più sienra esecuzione: ripenserà con dolore sparentosa distanza che corre dai più di coloro che noi citiamo come autorevoli, e che oco pochi ammirano come acrittori grandi, ai graudi Latini. Meglio il Bellioi: credenzo comune, fermato sull'esperienza; e il Davangati: uon fermecano il punto di unel che a'os esse o credere. Onel dell'Allegri; aggere al fermo, rammenta l'oso comunissimo di offermore: e il potersi por dire che l'nomo precede o procede nell'affermazione, comprova come le ideo di fermezza e di moto aiano 600 meno unturalmente congiunte cho quelle di fermezza e di quiete, anzi più: perché totto, anco sella uatara che pare ioanimata, è contiono movimento.

Le idee di fermenza e di ceretara si congiungono e communica ingentance di magdie concerne la medie, mai in altra altra di colle mel Varchi, con imagine al cosa mai in altra altra di colle mel Varchi, con imagine al cosa di di distate gropoprissi. Vine che è sincinione a cere incere, mesa de di ferma solita; e in fratt Gordano: E som passo urarer di non fermenzo utali; che qui si dei cortezano di norma di cortenano, è, and Conzi, per persona limpo qui per cere, si recitame all'emo della lingua archita. In Gerenne illier erdena, ferma», ferma platta e di digita archita. In Gerenne illier erdena, ferma», ferma platta; e del Mastriana molerimosi estato, si cere, citi cere, a

istimate ferme. Nel Machiavelli quodoque fermo è contrapposto di dulbio. In Fazio Certo non so, mo per ferme ti coute, par che denoti quella sicurtà di affermazione che in taluni è tanto più asseverante quanto più vorrebbero raffermare in sè la certezza che nella meote non hanoo. E di cotesti nomioi incerti, che per ferme coutano, la razza è più grande che la famiglia degli Uberti; e lo dice il bilancio, e i costi che al bilancio precedoso, e troppo più quelli che seguouo. Frate Jacopone, che oon era uemo incerto (e Bonifazio ottavo lo sa), accomoja i due modi, di certo e di fermo, sentendo che il secondo riocalza. Di fermo è anco, mi pare, io Caterina da Siena. No detto che ad altro che della mente a applica questa locuzione; e l'oraziano, del bambino che pede certo signot Auswam, ramsoeuta i modi comuni piede ferme, ascure, Or asccome in Baote, di cose intellettuali parlando, sopra il erro ancor lo piè neu fide, cost m Guido Giudice, giudizi fermuti wello incerto.

L'idea de fernaces fa meglie verber complante qualle de cretaine a de cardiane de southe. As exporte, l'identifiable operamen dell'intendere e del velore. Séconse in Dates de Majon, sone e ferne delle meste, cost à dice dell'avison; a self une se self altra, signirant à il contrapposto commente nicible. Assert in questo del Giudinalità il genina operatione à congiunta : d'unyope hante popilarire després deve e ferne e ferne de l'accident period positione de deve e fernare l'accident del Variati creda e possiti frema et consujale. El in questo del Variati creda e possiti frema et consujale. El in questo del Variati creda e possiti frema et consequite. Con la sotte rousse, al moto mon della Chinasa Ad fernacione cer attervero dels della mella entre perior petro del fernacione cer attervero dels della mella entre della del menulame cer attervero dels della mella del fremacione cer attervero dels della mella del fremacione cer attervero della della mella del fremacione cer attervero della della mella del fremacione cer attervero della della mella della della consideratione della de

Ferme desir nel Petrarca; uel Dittamoodo: fermei la spene D'andar; nel Cecchi: fermatui di fure; in Vellejo: firmum proponitum; nell'Epistole d'Ovidio volgarizzate: mente ferma uel sue proposito; e il Caro; di pertir fermo e parate. E quello del Vaogelo di Luca: faciem suam firmoret ut iret in Jerusaiem, è spiegato da Beda, imperterrite meute settime : o gli corrisponde l'oragiano di Regolo: Loboutes cousilio Patres Firmaret ouctor. E abbiamo in Virgilio: firmere unimum omine, animum piquere della destra amica; in Sallustio alla greca: Armotes animi; in Francesco di Vannozzo, altro Godente, men ricco e meno ipocrito di Sallustio: La desista tua dolce sembianzo Nel cer m'ha rifermate ardire e forza. Nel volgaritzamento delle Epistole di Seneca: couffrteti e férmeti contre u tutte le cose che posseno arrevire; in Francesco da Barberino: ferme e forte. Qui cade il familiare fermo ul chiedo;

e anche il Berni: As fermo il chiedo. Alla Cropaca del

Morelli, non tenessero it fermo, perché sona voltinati, famo bel contrapposto quelli di Cicerone: firmitudo gravitanque animi, o, in senso differente dal notato d'Orzio, onimus consitio el rollime firmatus.

Se nel Boccaccio, fermissimomente l'amaro; se nella Vita di San Giorenni Gualberto: tente amore s'è fermate tra l'una a l'altro; se nel Machiavelli: Si pigli questa cosa in modo che fermi più il pontefice nello benevolenza di catesta città; in Cicerone e in Nepoto: firmas amicur ac fdelis: se firmotana fidem in una commedia di Plaulo, fermata fede nelle Rime di lui che dettò la Commedia dell'altra vita. E notisi anche qui congiunta da Dante all'imagine di fermezza quella di moto, giacchè sogginago: Che a coi servire ko pronto ogni pensiera. E aiccome l'idea di fermezza, cost, o più, quella di fedo comprendo la mente e l'animo: onde il Cristianesimo a virtà la amblima sapientemente. In senso di fedettà, la congionge a fermezo Cicerone, ez infidelissimis sociis, femissimos redderem; e la conginngo Albertano: fermamento della stabilitude a della castaoza è la fede la quale uni partiamo nell'anima. Arrichetto, dicendo: La vera feda, nel crudel tempo, sta ferma e stabite, colloca le duo voci con più appropriata gradaziono di quel che faccia il Petrarca: Sotto il cial cosa non vidi Stabile e ferma. E così le colloca Cicerone, dicendo non solo opinio firma et stabilis, ma amici firmi et stabiles et canstantes. Il medesimo, firmamentam stabilitatis constantiaque ejus quam in amicitio quarimus, fides est. E Agostino, firmiter ac stabiliter credere. E Albertapo: ferma stabilità dell'animo, a perseveranta in buon proponimento. Non oziosamente cooginago Cicerone stahilità con costanza; cho, sebbeno abbiaco la radico medosima, la seconda dico assai più: dice l'inguaglianza dell'nomo a sè stesso, la convonienza delle suo parole e degli atti e più ragguardevoli o minimi, in tatte lo coodizioni o occorrenze; dice l'armonia della vita. Il Cristianesimo in peraererunza, cho abbiam vista nell'esompio d'Albertano. conclude o queste ideo o altre più alte; o, che è più, dà le forze all' uomo debolo perchè sia davvero costanto a sè atesso, senza pè ostinazione nè vanto. Contanza pertanto, siccomo progio maggiore, è propriamente posposto a fermezea, e dal Boccaccio, fermezzo a costunza, e da Cicerone firmitatem et constantion ... firme constantique animo focere. Men bene un'antica Leggenda: Costonza e fermanza di cuore; e men bene il Caro stesso: Or d'napa, Eura. È d'animo e di cuor costante e fermo, che inngualmento traduce: Nanc animis opus, Enca, Nunc pecters frmo: dovo animis è coraggio, pectore firmo fermezza di volentà, che non sempre è congiunta a coraggio, perchè non tutti i coraggiosi hanno cuore. Nè qui costanza cadeva; o il doppiaro animo e cuore, acoza chiara distinzione de' due sensi, angiebè rinforgare, debilita. E confesserò che all'unico verso di Virgilio non mi paiono ben corrispondere i due di Dante: Qui si conrien lasciare ogni saspetta, Ogni rittà conrien che qui sia marta (1); dove la rinctizione del eni accenna al nunc ripetuto, ma questo è più bello: e soverchia un poco il ripetersi di concien; o rillà troppo somiglia a sospetto, che qui, como nel nono e nel vicesimosecondo dell'Inferno, è papra; e il sis marts la ripensare al lasciore vicino, più semplico o però di maggiore efficacia. No, per ritornare a costonzo, il vero senso che i Latini lo davano, e che il Vico dottissimo dimortra di bene intendero, intitolando na libro suo De constantia jurisprudentis, ci è dato dal sibi constet d'Oraaio, o da quel di Tacito firmere animum constantibus ezemplis. Il nostro Pocta, nol pur salire piegando con la volcath al hasso, non ora costanto a sè; quel ano piede, fermo a quel modo, era segno d'animo infermo, A comprovare la nostra interpretazione concorrono,

Dante osservatore decile pon men che dotto. Non accade rammentare de' Salmi: Non anpplantebantur gressus eine - Per meus stetit in directo - Firmacerunt sibi termonem nessam.... Accedet home ad our altum, et exaltabitur Beus: o de' Proverbii: Quas (vias) cum ingressus foeris, nau arctebnatur gressus tui, e altri frequenti e notissimi de libri sacri. Ma quest altro parso del Salmo ha più riscontri, cho importa notaro: Adbasit parimente anima mes (2)... Dermitarit animo mes præ tadio (3): confirma me in verbie tuis.... Vian iniquitatis amore o me.... Vion mandalarum inarum cucurri, quem dilatasti cor menm (\$). Or giora ascoltaro como siano riffatte locazioni dichiarate da' Padri. A quel di Giovanni: Chi viene a me, non cacceró fuori ; Alcuino, citato da San Tommaso, sogginage: Eum qui passibus fidei et bono operationis reniet ad mr. non ejicion. E Agostino, a un altro lnogo simile: Venial ad me, non pedibus, sed affectibus; nee migrando,

colle tradizioni letterario, lo religiose, dello quali era

(3) Int., Ill., L. S. — (2) Cinno alla lettera nel XIX, L. B., del Parr.—
(2) Parr., X., L. M.: Quanta l'anima lan dentre devini. Int., l.
(3) Tant' en pin di senso in a que pinch Che la reveze vi ad-lendenni. — (4) Par., XXIII, L. M.: Come pince di suche a disterera,
Per diabeteri. — Cool à monte main. Falla piu grande, di al tenso neio. XXVI, L. T. Fer hesti cris l'emple d'all'questa la monte nio.
(4) de di se fa distinça, Si de pro nosterar che non al specto.

and amando. Geogetico. Entir schodus, quin cettle, jour marke in ext. Il Girottanea, an quasa of Sirte Energilistis. Mondet colcensenta pubbis singuis; at per lubrilistis. Mondet colcensenta pubbis singuis; at per lubricom mondi finite le franciscolori. Ulliva columnati colcensi motive corras in Seriphiris per appellator. Agustico: Quem in Archa Amanio vidente, atique bere estimate, poli pilor hamma iglettus, sina qualue is dan mortalista con ciriera, quasi pole suns, due Le almanter turbus quilione (1). Nott Origina che il lusera del pols sambologis l'ambres pur une se precenti di la che di si di cett. Sa suna la rein. Hor paratundi mat pubei, ident sunis affenta, lucuni a l'una, si tata pols anni d'ener; e persentir poun, sunbotte police dons, colonne naumereri cie qui erragalizant losso (2).

Le imagini di mote corporco, simbologgianti i moti dell'animo, rincontransi frequenti in tutte le lingue, e quindi ance negli scrittori religiosi. Agostino, quasi per illustrare l'animo che fuggien di Dante: Lepum renientem vidisti, et fagisti: corpore strtisti, animo fagisti. Affectiones enim nostra, motus aginorem sunt: letitio, animi diffusio est; tristitia antra, contractio; cupidates, quimi progressio; timor, animi fuga est (3). E lo stesso Agostino: In hoc orrsens fidei sa profeerent per amorem, qua humana gloria sunt, proficiendo, superarent. Allegorazando sonra Lazzaro che risorce ce' picale legati stalle fasce funerali. Avostino dice all'uomo colnevole: Queudo confiteris, procedis; e l'assoluzione è che gli tuglie i vinceli, che lo fa andare libero. E anche questo si reca al simbolo avato in mira da Dante: Oned Lazares exiit de monnmento, quimam significot recedentem a carnatibus vitiis; quad rero institis obrulates, har est quad, etiam a carnalibus recedentes, et mente servientes lesi Bei, adhuc tomen in corpore coustituti, alieni a molestiis carnis esse non possenses. È la prima fiera che a Dante va contro, è la koza; nella quale, oftre al senso civile, i comentatori veggone adombrato il vigio della carne.

Ambrogio: Fragilius humana frama nequit su tanto saculi lubrico tructe cuttiguam. E Origene: Quibudan, ut ita dicam, trementibus greenbus el unitantilus sistere

in en, non tamen obtinere ralentibus; quibusdam rero non passis illud, sed in perioulo consistentibus (secundum illud (Psal. 71) a Mohi outen poullinger cummoti sunt pedes . ); et cateris ab es cadeutebus. Le quali parole rammentano quelle che sono cel quarte del Pargatorio: Nessan tuo passo caggin; Pur su al moute, dietro a me, acquista (1). E. le recate senienze poteva Dante e deveva leggere nell' Aquinare, egli di quella copiesa e profonda dottrina attentissime e arruto veneratore. Ma in Seneca, neto a luipoteva altresi riscontrare imagini somiglianti: Seniens od omuem incurrent munitur et intentas, nou si poupertos, non ni luctus, non si ignominia, non si dolor impetum facial, pedem referet. Interritus et contra illa ibit, et inter illa. Non multa alligant, multa debalitant, Diu in istis vetiis juramus, Erui difficile est ... Hoc onerum, anod mecum supe dispicto, quid ita nos staltitia tam pertinaciter tenest. Prime, quia son fortiter illam revellissus, nec toto od salutem impetu nitimur; deinde, quia illa que a sapientibus viris reperta sunt, non salis credimus, nec apertis pectoribus bourimus, briterque tam magua rei insistement

Il Segneti, scirendo, Caméritii el Siguare en su prepanta ferno — ferna riodaziour di una peccare; il Boccaccio a Pino de Ilonia, la Die Teasmo e la spreusa restra fernata; un altro del teccato, Ferna il lus curra antifement di Din; e non sel vilupero di questo monda; comprovano tatti di mi direc e lo comprova la Chiasa seguando col nome di Confernazione un de' anni Sacramenti.

A que l'estori che urile armenie della scircara e dell'arte, delle grandi tradizioni e di grandi ingegni, samo trovare esercizio indiciolilamente grafito al pensiero e all'inarginazione e all'affetto, noe sarà cosa discara arvertire parecchi altri rioccostri di concetti e locusioni de Padri col verso di Bande, qual viene da noi interpretata.

(ii) Al more lo vieno gentino (horizo qualar come entere in terro, e dispute vieno di supre condi princi, negezia e di antico, negezia e di antico, e di quale vieno di patterne, que ferre necessare herrat. — (ii) (horizo pertos concercios), di mola molta (petro serve determe im a monaterna, che, la tagge, e pode del consonidaren di Bratico, e la tagge, e pode del commodimento di Bratico, e la tagge de pode del consonidaren di Bratico, e la tagge del pode del consonidaren del ferritorio, e di anticolo forum, nel material si conso del material pode productiva.

(b) Puez., IV. 4, 12,

poco, e poi gli si porgo cagione a buona speranza); il colle alle cui falde Daote riposa il corpo stanco; il colle ddettoso ch' è principia di tutta gioia, ha riscontro in quell'altro del medesimo penitente severo, alta cui anima in assai cose dovera consentire l'anima del puela: Ascrudere it monte dell'Uliceto, doc'é riposo datte fatiche, e cansolozione det dolore, e notizia del lume cero. Che l'imagioe della valle non possa avere il significato meramente politico, dell'esilio: ma che e qui e altrore gli intendimenti civili non siano cho parte e conseguenza de' morali e de' religiosi, ce lo conferma anco quel d'Origene, là dove, spiegando le parole evaqueliche, Bette un iano, uscireno al monte degli Utiri parolo che a Carlo Magno ispiravano un desiderio meglio che imperiale, di sapere qual fosse quell'inoo), soggiungesi: Per passure d'altezzo in altezza; giacché nulla pub fare et Fedete in bassura di cotte.

E Origene stesso comenta l'anima che fiscorra, e che

si volce indictro a rimirare il susso di morte, così: Refacit acts manis owen cornere. Al quardere in atto, al riprendere la via col piede più fermo sempre nello parte più bassa, al più rolte colgerni per ritornore all'ingiù, al rovinare in basso brago, ritarnando a tauto naia, al teurre altro eiaggio, alla bestia che non tascia altri passare per to sus vio (il contrapposto del lume che anida per auni colle); è comento quel d'esso Origene: L'atto percante dell'onima intendesi per la mano; per it piede, gii andamenti nel mole continuati; per l'occhio, l'intenzione detl' anima che ol mote si torce. Il Grisostomo anch' egli intende per piedi i morimenti dell' anima. E Remigio: Accedana non cot corno a Dio, ma cot engre e cot desideria del penniero (1). E il Grisostomo: Venite atle nozze celestiols non cot passo de piedi ma can la boutà de castumi. E Girolamo: Catte eirth, non co'pieli carporei, tengana dietra a Gesú. E la Glosa: Non tanta co psedi quanto coll' affetto, e cotta instazione (2), Azostino: Chi seque le vestigia di Cristo, a somiglianza delta donna affettuona, i piedi di Lui sparge di prezionissimo adore. Altrove la Glasa: Nan iutoppi col pirde, croe coll'affetto dell'anima. In Roboto, renunciatio de Danie, si legge: I pié dé diserçali figurano l'opera e il progresse detta stessa lara perilicizione; de solecce dec sepre la pidit, e la signirizza delta terrera cure, datta quade aure i sonnai cananziatati del zero una si puosana compre tenere pullit; quando, sulteria dell'attria luca, quanto attraduos unano posa, e per le rie del modos, par cell'una delle piante formata at asola, leccasa la patere delli serva (1).

Il Grisostomo figura ne' calzari, di cui parla il Vangelo, le infermità che accompagnano gli aununziatori del vero, e fanno grave il cammioo. Ilario a questo proposito interpreta il cenno del non portare caltari, cust: Nella terra santa, che non produce pruni di colpa pungenti, fermando i pieds ignudi (2), siccome fu detto a Mosé, Gesk ci anmonisce di non avere altro apparecche all'audare nostro, che il datori do Lui stesse. E Girolamo: C'insegna di uon ci strinorre i pichi can legacciali di pelle marta; ma, entrando nella terra santa, essere in pocertà mondo nudi. Agustino ni sandali di cui nel Vangelo di Marco, dà, coo la sottirtiezza dell'ingreno africano, significazione mistica, e intende che il piede nè sia coperto di sopra, nè posi sulla terra scalgo; eioè, che pè il vero evangelico si nascoods, no cho di anounziatori di anello, sodando, s'appuntino selle terrene comodità (3). Rabano, comentando quel de Gesti Lernteri in cetto il mio gioco, socciungo che la legge del vero e del beno, noi dobbiam porta sopra a noi, cioè acerla in onore, nou sotto, cioè trasandarla reamente, në ca' stedi motori dei nostri rizii concutcarla,

<sup>(1)</sup> Alteres Heniglis steror Festival and corpure, and cardio. E. Il medicibino: Yeards non-problem, and mersion: min empore, and false the sample of picturation corresponding on the Dampound of the sample of the picturation corresponding on the Dampound of the Common of the Dampound of the Dampound

<sup>(</sup>i) Giova recare la loruzione lazioa, per la notabile sua corrisposdrutto cua quella di Buste: Per alisere mundi une colorare lecreguierrea leaguest. — Gil speccia pede del Proteito seno transpessità da Busio, a proposito della giretta predivaluent recensiferande. — (i) Nodro portion alistidi. — (i) Terrenza resumanti instalante. Il tenno protio di quoda seri di cualubela per l'organito col per ferme di Busten. — (i) Parteg. ANNII, i. 1-137.

servo inerte, legato mani e piedi per pena, soggiuogo: Legato in que' morimenti i quoti non usò a bene mentre natera: o rammenta Come grorizio speuse o ciascun bene Lo nostro omore, nude operor perdêsi, Casi Giustizia qui stretti ne tiene, Ne' piedi e neile mon legati e presi. -Impedien tanto il mio cammino. - Tonto l'impediece che l'uccide. — L'amien mio... Nella deserta piaggia è impedito Si uel cammin .... - Da tatte queste core sciolto, Con Bestrice, m'ero 1440 in ciclo (1), Girolamo: Le orme 20191canti deali atti nastri dat rimedia del Verbo celeste sinno riformate. E la Glosa: Negli zoppi figuransi quelli che per l'erto del bene operare dirittomente non conno (2). Remigio: I pecentori per peoitenzo convertiti, nel cammina del secolo adracciolerole periscono, se doll'absurata de' santi ammaestramenti si scostono. Il soguente di Girolamo sopra i passanti per la via, che, crollando il capo, insultano il Crocifisso, è contorto, ma prova quanto sia familiare agli scrittori sacri meditati da Dante il simbolo del quale parliamo: Bestemmiorano oppunto perché passacano oltre, e nella rin rero delle Scritture non rolerano camminore: tentennavann il capo, perchè già tentennovano co' piedi, e sullo pietro con starano fermi.

Sc Dante ha da Ariatotele presa l'imagine tetrogono ni colpi di renturo (3) poteva però confermaria con le parole di Girolamo, note a lui forae: La sietra quadrangolore non tentenna, non è instabile; le quali parole dimostrano l'intima corrispondenza del tetrogono col piede fermo, E uni cadene le altre che esso Girolame altrove scrive: Nelta fomiglio della Gentilità, doce giù era errore e ria Inbrica, e con fermo e stabil piede non si potevo imprimere l'orma (4). Similmente Gregorio: Ne quoti lo spirito del male tanto più profonde stampo le orme della sua iniquità, quanto il piede lora, passando, quasi in terra cederale, scirota già (5). Perchè, ben dice Agostino che nessuno ferma in sè la cose che la Legge comando o ch'egli ode, se nan operando a norma di quelle. Belle le parole di Leone Maono: En presente lo mano del Signare, che te vacitlante, prima che l'abbattessi, sostenne: e ottenesti la fermezza dello store appunto nel pericola del cadere (6). Bello il volgarizzamento che dò delle parole del salmo on antico: Iosegnerotti la via per lo quale tu onderoi, e prenderò fermo guardin di te en miei occhi (1).

Rammentando il mnoda pedum conscientia d'Origene, io citavo i piedi de' comondamenti di Beatrice, ch' è ancora piò atrano, o la parer belli i piedi dell' affetto in Caterina da Siena. La sinstizio delle opere, dice Beda esaero figurata per le maoi o le braccia; o Girolamo; Le moni. cioè le opere, non del corso mo dell'onimo, sou do largre. occiocché la parola di Dio si foccia per esse. Quel di Grecorio: ssentir sautrar cercicibus, passa pinttoato che in Dante nostri judicii spatulas, e che nel Grisostomo: Hameros cordis; o in Agostino: Rummare spirituolmente, egli è un fare che le cose mitte ricengano dall'intestino della memorio nita bocca della riflessione, e dolcezzo di ricordonze ne seuna, Agostino stesso distinguo altrove duc bocche, l'una del corpo, del cuore l'altra; o Rabano ha la comera del cuore (2), che trovasi nella Vita Nuova di Dante; men bello cho l'otture del enore io Origeno, dal quale, come nel salmo, s'innalza a modo d'increso, edcospetto di Dio, la prechiera.

Quello che aggravò il dabbio a molti, fu il prendero fermo io senso di fermato arrestondosi e non di fermamente pasato: ma Dante goi dice a on dipresso quello che altrore coo imagine aomigliante; Sopra el vero oncor lo piè non Ado. Ma te rirolre, come suole, o rnoto (3); e ll ragiona appunto d'una opinione non vera, cagionata dalle coosuete illusioni. Vero è che ferma io Duote più volte ha senso di contrario a movembri: ma in altri luoghi il aroso della voce conciliasi con l'idea di moto, siccomo quando delle colombe cho Con l'oli operte e ferme, al delce nade Volan per l'aere, del voler portate; e delle voci numme che l'una è fermo, e l'altro vo e riede (4). E più, dei passi umani, chiaro, quando dico di camminaro rascote la selva dei suicidi: Ici fermammo i piedi a raudo o randa (modo io Toscasa tuttavia vivo); o là dove Virgilio eli dice che firmeronno i lor passa Salla trista riviera d'Acheronte, lungo la qualo dovevano audaro, aenza arrestarsi però (5).

<sup>(</sup>f) Part., XIX, 6, 61, 547, 5, 1, 12, 32; II, 1, 21; Par., XI, 1, 6, -(g) For deck bool specie. Quinli II sen-o izazine di riondicante, e di goppicare nel familiare Empanysia. - (3) Par., XVII, 1, 8, -

dl goppicare nel Isualliare Euronepisc. — 13: Par., XVII., I. K.—
 Firmo ac studdi pede crifipium non tonebat. — 13: Quadio in disdem mendidas pet transitus llitur, quantia fuzza lerra descrudir.
 16: Fermitatem atombi in typa codecali periodo recepiut.

<sup>(</sup>l) Lastream le la via her qua pradiccis, firmebe imp.s fe scales j mess. - Nan è per la rima nel presition del Piracio - Quendo chinoro, o resiono, le riplia. - (d) Calendram resolt. - (l) Par., Ill. 1. 10. - (f) Inf., V, t. 28: Per., Vill., t. 6. - (5) Inf., XIV, t. 4.

### SULLO STESSO SOGGETTO.

#### Lettera al sig. P. Fanfani.

Non à punto spiccereira a me che la tetura del sig. Des cachos, excendo il direche propulos del Les of Bruytaire i stampi. Le region mie dies in più hungo acrita, che ma girando toricere derir. Qui averes lostante che l'intender il piable di Dante, cisò il raimo, inficiatos più a renottre che a salle, nuche dopo acurat, che darri miniere con averar l'apricale, non a vezza venno, n, dispo arritatto, gili par i ritte, e chiun, a rivairo, e cipiati (1). Cest mi pore. Del reato in ono intendo exarera de papa a le reaction del propositione del propo

# ANCORA DEL PIÈ FERMO DI DANTE

All'interpretazione impraesa del sig. canonico Montanori, il qual si dimostra, meglio che costrace, indisquesiverso di me, si potrebbe rispondere che il cano letterale delle parele di Diato in non nego, perchè senza questinon rissorierbe di direa quelle senso morsia no sitree, ma che il letterale mi pare poco, quando gli se no può serapporre uno più silo, conferne allo sile e silo idee del

(f) Par., XXXII, L 66.

Poeta. Si potrebbe rispondere, che, se l'essere il piè ferme sempre il più basso, significa ch'egli non si ristava d'andare, coteste è un ripetere men chiero il già chieramente detta, ripresi pio: che il diro ricominciai a cammimare in modo ch' io comminaro sempre, noo mi pare che tenga del fare dantesco, oè pur s'addica a scrittore meno esperto che lai. Si potrebbe rispondere che nell'andare, inteso alla lettera, essendoci on momento nel quale il piedo fermo non è il più basso, più confechiamo il pensiero nella letterate descrizione del muoversi, e più l'imagine ci apparisce difficile a ben discernere; che noo si vede ragione perchè questa semplice cosa dell'ire innanzi senza arrestarsi. Dunte dovesse esports con si ambiguo circuito di parole. Mi pare, ionoltre, che dalla piaggio, che già non è vis pisns, all'erta, che non è scoscesa, ansi al cominciare dell'erto, essendo piccolo l'intervallo, il misurarlo sempre non ci abbia luogo; ms ben ci abbis loogo il gravarsi sopre la propria persone, fossero pur pochi i passi. Anche mi pare che, se il Poets misurave Is via a passi lenti, il procedere sempre innanzi, quaodo non sia contradizione, è cosa soverchia a potare: ma che tiuttosto il notare com'egli facesse quella salita con piede mal certo, prepari alla narrazione delle cese che seguono; dico, del respersi più rotte, e del ruinare in basso toco; dove rincostriamo pon a caso rinetuta la voce medesima. Ma forse in erro; e non vorrei che l'estinazione posta in colì peca cosa, facesso davrero essere troppo basso il mio piede fermo.

### VERSIONE LATINA.

### DEL I CANTO DI DIATE (b).

Ad medium vitæ callem, me nigra vagantem Sylva habuit, Durum est desertum, immone rigensque Commemorare nemus, tetrum paulo minus ae mors (Mens memor horret adbac). Bota sed connecta revolvents. Visa canam. Ignarum caussa, sommoque gravatum Traxerunt sub colle pedes, ubi denique lines Valtis atras, insolito qua corda pavore pupagit. Alta tuens, humeros suspexi collis, amicis Vestitos radiis qui recto tramite ducunt Mortales. Imo tum sectore constitit horror Post noctem miseram. Ac velnti si quis nelagus vi Anforit multă, rincente adrenait anbelus, Vertitur ad fluctum lethalem, et torva tuens stat; Talis inaccessus viventi cuilibet illino Mens mea despectat saltus, refugitque. Laborem Jam brevis est solata quies; Jam apprendere collem-Aggredior desertum; adscendo stans pode semper Inferno. En subito maculata pelle teris lynx Obstitit adscense in prime; non illa recedens. Immo urgens, me supe fuga dure terga coëgit. Vix turn mane novo nitidum caput extulerat sol, Sideraque illa simul, solem consitata novellum Onem primum divisus Amor pulchra omnia movit E nihito. Milti spem dederaut et blandula monstri Vellera, verque novum, pascentis et hora diei; Ni capite adrecto, raboloque fame ferns, in me Ingrueret leo, quem circum ipse prope horrest sêr. Tum desideriis effects subit luys, multos Que macra confecit gentes: tantus micat horrur Blius ex oculis, ut spes mihi verticis alti Tota cadat. Veluti qui, re iam letus adepta,

Dein subito amissam toto flet pectore (1), talem freemieta facit me bellua, que, pede lento Obveniens, trenidum, and sol facet almus, adurget, At dilabenti nova se milii sistit imago. Exignam, veluti post longa silentia, vocem Expromens. Hunc at deserta per orrida vidi, Quisquis es, o miserere, inquam, vir certus an umbra. Umbra quidem, ism vir. Me fudit Mantus, Julio Imperii necdum domino: me Anenstus amavit; Rome dis vixi mendacibus; arma piumque Dixi Anchisiadem. Troja qui fuzir ab usta. Tu vero quid iter remeas inamabile? Cur uon Formosum exsuperas montem, qui hetitiali Principium? - Tu ne ille Maro, fons illa, loquelæ Tom larges fundees latices? O gloria vatum. O lumen! To nemoe anctor mihi, tuque magister; Pulchram hanc, qua cluco, rationem carminis, abs te. Alis te uno expressi. Per eco tua carmina, amore Tam longo versata mihi, precor. En fero quæ me Absputit, Affer opem: mihi sanguis inhorret, et omnis Corpore vena tremit. - Demissa fronte loquenti Talia, lugentique, refert: Sylvestria vin'tu Evasiese loca? Hand isto tibi calle meandum. Procedentibus obsistit loro sava, necatque: Dormit inexpleti rabies nunquam improba ventris; Postque epulas gliscit fauis, Illi plurima monstra Jam coëunt, multoque etiam dein plura coibunt, Dum canis exsiliat, supremi caussa doloris; Cui non as nec humus, sed amor, sapientia, virtus Esca perennis erit, Feltrum inter urumque sedebit, Italigque sales crit illius, illius, ob quam Cum cumite Euryalum, Turnum, juvenemque Camillam Oppetiisse canunt pulchram per vuluera mortem.

(i) Falla circa l'eta di venl'anni; anterilla da sur, rinvennta tra i fugli d'Antonin fromini: e suò sia cancedeto qui poria in memoria della ana generata lemesulenza. (i) ha memoria, rifaccolosi quarantacingor anti addiere, mi ripote quario veran così. Ichio si quas quarifa librider Awaliol, fote morena fed medico... Ille, lupam magis et magis urgeos undique, coget Infernos remeare lacus, unde exist olim favidià comitante. Hinc to ergo subtrahe mecam, Rectius aternam visurus, me duce, sedem, Out prisce nunquam desistant umbræ ululatus Fundere terrificos, mortemque rogare secundam Dein populum cernes purgarier igne lubentesu, Certe etenim quando confidit cumque beatas Scandere posse domos. Tibi quas ostendet aventi Fæmina me longe felicior, Altus enim rex Hostem me saucta propellit ab urbe. Per omne Imperat immensum, codo regit. Hec tenet ipse Mœuia. Felices quos rex baic destruat urbi! -Tune ego: Nune adsis, vates nune alure, per illud Ignotum tibi numen (ut hee majoraque vitem. Damus) precor: fac. fac. duce te. lurubria visam Regna, Potrique fores. - Præit ille; assector cuntem.

### DAL V DELL'INFERNO

flic ego: - Si possim, vates, adfarier illos Ques reetes gemines unt levat! - Ecce propinquat, Adspice, perque illum, fessos qui raptat, amorem Obtestaro; aderunt. - Propius jam flamine ductos Compello: - O animo crud-li perore ecuneutes. Adloquium ad nostrum, nisi vis vetat ulla, venite. -Ceu cupidæ psuduut asquatas sêre peuuas Ad dulcem nidum, studio properante, columbar: Voce pia blaudum tracti, sub nocte maligua Errat ubi infelix Dido, veoere volantes. - 0 bone, qui, nos ut per turbida goctis adires, Linquis, adhuc nostro suffectam sauguine, terram; Cuncta precaremur, modo rerum Recter adesset, Tuta tibi, quaudo casus miseraris iniquos. Fare ago quidquid aves: dum murmuris aura silescit, Accipere, alteruis et reddere, verba fubebit. -- Ad more, gut veuit Eridanus fluviique sequaces Ut pacem querout, sedet urbs ubi lumina vidi. Versat Amor rapidam generoso in corde favillam: Hinc miser isto mere coureptus imagine forme, Oue mibi adempta fuit (sceleratum seotio vulnus). Instat Amor parili peramotum carpere flamma: Sensibus inde meis iguis sublapsus inhæsit:

Adspice, inheret adbuc. Nece junxit nos Amor una: Oni necrit, relido manet illum flumine Caln. -Talia dicta dabant, Ut questus auribus hausi, Lumina dejicio, terrasque alfina tracham, Ouum Mare: - Ouid reputas? - Tardis ego vecibus hisco: Hei mihi, quam dulces curze, quam longa cupido Erit ad extremos male conscia corda doloros! -Dein adfatos eos: - Percussa mente gemensono Erumnas, Francisca, tuas lacrymansque revolvo. Temporis o repetas sumiria dulcia primi, Signague, quoque modo dubios Amor extudit ignes. -Illa refert: - Miseros zevi meminisse beati (Esta tuus callat doctor), teterrima pæna est. At si tantus amor nostri cognoscere luctus Radicem, expediam: lacrymas in voce videbis. Scorsum Lanceoli mecum iste legelsat amores Secure. Jam crebro oculi micuere lecentum. Tabuerantque genm: tamen uno vincimur ictu. Namque legebat uti risum per suavia libat Flagrantem celebratus amans. Liber ille acquester Labis, et ipse auctor Galcoti munus obibant. Tune iste, asterna mecum verticine consora. Oscula mi labiisquo tremeus et pectore toto, Primo dedit. Nec pluro die jam legimus illa. -Flebal, ea dicente, comes: me proxima morti-Transadicit nietas; reioluto corpore labor.

### FINE DEL CANTO IX DELL'INFERSO DI DANTE

Ac relat, Archai, Bholanes qui sprajate ramis; Ac relat al Phian, Carreli qui mor diene litale calcese extremas allai enes, Busides ratio distipative rangh veptica; Tals cara faces, and trisiter; interfasis pigalios, ut ferram ferance, es aux caldost. El monuncia piedes provincia recupita di mipriarios, inclama podesa linei inde dolore. — Ost, pate, la sasis meni, et tras dera gomente? — He quicampe fielde perceda sente negota presenta Sectificipo cobere; nonis quem maxima turbo est. Quique mass consisti habet una in morte respilors: Hue minos indici, hac flumin portafore ambit. — Tam dartas capachtie; muram sinor et igne.

-------



# INDICE

# DEL VOLUME PRIMO.

# L' INFERNO

# DISCORSI PREMESSI AL POEMA.

| Proemio              |      |         |      |      |       |       |   |  |  |   |  | pag. | x       |
|----------------------|------|---------|------|------|-------|-------|---|--|--|---|--|------|---------|
| Il secolo di Dante   |      |         |      |      |       |       |   |  |  |   |  | 20   | XXVI    |
| Vila di Dante .      |      |         |      |      |       |       |   |  |  |   |  |      | XXXI    |
| Amore di Dante       |      |         |      |      |       |       |   |  |  |   |  |      | XLII    |
| Ancora dell'amore    | di   | Dante   |      |      |       |       |   |  |  |   |  |      | 1.1     |
| Le Rime              |      |         |      |      |       |       |   |  |  |   |  |      | LVIII   |
| Nuovo Amore .        |      |         |      |      |       |       |   |  |  |   |  | 20   | LXVI    |
| Dante e il Petrarco  | s .  |         |      |      |       |       |   |  |  |   |  |      | LXXI    |
| Lodi date all' umill | à d  | al sup  | erbo | Poe  | la.   |       |   |  |  |   |  | ,    | LXXV    |
| Nobiltà di Dante     |      |         |      |      |       |       |   |  |  |   |  |      | LXXVII  |
| Guelfi e Ghibellini  |      |         |      |      |       |       |   |  |  |   |  | 3    | LXXXIII |
| Dottrine politiche d | i L  | lante   |      |      |       |       |   |  |  |   |  |      | xc      |
| Monumento a Dant     | e is | Fire    | nze  |      |       |       |   |  |  |   |  |      | XCV     |
| Trionfo di Dante     |      |         |      |      |       |       |   |  |  |   |  |      | CII     |
| Prefazione all'ediz  | ion  | di b    | ene: | is   |       |       |   |  |  |   |  | 2    | CAI     |
| Prefazione alla nui  | ova  | rista   | тра  | di M | ilano | , 185 | 5 |  |  | - |  | 3    | CX      |
| Prefazione alla pre  | sen  | le rist | ansp | а.   |       |       |   |  |  |   |  | 3    | CXIV    |
| L' Editore ai benevo | di l | ellori  |      |      |       |       |   |  |  |   |  | 3    | CXVIII  |
| Avverlimento dell' I | Edit | ore     |      |      |       |       |   |  |  |   |  |      | 3       |

# DISCORSI AGGIUNTI A CIASCUN CANTO DELL'INFERNO.

| Il Veltro. | _   | Cane della | Scal  | la, | e gli | altri | in | cui | Dante | sp. | rrara |  | CANTO | I | pag. | 15 |  |
|------------|-----|------------|-------|-----|-------|-------|----|-----|-------|-----|-------|--|-------|---|------|----|--|
| Le donne   | dei | Poema      |       |     |       |       |    |     |       |     |       |  | >     | H | ,    | 27 |  |
| Celestino  | ν,  | Bonifazio  | VIII, | e   | allri | Papi  |    |     |       |     |       |  |       | Ш | ,    | 42 |  |

# 619 INDICE DEL VOLUME PRIMO - L'INFERNO 620

| Il Limbo di Dante                                                 | . CANTO |        | pag. |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|
| Francesca                                                         |         | V      | -    | 7    |
| La porte selvaggia                                                |         | VI     |      | - 84 |
| Gli avari e i prodighi Gli accidiosi, gl'iracondi, gl'invidiosi . | . >     | VII    |      | 9    |
| La fortuno di Donte                                               |         | -      | -    | 10   |
| Ira e sdegno                                                      |         | VIII   |      | 11   |
| Allegorie del Poema                                               |         | 1x     | -    | 12   |
| Antiveggenza delle anime de' trapassati Macchina del Porma .      |         | X      | -    | 13   |
| Dollrino penale di Dante                                          | . >     | XI     | - >  | 15   |
| I tiranni                                                         |         | XII    |      | 17   |
| I suicidi e Catone                                                |         | XIII   | _    | 18   |
| Filosofia slorica del Poema E anche del luogo d'inferno           |         | XIV    |      | 19   |
| Della Chiarentana, e d'alcune varianti di Dante                   |         | XV     | ,    | 21-  |
| Comparazioni e imagini totte dall'ideo di tempo e di numero .     |         | XVI    | ,    | 23   |
| La peno del fuoco                                                 | . >     | XVII   | -    | 24   |
| Pena degli adulotori                                              |         | XVIII  |      | 20   |
| I Simoniaci                                                       |         | XIX    | _    | 27   |
| Degli indovini, di Mautova, e del titoto di Commedia              |         | XX     | ,    | 28   |
| L'Anno della Visione                                              |         | XXI    | ٠,   | 30   |
| I barattieri e i diavoli                                          | . ,     | XXII   | ,    | 31   |
| Gl'ipoeriti                                                       | . )     | XXIII  |      | 33   |
| It furto                                                          |         | XXIV   | -    | 34   |
| Ercole, Caco, i serpenti                                          |         | XXV    | ,    | 35   |
| Ulisse e Guido di Montefeltro                                     |         | XXVI   | -    | 37   |
| Giustizia e misericordia                                          |         | XXVII  | ,    | 39   |
| Scisma e scandolo.                                                |         | XXVIII | ٠,   | 419  |
| I falsatori                                                       |         | XXIX   | -    | 42   |
| I falsatori di persone, di moneta, di parote                      |         | XXX    | -    | 445  |
| 1 giganti                                                         |         | XXXI   | ٠,   | 458  |
| It pozzo, il gelo, il teschio                                     |         | XXXII  | ,    | 47   |
| Il conte Ugolino                                                  |         | XXXIII | - 3  | 49   |
| La statura di Lucifero, e la caduta Osservazioni di P. G. Anto:   | nelti > | XXXIV  |      | 51   |
| Altre visioni infernati                                           |         |        | ,    | 513  |
|                                                                   | -       | -      | -    |      |

# SCRITTI CONCERNENTI IL POEMA DI DANTE

### SEGNATAMENTE LA PRIMA CANTICA.

| Intorno all'anno del V | taggt  | o poetu | 000 | di Danie. | _ | Usse | 21,5220 | 9701 | estrono | muche | de l | P. G. | Anto | melli | pag. | 320 |
|------------------------|--------|---------|-----|-----------|---|------|---------|------|---------|-------|------|-------|------|-------|------|-----|
| Dante e lo Bibbia .    |        |         |     |           |   |      |         |      |         |       |      |       |      |       | 3    | 542 |
| Intendimenti moroti    |        |         |     |           |   |      |         |      |         |       |      |       |      |       | >    | 549 |
| Detla seconda morte    |        |         |     |           |   |      |         |      |         |       |      |       |      |       |      | 502 |
| La pena net concello   | di L   | lante   |     |           |   |      |         |      |         |       |      |       |      |       | >    | 571 |
| Inferno d'Armonnine    |        |         |     |           |   |      |         |      |         |       |      |       |      |       | >    | 582 |
| Del verso Si che'l pi  | è feri | mo, ec  | c.  |           |   |      |         |      |         |       |      |       |      |       | 3    | 598 |
| Versione tatina .      |        |         |     |           |   |      |         |      |         |       |      |       |      |       |      | 612 |

# GUIDA PER LE INCISIONI E LEGGENDE

### ONDE PORLE A LORO LUGGO.

| 1. Ritratto di Dante Atlighieri                                                |        |      |       | -     |      |       |        | rontis |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|-------|--------|--------|-----|-----|
| Virgilio apparisce a Dante                                                     |        |      |       | -     | CANT |       | Terzin |        | pag |     |
| 3. Punizione degli iguari                                                      |        |      | -     |       | 3    | Ш     |        | 8      | >   | 32  |
| <ol> <li>Caronte che tragitta i trapassati .</li> </ol>                        |        |      | -     |       | 3    | 3     | 3      | 28     | 3   | 36  |
| 5. Francesca da Rimini                                                         |        |      |       |       |      | A.    | 3      | 46     |     | 62  |
| 6. Plutone alla guardia del quarto cerchio                                     |        |      |       |       | 3    | VII   |        | 4      | 3   | 90  |
| 7. Quadro contenente quattro incisioni. Ca                                     | nte I  | X, t | erzin | a 16  |      |       |        |        |     |     |
| Megera, Aletto e Tesifone Canto XI                                             | I, ter | zina | 1: .  | Dani  | e    |       |        |        |     |     |
| scende at seltimo cerchia Canto XV,                                            | terzi  | na i | : Do  | inte  |      |       |        |        |     |     |
| Virgilio s'ovviano alla sede de' violen                                        | fi     | Car  | to 1  | XXII  |      |       |        |        |     |     |
| terzina 17: Incontro di Giampolo di Nas                                        | rarra  |      |       |       |      |       |        |        |     | 118 |
| 8. Quadro contenente quattro incisioni. C                                      | anto l | III. | terzi | na 6  |      |       |        |        |     |     |
| La porta dell'Inferno Cauto III, terzis                                        | na 38: | Das  | te in | rist  |      |       |        |        |     |     |
| dell' Acheronte Canto V. terzina 2: M                                          | înome  | _    | Cant  | o VII |      |       |        |        |     |     |
| terzina 1: Pluto                                                               |        |      |       |       | ٠.   |       |        |        | ,   | 130 |
| 9. Il Minolauro alla custodia del settimo ci                                   | erchio | i.   |       |       |      | XII   | ,      | 4      |     | 158 |
| 0. Dante che domanda di Capanéo a Virgi                                        | lio    |      |       |       |      | XIV   |        | 16     |     | 190 |
| 1. Gerione, imagine della frade                                                |        |      |       |       |      | XVII  |        | 5      |     | 238 |
| 2. Bolgia dei simoniaci                                                        |        |      |       |       | ,    | XIX   |        | 17     |     | 263 |
| 3. Quadro contenente quattro incisioni. C                                      |        | Ĺ    | erzin | a 8   |      |       |        | _      |     |     |
| Danle ch'esce dalla selva Canto XI, ter                                        |        |      |       |       |      |       |        |        |     |     |
| al settimo cerchio Canto XXII, t. 32:                                          |        |      |       |       |      |       |        |        |     |     |
| farello Canto XXXIII, terzina 1: Ua                                            |        |      |       |       |      |       |        |        |     | 306 |
|                                                                                |        |      |       |       | ٠.   | XXIII | ٠,     | 40     |     | 319 |
| 5. I seminatori di discordia. Bertramo dal                                     |        |      |       |       |      | XXVII |        | 43     | - 1 | 398 |
| 6. Punizione di Mirra                                                          | 150175 | **   | •     |       | ,    | XXX   |        | 13     | ,   | 434 |
| 7. Il conte Ugolino co' figliuoli                                              | :      |      |       |       | ,    | XXXII |        | 23     |     | 489 |
|                                                                                |        |      | •     |       |      | XXXII |        | 10     | ,   | 502 |
| 18. Lucifero nell'ultimo cerchio  19. Dante e Virgilio all'uscila dall'Inferno |        |      | •     |       | ,    |       |        | 46     |     | 512 |
| Danie e virgino att uscua dati inferno                                         |        |      |       |       |      | 3     |        | 20     | ,   | 312 |





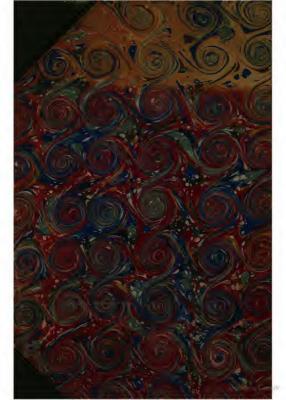